







# HISTORICA RELATIONE

Del Regno di CILE,

E delle missioni, e ministerij che esercita in quelle la Compagnia di GIESV.

A NOSTRO SIGNOR

## GIESV CHRISTO

DIO HVOMO,

& alla Santissima Vergine, e Madre

## MARIA

Signora del Cielo, e della Terra,

& alli Santi

GIOSEFFO, GIOACHINO, ANNA fuoi Parenti, & Aui.

## ALONSO D'OVAGLIE

Dela Compagnia di GIESV Natiuo di S. Giacomo di Cile, e suo Procuratore à Roma.



IN ROMA, Appresso Francesco Caualli. M. DC. XLVI.

Con licenza de' Superiori.

Vesta Relatione del Chile, che il P. Alonso d'Oualle Procuratore di quella V. Prouincia ci ha dato, si potrà stampare, se così piacerà all'Illustriss. e Reuerendiss. Mons. Vicegerente, & al Reuerendiss. P. Maestro del Sacro Palazzo, essendo stata teuista d'ordine nostro, & approuata da alcuni Teologi della. Compagnia. Questo di 27. Settembre 1644.

## Mutio Vitelleschi.

Imprimatur, si videbitur Reuerendissimo Patri Magistro Sacri Pal.

A. Sacratus Episc-Comacl.

Imprimatur.

Fr. Hyacinthus Serronus Mag. & Socius Reuerendiss. P. F. Michaelis Mazarini Sac. Apost. Palatij Mag. Ord. Præd.

# Park Con London Go O

## ALLETTORE



Ssendo venuto dal Regno del Cile è con questa occasione hauendo trouato, che in questi d'Europa si hà di
quello così poca notitia, che in molte parti di essa ne
anco sapeuano il suo nome, mi trouai obligato à condescendere al desiderio di coloro, che sollecitand omi
quasi mi ssorzauano à far conoscere à questo Hemissero vna cosa degna d'esser conosciuta. Restai però
soprafatto in considerare il mancamento della mate-

ria che hauerei incontrato per il fine propostomi, e la lontananza del luogo, che me ne poteua prouedere per sodisfare a questo commun desiderio, Risoluto dunque di corrispondere in qualche parte al debito del mio offitio, e sopratutto a quello a cui non poteuo lasciar d'obedire, determinai di mettere insieme la presente Historica Relatione di quel Regno, per dar es alcuna notitia di Regioni tanto remote, il che non feci senza timore della. Censura, e nota, che altri e per dare alla presente opera, come particolarmente difettosa in quella parte che concerne la dilettione d'yna perfetta Historia, come io medesimo lo confesso. Deuo però intorno à questo auuisa. re il prudente Lettore, acciò considerata la poca comodità e sollieuo, che ho haunto inscriuerla in tanta lontananza, come e Roma dal Cile, e quanto sprouedutamente mi sia posto à questa Impresa, mentre non hebbi mai tal pensiero, egli suplisca con la sua accortezza, e discretione in quello che sarà per apportargli minor gusto di quello che potrà sperare di riceuere quando venghi in luce la generale Historia di quel Regno, che poco potrà tardare à comparire nel Theatro del mondo. Intanto vedrà qui il prudente Lettore nel primo, e secondo libro la natura, e proprietà di quella Regione. Nel terzo quella de' suoi habitatori d'Enel quarto, e quinto l'Entrata che feceroin quel Regno gli Spagnoli, & il loro acquisto. Nel sesto leggerà varis successi della guerra, la quale ha dato occasione alla valorosa resistenza che queli di Arauco hanno fatto alli Spagnuoli. Nel istesso si descriuono i mezzi della pace procurati dal Padre Luigi Valdiuia della Compagnia di Giesù ad effetto di facilitare in quelle parti la predicatione del Santo Euangelio, assieme con la morte de' suoi fortunati Compagni. E nel vltimo, che è il più lungo di tutti, il modo di piantare iui la santa fede, & i progressi che successiuamente hà fatto, e fà particolarmente per mezzo delle missioni; e ministerij della nostra Compagnia; quali acciò tanto più facilmente si possino distinguere sono stati d'uisi in sei Classi, nelle quali si mostra la necessità Spirituale, che hanno quei Gentili, e nuoui Christiani di chi loro predichi la parola di Dio, & insegni le cose dellafede. A confident

Si deuono però auuertire in quelto proposito cinque cose; la prima. delle quali è che per giustificatione di quanto in questo libro si asserisce, hò sempre caminato con l'istessa verità senza mai alontanarmi da quella in modo alcuno, e questo in quanto a quello, che riferisco come Testimonio di vista. In quanto poi a quello, che hò lentito, ò letto negli Autori, da me similmente si racconta conforme l'hò inteso senza aggiungerui ne leuare cosa alcuna sche possa alterareil vero senso, e se bene gli Autori da me sopra. citati in quest' operasono degni di fede; sò bene che in concorrenza si deuono stimare per meno sospetti quelli, che sono di natione straniera, particolarmente in quello spetta alla lode che così spesso danno a quel Regno nelle loro Historie. Secondariamente, che si come il paese del Cile viene ad esfer situaro doppo tuttigli altri dell'australi America, così non posso trattare con fondamento dello scoprimento di esso, senza trattare qualche cola dello scoprimento dell'Isole, e Terra ferma, Messico, Peru, & altie Provincie come quelle che servirono di passo à quello del Cile roccando leggiermente le lodi di quello, e qualche cosa d'edificatione persuadendomi che ciò debba esfere digusto al Lettore, che quando altrimente succeda potrà lasciar in dietro alcuni Capitoli del quarto libro concernente questa materia passandosene à quelli che trattano della prima entrata nel Cile che già fece Don Diego di Almagro, at al 2007 militario de la finale de la

La terza cosa che si deue auuertire è che se bene è vero che in arrivando à trattarsi del Cile, alle volte si dicono alcunè particolarità, che paiono di poco momento, e che però non hanno punto dell'Historia; ma io non le riferisco per cose straordinarie, e tanto proprie di quella parre, che non si vedino altroue, ma solo perche in esse si scorga la conformità che si và incontrando in molte cose tanto naturali quanto concernenti a i costumi, & al Culto divino dell'uno, e l'altro Paese; altre poi si raccontano per dar'animo, &
incorare quei nuovi habitatori à proseguire. & auuanzarsi nel prositto che
hanno sortito con principii ditanta prosperità tanto in materia di Religione;
quanto di Positia, splendore, e bontà di Costumi, come si vede:

Per il che si auuertisce, che si come la presente Relatione non è Historia Vniuersale di quel Regno, così non hò hauuto occasione di sar mentione di tutti gli huomini illustri, e samosi Capitani, e Soldati, che iui hanno siorito sino dal principio del suo acquisto, ma solamente hò satto mentione di quelli che hò trouato nominati dagli Autori da me citati nella presente opera; i quali come non hanno professato di scriuere l'Historie di quel Regno, ma che solo hanno notato quando vn caso, e quando vn'altro, ò che hanno scritto secondo l'occorrenza del gouerno di questo, e di quel Gouernatore, e di alcune loro battaglie incidentemente, nell'istesso modo non si potè da essi sar mentione particolare di tutti coloro, che in differenti tempi, & occasioni hanno querreggiato, e campeggiato in quella guerra. Non voglio però mancare del mio debito in questo caso, di protestarmi come deuo con tutti quei samosi Capitani, e Soldati valorosi di quel Regno, sa cui memoria dourebbe notarsi ne i bronzi dell'eternità, se scriuendo la presente moria dourebbe notarsi ne i bronzi dell'eternità, se scriuendo la presente

ope-

opera hò taciuto i loro Nomi, assicutandoli ciò non essere auuenuto per mancare all'osseruanza che professo con essi, ma per la ragione di sopra accennata, perche, de bene hò notitia di molti che hanno siorito nel mio, e ne passati tempi; tuttania quella non e tale, e tanto individua quale sarebbe stata necessatia per il racconto delle lodi, che se gli deuono, e per dare alle loro Imprese, e gloriose attioni il dounto luogo. L'Historia generale supplirà à questa particolarità, e potrebbe anco essere che questa mia fatica suegliasse alcuno ad impiegare il suo talento nella compositione di vn libro à patte de glitelogij di quelli Heroi, che non sarebbe riceunto senza applauso vniuersale per la necessità che tale Autore hauerebbe con questa occasione di esaltare maggiormente il nome di molte case, e principali samiglie di Europa.

Finalmente si auvertisce il Lettore, che se bene la prima, e principale intentione, che mi obligò à dar di mano alla penna per ordinare questa Relatione, fu il dar notitia delli Ministerij dell'anime, ne quali si và oceupando la nostra Cópagnia di Giesù nel Regno del Cile, però esfendo questo il sogetto di questi ministerij; no ho potuto no parlar prima di esto, e tato maggiormete perche essendo quelle regioni tato incognite, haueuano bisogno di più distintarrelatione che hà forzato, ad esser più lungo di quello che hauerei fatto qua do fusse di già vicita fuori l'Historia generale, che si hauessero ritrouate particolari relationi in questa materia; per questo anco mi trattenne più nella descrittione, ne i primi cinque libri, delle qualità di quel Pacle, e valore, e fierezza di quelli Habitatori; al che affenti volentieri il mio genio acciò conil mezzo di queste cose si conoscesse più facilmente la virtu; & efficacia. della divina gratia ne' buoni efferti, che si sono cominciati à sperimentare nella Conversione di quella offinata gentilità, come si vede negli vitimi due libri, che se bene in numero minori, tuttauia contengono quasi tanto quanto i primi cinque, la materia de quali come contiene in se cole diuerse, così fù anconecessario di vederlain pullibit, igipas una programa orafor estalo ed or

Questo è quanto hò voluto auuisare al discreto Lettore intorno alla presente Relatione, nella quale con la varietà delle cose che si riferiscono hau erà con chettrattenerse, alcune delle quali potranto sodisfare la curiostràidi quelliche si dilettano di saper cose naturali, & altre à quelli, che gustano di pascer l'intelletto con la lettione d'imprese famose, e fatti, e gregi, che occorrono negli acquisti, e guerre particolari, Haueranno similmente ma reria secondo il loro gusto quelli che si dilettano d'Historie, perche se bene assai succintamente, nondimeno in quest'opera si tratta dello scoprimento dell'Indie, & acquisti fatti di quei Regni conforme all'ordine de' tempi, e de' personaggi, che sono concorsi à quell'Imprese sino da'suoi principij, e sopra tutto vedrà l'affetto pietolo (materia di deuotione) ele gratie particolari, con le quali la Regina del Cielo hà voluto fauorire il Regno del Cile, inuitandoci in questa maniera à lodare il fattore dell'yniuerso, il quale nello spatio dipoco più di vn Secolo si è dato à conoscere, e fattosi adorare da tanta variecà di Nationi, sforzando virimamente ad inclinare genufiesso il potente, & indomito Araucano, che per tanti anni guerreggiando fece tanta resistenza alla predicatione del Santo Euangelio. Finalmente non desiderando da quelli che si degnaranno di scorrère il presente alcun segno di gratitudine in riguardo della mia satica (che non la stimo degna di tanto premio, anzi che ne meno la riceuino nelle loro mani) voglio solamente pregarsi à non correre precipitosi nella sentenza, e censura de'suoi mancamenti, ma considerare per mia disesa la poca incommodità con la quale hò scritto, & all' incontro il desiderio che hò di dar gusto, e sopratutto d'ingrandire il Regno di Christo in quel nuouo mondo, mostrando all' apostolico zelo de' suoi operarij Euangelici, la copiosa messe, con la quale sono inuitati ad operare in quella dilatata Gentilità, e nuoua Christianità. Vale.

The contract of the contract o V M Sanctifs. D. N. Vrbanus Papa VIII. die 13. Martij anno 1625 in S. Congregatione, S. R. & Vniuerfalis Inquisitionis Decretum ediderit, idemque confirmauerit die 5. Iulij anno 1634, quo inhibuit imprimi libroschominum, qui Sanctitate seu Martyrij famacelebres è vita migrauerunt, gesta, miracula, vel reuelationes, seù quæcumq; beneficia, tamquam eorum intercessionibus à Deo accepta continentes sine recognitione, atquapprobatione Ordinarii; & que hactenus fine ea impressa sunt nullo modo vult censeri approbata. Idem autem Santissimus die v. Iunij 1631. ità explicauerit, vt nimirum non admittantur Elogia Sancti, vel Beatiabsolute, & quæ cadunt super personam, bene tamen ea quæ cadunt super mores, & opinionem cum protestatione in principio. quod iis nulla adsit auctoritas ab Eccl. Rom., sed fides tantum sit penes Auctorem. Huic Decreto, eiusgeconfirmationi, & declarationi, observantias & reuerentia, qua par est, insistendo, profiteor me haud alio sensu quicquid in hoc libro refero accipere, aut accipi ab vllo velle, quam quo ea solent, quæ humana dumtaxat auctoritate, non autem diuina Cathol. Rom. Ecclefix aut Sancix Sedis Apostol. nituntur, iis tantummodo exceptis, quos eadem S. Sedes Sanctorum, Beatorum, aut Martyrum Catalogo adscripsit. our Prince it continue to the dealers against alice against the

ign in the control of the control of the firm of the province of the control of t

## Auuertimenti per non errare nel mettere l'Immagini, e Figure stampate, che vanno poste in questo libro ciascuna al suo luogo.

Ragioni che si danno sopra le medesime imagini per maggior dichiaratione dell' Opera.

pag. 51. A prima didette figure che è quella che s'intitola: Facies Cæli antartici, doue stail polo, si metterdalla pagina 51. doue si tratta di questa figura.

pag. 59. Alla pag. 59. Si metterà quella del prodigioso Arbore in sorma di Croce, e Crocissisto, che si vede nel Cile, della quale ini si discorre.

pag. 90. La terza, nella quale si vede la casa che gl' Indiani sogliono portare da vn luogo ad vn' altro, si metterà alla pag. 90. doue si ragiona di questa

materia .

pag. 92. La quarta che è quella del ballo de gl' Indiani vno attaccato all'altro intorno alla sua bandiera, & al suono di Tamburro, si metterà alla pag. 92. doue si riferisce il modo di ballare dell'Indiani. E perche mentre. alcuni di essi ballano, altrisoglio stat giocando varii giochi, si metterà successivamente la quinta stampa intitolata: Modus ludendi Indorum, doue si vedono gi'Indiani, che stanno giocando il gioco che chiamano Delos Porotos per giocarfi con cofe chiamate con quello nome, che sono a guisa di saue, delle qualia quest' effetto si eleggono le bianche che le tingono di nero da vna parte, pigliando certa quantità di essi vno sopra l'altre tra due deta, quali poi lasciano cadere in terra per mezzo di vn'Anello grande che sta alquanto alzato da terra, e quello s'intende hauer guadagnato maggior punti, è legni le cui faue sudette caddero in terra con la parte dipinta. E volendo esti giocare a questo gioco si pongono a sedere in terra, spogliandosi ciascuno dalla cintura in sù, e nel punto che buttano le faue sudetteper l'anello si danno nel petto vn colpo tanto fiero con la palma della mano che doppo haner giocato per buon spatio di tempogli ho visti molte volte con il petto gonfiato, e colorito di sangue come se l'hauessero jui tirato con le ventole. L'altro gioco che chiamano Del Queciucague, si gioca da loro in questa maniera, lasciano cadere in terra, come si sa al gioco della tauz che è vn'osso nel garretto dell'animale detto communemente gobba, vn legaetto ragliato a forma di piramide, il quale quando cade in piedi si goadagnano cinque punti, quali si vanno notando in vn mezzo circolo che tengono futto in terra con certo numero di Casette, ò divissoni, doue pongono voa picciola pietra, le quali vanno similmente diuise di ciaque in cinque, che in lingua Indiana vuol dire Checiu, che perciò chiamano questo gioco, il gioco del Che-Ciucague.

pag. 94. Alla pag. 94. Si metteràla quinta stampa, doue si vede vn' altro gioco che chiamano della Ciueca del quale si tratta in detta pag. 94. il qual gioco ancorche mi venga detto che similmente si gioca la alcune parti di Spagna, non però gl' Indiani l'appresero dalli Spagnoli, come han no imparato il gioco delle carti, & altri, perche questo gioco lo gio-

cauano molto auanti.

pag. 106. Alla pag. 106. Si metterà la figura, doue si vede il modo con che gl' Indiani vanno cacciando con le due palle atraccare ad vna corda con la quale legano vn Toro, &c. come si dice nella detta pagina. Si vede anco nella medesima figura il modo con che lo struzzo se ne scappa dal Cape leuriero che lo và seguitando del quale si tratta nella pag. 49. alla quale mi rimetto.

pag. 168. Alla pag. 168. Si metterà la pianta della Città di san Giacomo come

ini si dice.

pag. 181. Alla pag. 181. Si metterà l'Imperiale Imagine della Madonna Santissima delle Neui, delli cui miracoli si tratta dalla pagina 122. sino alla 182.

pag. 182. Alla pag. 182. Si metteranno l'altre due I magini di nostra Signora, vna delle quali posta dalla parte dell'essercito Spagnolo sa suggire gl'Indiani, e l'altra più piccola che è Aunocata per la pioggia nella Valle della Ligua.

pag.241. Alla pag. 241. Si metterà l'Imagine delli tre fortunati Padri della Compagnia di Giesù che surno occisi in odio della sede catholica, di che si

fa mentione in detta pag. 241.

pag. 247. Alla pag. 247. Si metterà la figura delli prodigi, doue si vedono due esferciti che combattono per l'aria, vn gran suoco ardente inondante,
la terra di vn sume che è vscito dal suo letto, vna bestia con molteteste, &c. nella quale si tratta di questi prodigij.

pag. 329. Vltimamente alla pag. 329. Si mettera la prodigiosa Imagine della Rupe

di Arauco della quale tratta la detta pagina.

Se poi doppo tutte le sudette figure per tuo gusto vorrai aggiungere alle dette altre dodici figure di altre tante Residenze, case, e Collegii, di doue partono quelli della Compagnia verso le soro Missioni, e similmente altre sei delli principali Porti, e Isose del Cise potrai metterse nel fine di quest' opera doppo il suo indice, e successiuamente la Carta, ò Tauola Geograssica di detto Regno per maggior sua dichiaratione, e con questo. Vale.

# LIBRO PRIMO

## Della natura, e proprietà del Regno del CILE.

### CAPITOLO I.

Del Sito, Glima, e divisione del Regno del Cile.



L Regno del Cile, vltimo termine, e fine dell'Australe America, che per la parte del Nortecontinua con quello del Perù, comincia dal grado 25. del Polo Antar-

tico, passado il Tropico di Capricorno, e corre due mila, e cinquecento miglia di longhezza fino allo stretto di Magaglianes, ch'è nel cinquantesimo quarto grado, e la Terra che chiamano del fuoco, ch'è la parte Australe del medesimo stret to corre sino alli cinquantanoue. Stendesi la sua giurisdittione da Leuante à Ponente per la larghezza disettecento cinquanta miglia, perche quantunque la larghezza diquel Paese, che propriamente si chiama Cile, non passa cento miglia, ch'è lo spatio, che v'è trà il Mare, & i Mon ti alpestri neuosi, de'quali parleremo all suo luoga. Nelle divisioni, che si fecero del circuito, e giurisdittione delli Gonerni dell'Indie Occidentali, v'aggiunse il Rè l'ampie Prouincie del Cuio, che viene ad vguagliare nella lunghezza a quella del Cile, ma l'eccedono nella larghezza due volte tanto.

Stà l'opposito di questo Regno sopra la Terradella Espetiaria della Corona di Portogallo, nel Meridiano, che passa, tra l'Isola Trapobana (che è Ceilan) à il capo di Comorino; nel quale Meridiano al Norte della linea Equinottiale, nella popolatione, che starà da vetisei gradi settentrionall, l'huomini che ini habitano, saranno propriamente Antipodi diquesi del Cile, & quelli che hapodi di che cile del cile della contra contr

bitano da trentasette sin'à quarataquattro del de più Occidentale della nuouz-Guinea staranno così anco demetrialmente con quelli che habitano in Castiglia. Ma come sin'hora non stà discoperto, non si sà se è acqua, ò terra. Però si sà che viene à stare nella partedella Corona di Castiglia, e nel suo opposito, & che stà ad Occidente del Cile ottomila, e cinquantacinque miglia.

Tutto questo Regno stàin terzo, quarto, e quinto Clima; & così la parte del terzo Clima, tiene il giorno, e la notte quando cresce al più tredici hore, & quella parte del quinto ne tiene 14. & alcuna cosa di più, al contrario d'Europa, per esser suo opposto, benche non Diametrale. Il maggior giorno dell' annoè quello di santa Lucia, & il minore è quello di santa Lucia, & il minore è quello di santa bassa apostolo. Tengono iui sempre il sole alla parte del Norte, & l'ombra à quella del Sur.

Quest'è il Sito, e luogo del Regno del Cile, il quale ha ase vicine dalla banda del Norte, le Prouincie d'Atacama, e Mine d'Argento di Potosi, che danno il principio al Regno del Perù, e per la parte opposta del Sur, i Mari che cadono sotto il Polo, e l'Isole ch'in quello si

sono seouerte.

Ahramo Hortelio volse dire, che per questa parte del Sur s'aunicinana al Cile vna Terra, che si continuana con la nuona Guinea, e durò quest' opinione sin che sossimo disingannati da quesli, i quali hauendo passato il Mare del Sur per lo stretto di san Vincenzo, che chiamano del Mairo volteggiando tutta la Terra. Australe, che si dice del suco, e voltando al Mare del Norte per lo stretto di Magaglianes, enidentemente pronarono, che la detta Terra, era Isola separata in tutto da qualsinoglia altra, come so

ve-

vedera più innanzi al suo luogo.

All'Oriente ha il Cile per vicino Tucuman, e Bonaire, con i quali correndo il Greço si continua il Pataguai, e Brasil. Alla parte di Ponente ha il Mare del Sur, che se condo Antonio d'Herrera nell'historia generale dell'Indie, e tutto quello che s'include trale sue spiaggie, e quelle del Regno della Cina, Il qual Mare comincia nella Terra, che chiamano Aurea) Cherfoneso, che si dice Isola di Samatrà, òMalacca, & ha di lunghezza da Lena. te à Ponente trà le dette due spiaggie del Offe, e China tredici mila, e cinquecento miglia. Conformed ciò possiamo dividere questo Regno in trè parti, la prima, e principale quella, che si comprende trà le Montagne alpestri neuosi, e mare del Sur, che si chiama propriamente Cile; la secodal'Ifole, che per questi Marisono sparle per tutta la Costa sin' allo stretto di Maga glianes, e la terza, che contiene le Prouincie del Cuio, che sono dall'altra parte del li Monti, esistendono sino all'istesso stretto se per largo sin'alli cofini di Tucuman.

E cominciando per la parte principale diquesto Reguo, che propriamete chiamiamo Cile, confesso, che gustarei parlassero diquesto Paese testimonij forastieri, che l'han veduto, che liberi della calunnia d'appassionati, alla quale stanno esposti, quei che parlano di cola propria potrebbono liberamente esporre le buone qualità, delle quali è stato da Dio nostro Signore dotato quel Paele, perche la com mune voce di quelli che d'Europa sono arriuati a vederlo è, che il suo Cielo, & Terra è la migliore c'habbino visto inquanto han caminato (deueessere cortesia, che fanno a quel paese per il buonpassaggio, & accogliments che fa a tutti). Quello ch'io sò dire è, che si bene è tanto simile ad Europa, che chi ha vissuconell' vna, e l'altra parte, non sa difterenza dall'una all'altra, se non nell'incontro de'tempi di Primauera, & Estate, in vna parte quando è inuerno, & Autunno in vn'altra; Tiene alcune proprietà, che veramente la rendono singulare, & fanno che meriti la buona opinione, e stima, con che parlano di essa tuttil'Historici, & quanti l'hanno vista, perche primieramente il caldo, e'l freddo generalmente non è tanto rigoroso come in Europa, particolarmente sino al grado 45. che di là inanzi correndo il Polo comin-

ciano i freddi eccessiui.

Deue cagionare questa buona temperie il sto della Terra, la quale terminata per la parte dell' Oriente da gl'alti Monti la coprono per quella parte con la loro altezza, la quale è affai grande, com'appresso vederemo, & il Mare, che dalla. parte di Ponente la bagna la regala, e rinfresca con le sue aure soui, e fresche l'Estate, le quali a mezzo gierno, ò poco dopo hanno già fcorfo tutta la terra, effendo già a quest'hore-arrivate sino alle falde de' Monti, di maniera, che corrispondendosi nell'estate con la molta neue ch'in quelli v'è tutto l'anno, rinfrescano talmente l'aria, ch'alle tre, ò quatte hore dopo mezzo giorno non v'è caldo di consideratione, & in alcune parri in.) tutio il giorno, e la notte, particolar> mente dalli trenta gradi in sui di maniera che nel dormire la notte sempre fi tengouo le medesime coperte d'estate, come d'Inverno, così succede nella Concettione, oue ne il freddo, nè il caldo a' suoi tempi danno fastidio, nè fanno danno.

L'altra buona qualità di questa Terra è l'esser libera di folgori, e di tuoni, sentendosi solamente questi alcune volte assailontani nelli Monti, mai cadono gragnuoli,nè si veggono le Tempeste, che in altre parti obligano a sonar le Campane, & esorcizzare le nuuole, e nell'Inuerno non visono giorni tanto continui nuuo. losi, & oscuri, anzi d'ordinario passandoquel tempo pionoso, che dura communemente vno, due d'trègiorni, si discopre talmente il Cielo mostrandosi totalmente sereno, che non comparisce in quello nessun vestigio di nuvola, e macchia, e ciò con grandissima prestezza, perche in vn baleno cessando il vento Norte; d'Tramontana, ch'è, quello che, porta il nuuolato, eraccoglie la pioggia; succede il mezzo giorno, ch'in pochissime hore fgombra le nyuole, & all'hora s'è dinotte tempo cade il gelo, e sù i primi albori

comparisce il Sole più chiaro, che mai.
Non è da stimarsi meno yn' altra pre-

rogativa, ch'ivi s'esperimenta, & è il nonf ricronarsi in tutta quella Terra, vipere. serpenti, & altri animali velenosi, di mamiera, che può ciascuno nelle Campagne posare sotto qualsiuoglia Albero, e riuoltarsi tra l'herbe senza timore alcuno, che sia morso da Ragna veruna, nè meno vi sono Tigri, Orsi, nè altre fiere. da temersi; in alcune parti solamente vi sono Leoncini, che danneggiano in parte al gregge minuto degli Animali, non però alla Gente, anzi da quella fuggono. El non solamente si vede questa nettezza della Terra oue habitano gl'huomini, ma ancora (il ch'è di gran merauiglia )nelliboschi, qualisono densissimi, e tolti di molti Alberi, e tanto serrati, che non si può per quelli caminare se non a'piedi, e con grandissima difficoltà; Ponderando questa buona qualica vn fratello delli nostrifamoso Scultore, che venne da Spagna, li sentij dire, ch'era andato per trè mesi continui cercando legname per intagliare, e lauorare la Chiesa di sans Giacomo, e che essendo entrato in varij boschi, e vallate doue non v'erane pur vestigio, che fosse giamai entrato in. quelle huomo alcuno, non vidde in tutto questo tempo vna Ragna, ò animale velenoso, ò schifoso, che li potesse cagionare timore, ò nausea.

Nonè da dispreggiare questa particolarissima gratia, e vantaggio di questa Terra, & è, che non vi sono Cimici, nè lo ce n'ho visto pur vna; e quel ch'è puil da marauigliarsi, ch'essendouene tantidal la banda delli Monti done è la Pronincia del Cuio, trouandosi qualcheduna tra lerobbe, e casse, che si trasportano in. arriuare al Cile, nel momento, che riconoscono quest'aria si muoiono, e su maranigliofa l'esperienza, che di questo fece vn curioso, ò maligno, che passando dal Cuio al Cile, portò questi Animali assai ben accomodatiper potersi conseruare, ma a pena arrivorno alla Valle di Aconcagua, che è il primo luogo, nel quale toccano quelli, che scendono li Monti, quando morirono tutti senza re-

Non tratto delle miniere d'ora, nè delle molte, e delicate acque, che pas-

lando per quelle sono assai cordiali, e saluteuoli, nè dell'abbondanza delli mantenimenti, & herbe medicinali, & altreparticolari eccellenze della terra, che supera, & auanza l'altre, sì per non consondere una cosa con l'altra, sì anco perche meglio si vederà, parlando di ciascuna in particolare alli suoi luoghi determinati.

Oltred quest' eccellenze, che ho accennato in tutte l'altre cose, è tanto somi. gliante il Clima, e Terra del Cile ad Europa, che non ritrouo differenza nissuna in quelle, & è cosa veramente d'auuertire, ch'in tutta l'America scouerta non vi sia reggione, nè parte alcuna, che in tutto fian conforme ad Europa, come questa del Cia le, perche in alcune, com'è il Brasile, Cartagena, Ponama, Portobelo, & altre Co. ste, e Terre, che stanno dentro li Tropici, sono per tutto l'anno continui, & eccessia ui i caldi; in altre poi, come Potofi, e la Serra del Perù, i freddi, in altre v'è vna forte d'Inuerno, nel qual non pioue, ma pioue l'Estate nel più forte caldo. Altre parti visono, doue non si raccoglie grano, nè v'è vino, nè oglio, & in altre, done se vi fono queste cose, non visono i frutti proprij di Europa; però Cile tiene come Europa li luoi lei mesi di Primauera, & Estate, & altri sei d'Autunno, & Inuerno; non pioue l'Estate, ma ben si l'Inuerno, e tutti li frutti, & sementi, che nascono in Europa, sono nel Cile.

Ciò che più apporta maggior merauigliae, che stando le Terre del Cuio, Tucuman, e Buonaire nella medesima altezza di quella del Cile si differentiano tanto dal loro Clima, e da quello di Europa, che benche nell'Inuerno faccia grandissimo freddo,e geli sì rigorosi, che venghi a gelar si l'acqua coperta, e dentro la casa conseruata, e nell'aperte campagne sogliono morire di freddo gli Animali; tuttanolta non cade dal Cielo vna gocciola d'acqua in tutto l'Inuerno, nè si vede particolarmente in Cuio mai coperto il Sole, ma sempre chiaro, e suelato; cominciano l'acque dalla Primauera con cant'impeto, che se durasse questo tempo di pioggia com' in Europa, e Cile, allagarebbe la Terra come di fatto l'allaga il poco tempo, cho durano d'en' hora, e mezza di pioggia,

convertendo se Campagne in lagune, arriuando le carrette, che per quelle vanno à tuffarsi più della merà, quantunque le ruote di quelle siano ben'alte, & in questo tempo cadono solgori, e gragnole tanto grosse come oua di Gallina, e di Papare, e qualche volta come d'Astruzzo, come più volte io stesso l'ho veduto.

Tutte queste tempeste, e varietà delli cempivengonodterminarfi negl'alti mon risopradetti. doue com' in forte, muro, e recinto del Regno del Cilesfanno l'yltima batteria, senza inoltrarsi nè pur vn passo innanzi, nè entrare nella sua giurisdittione; non vedendosi giamai in quel Regno questi rumori, e riuolutioni di tempo, ma sempre vn' aria costante, e pacifico tutto l'Estate, Primauera, & Autunno, con la differenza di più, e meno caldo, & nell' Inuerno di freddo, conforme alla diuersità de' tempi, secondo la quale così anco sono maggiori, & minori li giorni, e le notti, proportionandosi con l'altezza de' gradi, e corso del Sole, della medesima maniera, che in Europa, benche in-

alcuni mesi opposti,

Diqui ne siegue, come auertono varij Autori, & l'esperienza lo mostra, la gran somiglianza che viè tra gli huomini, animali, frutti, e mantenimenti del Cile, con quei d'Enropa. Chivede l'vn', e l'altro èl buon testimonio di questa verità, & nes. suno passò da quelle à quelle parti, che non lo noti. Ho visto alcuni Caualieri, che sono passati da Spagna al Perù, & doppod'alcuniannisono andati al Cile con qualche carico di gouerno, o altr' officio di quelli, ch'ini prouede il Rè; e non è dicibile l'allegrezza che fanno, & il contento che mostrano per parerli che siano tornati alla loro patria, stante la gran somiglianza, che rrouano fra l'yno, e l'altro paele, così nell'aria, come nelle cole commestibili, chesono molto sostantiali, come lo riconoscono quelli, che nascerno, & crescerno in Clima più caldo, li quali quando vanno al Cile gli è necessario passare più sobrij, & temperati del solito, sin'à tato, che poco à poco si và assuefaçedo lo stomaco à digerir l'eccesso, che riconosce nella maggior forza, & sostanza dell vitto.

## CAPITOLO II.

Delli quattro tempi dell' anno. trattafi in particolare dell' Inuerno, e Primauera, e di fiori, & alcune berbe medicinali.

I quattro tempi dell' anno d'Europa si veggono parimente nel Cile con la medesima proportione, e duratione del rempo. benche no corrano al pari nel riscontro delli tempi, perche la Primauera, comincia da mezz' Agosto sino à mezzoNouébre, e dalla metà di Nouebre, comincia l'estate sino à mezzo Fe. braro, e l'Autunno dalla metà di Febraro sino alla metà di Maggio, quando comincia l'Inuerno ranuuolando l'aria, e scaricado con indicibil furia sopra la terra abbondantissime l'acque, spogliandogs' Alberi delle sue verdi foglie, e ricoprendo li campidi gelo, e neue, comparendo ordinariamente la mattina tutti bianchi, benche subito il Sole fradue hore col suo caldo le dilegui, non comparendo però il Sole nelli giorni oscuri si conserua la neue da yn giorno all' altro.

Rare volte scende la neue alle valli, perche quantunque quella che cade sia tanta, che s'ammassi in modo, ch' arriui all' altezza di molte picche, s'empiono con quella l'aperture de' monti, di maniera che viene ad vguaglarsi con l'altezza delle cime di quelli, e dentro quelle aperture prosonde delli monti com'in pozzi, ò casse si conserua tutto l'anno successi umente, scogliendosi, & accrescendo l'immensità delli siumi, e torrenti, che si spiccano dalli monti, e scorrono, per le valli, e riuiere della terra sino al mare rendendo-la fertile d'ogni abondanza de' frutti.

Però, quantunque non neuichi se non poche volte nella pianura, sa nondimeno in quella freddo si eccessiuo, che inmolte parti d'Europa non può esser maggiore, il che proujene si dall'altezza del Polo, sotto il quale sta questo paese, come dalla vicinanza de' Monti, da i quali soffiano venti si sottili, e penetranti, che qualche volta riescono insoffribili. E di qui nasce, che sempre li luoghi di Mari-

na

5 5

na sono più temperati. E però vero, che in questi, per contrario i venti sono grandemente più fastidiosi, che nella pianura, perche arriusto questi più stracchi, e meno vigorosi nelle-parti più adentro, conseguentemente non le trauagliano, shattono con tanto rigore,

Per riparo diquesto freddo, creò Dio Signor nostro in quel luogo dilatati, e. spessi monti, pieni di Brugnoli come quercie, che sono le legne vsuali di tutta la contrada di San Giacomo, e di altre valli, e con questa legna parimente fanno il carbone, per le fornaci, & altre officine; in altre parti seruono a quest' effetto le roueri, come nel distretto della Concettione, doue ve ne sono tanti, e così cresciuti, e grossi, che, quantunque tanti anni habbiano servito all'vso della vita humana, sono hoggi i boschi così intieri, e folti, che volendo andare vn poco dentro, non fi può penetrare, è questi due miglia in circa lontani dalla Città, ma nella terra più dentro vi sono vallate, doue non ha ancora calpeltato huomo alcuno giamai, hauendo sostentato quella terra più di centomila huomini, come lo scriuono gl' Autori citati.

Questi Roueri, come ancora gl'alberi, che fruttano, perdono nell'inuerno le foglie; la maggior parte degliaberi seluarici le coseruano per hauerle molto grosse; benche firicoprano di gelo, non le abrugia come quelle de gl' altri alberi, anzile bagna, e laua, liquefacendoficon li raggi del Sole, lasciandole più belle, 🚚 verdeggianti. Con le prime pioggie comincia subito la terra à riuestirsi di verde, di maniera, che tralo spatio di venti, ò trenta giorni fi veggono li campi vestiti di herba, e per più bellezza nascono con quella alcuni fioretti gialli in tanta abbondanza, che paiono li prati, e le valli coperte di vn tapeto ricamato diverde, e

giallo.

al nuouo ornamento, e bellezza delli fiori, con i quali comincia à mezz'Agortto la Primauera ad abbellirfi, i quali durano finche il Sole comincia col suo calore à sferare, ch'è sino à Decembre, e nascono con tanta abbondanza, & in.

tante specie, che mettendomi vna volta à contarle, spinto dalla meraniglia di tantavarietà, che vedena, contai quarantadue differenze di fiori in breuissimo spatiodi tempo, non entrando in questonumero li domestici, che si coltiuano nelli Giardini, & Horti, i Garofali, Rose, fiori di Melangoli, Viole, Giratoli, Gigli, Tulipani, Giacinti, Gelfomini, Narcisi, e most'altre disterenze di sio. ri, che si coltinano in Europa, solamente parlo diquelli del Campo, li quali vniuersalmente sono assai odorosi, e da quelli cauano l'acqua, che chiamano d'An. geli per la soanità, e fragranza, della quale empiono l'aria con odore foauissimo, che per tutto si sente, particolarmente, nel nascere, e tramontar del Sole, e non aiutano poco alla tragranza de'Campile medesime herbette, che sono assai aromatiche, & odorifere, e sogliono mesco. larsi le cime più tenere di quelle con li medesimi siori per distillar l'acque d'o-

Non è credibile la forza, con la quale la terra germoglia, e produce quest' herbe, le quali sono tante, ch' in moltissime parti non si possono distinguere le campagne seminate dall'incolte, perche sono tante solte, come se per tal'essetto sosse stante folte, come se per tal'essetto sosse stante solte, come se per tal'essetto sosse seminata, e con la proportione con la quale continuano le pioggie, van germogliando l'herbe con tal forza, e gangliardezza, che nel mese di Nouembre, e Decembre sono talmente solte, & intrecciate in maniera, che con dissicoltà può vn Cauallo penetrare per quelle, arrivando in alcune parti sino al petro.

La Senape, il Finocchio, Triuoli, Rape, & Amenta, ch' in Europa veggo leminare, e coltiuare, nascono nel Cile per li campì in tant' abbondanza, che per molte miglia sono quelli ripieni di somi glianti herbe, che naturalmente senz' artificio humano la terra produce, e di que se ordinariamente si pascolano le Pecore e le Capre, e la Senape cresce, & ingrossa tanto, ch' io l'ho veduto com' va braccio grossa, e tant' alta, e frondosa, che parena albero, & ho caminato molte miglia per campi di Senape tant'alti, che su

perano vn'huomo a cauallo, foprali quali fanno linidi gl'vcelli, come quei, de quali parla l'Euangelio; Ita vt volucres Cali veniant, & babitent in ramis eius.

Vi sono molt'herbe medicinali, e di gran virtù, conosciute folamente dagl' Indiani, ch' essi chiamano, Maci, i quali l'occultano particolarmente alli Spagno+ li, alli quali per grand' amicitia manifestano la virtù d'alcune, conseruando per loro la scienza dell'altre, solamente communicandola i padri alli figli, per descendenza: Sono questi Medici, ò Maci assai stimati, così dagl' Indiani, come ancora dalli medesimi Spagnoli, che li chiamano nelle loro graui infermità, & esperimentano mirabili effetti, che fanno solamente con quest' herbe, le quali applicano in assai minor quantità alli Spagnoli, che non agl' Indiani: perche non sono di tanta robusta complessione com' essi.

Viddi vno delli nostri, che era assaitormentato dal mal di cuore, & era necessa. rio, ch' andasse sempre accompagnato, perche in quell'accidente non cascasse, da qualche loggia, ò corridore, & s'ammazzasse; si secero per lui tutti li remedij che la carità, e scienza de' Medici potero: no inuentare, ma senza effetto, perche ognigiorno crefceuz più la passione, e correua maggior pericolo la sua vita; seppero li nostri, che trentasei miglia lontanodilà era vn Maci Indiano di molta fama, lo mandarono à chiamare, e venuto, informandosi dell'infermità gli applicò tant'herba, quanto è la grandezza d'vru ogna, e mettendola dentro vn poco di vino ce la diede à bere, e su di tanta esti. cacia, che lo liberò dal male, e per tutto il tempo ch'io lo conobbi giamai tal palsione li tornò più.

Altrieffetti hò veduto ammirabili del curare ch'ogni giorno fanno questi Maci, particolarmente contra veleno, ch'è l'infermità, nella cura della quale sono più eminenti, dirò solamente vno, d vn. Caualiere, che per molt'anni era stato talmente infermo, che pian piano s'auvuicinaua alla morte, senza che nessun. Medico accertasse giamai la radice del male, che lo ridusse più volte alla morte. Ritrouandosi vna volta assai affanna-

to fece venire di parte affai lontana vna Indiana di gran fama (che visono parimente donne eminenti in quell'arte) & hauendola regalata con vn buon presente che li fece, promettendogline maggiori, perchejera assai ricco, e potente, cominciò essa ad applicarli li suoi remedij, e darli le sue herbe; & vn giornoquando li parue ch'era il corpo ben disposto per buttar il veleno, fece venire vn gran vaso d'argento, & inanzi à molta gente cominciando il Caualiero à sentir nausea nello stomaco buttò à vista di tutti il veleno, che molto tempo prima gli haueua. Inodato inuolto in alcuni capelli, li quali parimente buttò, restando del tutto sano, e libero, com'egli stesso me lo rac-

Benche, come dico, siano gl' Indiani tanto strettiin non voler communicar la scienza che hanno dell' herbe, tutta. uolta obligati dall'amicitia, e dalle buone ragioni, con le quali alcuni li fanno gua dagnare, communicano sempre qualche cosa, e con il tempo, e con l'esperienza, se ne sono sapute tante, che se jo volesse riserirle, sarebbe necessario compir' vn libro solo per quest'effecto, nè posso ricordarmi di tutte : ne raccontarò nondimeno solamente trè, che mi s'offeriscono prontamente, per essere tanto prodigiole. Siala primala famosa herba, che chiamano Quinciamali, la quale non si solleua dalla terra più di vn mezzo palmo; li suoiramisi dilatano à modo di vn mazzetto di fiori, e finiscono nella cima ciascheduno con vn fiore della fattezza, e colore del Zaffarano, che chiamiamo nell'Indie Romi: quest'herba'si scippa. conle radici, e si cuoce tutta nell'acqua; la quale così calda si da all'infermo, e trà glialtri effetti che opera, vno è, cacciar dal corpo qualfinoglia fangue tranafato, e corrotto, e questo con molta fretta, & efficacia, e così essendo qualch' Indiano ferito, subito piglia quest' herba, perche il sangue che non potè vscire per la terita, lo caui fuori prima d'apostemarsi, 🛶 corromper l'altro.

di fan Giacomo, che questo solo bastana per dar credito asì ammirabile her-

ba, e fu, ch'essendo andato vn Indiano! de nostri serui alla piazza, doue si faceuail giuoco del Toro, per disgratia fu colto da vno di quelli, e buttato nell'aria amodo di palla, e lo feri lasciandolo quafi morto, portaronlo fubito alla nostra casa chiamorno il medico, il quale vedendolo, disse ch'era già morto, e che non v'era chi li potesse giouare: voltossi al P. Ministro, e disseli, che non perdendosi niente, li desse pure la Crincinmali, e l'innoleaffero in vn lenzuolo, lo lasciassero stare alcune hore così, il che si fece, e tornando il P. Ministro à visitarlo pervedere se fosse morto, lo ritroud vino, e libero dal pericolo, & il lenzuolo tanto pieno di sangue gelato, che l'herba l'haueua fatto buttare per li pori del corpo, che di là à poco s'alzò

fano, e del tutto guarito. Laseconda herba, che chiamano Albachigha, e l'Indiani Culen, per hauer le fogli somiglianti al Basilico però cresce cosi cespuglioso, e tant'alto, ch'in alcune partipaiono Alberi, ela foglia molto odorosa, e difragranza, e questa rotta, e pesta s'applica alle ferite dalla parte difuori, mettendo dentro di esta alcune gocciole di sugo di quella, e veggonsi ogn' hora mirabili effetti della sua virtu, & efficacia. Raccontommi il fondatore delle nostro Nouriato di Bucalemo, che andando in Campagna inuestirono vn Cane ch'eglulimaua molto, con Cagnacci, che l'assaltarono nel camino, e mordendolo alcuni per vna parte, & altri per l'altra, lo lasciarono malamente serito, e qualiscan nato, con vna ferita affai grande, che li fecero nella gola; quando arrivò il padrone per aiutarlo era già tardi, perche non daua quafi neffun fegnale di vita, & atfliggendosi per la perdita di quello, per l'amore, che li portaua, scendendo da cauallo, così alla ventura colse alcune foglie di questa Albachiglia, che si ritroua ad ogni passo nelle Campagne, e pestandola con due pietre pose dentro le ferite il sugo di quell'herbe con vn pugno dell'istesse, e cosi si parti senza hauer nessuna speranza della vita del cane; e fu cosa maranigliosa, a pena haueua fatto alcune miglia,

quando à caso voltando l'occhio in die-

tro vidde il cane che lo feguitana, che dopò campò molt'anni.

La terza herba che mi souviene è come gramigoa, affai fottile, e delicata, e. non si ritroua in tutte le parti, questa è affai ammirabile per le febri maligne, dolor di fianco, che non s'adopra d'altra maniera, se non cocendola in acqua, e beuendola inquella maniera, con che si purifica notabilmente il sangue, e si caccia via il cattino, restando sano l'infermo, conforme all'esperienza ch'io n'ho veduto. Molt' altre herbe vi sono per il dolor della pietra, che la spezzano nella vescica, e rottala, la fanno buttare in pezzi. Per il dolor della sciatica, & altre infermità, quali se volessi riferirli bisognarebbe che facesse vn'altro discorso contro l'intention mia, e così lasciando i fiori, e l'herbe della Primauera, e l'armonia del soque canto degl' vccelli, ch'in questo tempo già comincia a rallegrare li primi alberi della mattina, & i. piaceuoligiorni, ele notti serene, chesono le miglori, e più grate di tutto l'an. no, auuiciniamoci all'. Estate, che ci daraparimente campo di raccontar qualche cola.

### CAPITOLO III.

Dell'Estate, & Autunno, e de' suoi frutti, e raccolte.

Omincia l'Estate a mezzo Nouembre, e dura Decembre, Genaro, e buona parte di Febraro, di maniera, che la forza de gli estremi caldi viene ad ossere nella festa della Natiuità, e Circoncissone del Signore; siche nella compositione del luogo, e contemplatione del Bambino Giesù tremando di freddo nel Presepio, sa di mestieri à noi rimettercialla fede, perche alzandoci la mattina per cantare il matutino (come si suole in talisolennità) particolarmente in Cu-10, e Tuçuman, doue sono eccessius la caldi, sudiamo in maniera, che non si può lostrire: nel Cile non è tanto eccessivo, per essere temperato, non però sa tanto. freddo quanto, in Betlem.

Inquesto tempo cominciano a macu-

rare li frutti, che sono molti, di varie sorti, e maniere, mancandone solamente alcunidi quelli d'Europa, ò altri, ch'ancora non sono arrivate al Cile, perche subito, ch'arriuano in quelle parti, ò in frutto,ò in oso, o in pianta con tanta prestezza, e gagliardia germogliano, ch'è cofadi merauiglia. Mi ricordo, che non v'erano Amarene trent'anni adietro, & ne venne da Spagnavn' Alberetto, e da quello cominciarono à moltiplicare, pigliandone alcuni rampolli, e piantandoli nelli giardini, & horti regalati come vna cola, che, ò perche non ve n'erano in quelluogo, ò perche veramente lo merita, lo lodauano molto l'Europa; però in poco tempo si moltip;icarono in maniera, che fu necessario bandirli dalli fiori, e metterli nelle Campagne, perche erano tanti li rampolli, che produceuano, che occupauano per loro stessi tutt' il luogo.

In quel paese non v'è frutto alcuno di quelli, che vi sono proprij del Perù, Mcssico, e terra ferma, e quantunque si portila sementa, ò la pianta di quelli in nessuna maniera produce, per essere il Clima tanto contrario, stando quelle Terre dentro li Tropici, & il Gile fuori diquelli, onde per consequente è causa, che naschino ini ifrutti d'Europa in tant' abbondanza, ch'appena si può credere, particolarmente le Pere, Bricoccole, Fichi, Melacotogne, e Persiche, che sogliono caricares tanto gl'Alberipiù assai, che di foglie, e se non si stà accorto à scaricarli quando li frutti sono piccoli, non postono li rami fostentarli, crescendo, e così nel tempo dimaturarli, si rompono lirami, se però non l'aiutano à sostentarli con legni, ò pontelli sopra de' quali si possino appoggiare,

Però li frutti ch'auanzano à tutti gl'altri, sono le Mela d'ogni sorte, delle quali è tanta seconda la terra, ch'io hò visto nelli campi, e vallate, meleti come Boschi intieri, e con quest' Alberi per scaricarli non basta la diligenza, & il modo ch'habbiamo detto, quando il-frutto è piccolo come gl'altri, perche questo non serue se non per sminuire il numero delle mela, non però la qualità, perche quesle che restano nell'albero consumano l'alimento delle compagne, & ingrossano di maniera, che tirano li rami in terra, e cosi sono tanti quelli che cadono inquella, che non lasciano luogo doue mettere il piede, in molte parti li riuoli dell'acqua si riempiono di tanta abbondanza di questi scutti, che non potendo quella passare, viene ad allagare in parte le strade, cacciando suori i frutti, e seminandole per doue passa.

La raccolta della Biada, grano, e Maiz (frumento dell'Indie) e d'ogni forte di legume comincia à farsi nel mese di Decembre sino al mese di Marzo, e tutte queste semenze rendono alcune almeno à venti, e trenta per vno, & alcune cento, & altre com'il Maiz quattrocento per vno, E così rare volte accade, anno, che manchino del lor srutto compito; per lo che ordinariamente s'hanno

a prezzo baffo.. 3:

Lifrutti vniuersalmente non si comprano, ma lasciano confacilità entrare negl' Horti, e nelli Giardini, ogn' vno per magnare ciò che vuole; solamente quella che chiamano fruttiglia, che fono le Fragole d'Italia, si vende, perche quantunque da sè il terreno la producain tanta quantità, ch'io stesso hò vedute campagne intiere piene di dette Fragole, nondimeno v'è gran differenza trà queste del campo, e quelle, che sono coltinate, con che vendendole guadagnano molto, e quelle del Cile sono molto disferenti da queste di Roma, così nel sapore, come nell'odore, come nella grandezza, perchealcune arrivano alla grossezza d'vna Pera, & illoro colore, quantunque fiaordinariamente rosso, ve ne sono nondimeno nella Concettione gialle, e bianche.

In questi mesi parimentesi producono l'herbe, con le quasi s'ingrassano le Pecore, & altri somglianti animali, disponendosi per il macello, ch'è vna delle maggiori ricchezze di quella Terra, approsittandosi del seuo, e cordouane, che mandano al Perù, e per tal'essetto vccidono molte migliaia di Vacche, Castrati, Pecore, e Capre, la Carne delle quali non potendosi magnare, l'abbruciano, le la buttano nelli siumi, e nel mare, ac-

ciò

eiò non si corrompa l'aria, pigliando solamente le lingue, & i lombi delle vacche per salarli, quali dopò mandano al Perù per regalo, altri poi salano quelle carni, le quali le vendono all' Esercito Reale, smaltiscono con la gente ordinaria.

Comincia l'Autunno a mezzo Febraro, e cosi la Quaresima viene ad essere in tempo assai commodo, e regalato, perche oltre all'abbondanza che v'è de' pescifreschi, che pigliano dal mare, come Storioni, Triglie, Ricci, & altra pescagione di varie sorti; pescano ne' Laghi, e Fiumi molte Trotte, Tenene, Pescere, & altre sortidi pesci assai regalati, & essendoui parimente in questo tempo tanta. abbondanza di Legume, e Mulignane, Zucche, etrutti particolarmente Coto gni, de'qualive ne sono grossi quanto il capo; & vo'altra sorte che chiamano lucume, delli quali si fanno cibi assai regalati, e cosi non si sente il trauaglio del digiuno.

Verso il fine dell' Autunno, si raccoglie l'oglio, e si cominciano le vendemmie, delle quali si fanno assai generosi vini, celebrati da gl'autori, & in tanta abbondanza, che possiamo ben dire, che copia nocet, perche oltre al non potersi imaltire per la copia, che v'è di quello, ha veciso gli Indiani, perche senza misura lo beuono, sin che cadono vbriachi, & estendo tanto forte, e gagliardo li brugia internamente. Tra tutti i vini, i migliori, e di maggior stima sono i Moscatelli, de' qualin'ho veduto alcuni, che sono alla vista bianchi come acqua chiara, e cristallina ma l'esferto, e assai disserente nello stomaco, perche lo scalda come acquauite. 27.77

Vi sono parimente altri vini bianchi, che sono distima, come i vini divua, che chiamano torrontes, & albiglio: ve ne sono altri rossi, e colorati, che si fanno dall' vua come negra, e d'vn' altra della mogliar, e d'altre di varie sorti, i grappoli delle quali sono tanto grandi che è cosa mara uigliosa a vederli, & in particolare mi ricordo, che vn Caualiere mandò a presentarne vno per monstruosità alla Chiesa di Nostra Signora che era tanto grande, che solo cmpì vna buona cesta,

e solo bastò per magnarne tutta la communità de i Frati, che non erano pochi: non viddi io questo grappolo, però me lo raccontarono il medesimo Caualiere, che lo mandò, e l'istessi Religiosi, che lo magnarono. Sono conseguentemente leviti tanto grosse come vn corpo d'vnhuomo, & in cima cosi grandi, che nonpuò vn'huomo abbracciarle, quando sono già cresciute.

#### CAPITOLO IV.

Dellaricchezzanaturale del Regno di Cile, che sono la mina di oro, & altro metallo, & della industria. de suoi frutti.

A ricchezza della terra si compone primieramente di quel che la naturalezza gratiosamente gli ha dato independentemente dall' industria. humana: secondariamente di quello, che l'industria ha inuentato per godere della gran fertilità, e generola virti della terra. Alla prima parte appartengono i minerali d'oro, argento, bronzo, stagno, argentouiuo, epiombo; di che nostro Signore l'ha arricchito : del Bronzo se ne lauora tutta l'artiglieria del Perù, e di tuttiquei Regni, di che ve ne è molto apparecchio in quelle coste, e presidij tutte le campane delle Chiese, e gli altri addobbi per il loro feruicio, e per l'vso domestico delle case, in maniera che da Spagna non viene niente di queste cose, dopò che si cominciarono alauorare queste miniere del Cile, perche somministrano abbondantissimamente quanto è necessario per simiglianti mestieri . 5 67

Del piombo se ne caua poco, perche è meno necessario, e poco dell'argentouiuo, perche poco tempo sa si scoprirono queste miniere, e cominciandole a lauorare si spianò la difficoltà, che v'era di cauare quelle di Guancabalica, che sono nel
Perù, e così non sanno dibisogno quelle
del Cile. ne meno lauorano quelle d'argento in quantità considerable, perche
quelle di oro sono di minor spesa, e così
si sono applicati in queste di oro, le quali
sono tante ricche, e tanto frequenti, che

dalli

dalli primi principij di questo Regno cominciando dal Perù sino allo stretto di Magaglianes non v'è parte, che non se ne ritrouino: e così disse Fra Gregorio de-Leon nel suo mappa del Cile, & altri Autori che sono tante queste miniere in questo Regno, che meglio era chiamar questa terra vna piastra, o la mina di oro, che raccontare le miniere innumerabili sue.

Tuttigli Autoriche parlano di questo Paese dicono gran lodi della sua ricchezza, e l'istesso affermano tutti quelli che han nauigato per lo stretto di Magaglianes, e fatto di quello le sue descrittioni. Antonio de Herrera nell'Historia generale dell' Indie dice, ch' in tutte quelle non si ritroua oro ch' vguagli ne suoi carati a quello di Valdinia, che è Provincia del Cile, se non quel samoso di Carabaya, e che quando si lauorauano quelle miniere, che fu prima che si rebellasserogl'Indiani, ch'hoggifi sono da loro stessi resi. Cauaua vn Indiano da quelle venticinque, e trenta pesi di oro, che montano più di quattrocento o cinquecento Reali di argento, che è vn gran guadagno.

E li già citati Giouanni, e Theodoro de Bry dicono, che quando i Nodali passarono lo stretto di San Vincenzo, che, chiamano de Maire, vscirono dalla parte della terra del snoco alcuni Indiani, che cambiarono con i Spagnuoli vn pezzo di orolungo, e largo d'vn palmo, e mezzo per cortelli, forbici, spille, & altre cose di poco valore, perche non fanno tanto conto dell' oro come noi, & altri autori dicono, che gran parte dell'oro, che nascondeua l'Inga ne' suoi tesori, lo portavano dal Cile; benche come gl'Araucani mai se li soggettarono, non potè godere tanto abbondantemente della ricchezza

di questa Terra : ....

Però a che effetto mi trauaglio io di verificare con testimonii, che solamente vennero in questo Regno forastieri; quando costi a questi che sono dentro, & han veduto la gran ticchezza che han cauato i Spagnuoli da queste miniere, che è tanta, che ho inteso dire à più antichi di me, che ne banchetti, e nelle nozze metteuano qualche volta nelle saliere in luogo di sale, oro in poluere, e che quando

spazzauano le case ritrouauano, i ragazzi alcuni pezzetti d'oro nell'immondeza che li lauauano poi nell'acqua. Ilche fatte più volte essendo putto dissi che era più facile, e di meno spesa cauar l'oro che l'argento, perche questa ha necessità dimolta fattura'in cauare il metallo, che è pietra assaidura per macinarla con l'instrumenti, che sono di molta spesa; che parimente v'è nell'argentouino per vnire l'argento, e tueto quello che di più si spende per purificarlo; l'oro però non da altro tranaglio se non arrinare all'acqua con la terra, nella quale si ritroua, e lauarle in alcuni vasi, al fondo de'quali resta l'oro come più pesante, e la terra và via conl'acqua.

E verità però, che taluolta s'imbatte la vena, trale pietre, e parti dure, doue s'assortiglia, di maniera che rende assai scarso il guadagno, non però si lascia la vena per la speranza che s'allarghi, e renda più vtile, e d'incontrare quella parteche chiamano borsa, che è quella parte, doue non essendoui materia dura, ma solamente la terra tenera ingrossa, e s'allarga l'oro in maniera, che basta vna borsa di queste per diuentar ricca vna famiglia intiera per tutto il tempo della loro vita.

Cauafi hoggi men' oro di prima per le guerre, che sonostate tra gl' Auracani, e Spagnuoli, mai però si è intermesso di cauare qualche poco, particolarmente in Cochimbo; doue piouendo in abbondanza nell'inuerno, abbondantemente cauano l'oro, perche i monti con l'acqua precipitano, e l'oro resta, più patente, e facile a cauarlo. Cauasi parimente qualche parte d'oro nella Concettione, doue miraccontò vn Capitano, ch'entrò nella compagnia, che vn miglio, e mezzo lontano dalla Città, v'è vna peschiera, nella quale l'acqua arriua sino alla Città; e che quando gl'Indiani non hanno che spendere, mandano le loro mogli in quelto lago, & esse entrano in quello, e con les dita de piedi cercano nell' arena i pezzettid'oro, e col tatto riconoscendoli, s'abbassano a pigliarli, e cauandone due, o tre pezzi, non curandosi d'altro se ne vanno via, e non ritornano più se nonfiniscono di spendere queipezzi, perche

non sono gente date al guadagno, & a teforizzare, ma solamente à viuere.

lo portai in Italia alcunidi questi pezzetti di oro mediocri, & in Siuiglia facendo far la proua fenza mai hauer veduto fuoco, ne essere stato purificato me lo diedeto per ventitre carate, che e pur gran cosa adesso con questa pace che han fatto gl'Indiani. si tornerà à cauare l'oro di Valdiuia, e si lauoreranno l'altre miniere, che visono in quella terra, con che maggiormente crescerà lo splendore è la ricchezza di guella. Quelche gode l'industria humana in quel paese consiste principalmente nel mantenimento di pecore, castrari, e simili, delli qualis tanno il macello, del quale sopra fauellai, & il seuo, e cordouane che quelli mandano à Lima, doue resta in questa Citrà quel tanto di queste cose li sa dibilogno, che sono poco meno didue milla libre di seuo ogn'anno, e con la medesima proportione le Cordouane si riparte il sopra più al Perù, e le Cordouane pallano d Potoli, & d tutte quelle Parti, e Città dentro Terra, doue non si smaltilce, altra robba, che quella del Cile, e parimente arriva à Panama, Cartagena, e tutti quei luoghi di Terraferma, parimente alcuna di queste cose si manda à Tuchuman, e Benaire, e di qua al Bra-

Il secondo Genere, e le sarte delle, quali si prouedono tutte le nauidel mar del Sur, e li micci per l'armi di suoco si pigliano dal Cile per tutti gl'eserciti, es presidij di quelle coste del Pern; e terra, serma, perche la Canapa, della quale si lauora questa robba non si ritroua in altraparte, se non nel Cile, cauano parimente vn certo silo grosso come spago, & altre sorti di sunicelle, che per diuersi, e varij essetti seruono. Il terzo Genere sono le mule che mandano à Potosì per le campagne d'Altacama.

Il quarto sono i cocchi; che sono frutti delle palme seluatiche, che non si piantano, nè coltiuano ma da se nascono ne' monti, in tanta abbondanza, che siricoprono, & jo ho visto mosti miglia di questa sorte, cauano ancora se mandorle, e legumi, che non sono nel Perù, conche sogliono sare smisurati guadagni, che sono sufficienti d metter in piedi vn. mercadante. L'anno ch'io arrivai à Lima viddi che l'aniso, che s'era comprato in Cile à due pesi di argento, si vendenua iui à venti, & il Cimino che si comprò à dicidotto, ò venti si vendesse ad otranta, e così e assai desiderato da mercanti questo viaggio perche in pochissimo tempo diventano assai ricchi, e pur tornaconto al Paese, che siano tali, e che guadagnino, perche con questo mezzo và ogni gioruo entrando in questo gente.

molto potente.

Sono tanto grandii guadagni che si cauano da questi negotij, & acquisti che conosco persone, che con quaranta milascudi che mettano di capitale, impiegati in terre, bestiami, e schiaui, cheattendano à simili-esercitij, cauano ogn' anno dieci, o dodici mila scudi, che è guadagno di venticinque per cento assai considerabile, per esser sicuro in conscienza, elibero da pericoli, e rischi del lmare; e quello che vuol auuenturare la sua mercantia, e mandarla per conto suo al Perfi guadagna assai più, e li mercadanti che negotiano consomiglianti cose vengono à guadagnare in varie sorti di cose cento, ducanto, e trecento per cento, con la nanigatione soladi quindici, o venti giorni, non essendo più lungo il viaggio dal Cile à Lima, senza timore. alcunodi Corsali, perche quel mare essendo tutto del Rè di Spagna, senza che vi sia ness'vn'altro Padrone, è libero da quelli: e rare volte per le tempeste pericolano le naui; in maniera che si perdono,

E se qualche pericolo v'è, viene cagionato dalla cupidigia de' caricatori,
che sidati della piaceuòlezza del mare,
e che la nauigatione dal Cile à Lima è inpoppa, sogliono Caricare le naui sino
alle gabbie; (non è questa esaggeratione, perche iostesso ho veduto vscire dal
porto le naui con le sarte tutte piene di
mille cose di magnare per prouisione
della nauigatione, e quantunque assistano gl'officiali regij accioche non si carichino le naui più di quel che conuieue,
nondimeno escono tussate ness' acque si-

no all'vitimo orlo, e con tutto ciò sempre vi resta molto carico nelli magazzinidel porto, perche la terra è tanto seconda, e prodiga delli suoi srutti, che non ha altro mancamento, se non che, non ha chi li consumi, perche quantunque il Perù è tanto grande, e somiglianti mercantie non li vengono se non dal Cile; li farebbe di bisogno vn'altra Lima, & vn altro Potosi dall'altra banda per smalririe, e dar vscita a tanta abbondanza che ha la terra de'suoi frutti.

In questo si sondano quelli che dicono, che non v'è paese nell' America, nel quale si può sperare più fermezza quanto inquesto del Cile', si perche con la proportione che crescerà il Perù, cresceraparimente questo per accresersi li consumatori delle sue raccolte; come perche dentro del Regno, v'è tutto il necesfario per la vita humana, Pane, vino, carne, oglio, lale, frutti, legumi, lane, lino, cordonane, suole, seuo, camozze, e viri di dante, sarte, legna, medicine, pece, pesci di varie forti, ambra bronzo, piombo argentouiuo, argento, & oro. Manca solamente seta. quale volesse Dio che mai c'arrivasse se non per gl'altari, perche essaè la destruttione della terra; per la gala che si fa con tanta spesa, e curiosità, particolarmente nelle donne, che nonsi lasciano in ciò superare dalle Dame di Madrid. E però la terra tanto atta per alleuare i vermi della seta, che se portalsero quiui la sementa, tengo per certo ve ne sarebbe-molta abbondanza, e già habbiamo le piante delle more tanto cresciute, e belle, come in Spagna, donde ancora si porta la cera, benche ancora in Cile vi sia il miele dell'Api; il pepe & altre drogherie dell' India Orientale li vengono pure di fuori, se bene ve ne sono di altra specie, che suppliscono il mancamento di quelle, per apparecchiare le viuande; e gli Autori sopra citati dicono, che nello stretto di Magaglianes, v'è cannella buona da magnaré, che in quelle coste si producono alcuni alberi, la correccia de'quali manda vn odore soauissimo, e che hanno il sapore del Pepe ma più viuo e piccante, com fi vederà al suo luogo trattando dello

Istretto .

In tutto il Regnosono communile per scagioni, così del mare come de'siumi, e la ghi, la caccia, i boschi per le legna, ancor quelle che seruono, per gl'ediscii: l'istesso dico delle saline, non si pagano gabelle per entrare, & vscire mercantie, o altre cose da vn luogo ad vn'altro maciascuno puòliberamente traportare da vna parte all'altra ciò che vuole così dentro come suori del Regno.

### CAPITOLO V.

Della famosa Cordiglera di Cile, cioè Serra di Monti.

Ella Cordiglera de monti del Cile, che nel Pern chiamano Serra, tractafi del suo sito: lunghezza, e larghezza. Lastesa de'montides Cile, che possiamo chiamarle marauiglia della natura, e senza vguale, perche non sò, che nel mondo vi fia cosa che si possi comparare, con quelle si stende dal Norte al Sur, dalla Prouincia del Quito, e nouo Regno di Granata sino a quello del Cile mille leghe Cassigliane, al che aggiungendosi quello che s'intende per l'istesso Cile sino allo itretto di Magallanes saranno in tutto poco men di settemila, e cinquecento, miglia, costegiando sempre la terra, di maniera, che quello che più s'allontana. nel Cile del mare sarà da cento venti miglia ha ducento miglia di diametro conmolte aperture, e vallinel mezzo, quali prima di arrinare al Tropico sono habitabili, non però passando da quello per le continue neui, delle quali stanno sempre couerti.

Antonio di Herrera mette due serre di monti, vna più bassa, doue visono spessi boschi, e crescono bessi alberetiper esser l'aria più temperara, l'altra più alta doue per il sommo freddo ch' in quella tutto l'anno v'è, non si vedeua albero, e stanno i monti arsicci, e nudi senza che vi creschi in quelli nè pianta, nè herba, & aggiungo, che così nell' vna, come nell' altra si nodriscono varie specie d'animali, de' quali per essere di singolari proprietà ne riferiro qui alcuni. Tra gl'altriè nota-

bile

bile vna certa specie di porci, che vannoj in truppe, quali hanno l'umbilico lopra le reni mena ciascuua truppa il suo capitano, e questo si conosce tra gl'altri, che quan do marciano, nessuno seli facesse innanzi, egli precede à tutti, e tutti lo seguirano con grande vnisormità, ne v'è chi habbia ardire inuestire vna di queste cruppe se prima non ammazzano il loro Capitano, perche mentre veggono questo viuo s'vniscono, e fra di loro si stringono, e si mostrano ranto valenti in loro difesa, che paiono inespugnabili, ma se lo veggono morte si dispargono, e suggono, dandosi per vinti, sinche eleggono vn'altro capo.

Il modo, che tengono nel magnare, e parimente ammirabile; si divide la truppa, e la metà s'appoggia à certi alberi, che dicono esservi nella terra detta Quixi Provincia di Quito somiglianti alla cannella, e stricandosi à quella fan cadere il siore, quale magna l'altra metà della truppa, la quale haven do magnato quanto li basta, vasabito a mutare quella, che travagliò, mentre essa magnava, e fan cadere dell' istessa maniera il siore, con che pagano a'compagni con mutua corrispondenza il servicio fatto loro.

V'è molta differenza di varie sorti di simie assai dissomiglianti fra di loro nella gradezza, nel colore, e nel pelo, e nelle, propriet à naturali, sono altriallegri, altri melanconici, e mesti, sibilano queste, quelle ronsiano, stridono, quell'altre, ve ne sono alcune assaileggiere, altre molte granose; parte di quelle codarde, e parte animose, & ardite; però mostrandoli petto, non sanno per doue suggire; magna no frusi huona di passeri, e carne seluatica, hanno gran timore dell'acqua, e su persorte qualche volta si bagnano, o infangano diuengano assai assitte, e melinconiche.

Vi fono molti Pappagalli, capre seluatiche, e montuose, che li chiamano Vicugne, che hanno vna lana tanto sina; e delicata, e di tarto tanto soaue, come la seta, di questa lana si fanno i cappelli, che tanto si simano in Europa. Vi sono molte capre seluatiche, e castrati, che chiamano della tema, che sono grandi poco meno delli cameli, della lana de' quali si fanno le tele dette combi che si tessono nel Perù, e si stimano più che se sossero di seta per la finezza dei suoi colori, e destatezza del suo tatto.

Olre di questi, dice per l'istesso Autore, che questi montivisono due strade reali, nelle quali il Rè Inga mottrò veramere il suo granpotere l'una và per i montitutta. lla stricata e si stéde per quattrocento ciaquanta miglia da Pasto al Cile, e larga. venticinque piedi, & per ogni venti miglia si vedono i superbi edificij, & adesio si vedono quelli che chiamano Tambi, che corrispondono all'hosterie, & alloggiamenti doue si troua la commodità di rinfrescarsi, e per sostentarla vita, e quel. che più apporta marauiglia, ogni tre miglia si incontrauano corrieri, e postiglioni, che stauano a posta, perche i pastagieri hauessero comodità di spedire le loro lettere, e auuisi, a chi, e doue volelsero. L'altrastrada parimente larga venticinque piedi si scende per il piano, e falde de monti con la medesima proportione, e bellezza, con hosterie, e palági ogni? venti miglia con alte muraglie dall' vna, es l'altra parte, & assai frequentementes s'incontrano fontane, e riuoli artificiosamente fatti, per ricreatione de' vian-

Questo è quello che questo Autore, & altri che trattano delle cose dell' Indiano raccontano de la serra de' Monti, o Cordigliera; io dirò adesso quello che sò, ez ho veduto in quella, e parimente suppongo, che quantunque, queste due strade che habbiamo riferito si stendano per tutto il Perù, e Quito deuono forse aunicinarfi, egiuntarfi più, e più fra di loro, come vanno ascendendo, e più altezza, perche quando arriuano al Cile non sono piùdue, ma vna questo l'esperimentano chiaramente quelli che caminano in que staterra per andar dal Cileal Cuio come. l'hofatto io più volte che l'ho passata, e. non ho veduto questa divissone, se noncontinui, e perpetui monti che dall' vna, e l'altra parte seruono di muraglie barbacane, & antemurale a quello che nel mezo si alza sopra tutti, & è, che più propriamente si chiama Serre, o Cordigliera.

Parimente tengo per certo, che li duel camini riferiti non passano i confini del Cile, se non che terminano conquelli del Perù se bene mi sono incontrato pas sando questa Cordigliera nelle parti più alte in molte fabriche antiche rouinate, che chiamano dell'Inga; perche dicono rossero stati alloggiamenti se non suoi ( perche egli mai arrinò al Cile ) delli fuoi Capitani, e gente di guerra, ch'egli inuiana per conquistare questo Regno, puol'anche essere, che queste strade si stendessero sino li, benche mai possi essere, che fossero con la persettione che nella parte della Cordigliera si contiene dentro del Tropico, done per essere questi monti più piaceuoli si poterono fabricare nella maniera che si dipingono, non però nel modo, che si stendono, e continuano per il Cile, per essere tanto doppij, aspri, ericouerri, che apena, e con gran pericolo può andare vna mula per quei sentieri, perche questa Cordigliera è più cruda, & impenerrabile ascendendo à piùl altezza del Polo: e cosi per essere impolsibile, che vi fosse potenza humana, che aprisse per quella vna strada tanto agile; e curiosa come si rappresenta,

Non v'è necessità d'industria humana, ne che l'Inga impiegasse à suoi giornalieri, per far marauiglioso quel che disua natura v'è come questa Cordigliera, per quanto si stende, e come per la giurisdi tione, e Regno del Cile come si vederà discorrendo sommariamente per alcune delle sue parti, e proprietà, perche vadi per detto quel che habbiamo accennato della larghezza di mille, e cinquecento leghe Castigliane, e di quaranta di diametro la fa marauigliofa primieramente la

sua immensa altezza.

Quelta è tanto grande, che si spendono tre, e quattro giorni nel salire alla cima più alta, & altri tanti nella scesa; questo s'intende parlando solo della Cordigliera, che se pigliamo la misura della stesa dell'altre, possiamo dire con verità, che cominciamo a salire dalla spiaggia del mare, che è lontano dal suo piede più dil cento cinquanta miglia, perche tutta استا diltanza che si tramezza, e come vna lunga, e stela costa, per la qual cosa corrono

i fiumi con tantafuria, ch' alcuni paiono canali di molini, particolarmente mentre sono più vicini alla loro origine, quando s'arriua a salire all'yltimo, e più alto della punta, esperimentiamo yn'aria tanto sottile, e delicara, ch'a pena, e con difficoltà basta per la respiratione, il che obliga a respirare più spesso, e con più forza, aprendo la bocca più dell' ordinario, come chi va ansando, & applichiamo a quella i fazzoletti, o perdar più corpo all' aria, o per temperar la sua souerchia. freddezza, e proportionarla al temperamento, che richiede il cuore, per non affogarsi, così l'ho esperimentato tutte le volte che sono passato per questa serra altissima. Dice Antonio di Herrera parlando di guella, che quelli che la passano per il Perù pariscono grandi angustie, e gran. forze di vomito, perche non vè cosa, che con piùforza, nè più presto alteri, e muoua, che la mutatione dell'aria, e come quella di quel fito, è tanta improportionata alla respiratione humana, cagiona in quelli che passano per là, gli ammirabili, e penosi effetti eh' esperimentano. Dice di più che quelli che han voluto spro fondarsi inuestigando le cause di simili effetti, trouano che come quel luogo è delli più alti del mondo, viene ad esser lana tanto delicata, e sottile, che stempera il temperamento dell'animale, e lo scompone come s'è detto, veto è ch' in quelle parte della serra del Perù, che chiamano Panacaca, deuono concorrere altre qualità, e dispositioni del Clima, al quale si possono attribuire somiglianti effetri, perche se la grande altezzadi questi monti solamente le cagionassero, parimente l'esperimenteressimo noi, che la passiamo per il Cile, e forse maggiori, per esser dilà assai maggiore l'altezza senza comparatione, es mai ho patito limili alterationi, nè ho veduto ch'altrile patischino, si però la dif. ficoltà della respirazione.

Altri esperimentano altre cose, che più volte I ho inteso raccontare, perche l'esalationi, & altre Meteorologiche, impressioni, che dalla terra vediamo tanto solseuate nell'aria, che alcune volte le giudichiamo Stelle, si vedono là nel mezzo de' piedi delle mule, spauentandole, e bru-

feandoli l'orecehie andiamo, per quei monti calpestrando nunole, e noi che andando per terra la vediamo senza impedimento, & alzandogli occhi al Cielo non lo vediamo per esser impedito dalle nunole, delle qualie couerto, al contrario ritrouandoci in questa altezza si rico pre à noi la serra, senza poterla discernere, e si dimostra il Cielo sconerto, e bello il Sole chiaro, e risplendente senza nessumo impedimento, che citolga la vista della sua luce, e bellezza.

L'Arco dell' Iride si vede attrauersar dalla terra al Cielo, lo vediamo da queste cime scelo in terra scabello de'nostri piedi, quando quelli che stanno in quella lo concemplano sopra le loro teste; ne, e cosa di minor merauiglia, ch' andiamo calpestando quelle rupi asciutte, esecche nel medefimo tempo, che si sciogliono le nuuole in acque, & inondano la terra, come l'ho visto molte volte, che fissando lo Iguardo abbasso, vedeno che pionena «on gran forza & nel medelimo tempo ch' so staua contemplando di lontano tempeste horribili, e copiose pioggie nella profondità delle aperture alzando gli occhi al Cielo, ammirauo la serenità che in tutroquello si vedeua senza vaa nuuola, che gli turbasse l'aria, nè potesse impedire la sua bella vista.

La seconda cosa, che fa ammirabile, questa Cordigliera è l'immensità della neue, che cade sopra di quella l'inuerno, la quale ètanta, che con essere questi monti tanto alti, e tanto stesi, & hauere di diametro dugento miglia, non relta intutti quelli parte nessuna che non si copta di quella, alzandosi in alcune parti molte canne in alto, non so quel che passa nella parte più alta della cima, che propriamente chiamiamo Cordigliera, perche come questa si solleua tanto in alto, che si giudica che passi la sfera della mezza regione dell'aria; puol' essere che la sua pianta sola resti come corona scouerta (almeno) quando io l'ho passato, che sono state alcune volte nel principio dell'estate, così I ho visto senza incontrar in quella vna minima particella di nene, quando poco più à basso alla salita, e scesa incontrana tanta neue, ches'immergenano, e cadeuano le caualcature senza poter passar in:

Ma quel che molte volte ho visto, che quando dopo qualche buona pioggia, che suole durare due, tre, e più giorni si scopre questa Cordigliera (perche tutto il tempo che dura l'acque, e coperta di nuuole) apparisce tutta bianca dal suo piede, sino alla cima delli primi, & anteriori monti, che souo innanzi, e cagiona vna belissima vista, perche l'aria di quel Cielo, e tanto puro, e limpido, che pasfato il temporale, ben che sia nel più rigido dell' inuerno, lo spoglia di maniera, che non comparisce in quello vna nuuola, nè si vede in molti giorni, & allhora. splendendo il Sole in quella immensità di neue, & in quelle al salite; e bianchilati, e scoscese rupidi tanto dilatate terre fanno vna vista, ch' ancor a noi che siamo iui nati, e siamo auuezzi a quella ci da marauiglia, e ci da motiui, di ledi al Creatore che potè creare tale bellezza.

### CAPITOLO VI.

Delli Vuolcani, mineire d'oro, e di argento della Cordigliera.

7 Eggensi in questa Cordigliera sedeci vulcani ch'in differenti tempi sono crepati, & han cagionato ferti di non minor merauiglia, che stupore, espauento in tutta la terra: tra gl'altri è degno di memoria quello che l'anno 1640. scoppiò nella terra di Guerra nello stato di Cacique estiante, brugiando con tanta gran forza, che diuidendoss per mezo il monte buttana da dentro pietre accese con tanto formidabileribombo, che molte miglia lontano di la si vdì nella maniera; che rispondono le colombrine, & in tutto quel contorno, e luoghi conuicini si sconciarono per lo spauento molte donne come più sommariamente si racconterà à suo luogo nella Relatione, che fo più innanzi della nuoua foggettione perilche tutta quella terra si rendette al nostro Cattolico Rè mossa da questi, & altri prodigij .

Il primo di questi vulcani si chiama

di Copiapo, & è di vintisei gradi d'altezza trai confini del Cile, e Perù, immediatamente à trenta gradi siegue quel di Cochimbo, atrent'vno, e mezzo quello della ligua, & à trentacinque quel di Peteroa, a trentasei, e mezzo si vede quellodi Chillan, a trentasette, & vn. quarto quello di Antoco appresso a questo quel di Notuco, che è posto a trent' otto e mezzo, e quello della Villarica, atrentanoue, e tre quarti vicino a questo si scopre vn'altro che non sòse hà nome in quaranta gradi, & vn quarto; & in quarant'yno si vede quel di Osorno, & assai vicino di quello meno di vn quarto quel di Guanahuca, & in quarantadoi stesi quel di Quechucabi, vitimamente si veggono altri due l'vno che lo chiamano senza nome, està in quarantaquattro scarsi, e quel di San Clemente ch'e in. quarantacinque, e mezzo. Questi sono i vulcani che si sanno, è si sono veduti nel Cile, e non habbiamo notitia di altri, che vi possono essere sino alla terra del faoco, perche sin'adesso non s'è penetrato tanto innanzi: chi dubita che ve ne siano ? come ancora ve ne sono altri, prima di arrivare a questo Regno in quelsi del Perù, e Quito. Diego Ordognez de Sauallos nel terzo libro al capitolo 18. del suo viaggio vniuersale del mondo, fa mentione tra gl'altri di quello che si vede vicino il salto del frame, nella valle di Coca, e dice che è in vn monte ch'halaforma di vn pane di Zuccaro, somigliante à quello dell'argento di Potosi, e che nell'inuerno, manda fuori tanto fumo, e cenere, che per dieci miglia nonlascia herba, perche tutta la brugia.

Fa parimente mentione di vn' altro nell'entrata delli Quixi, vicino alla Terradi Maspa; e d'vn'altro che crepò vicino à Quito, in vn monte che chiaman o Pinta, e dice che dodeci miglia, e mezzo lotano dilà vidde la cenere che buttò da se, alzata sopra i tetti quattro palmi; che sarà nelle parti più prossime, e vicinea questo monte. Vltimamente riserisce quel d'Ariquipa, che lasciò sepellite le vigne, e quasi la medesima Città; e sin hoggi si veggono le rouine, che lasciò, e li danni che sece in tutta la terra, ancor

hoggi molti piangono per esser rouinate le case, e robba loro; ma auuer tisceche d'allora cessarono, i terremotich'erano prima assai grandi; e questa deue essere la causa, che quelli che si sentono nel Cile siano stati sempre minori, di quelliche si sono sperimentati nel Petù, per hauer iui tante bocche per doue può esalare, e respirare l'aria.

Non si può dobitare della ricchezza delli minerali, che in se contiene questa immensità di monti, già che è sufficiente, & efficace argomento della sua proua quella, che v'è in tutta la terra del Cile ansi par che questa sia come ruscelli di quella che come in sontane sorgono in quelli come sono i siumi, che la secondano con l'acque viue, che scorrono dentro delle sue labre, e si spiccano dalla sua sommità.

Due cause trouo, che queste ricchezze non si godino, ne si manifestino. La. prima è la commune ragione di stato, & inuiolabile resolutione, che communemente hanno gl'Indiani di coprirle, co non manifestarle a nessun'altra nation, il che osseruano con tanta gran puntualità, che non v'è minor pena, che della vita fra di loro il violare questo silentio, ch' essi stimano per cosa sacra, & indispensabile; e se alcuno per interesse, o balordangine, oper altro motivo a lui conueneuole, scopre qualche cosa de questo, è infallibile la sua morte, ne v'è difesa humana, che possi da quella liberarlo.

Mi ricordo a questo proposito, che certi Caualieri, per mezo di doni di buon garbo, e diligenza, che per questo fecero; vennero a sapere da vn Indiano certi tesori, e miniere ricchissime, ch'erano in vn more diquesta Cordigliera guadagnata la volontà dell' Indiano li promise guidarli sino al luogo doue staua questa ricchezza, auuertedoli, & incaricado il filetio, perche il no offeruarlo cosi era più che certa la sua morte per molto che lo custodissero, e volessero difenderla da quella cosi gl'e lo promissero; escono in cercadella loro pretensione per monti asprissimi, e scoscesi, per doue non pareua, che fossero andati giammai huomini, ne al-

tri bruti animali. Ogni giorno andauano incontrando i segnali de' monti che l'Indianogli haueua dati, scopersero sopra tanti giorni il monte colorito, & intanta dillanza da quello il negro che cadeua à man finiltra, qui vna valle che comincia da vna smilurata rupe, e precipitio; & a capo di tanti miglia alcuni monti di gesso, & altri d'altri segni, che la guida gl'andaua mostrando, verificando séprela relatione che haueua loro dato, & animandoli più, e più con la speraza di vedere ben' impiegato il loro trauaglio. Li venne a mancare il magnare, e fu necessario abbassare per prouedersi di quel. lo per proseguire l'impresa. L'Indiano stauasempre con timore d'esser scouerto, perche sapeua ch' in questo vi andaua non meno che la vita; tornano alla terra, e per afficurarlo per il timore che hebbero d'essere intesi lo serrarono in vna stanza, e lo posero in sicuro. la notte prima di partirsi su cosa marauigliosa, che senza sapere, come, o quando ne per doue fossero potuti entrare, perche tutta la notte fu la porta serrata, quando la mattina andarono a suegliare il compagno per seguitare il viaggio, lo trouarono affogato, perilche inanite le loro pretensioni, e persa la speranza di guadagnarle se ne ritornarono alla casa loro, benche con animo di far nuoue diligenze mossi da quello ch' haueuano cominciato ad esperimentare.

La seconda causa che trouo, che non si godano queste ricchezze, e la molta abbondanza, che v'è in tutta la terra delle cole necessarie, per passare la vita, siche mancando la fame, che è il sollecitatore della cupidigia, non v è chi si rischi, nè vogli perdere la commodità della sua casa per andare per l'asprezza de' monti alla cerca delle miniere, e particolarmente essendouene tante nelle valli, aperture, fiumi, e fonti delli piani, ch' ancor queste non si lauorano per trouarsi più sicuro, e con minor trauaglio il profitto in altri acquisti, crescerà la gente come ogni giorno si va aumentando, & essendoui più confumatori, si stimaranno più ifrutti della terra, si che non trouandosi cost abbondantemente come al presentel il sostentamento humano, s'ingegneranno gl' huomini, e si trouaranno obligati a buscarlo sotto terra, cauando itesori, e miniere, che creò Dio in quella,

Questi vitimi annisi sono cominciate a discoprice alcune di oro, & argento dell' vna, e l'altra parte della cordigliera, e passando io per quella mi ricordo che ad vna vista si scopre da vn lato vn monte, negro assai solleuato, la cui sommità risplende come se sosse seminara di argento, & è commune traditione, che dentro le sue vene racchiude gran tesori, ma per adesso sono inutili per le ragioni dette, e perche la metà dell'anno sono queste monragne non solo inhabitabili, ma impenetrabili.

Dalla parte di Cuio mi scriuono adesso che si vanno scoprendo altre molto ricche, che per esser già fuori del rigoroso della Cordigliera si possono lauorare tutto l'anno, e con gran commodità, perche possono arrivare le carrette sino al sito ch'è cosa di gran consideratione per il beneficio del metallo, e per la commodità, e buon passaggio degl' huomini, & altra gente necessaria per lauorare le miniere; delle quali trattano con grande casgeratione; conforme l'aspettativa che hanno per le prone ch'han satto di poco.

Oltre le miniere di oro, & argento, e diquelle di rame, e piombo che filanorano in Cochimbo, e dell' altre d'argento viuo, che sisono scouerte pochi anni sono in Limache ch'è vna vaile del Cile. non sò che vi sia notitia d'altre di altra. sorte in questa Cordigliera. Quel che stimo certissimo è, che ve ne siano di cristallo, perche facendo reflessione alla sua naturalezza, non sò che vi sia parte più à proposito per farsene diquesta. Nella valle di Rancagua vno delli nostri intese contare ad vn Indiano, che sopra la cima della Cordigliera haueua trouato in vn monte gran quantità di questo. Con quelta notitia per curiosità, e trattenilmeto passando vn giorno per là, salìj à vedere quelche si diceua, el'intesi dire che salendo certe grandi asprezze, e coste alpestri, vidde nella sommità d'vn precipitio vn' apertura, e che accostandosi a quella scoprì vna assai grande profondità, e nel fondo vna gran tauola cristallina, che li parue fino cristallo; ricercaua più tempo più aiuto, & altri instromenti la diligenza per cauarlo, e cosi se ne ritornò con questa sola notitia con alcuni sas solini cristallini che tronò li sopra.

### CAPITOLO VII.

Delli Fonti, Fiumi, e Ruscelli della Cordigliera.

Vello che sa ammirabile questa Cordigliera non è l'abbondanza delle fontane d'acque viue, riuo. li, e fiumi ch' ad ogni passo incontriamo in quella quando si passa da vna parte all' altra, veramente è cosa più da vedere, che da riferire, se bene non gli torna conto alli viandanti la curiofità di vedere cose tanto singolari, & ammirabili, perche le strade sono le più aspre, e difficultose. che può fingere la più audace imaginatio. ne. Durano questi sei, ò otto giorni: e già si suppone, che si hanno da fare en trando l'està perche nell'inuerno sono impossibili, & alla sine di quello, nel principio della primauera sono di manifesto, & euidente pericolo della vita, perche sempre si và per vn sentiero, doue a pena capono i piedi di vna mula, sono da vna parte immensi dirupi, che vengono à rerminare in vna profondità d'vn furioso, e gofiato fiume, e dall'altra scoscese rupi,& alti monti, doue se vrta il carico (come molte volte succede, e l'ho io con miei occhi veduto ) in qualche rupe che sporge fuori, o in qualche volta, che stringe assaissimo il passo precipita la mula, e le fa andare rotolando sino ad arrivare alla. corrente del fiume, e non si ferma sino al mare, tolto che hauesse fortuna d'incontrar qualche seno, doue, se si libera il carico, non si salua la caualcatura quando resta con quello, per essere impossibile il cauarla sopra.

In molte parti è necessario scender da cauallo, & anche non camina vn huomo sicuro con i suoi medesimi piedi, perche alcune pendici sono tanto dritte, e ser quelle, sono tanto alte le salite, e le

rità, o cosa impossibile l'arrivare là.

Che dirò de' fiumi, ch'ad ogni passos'attrauersano nel camino? non v'è testa, che non siturbi, se guarda la loso corrente, la quale è tanto grande, che. l'acqua arriua sopra i ginocchi della caualcatura, ne è possibile passarli senza gran pericolo, perche scendendo di tanto alto portano vn'impeto come di canale di molino, e seco menano alcune. pietre, che atterrano vna mula di soma. come vn polcino; e cost alcune volte, e necessarioaspettare due, e tre di,cke non comparischi il Sole, perche allhora scemano questi fiumi, per sciogliersi meno neue, e per questa ragione è sempre più sicuro passarli la mattina, per esser preceduta la notte, nella quale mancano.

Fuben necessario per contrapeso, & alleggerimento de' pericoli, e penalità di questi camini; che temperasse Dio i loro rigori col trattenimento di tante, e tante allegie fontane, e ruscelli, come quei che si vanno scoprendo, e godendo per quelli: veggonsi alcuni spiccarsi da vna altezza impercettibile, e non ritrouando ostacolo nello spatio, che si frapone saltare sparso tutto il colpo dell'acqua, che suol'essete assai grande, e spargendosi nel camino in minute stille far nella scesa vna bellissima vista come di sparse è lique fatte perle, le quali conforza del vento che soffia hor da questa parte, hor dall' opposta si attrauersano, e sra di loro si intessono, facendo vn' ondeggiamento vistoso, cominciando dall'alto della loro origine, fino alla terra, doue conuertendosi in ruscelli vanno ad incorporarsi col canale principale del fiume che corre per mezzo,

Altrist precipitano da non minor' altezza per rupi, che con le loro disserenti siti, e dispositioni li fanno saltare in modo, ch'hor pigliano quella, hor questa sigura; qui si alzano in forma di pennacchi, e vistose piume, li si nascondono suggitiui per le grotte, e cauerne, e risorgono doue meno si pensa, spumando, e ricuoprendo come di brina le pierre per doue,

paf

passano. Alcune volte si stendono, & al-: largano, con mansuetudine, per le rupi lisce, epiane; altre volte si riuniscono frali canalidelle rupi d'altre, per doue si precipitano, hor rintorcendosi come serpi, hordinidendosi in varij rami, e passando fra minuti sassi al suo centro.

Viddialtre fontane, che primadi arriuare alla terra si disfaceuano, e divideuansi fra di loro in modo, che nel mezzo del camino formauano vna spessa pioggia, altre pareuano vna pionicella, e ruggiada, ò atomidel Sole, non è possibile esplicar ogni cosa, nè per molto che si deserina si potra giamai arrinare alla vericadiquello, che il si vede, perche veramente è ogni cosa tanto straordinaria, e di tanto ammirabile compositione, che la pjù semplice narratione parerà artifi? ciosa, solamente aggiustandosi con le particolarità, diuersità, e gratia di queste sontane. non posso lasciare di toccare qualche cosa diquella tanto nominata, che chiamano gl'occhi di acqua, & è nel penultimo piano vicino al piede della Cordigliera, diffi piano, perche, per alleggerimento de' viandanti, dispose la natura ad ogni tanti miglia vna valle piccola, e piaceuole pianura, che seruono come per riposi di questa canto lunga ; e 11 ): strit : 3.10,2, proliffa falita.

Edunque il penultimo di questi piani serrato di alcuni altissimi monti, che seruono come di muraglia d questa valle, e sarà poco men, che vn miglio di diametro, è tutto l'anno couerto di verdi, & odorose herbe, e, d'alcuni siori, che la fanno yn ritratto del paradifo, forge nel mezzo diquella questa fontana, o fontane (perche sono molti gl'occhi dell' acqua, che in vn breue contorno, espatio forgono, e saltano dalla terra con granforza ) le qualitutte in poco tratto s'vni icono, e fanno due corpi ciascuno come vn canale grande d'acqu'a chiara, e

cristallina come vn Sole.

. Cominciano questi due ruscelli vicini alla loto lorgente, vna concertata scaramuccia fra di loto; con più entrate, & vscite, e con più concerto, che se vn curiolo, & asiai ingegnoso artefice l'hauel se disposto; qui si veggono partire vniti

questi due ruscelli, & a distanza proportionata del suo corso, dividersi facendo ciascuno il suo giro, inuestendosi à suoi tempi, & entrando questo nel circolo dell'altro, & al contrario, horper il lato destro, hor per il finistro scorrendo in. questa maniera, per tutta la valle ; sin. che con nuoua vnione, e conformità tornano ad vnirsi, e drizzare il loro corso verso vna balza donde si precipitano nel fiume principale, che di questi, e de gli

altri ruscelli si compone.

· E commune proprietà di tutti essi l'hauerl'acque cristalline, con somma freddezza, la quale mai perdono, anche nel tempo più caldo del giorno, quando il Sole, con più forza sparge i suoi raggi, & è tanta questa freddezza, che nonsi troua chi possi bere mezzo bicchiere. di acqua sepza ripolarfi, e pigliar fiato; e benche questa proprierà sia commune à tutte, in nessuna si vede in tanto intenso grado come in questa fontana de gl'occhi di acqua, doue per grande, che sia il caldo non e possibile beuere più, che due, o tre forsi seguiti, senza interrompere, e con difficoltà si può tenere dentro dell'acqua la mano, vn folo credo.

Alle spalle di alcuni di questi monti, che cade all'Oriente di quelta fontana si vede vna lacuna tanto profonda, e chiara; che di fuori l'acqua pare azurra, v'è in questa traditione ch'il Rè Inga habbiafatto gettare gran tesori quando non potè con quelli liberarsi la vita, che per quella egli haueua promesso (benche pala impossibile che andassero tanto lontani per vna cosa, che poterono eseguirla in molti luoghi più vicini ) l'acque di questa lacuna non escono per esser serrata d'alti monti, e cos si tiene per certo, che penetrando per le falde di quelle, che è Orietale à gl'occhi dell'acqua forge per quelli, e scorre per le sue correnti come s'è

detto.

: Non posso passare con filentio vn'altra fontana, che si vede passata la Cordigliera dalla banda di Cuio. Il fiume di Mendoza chescende per quella parte, e scorre all'Oriente, non è minore di quello che chiamano d'Arancagua, e per altro nome del Cile, escorre all'Occiden.

madre di tutti i ruscelli, & altri fiumi che par questa banda scorrono; come è quello di Mendoza di quei che cotrono per quella. Hor opponendosi à questo vn. monte di gesso lo trapassò di maniera, che lasciò vn ponte fatto per doue possono passare due, e tre carri vniti senza impedirsi.

Sotto diquesto ponte si vede vn tauo; lone di fasso viuo sopra del quale corrono cinque canali d'acqua che li nascono da vua fontana, & è l'acqua tanto calda, che và bollendo per quelli, & è assai saluteuole, e le pietre per donde esce, e scorre hanno vn colore di simeraldo, il concauo di questo ponte, che serue di tetto, e volta à questo sasso, e sontana che per quella corre, auanza in bellezza, & artificio a tutta l'arte humana, perche pendono da quella con estremo lauoro, e naturale artificio vistosi festoni pendenti, pietre tutte di vna pietra a modo, di sale, che dall'humidità di sopra penetrando tutto il grosso del ponte, andorno congelandosi in forma di punte di diamanti,e mille altre figure ch'adornano quel tetto, donde parimente piouono perpetuamente grosse goccie della grandezza di ceci, & altri come rossi d'oua, quali cadendo in quel tauolone di pietra che fa pauimento à questa volta, si convertono in pietre di varie figure; e coloridi non poca stima di maniera, che tutta quella naturale fabrica, & edificio è pieno di queste pietre..

Vn' altro ponte si vede da quest'altra banda che chiamano dell' Inga, o perchele la fabricò questo Re, o quelche è p'i probabile, perche i suoi capitani furono i primi che lo scoprirono, e passarono per quello, perche non è possibile che vi sos se potenza humana, ch'arriuasse àtanto, a quanto li operò l'Autore della natura questo si forma di vno altissimo, e profondissimo sasso aperto per mezzo d'alto a basso, come se l'hauessero artificiosamente segato sino al più profondo per doue dail passo al fiume che con essere tanto rapido, epieno non si fa sentire fopra più che se fosse vn piccolo ruscello, il che è vn grande argomento, della molra distanza che ci è dal suolo all'alto. hor

non ellendo quelta apertura più che lei so otto piedi larga, perche con vn saltu si può passare all'altra parte, è necessario; che passando per quella vnito insieme vn fiume tanto gonfio, e di tanto impeto; e corrente, faccia assai gran rumore nel passare per tanta strettezza, donde ne siegue ch'il non arrivar sopra lo strepito di tant' acqua, è per essere assai discostou io sono arrivato all' orlo di questo ponte, e mirando abbasso (benche con gran tilmore, perche inhorridisce tanta immensa altezza, e non ho mai veduto precipitio più formidabile) non solamente non. vdi rumore alcuno, ma dilà parue tutto il fiume vn piccolo ruscello, che a pena con la vista lo discerneuo:po P ...

Questo è quel che si vede in questo camino, passando per questo ponte la Cardigliera, pero l'altre cose che vi sono da vedere in tutto il restate di questa immenfa mole chi vi farà che lo racconti? chi lo. sà? non dubito che vi siano altri, che sappiano affaipiù cose perch'io qui non raccoto se no quello ch' ho veduto, che sempresaranno le minori, facilmente da quel che hò riferito si può argomentare dell'altre che si potrebbono dire, perchese sola, mente l'origine didue fiumi cidanno alla prima vilta tanta materia d'ammiratione, che vi sarà da contare, e vedere in. quelli di tanti altri che nascono da questo medesimo principio come diremo nel caposeguente.

#### CAPITVLO VIII.

111 m " " 11 m 11 E

Dell'immensità de' fiumi, che nascono da questa Cordigliera, e sboccano nel mare.

'Autore della natura fondò la maggior parte della fecondità, & amena bellezza de' campi Cileni inquesta sua Cordigliera, nella quale come
in banco che non fallisce depositò la sua
ricchezza per assicurare l'annouale tribu
to di tanti, e tanto copiosi siumi, fontane,
e ruscelli, co' quali si feconda, & arricchisce, che nè il paese poteua essere tanto fertile, & abbondante con minoracque, & humore, di quel che questi rus

scel7

scellificomunicano, nè queste si potrebbono mantenere tutto l'anno con minori neue di quel che questi monti riceuono nelle loro prosonde cauerne, & ampij seni nell' inuerno, persostentare da state i molti siumi, che da quella nascono doi al

Quanti siago questi in numero nelle lo ro origini par impossibile accertarlos non però quanta sia l'abbondanza della neue, dalla quale nascono, perche, benche quella non si possivedere tutta vnita in se stessa, per estere impenetrabile il luogo doue si raccoglie quando è pieno; però si può ben cauare da' fuoi effetti l'abbondanza di quella, perche senza i fiumi che sono molti, e grandi quei che corrono all' Oriente sboccando nel mar del Norte, & in profonde, & ampie lacune, come sono quelle de Cujo, quei che corrono à Ponente, e sboccano nel mar del Sur, non contando quei della terra del fuoco, e stretto di S. Vincenzo, e Magaglianes sono quasi cinquanta che moltiplicati quattro, ò cinque volte (perche tanti saranno quei che ciascuno incorporain se nel camino) saranno in tutto più di due cento, quali arriuano tanto potenti e gonfij al mare doue sboccano, ch' alcunidi queili hanno souerchio fondo per nauigar galeoni, e vascelli d'alco bordo, il chéè di tanta maggior marauiglia quanta è minore la distanza; che corrono dal suo nascimento al loro termines perche quel che più corre non pasla di centocinquanta miglia.

Daprincipio aquesto Regno ne' confini del Perù in venticinque gradi il siume che chiamano Salso, il quale scende dalla Cordigliera per vna prosondissima valle, e sono le sue acque tanto salse, chenon si possono gustare, e quando qualche volta i caualli arriuano abeuerle perche facilmente ingannano la vista, per esfer assai pure, e cristalline si conuertono dopo in sale con la sorza del Sole, e cosi paiono imperiate i corpi doue arrivarono

a bagnarsi con la coda.

Seguita a questo il fiume di Copiapo in ventisei gradi, il quale scorre cento miglia dall'Oriente à Ponente, e sbocca nel mare in vn seno che serue di porto alli vascelli, & in vent'otro gradi sa vn'altro

feno quel del Guasco, che pure serue di porto, siegue subito quel di Coquimbo in trenta gradi scarsi, il porto del quale è vubellissimo seno conerto tutto disreschi, e vistosi micti, e mortelle, e di molti altri alberi, che dalla terra continuandosi si notalla Citta sanno vua bella, e piacenole strada d'alberi che senza necessità d'artis sicio humano dascia assai adietro de pria me y curiosità dell'arte, si pescano in questa costati. Tonni, e certi pesci detti Albacori, e varie sortidi assai buoni pesci, ostriche, e gran dinersità di pesci di scogli.

Sono tanto vicinial fiume di Coquima bo quel di Tongoy, e quel di Liman inu trenta gradi, e mezzo scapii se adopo ale grado trent vno shocca quello di Ciuasa pa nella costa del quale si piglia certa sortedi pesci discogli assai budni, che chiasa mano Tache, & altrid'altra forte, tracil grado trent'yno, e trentadue entrano nel mare i fiumi Longotoma, eda Ligua, es circa trentatre quel di Arancagua (iche. è quel che scende per il camino ch' habbiamo derto della Cordigliera) è questo assarpieno, e benche nel suo corso da che comincia venghi comunicandosi alla terra per le valli di Curimon, Aconcagua, Quillota, e Concon che sono assai grandi, e tutte si coltinano con gransemente. di Grano, Lino, e Canape, con tutto questo arriva al mare tanto pieno, come se non hauesse communicato le sue aces que in tante parti de' campi che va fertilizando.

Seguita in trentatre gradi, e mezzo il famolo Maypò, che non sò se è tale più per la buona fama che gli acquista la sua: ricchezza, e buone qualità, che per la mala del mal passaggio ch'ha dato a tanti; ch'in esso si sono assogati, & ogni giorno s'affogano: è tanto rapido nella sua cor-; rente, & qualche volta s'insuperbisce, e gonfia tanto che non v'è ponte per forte che sia, che non se lo porti dinanzi; per la qual cosa no ha hoggialtro ponte ch'avno fatto di molti canapi insieme, ch'atramersano da una parte all'altra; sono le sue acque ordinariamente torbide, e come che entra con tanto grande impeto nel mare lo fa ritirare, e si fa far largo in quello in maniera, che per un gran spatio si segna con un circolo, o punta di diamante, che divide le sue acque da quelle del mare, & è così patente questa divisione, che si conosce d'assai lontano, è questa acqua di questo siume sempre assai fredida, e non estingue la sete, perche è alquanto salsa, e per questo è assai saporita la carne de' castrati, che pascolano nelle sue riviere; si pescano qui assai buoni pesci, particolarmente crotte di molta stima, oud iche al arol situa e carne de castrati.

Entrano in questo siume tra gli altri quello di san Giacomo, che chiamano di Mapocho, il quale diuilo, e sparso in varie peschiere per doue si riparte, e communica alla iterra sabagna, & inaffia tutte le campagne della sua giurisdittione, & alcune volte più di quel che vor ressimo quando si stizza, & esce suori del suo letto, poco spatio dopo di esser pal sato per la città si nasconde tutto sotto terra, formando in quella vn largo ponre dipiù di dieci, ò quindici miglia, lotto del quale corre senza sentirsi, finche alla fine di quelto spatio esce gorgogliando per dentro certi canneti, essendo puriticate le sue acque, e più chiare, e limpide ch'vn cristallo, di maniera che, benche par che muoix, sprosondandosi sotto l'arena, è per rinascere più purificato, più cresciuto, e pieno al doppio di quel che pareua anche prima di diffondersi, e slargarsi per la terra, dieci miglia discosto da questo rinascimento si vede vn' antico,& assaillustre convento di San Francesco. che per essere allavista d'alcunifolti boschi lo chiamano S. Francesco del monte, doue vi sono statisantissimi Religiosi, de primisondatori di quella santa Prouincia, che con tanto esempio, e credito della sua Religione s'impiegano nel culto diuino, & aiuto de' prossimi.

Parimente s'vnisce con Maypo il fiume di Poangue, che scorre nell'istessa maniera molte miglia sotto terra, non rinasce questo più purificato, ne migliorato nelle sue qualità, perche le sue acque sono fin dalla sua origine tanto delicate, cristalline, e soaui, che non possono migliorarsi, perche non ha la sua origine come altri dalla neue; ma da minie-

re d'oro, per le vene de quali come per aquedotti diquesto pretioso metallo come ristretto, e cinto dall'yna, e l'altra parte di bellissimi alberi, e cosi le sue acque sono tanto saluteuoli, che esse da se sole sono medicina, & aiutano tanto alla digestione, che, benche alcuno habbia eccesso nel magnare più di quel che lo stomaco abbraccia benendo vn vaso di quest'acquasi sente lo stomaco sgombrato, e con buon appetito di magnare; nè stà otioso mentre corre sotto terra, perche communicandosi à tuttala valle per le sue vene sotterrance li da tanto humore, e virtu, che, benche intutta la state non piona sopra quella ne. pur vna goccia di acqua, nè ha nessunaltro inaffiamento, non li fa mancamento perfare frutti tanto maturi, come qual siuoglia altra irrigata dalle pioggie del cielo, & inaffiamento della terra, nè in nessun' altra parte ho veduto nè più grandi, nè più saporosi meloni, nè più cresciuto, e fruttifero il maiz ch'in questa valle.

Entrano pure in Maypo altri due fiumi che chiamano di Colina, e Lampa, li quali vnendosi fra di loro cinquanta in let santa miglia dopo il loro nascimento, formano la famola lacuna, che si chiama di Padaguel tanto profonda, che ha fouerchio fondo per vascelli, è questa lacuna cinque in dieci miglia longa, circondata tutta alle spode di belli salci, & alberi, che sono a modo di allori, e si conseruano belli, e verdi tutto l'anno, e perche non li manchi niente di ricreatione si generano nelsuo seno le più delitiose trotte, & altripesci chiamati Vagre, che si vniscono, & alcune volte in tant'abbondanze, che si pescano con gran facilità, e suol que sta esfere vna delle maggiori ricreationi della Città di S. Giacomo.

Altre lacune vi sono, che chiamano di Aculèo, e sboccano pure in questo siume di Maypo per l'altra parte, per doue s'vnisce il siume chiaro, & altri; si generano in quella li pescire più grandi di vn palmo, il nome de' quali ben dichiara quanto siano più eccellenti de gli altri pescialcuni anni questi si pescano in tanta abbondanza, che bnona parte della Città può con essi sare la quaresima senza

com-

comprare pesce del mare, il quale, benche sia assai buono, e delitioso, mai arri ua assa delicatezza, e persettione di quello de siumi, & acqua dosce, che è tanto soane, e sano, che si suole anche dare à gli infermi.

Dopò Maypo entra il fiume di Rapel, non-inferiore alla grandezza diquello;entra questo nel mare in trétaquattro gradi, e minutiquindici, ò venti miglia prima si vniscono fradi loro performar' i tanto nominati in quel Regno Caciapoal, e Tinguiririca anche effi debitori alla natura humana, per la molta géte, che s'ha ingoiato il suo surioso corso, e rapido corrente, s'vniscono à questo tra gli altri quel di Magloa; e Cimbarongo, nella riniera del quale hala Religione di nostra Signora della Mercede, vn religioso Conuento per dottrina, edificatione, & insegnamento di tutta quella terra, e più à basso ne ha vn'altro con titolo di sant'Agnese per il medesimo effetto; e vicino a quello ha la Compagnia di Giesù vn Nouitiato discosto dal quale cinque miglia, viene a confinare vn' alta casa de' Padri di S. Domenico, ele terre, e valli intermedie fono di grand' humore d'abbondantissimi palcoli per l'ingordigia delle bestiami, & hanno altre buone qualità; che le fanno di gran stima.

Prima di Rapel entra il fiume Delora in trentaquattro gradi, e tre quarti, & in questo quel di Teno, Peteroa, e Mataquito, non meno ingordi di gente de referiti: perche il suo corso, e corrente non è meno formidabile, innassiano questi siu mi fertilissime terre, e delitiole campagne assai accommodate per la generatione, sostentamento, e moltiplicatione delle bestiami, e per questo sono tutte occupate, senza che riposi ne pur vn palmo di terra.

Comparisce in trentacinque gradi il pieno Maule, ne i confini del quale si terminano quei della giurisdittione di san Giacomo, e del suo Vescouato, e tutto quello, che questi abbracciano sino aquelli di Rapel, Caciapoal, e Tingiririca chiamarono gl'Indiani promocaes, che quol dire luogo di balli, & allegrezze, per fignificare le delitie di questi pacsi.

Non s'ingannarono in questo, perche veramente gli è aggiustato il nome: ponderai vna volta viaggiando per questa. terra, ch'arrivando ad vn luogo, o habitatione di qualche Spagnuolo, mi diceua tali lodi, e raccontaua tanto eccellenti proprietà di quella ch'iofacena giuditio, che non si sarebbe trouata in altro luogo cosa simile, ma passando ad vn'altra habitatione, il Padrone di quella mi rifetiua altre qualità della sua tanto marauigliose, che non mi pareuano tanto straordinarie le prime ; in questo modo andai viaggiando, per quella terra, vedendo che ciascuno era tanto innamorato della fua, che vltimamente questo miserui per occasione di stimarle tutte, e far concetto dell'eccellenza, e grandezza di tutto il paese, per il suo buon temperamento, e per le sue delieie, hor della caccia delle pernici, & altri vecelli, & animali, hor de'fiumi, done si pescano con tanta facilità, & abbondanza i pescire, e le trotte, che les pigliano quando vogliono, perche li tengono quasi tanto sicure come in stagro: vdij contare più volte à molti, che essen. do posti à tauola se li veniua voglia di vna trotta fresca, non haueva da sur altro che mandare a pescarla, e che prima di alzarsi glie la portauano accommodata come gustavano.

Entrano nel Maule il fiume Chiaro, equello di Cauchenes, e benche sia al doppio più pieno ch'i riseriti, meno gente s'assoga in esso, perche arrivato al Mare vicino all'Arsenale de' vascelli, che ini si sabricano, s'allarga, e sa vna bella tauola, doue il Rètiene vna barca per il passagsio di tutti quei che vanno, e vengono; qui la Religione di Sant' Agostino ha vn religioso conuento per aiuto de' Spagnoli; Indiani, e Neri, ch'habitano le riviere, e valli di questo siume, che sono come casalotti, e si chiamano stanze,

Con questo noi ci trouiamo gid nella giurisdittione della Concettione (doue risiede il Gouernatore, & è presidio della militia) e nel Vescouato dell' Imperiale, che comincia da questo siume; al quale è immediato il nobile, e piaceuole Itata

di Maule, & in trentasei gradiscarsi sbocca nel mare, come più prosondo, & abbissato tra balze, e cosi è meno vtile alla terra per non poterla inassiare: si passa, con certitrani, & inalcune parti si guazza; entra in questo a mezzo camino il surioso Nubbe che bagna le mura della Città di San Bartolomeo di Cillan, antico presidio de' Spagnoli, e qualificata proua del loro valore, e sede.

Seguita immediatamente a questo fiume lo spatioso, & allegro seno della Concettione, doue sbocca il graue, e ripolato Andalien in trentalei gradi, e tre quar ti, & vn' altro fiume più piccolo, che paf sa per dentro della Citrà, precipitandosi prima d'vn' alto precipitio, per done viene offerendosi all'industria humana per fabricare sopra di lui allegre fontane tra mille amenità, e boschi d'allori, mirti, & altri alberi d'estrema fragranza, & odore, che da alto vengono abbellendo per gran spatio le riuiere di quello, e come viene ditanto alto, ad ogni passo innita con famose cadute a fabricar molini, de'qualive' n'è buon numero per il so stentamento della Città.

Dieci miglia discosto da questo seno entra il tanto nell' historie celebrato Biobio in trentadue gradi, &è il più potente de gl'altri del Cile, sarà largo poco più, o meno di due, o tre miglia, conforme. etesce, o manca; che venendo da parte tanto vicina è assai, benche non sia questo quel che più lo fa degno delle sue lodi, ma le sue saluteuoli acque, delle quali abo da, e laiciado da parte l'eccellenzadi pafsare, distillate per le vene d'oro, perche questa è assai commune a gl'altri di questo Regno, n'ha vna singolare d'yn fiume ch' entra in esso, il quale nasce, e passa, per mezzo di certi luoghi pieni di fallapariglia; quale communicandoli le sue virtù, e qualità fanno l'acque, di quello falutifere, e contra molte infermità.

V'è traditione che sopra questo siumel nella sua origine, prima ch'in questa terral entrassero i Spagnuoli si lauorauano ricchissime miniere d'oro, per la notitia delle quali il presidente D. Alonso di Sottomaior sul principio del suo gouerno man-

dò vna truppa di soldati, perche le riconoscessero, benche essendo intesi dagl'inimici Indiani l'aspettarono alla vscita,
& attaccarono con quelli vna fiera battaglia, dalla quale non secero poco ascampare la vita, è cosa assai propria di
questa gente il nascondere, e celare a gli
Europei, e Spagnuoli, i tesori, e ricchezza della loro terra come s'è detto.

E questo siume il termine che divide è Spagnuoli, & Indiani amici, da gl'inimici, e d'Inuerno cresce in maniera che si serrano i passi, e non potendo passare dall' vna parte all' altra, dà luogo alli soldati di respirare per cominciare la primapera di nuovo le loro scorrerie, non habinimico dalla parte sua nessun presidio, mettendo la sua sicurezza nes monti, doue a'suoi tempi si ritira. i Spagnuoli, n'han molti sabricati sopra questo siume. con che insrenano, e mettono termine all' orgoglio, esurore del loro potente auuersario, che solo gl'ha dato sastidij più che tutto il resto dell'America.

Le due principalifortezze, oltre quelle che ha nelle Città della Concettione, e Cillan sono quelle d'Arauco, e S. Filippo, doue vi saranno di ordinario mille, e quattrocento Spagnuoli, oltre gl'Indiani amici, che sono molti; e quella sopra del mare, epiù appoggiata alla Cordigliera, ve ne sono altre tramezzo dell' vna, e l'altra parte di questo fiume, & altre più innanzi nelle medesime terre dell'inimico: mi ricordo di noue in particolare che sono quella di Angol, della natiustà di Santa Giouanna, di S. Rosendo, di Buona speranza, di Talmacahuida, di San Pietro, di Colcura, e quella di Leuo tutte fornite d'artiglierie, e con sufficiente numero di soldati, e disposte in tal distanza, e proportione ch'in affai poco tempo fi dal'auuiso necessario dalla prima asl'vltima corrispondendosi co' tiri dell' artiglieria per fentirsi come sono concertate.

Ha qui la comp. di Giesù due Resideze, o presidij Spagnoli vno in Arauco, e l'altro in Bona speranza, donde escono i nosstri per sare parimente le loto scorrerie, & entrate, non contra gl'huomini, ma à sauore delle loro anime contro l'inserno, del quale ogni giorno ottengono gloriose

gloria del Cielo, come si vederà à suo luogo, ch'adesso bisogna seguitare il corso

cominciato di questi fiumi.

Dopo quello di Biobio seguitano altri quattro assai inferiori alla di lui grandez. za: sono questi quel di Colcura, quel di Arauco, quel di Lauapie, e di Leuo, che sbocca in trent'otto gradi scarsi, e poco più innanziquel di Ralemo, che più vicino alla sua origine si chiama Coypo: in! trentanoue gradi non compiti entra l'allegro, e piaceuole fiume dell' Imperiale, hauendo riceuuto nel suo letto quello che chiamano delle dame, per le sue delicate acque, epiaceuole corrente; più sopra riceue pure oltre ad altri quel di Curaraua, & Eyoù, quali prima d'vnirsi à questo lasciano fatta la celebre lacuna di Puren. che sempre è fata inuincibile presidio dell'inimico, doue si stimaua per più sieuro ch' i Spagnuoli non si teneuano ne'suoi.

Mezzo grado più sopra del siume Cauren, che è l'istesso dell'Imperiale, quel di Tosten paga il suo tributo al mare, & è ditantosondo, che entrano in lui vascel· li, & quaranta miglia distante sa l'istesso quel di Queule, che, benche piccolo, tuttauolta è sufficiente ch'entrino barche in quello, & è discosto dal siume di Valdinia verso mezzo giorno quaranta-

cinque miglia.

## CAPITOLO IX.

Del famoso porto, e fiume di Valdinia.

IL fiume, e porto di Valdinia mai a fufficienza lodato da gi'antori, che di lui scriuono, è meno da quelli, che l'han visto. Pigliò il suo nome da Pietro di Valdinia primo Gouernatore, e conquistatore del Regno del Cile del quale viene ad essere centro per essere nel mezzo di quello in quaranta gradi scarsi d'altezza, a lebeccio di Seniglia nel Mappa piano cinquemila, e quattrocento nouantadue miglia misurati sopra acqua, e terra per l'aria, tarda il Sole cinque hore, & vn terzo ad arrivare dal meridiano di Siniglia sino al meridiano di Valdinia; di ma-

niera che quando in Seuiglia è mezzo giorno sono in Valdiuia dodici hore, e tre quarti, & è necessario che passino cinque hore, & vn terzo per esser mezzo giorno in Valdiuia, & allhora saranno in Siuiglia le ventitre, & vn quarto: il giorno, e la notte più lunghe sono di quattordici

hore, o poco più. Sbocca questo frume al Norte, e per ester tanto quieto, e limpido, e di buonfondo entrano i vascellid'alto bordo sino alla medesima Città che è lontana dalla bocca più di dieci,o quindici miglia, e seaza necessità di barca folamente con yna tauola che l'appoggiano da terra imbars cano, e sbarcano con quella tutto il carico: v'è a vista della Città vna buona Isola nel fiume, quale la chiamano di Coltatino con altre due piccole, vna dinanzi, e l'altra dopo, ch'è affaccio dell' istessa Città; per entrambi i lati del Isole si nauiga; ma perche la parte Australe è più larga, e di miglior fondo, entrano per quelle i vascelli grandi, e per la Settentrionale, che le più stretta entrano le fragate, e legni più piccoli:cingono la bocca di questo fiume due scogli che sono alla vista, è più grande il Settentrionale, che si chiama di Bonifacio, l'Australe è minore, e si chiama scoglio Gonzalo. dopo più innanzi sopra del fiume s'incontra vn' altra bocca più stretta che è la chiaue del porto, o per dir meglio de'porti, perche sono molti quei che stanno dentro. stringono questa bocca altri due scogli tanto vicini l'vno dall'altro ch' vn Capitano che fu mandato con altri a scandagliare, e misurare questo sume mi contò, che posto nel mezzo in vna barca vede ua a tiro di moschetto l'vno, e l'altro monte, chiamass l'Australe scoglio de' Manzani, e l'opposto de nieua, & a questo modo si potrà ltirare dall' vno all'altro vna catena di ferro, con la quale fabricandosi due fortezze all' vna, & all'altra parte resta impedita, & impenetrabile l'entrata.

Subito che fi passa questa strettezza è dalla banda del Sur vn samoso porto, che, benche tutto il fiume sia tale per la quiete delle sne acque; è questo assa a-uantaggiato, e lo chiamano del Corral, per la disesa, che li fanno i monti di terra,

d for-

formando va seno tanto capace, che dentro vi capono intiere armate di molti vascellicall'vscire di questo porto, subito si vede la prima Isola, tra la quale è la terra Australe, vi sono molte secche, e scogli, e così i vascelli pigliano la parte Settentrionale, e passano tra quest' Isola, e la gran de, nauigando dopo tra questa, e la terra sino alla Città, e dall'altro lato opposto le fregate.

Oltre queste buone qualità ha questo siume, e porto altre dalla parte della terra, che lo sanno di non minor stima, per che le sue pianure, e campi sono fertilis simi di grano, legumi, e frutti, suori dell'vue, che non si maturano quì, comenell'altre parti del Cile, donde questa si prouede di vino. Viè molta abbondanzadi ogni sorte di carne di vacca, castrato, vecelli domestici, e di caccia; v'è molto legname per la fabrica de' vascelli, & il meglio di tutti ha molte miniere del più ricco oro del Cile, & in tutte l'Indie non ve ne è nessun'altro ch'arrini alli suoi carati, se non quello di Carabaya.

Cosi lo referisce Antonio di Herrera, e soggiunge ch' vn Indiano ogni giorno ne' suoi confini cauaua venticinque, e trenta pesi d'ora, e più, e che vedendo questo il Gouernatore Valdinia mando l'Adelantato Geronimo de Alderete a Spagna, perche informasse la Maestà Cattolica delle grandezze, e ricchezze del Regno del Cile, mettendo in consideratione il gran conto, che di quello douesse fare, e per inuitare à quei di fuori, che venissero à Cile ad habitarlo, & aintare alla conquiltadi quello mandò alcuni Spagnuoli per terra con le staffe, fibbie, & altriferri delle cinghie, pettorali, e briglie tutto d'oro mafficcio, e che non contento di questo volle andare in persona a Spagna perinformare sua Maesta, e che li confermalle il gouerno; e per questo mandò ventimila Indiani à cauar oro, col quale pretende ya imbarcarli per lo fretto, se la morte non l'hauesse impedito. Quanto habbiamo riferito è del citato Herrera

Il Gouernatore Valdiuia l'anno 1552. fabricò questa Città in vna piana, e solleuata collina, & alta sopra il piano della

terra poco meno che quattro canne, hauendo haunto gran parte nella sua conquista, e fondatione la famosa Recloma. che fu vn Indiana chiamata cofi, & il successo fu in questa maniera. Arriuò l'esercito Spagnuolo conquistando la terra, e gl' Indiani di questo fiume, che non gustauano che gente forastiera mettesse il piede in quella, si posero in armi, e trincierandosi col medesimo siume faceua più impossibile la sua conquitta, e metteua più pensiero al Gouernatore Valdinia, il quale essendo huomo di tanto gran valore, non perdendosi d'animo per la resistenza, e forza ch'il contrario saceua per sua difesa, si sforzano al possibile di passare il fiu-

me per innestirlo.

In quest' occasione questa valorola. Indiana, o mossa dal Cielo, o dalla naturale compassione di tante morti come dall'una e l'altra parte haueua da costare questa battaglia, s'offerse à guadagnare. ella sola quelta vittoria senz'altre armi che quelle della sua eloquenza, & animo valoroso. Trattienti, dice al Gouernatore, non passar innanzi, ch'io ti metterò tutta questa Provincia nelle tue mani, e ti farò hoggi padrone di quanto con la vista. scorgi, aspettami qui, e non consentire, che nessun soldato dia vn passo innanzi. Glielo promise il Gouernature, & essacon la parola datale del buon trattamento, chefarebbe a gl' Indiani riducendosi alsuo Iddio, & alsuo Re, situffò nell' acqua, & à vista di tutti passò à noto il fiume, e dimandando audienza al Generale dell'Esercito Indiano sece la sua ambasciata con tanta eloquenza, e forza di ragioni, che rendendosi a lei, si suggettarono a quanto volle; si che ritornando la famosa Recloma all' Esercito Spagnuolo cantando vittoria, li pose quel giorno alli piedi la gioia più pretiola di quella terra, e tale, che quando nella sua conquista hauesse impiegato molto tempo, robbe, e sangue si terrebbono per ben sodissatti, per esser padroni di questo paele, le minière del quale cominciarono subito alauorare, per il che la Città andò crescendo in maniera, che se non hauesse dopo il Demonio turbato la pace, e cagionago la rebellione, che la rouinò, farebbe hoggi vna delle prime, e,

migliori dell' Indie.

Haben conosciuto l'inimico Olandesela qualità di questo siu me, e porto, e cosi molti anni sono ch' ha posto là il suo
cuore, e sa ilsuo ssorzo per hauerlo nelle
mani; però nostro Signore, che per sua
misericordia ha conseruato quelli paesi
sin'adesso limpidi, e senza la corruttione
dell'heresia, non permetterà che queste
hidre dell'inferno appestino quest'aria col
loro velenoso siato, nè infettino la purezza della nostra sede, che si và piantando tanto sincera, e pura ne cuori di

quelli nuoui christiani .

Ha mostrato questo il successo che l'anno del 43. hebbero alcune naui di que-Rifrebelli corsali, che ardirono di passare lo stretto con animo di popolare questo porto di Valdinia; perche, benche in etfetto lo popolarono, hauendo prima passato per l'Isole di Ciloe, done la compagnia ha tante gloriose, & apostoliche missioni, come si vederà a suo luogo, es fatte quiui gran strage proprie della sua impietà, & ostinatione, come su mandar d terra le croci, dar lanciate alle Santissime imagini, e bruciarci le Chiese, che con tanto trauaglio, e spesa haueuamo tabricato per il culto dinino, non restarono senza pena, nè li riuscì à lor gusto l'impresa, come anche vn' altra simile, che fece il Generale Antonio Sinastro pure Olandese, il quale pagò vn' altro ardire comequesto nella medesima Isola, facendo prigioni molti della sua armata, & appiccando, per i piedi trenta di quelli, e morendo saettati come lo riferiscono i loro medesimi Autori, Giouanni, e Teodoro de Bry.

Però in questa seconda occasione la pagarono più intieramente, perche nellamedesima Isola, doue haueuano fatto
questa iniquità, e strage leuò Dio Signor
nostro la vita al Generale dell'armata,
dando alla sua suenturata anima il giusto
castigo, che meritano quelli ch' in tante
buone dispositioni l'impiegano; perderono s'vrca, nella quale portauano i bastimenti, a municioni, & instrumenti da
guerra, trenta pezzi d'artiglieria, calce,
mattoni, & altre materie, e cose neces-

farie per la fabrica di tre fortezze, ch'haueuano ordine difare nel fiume di Valdiuia, e cominciato ad habitare fu forzato
il nuouo Generale, che fi chiamaua Eluis
Aramans a ferrare tutta la sua gente nell'
Isola di Constantino, che è nel fiume, perche ogni giorno se ne andauano suggendo, & abbandonandole, oltre quelli che
surono satti prigioni, & vecisi in Ciloedalli nostri, e dagl'Indiani diguerra.

Finalmente hauendo nostro Signore. pigliato queha cansa per sua, senza aspettare ch'arrivassero i Spagnuoli, che già veniuano à castigare l'ardire di quelli, li cominciò a sferzare da se stesso, con fame, con infermità, e morti, in maniera che essfendo stati ini solamente tre me si, li sforzò a leuar l'ancore, e lasciare il posto, e questo su il più accertato partito della loro impresa, perche se aspertauano vu poco più ch'arrivasse l'armata del Perù, e la gete del Cile che l'haueua da inuestire per terra, per farli lasciare l'alloggio; puol' essere che nonlisarebbe stato così facile lo scampare, perche il Vicerè del Perù, ch'hoggi è il Marchese di Mancera, come tanto gran Capitano, e soldato, e tanto zeloso del seruitio di Dio, e del suo Re. subito che s'ebbe la nuona dell' arrino di quelli nel mare del Sur, dispose dieci naui che tutte vnite spedi in vn medesimo giorno con poluere; e monitioni a dar auniso, e lasciare questo soccorso per tutti i porti della costa; e subito commandò si facesse vn' armata, che mi scriuono sarà di sedici galeoni, e vascelli con tre, o quatero mila Spagnuoli, e che sua Eccellenza voleua andare in persona, o almeno mandare a suo figlio.

Il Gouernatore del Cile ch'è il Marchese di Baydes con la sua solita vigilanza, e sollecitudine nelle cose che toccano
al seruitio di Dio, e del suo Re, e cometanto gran soldato, e Capitano ch'è stato
in Fiandra, hauendo armato le Città, e
porti che sono sotto la sua cura, si disponeua pure di entrare per terra con l'esercito Reale, che sua Maestà tiene in quel
Regno, col quale stretto l'Olandese, per
terrà, e per mare, benche hauesse portato
più sorze di quelle che portò, l'hauerebbono discacciato dal posto senza dissicol-

tà, se però non fossero totalmente iui rimasti; perche essendo questa causa di Dio, e che in quella tutti i paesani tanto s'in: reressano, ogn' vno vale per molti per difenderli da qualfiuoglia inimico che prerenda entrare in quel Regno, come s'è veduto in questa occasione, oue dispreggiando i pericoli, si sono posti nel mezzo di quelli in difesa della patria. Tra gl'altri èstato segnalato questa volta, come sempre lo fa in ogni cosa toccante al bene della Religione, e seruitio del suo Re, il Mackro di Campo Alfonso di Villanueua soberal, ch'essendo attualmente maestro di Campo del Regno, e capo dello stato di Arauco, si espose nel mezzo dell' inuerno al mare in vna piccola barchetta per sollecitare il soccorso del Perù nella-Città delli Re, & affistere al Signor Vicerè per la sua breue speditione.

Menò in sua compagnia il Padre Domenico Lazzaro della Compagnia di Giesù, perche come testimonio di vista informasse di quanto haueua passato, per che si ritrouò in Ciloe, doue era apostolicamente impiegato nelle missioni in tempo ch'iui arriuarono gl' Olandesi, e conanimo valoroso, e con non imitabile ardire si pose in vna barchetta in vn mare ranto tempestoso come è quello, particolarmente in quei tempi d'inuerno, e senza timore d'esser preso, e fatto prigione da gl' inimici Olandesi, che erano nel camino, & haueua da passare ò dinanzi, ò affai vicino diloro: arriuò alla-Concertione, e diede auuiso del successo, doue la Città subito si pose in ordine tutta, e si pose in armi per difendersi.

Non merita silentio vn'altra attione che accreditò non poco l'apparecchio, vigilanza, e prudenza militare del Marchese di Baydes, & anche lo sforzo, & animo di venti soldati Spagnuoli, perchenon potendosi certificare se l'inimico stava ancora in Valdiuia, o era partico dal porto, s'offersero andare con una barca, come de fatto surono mandati dal Gouernatore, e senza timore del manifesto pericolo, salirono sopra nel siume, & essendo arrivati più innanzi della Città di Valdiuia, e saputo i mali successi de gli Olandes, che surono costretti a lasciare il

posto, per non perdersi in quello ritorna-

Con che si lascio di far l'entrata, che s'haueua da fare, non peròl'intentione d'habitare, come sarà fatto già quest' està passata, & adesso ho hauuto auniso di Panama, che già è habitata con presidio di seicento Spagnuoli, alli quali accostandosi gli Indiani amici, che tali sono tutti quelli della costa, restarà quel posto inespugnabile, e con quello il mare del Sur, perche essendo come è tanto difficile l'entrata per lo stretto, e tanto facile di ditendere quelladi quelto porto, particolarmente alli nostri, che saranno nella sua casa, & hanno tutta la terra sua per riceuere i soccorsi necessarij, e gl'Indiani tanto amici delli Spagnuoli, che mandarono i loro Cacichi ad offerirsi in quest'occasione al Marchese di Baydes, per aggintare a cacciare gl'Olandesi, non vi sarà per l'auuenire, chi potrà metterci pensiero.

### CAPITOLO X.

Si feguita l'ordine, e descrittione de fiumi; si tratta di quelli, che cadono all' Oriente, e della differenza, che v'è dall' vna, e l'altra parte della Gordigliera.

L primo fiume, che è vicino à quello di Valdinia, è quello che chiamano di Chaibin; è molto fondo nella bocea, e cosi possono in quello entrare vascelli grandi, e da quello alla puntadella galera vi saranno dieci miglia, e di questa al fiume buono quarantasette, nel quale entrano vniti cinque fiumi, & vn' altro ch'esce dalli confini di Valdinia, seguita à questo il fiume cico che scende da vn lago vicino alla Cordigliera, done vi sono alcuni bagni per guarire la lepra, & altre infermita; à questo fiume segnita quello della Balena, che è giunto al capo che chiamarono di questo nome, per vna horribile balena, che vici à morire in quella costà: salendo dopo più sopra all'Arcipelago entra in quello il fiume che chiamano de'Rabudi per vna natione d'Indiani, che dicono nascano quiui con coda come lo riferisce nel suo Mappa fra Gregorio di Leone citato di sopra, passando innanzi al Sur si vede il fiume de'Coronati, al quale posero que sonome alcuni d'un vascello, che pigliò porto in quel luogo il giorno de'Santi quaranta Martiri, che chiamano coronati.

Seguita dopo questo alla fila altri tre flumi; il primo lo chiamano della Speranza, per la quale puot effere, che venghitempo, nel quale là arrivi la voce dell'Euangelio per mezzo de'suoi ministri; il secondo si chiama siume senza fondo, per l'immensa profondità ch'ha; &il terzo piglia il nome di Gallego da vno Spagnuolo che cofi si chiamana; il quale corse quelle coste; e come vn'ale tro Icaro diede il suo nome ad vna di quelle, per essersi perso nelmare di quella riuiera vicino al capo, che per questo pure chiamarono di Gallego sbocca yn'altro buon fiume, che si dice dellimartiri; e pochi miglia dopo di que; sto quello de gli Apostoli, al quale engrandoper la bocca di Guglieno ve ne sono immediatamente altri due, il primo non ha nome, il secondo l'ha de' Giganti, perche di là cominciano quelli, che si sono veduti per quelle terre, et nellostretto.

Sboccain vn seno ch'entra nella terra ilfamoso siume della Campana, al quale diedero questo nome li suoi due braccia, che parformino questa sigura: altri due siumi si vedono prima di arrivare allo stretto, che è quello de'passeri, per la moltitudine ch'inive ne'è nel suo nascimento alla parte, che nello stretto li corrisponde; e l'altroè quello di S. Vittoriano, che si chiama così, per essere il più immediato alla bocca al quale da il nome questo glorioso Santo. altri siumi che nascono nell' Isole, e quelli, che scorrono per lo stretto sono molti, e si farà mentione di essi à sno luogo.

Sin qui i finmi più conosciuti, e di più nome di questo canto ampio Regno, che scorrono dall' Oriente a Ponente à sbocare nel mare del Sur; quelsiche corrono all'opposto della medesima Cordigliera al mare di Norte, sono

meno conosciuti, per esser meno habitare quelle parti almeno da quei, che potrebbono darne alcune notitiedi quelle fono più notorie quello di San Giouanni, e quello di Mendoza, che sono affai grandi, e sboccano mella famofa lacunaldi Guanacache; il Gouernatore D. Geronimo Luigi di Cabrera Caualiere di gran valore, e meriti incontrò grandi, e potenti fiumi da quella banda quando 24. anni sono nauigo quel mare di. terra (che cofi si possono chiamare quell' immense pianure, che chiamano! pampe, doue fa dibilogno gouernarsi con la calamita come per il mare, per non perdersi) andando cercando vna natione, che chiamano i Cesari, della quale parlaremo dopo à suo luego, benche in ; questa entrata passassero per moltifiumi, e no v'è dubbio, che ve ne saranno anche 

Senza dubio tengo per certo, che non faranno eguali à quelli che scorrono all'opposto, e sboccano nella costa del Cile; canasi questo assai chiaramente dalla differenza che s'esperimenta quando si passa questa Cordigliera tra l'yna, e l'altra parte, che guardano l'yna all'O\_ riente, e l'altra all' Occidente, la quale, è ranta, che paiono due mondi opposti, e che pose Dio questi monti, che li diuidono pertermine ; e muro, che fermas. fero il piede alle penalità, e temperamento della parte Orientale, doue cadono le Provincie del Cnio, e gouerno-di Tucuman; per non disturbare la tranquillica, e buone qualità che si godono nell' Occidentale.

Esperimenta questo e lo vede più chiaro della luce, chi arriua alla più alta partedi questa cima, donde si scoprono li Orizonti opposti dell'vna, e l'altra parte,;
perche stedendo la vista à quel dell'Oriete, si vede tutto couerto di grossi vapori,
ch' offuscano la luce, e la fanno comparire come tra l'ombre: in questo medes,
mo tempo si vede quello di Ponente, tanto christallino, e dorato, che apporta,
allegrezza à vederlo; e l'aria dalla parte,
dell'Oriete tutta nuuolosa, quella dell'Oc
cidente limpida, e chiara, per quella scorrono negre nunole piene di grosse gra-

gnuola; che assai frequentemente mandano giù mescolate con saette, che conhorribili tuoni spauentano tutta la terra: dalla parte cotraria no si vede vna nuuola, tutto il cielo sereno, e piaceuole, e come seper tutto quello scorresse vn'altracordigliera, che diuidesse i clima, e temperamenti dall'vna, e l'altra parte, nella maniera, che quella della, terra diuide, e sa disserentiare gl'alberi, herbe, piante, & animali, che in quella vi sono.

Disse vn curioso, contemplando da quell'altezza questa tanto no tabile varierà, e differenza, che par che la natura nella fabrica, e dispositione di questa parte del mondo, haueua voltate le spalle alle Prouincie Orientali di Cuio, e la faccia à quelle di Cile, riempiendo queste con entrambe le mani di benedittioni, e lasciando quelle piangendo, come figlio secondo per l'inuidia delle preminenze, e venture del primo, perche subito da quella cima, se si seende alla parte Orientale, si veggono meno fontane, e meno fiumi, e questi torbidi: la terra malinconica, senza che si vegga in tutta la scesa della Cordigliera vn'albero che rallegri, nè vna ame nità chericrei, e quando vi sia qualche cosa diqueste, come v'è nella valle d'V spalla ta, di là comincia già ad efferui tanto gran caldo, e stemperamento, che par ogni cosa si vestadi malinconia, e disgratia.

Al contrario nella scesa verso Ponente a pena si comincia a scendere, quando cominciamo ad incontrare in ogni pasto l'allegre fotane, ch'ho detto: gl'alberi verdi, edelitiosi; i freschi boschi nelle balze, e le sue tauole, che sono come riposi della scala, nelli quali i passaggieri pigliano fiato, e si ricreano con la freschezza, & amenità delle sue herbe, e fiori; van sempre megliorando d'aria: e mentre più icendono van perdendo più di vista l'incle menza, che fanno tanto dispiaceuole, e stemperata l'altra patte, e contorme vanno accostandosi al temperamento del Cile, vanno godendo delle sue buone, qualità delli venti marini, che cominciano già a sentirsi dalle falde di quei monti, del canto, e varietà de gl'vccelli, e d'altri gusti, e delitie, che fanno scordare il trauaglio, e molestie del camino.

questa medesima differenza si vedes nelle talde di questa Cordigliera dall'yna. e l'altra parte; perche in quelle, che sono alla parte dell'Oriente hanno assai poche fontane, e così paiono alla vista secche, e sterili, e difatto si vede, che non sono habitate, nè si seminano, nè coltiuano, nè in quelle pascolano, nè crescono pecore, anzi paiono alcune terre sterili, abbandonate, & inutili; se l'esserui poca gente da quella parte, non sia la causa, per la quale non si sia fatta esperienza della suafertilità, perche quelle delli piani, che conqueste pendici continuano sono fertilissime, quando si coltiuano, come si è detto; però alla fine quel che al presente si vede, non v'è altra cosa, che spine, e sec-

chezza in quelle pendici

Non è in questo modo la parce dell'Oc cidente, doue ad ogni passos sgorgano, e faltano fontane d'acque fresche, e cristalline, che scaturiscono l'inuerno temperare, e l'astate gelate, e tanto più fredde, quanto è maggiore il calore del tempo. Quest'acque viue, e fontane fertilizzano tanto le pendici, e falde di quella parte Occidentale, la quale hauendo tanta pocamirolladi terra, per esfere alpestri, le mantengono tutto l'anno verdi, e belle, con tanta varietà di alberi seluatichi, che paiono boschi, & alberetifatti con industria; molti di quelli producono varij frutti della terra, de' quali l'Indiani fanno beuande delitiose, & altri sono di buonissimo gusto per magnare. Veggonsi qui le balze seminate di bellissimi, & odorost fiori, che la natura produce li senz'industria humana, e nascono tra quelli straordinarie herbe medicinali, e dibella vista: crescono ne'piani, e colline abbondanti pascoli per ogni sorte di bestiame, e visono eccellenti balze per piantare mandorle, oliui, e tutte le sorti di alberi fruttiferi. Cinque miglia più abasso vi sono vigne, dalle quali si fanno assai pretiosi vini, particolarmente moscatelli, che ionoassai buoni.

Vi sono in questa scela marauigliosi posti di bestiami, le quali s'alleuano nelli suoi pascoli con gran moltiplicatione, e stanno sempre grasse, e dismolte saporite carni tutto l'anno, & il latte di Capra, che

di

dissonaturale è più secco, li si caua tanto grasso, e sostantiale, particolarmente da quelle, c'hanno frescamente partorito, che col solo metterlo al suoco senza metterli altra cosa, ma mescolandolo con la mano; l'ho visto dopòrestare tanto grosso, e di tanto corpo come se l'hauessero fatto quagliare con amido, & il sapore di questa sorte di latte cotto così semplicemente ha yn particolar gusto più dolce, e delicato, che l'altro latte ordinario con l'ingredienti, che sogliono migliorarlo, e grassezza di quel terreno.

### CAPITVLO XI.

De gl'effetti, che causa la molta neue, della Cordigliera.

On le prime acque, che cominciano al principio dell'Inuerno (e sogliono esser d'ordinario da mezzo
Maggio) comincia pute a sioccarla neue
nella Cordigliera, con la quale possiamo
dire, che s'arma di puto in bianco per impedire il passo, & entrata ne' suoi confini,
non solo a gl'huomini, ma anche a'mede
simi passeri, & animali, che cacciati dal
tigore del tempo, non se ne serma ne
pur'vno in tutta la sua giurisdittione.

Anche i Cardelli, e le Quaglie, & altri vecelli, quali, benche di natura loro fiano assai caldi, a pena si fermano l'està, quando si ritirano dalli piani, e sagliono a guadagnare li posti alti di questo monte, subito che cominciano a conoscere, che s'auuicina l'Inuerno, scendono come raggi, fuggendo i mal, trattamenti, chepatiscono i rigori diquei montise cosi comincia la caccia di questi passeretti, quando comincia à rinfrescare il tempo, perche all'hora scendono à squadroni, che coprono la terra, e per questo è assai facile a pigliarli. Sono questi i mesi di maggior trattenimento per i figlinoli, che vscendo a truppe alla campagna, & alle guerre, n'ammazzano tanti, hor con pania, hor con reti, & altre inuentioni, che tornano alle loro case carichi di quelli, confernando viui quelli, c'hanno le pen ne più colorite, e,più segnalati per metterlinelle gabbie, perche il loro canto è di grand'armonia, e soauità.

Cinque, ò sei mesi dell'anno sta serrata & impenetrabile questa Cordigliera di maniera che sino al mese d'Ottobre, ò No nembre, che cominciano a sciogliersi le neui, non si può passare senza manifesto pericolo della vita, e se è assai entrato l'inuerno, in nessuna maniera; perche si ascodono le strade con la neue, ch'in alcune parti cresce molte picche in alto, e così se alcuno temerariamente si mettesse a passarle, in poco spatio s'immergerebbe in modo, che non potrebbe dar passo, nè innanzi, ne dopo, come è successo a molti, quali, o per qualche particolare, o stra. ordinario interesse, e conuenienza, o fuggendo la morte, che per i suoi delitti gli si minacciana, I hanritronato più presto, e più certa in questi monti, che nelle catene, e carceri, doue la temeuano.

Restano questi sepolti non in sepolchri imbiancati di suori, ne sotto fredde lastre, e gelato marmo, ma dentro il medesimo gielo, e neue; che senza necessità di balsamo, o altri preservativi di corruttione, li conserva incorrotti, e secchi, come si sono trovati molte volte dopo molti anni; perche è tale il freddo di quei monti, ch'asciutta, e secca senza dar luogo a gli effetti che causano ne' corpi morti l'humidità, e calore, che si distrugge, e corrompe.

Questa tanto insuperabile difficoltà di passare la Cordigliera, è minore all'entrare, & vscire dell'inuerno, per non essere allhora tanto sermi, e stabili, i temporali delle neui, che serrino il passo, e cosi si rischiano alcuni a passarla in questi tempi, benche mai senza gran pericolo, e sempre per qualche grande interesse che l'oblighi a quello, e se qualche volta li riesce non tanto male, perche hanno sorte di trouare il cielo sereno, mentre la passano (benche sempre è con immenso travaglio) però taluolta li costa tanto caro, che restano ridendo, benche senza voglia.

Ho veduto altri che scampano la vita per diuina misericordia, perche il temporale li cosse non tanto sopra nel camino, e cosi poterono suggire, rititandosi a tempo ne' luoghi baffi, altri aprendo il ventre alle mule che caualcano si mettono dentro a quelle, e con quel calore, & altri ripari, che fanno con la robba, e fardelli che portano passano la suria del temporale, se non dura molto tempo, e se si trouano in parte donde possono auuicinarsi alli panni, si liberano del pericolo, non però da gl'euidenti trauagli che au quello seguitano.

Generalmente tutti hanno che contare, e li resta anche da piangere, perche alcani perdono le dita de' piedi, altri della mano, altri la vista, ò gran parte di quella, altri restano stroppiati, e conmille maliper tutta la vita; e non mi marauiglio, perche benche succeda passare senza tempesta, è tale il freddo che li fa, ch'è impossibile il lasciare di fare assai gran danno alla natura in quel tempo naturalmente tanto gelato; però anche quando si passano questi monti nel mezzo dell'està quando nelle parti meno alre sudiamo per il caldo, arriuando a passare la cima sa di mestieri doppiamente vestirci, escaldarci con cose calde lo stomaco, per potere resistere al rigore del freddo, e soccigliezza dell'aria, che penetra i corpi se non vanno itraordinariamente coperti.

Tra l'altre volte ch'ho passato questa Cordigliera fu vna ful principio di Apri le quando và finendo l'Autunno di quelle parti, e comincia à minacciare l'Inuerno, e confesso, ch'era tanto intenso il freddo, che pareua di differente specie, che gl'altririgorosi da me esperimentati nell' Indie, & in Europa, e come che allhora nell' Autunno non erano cominciate le piogigie, nè le neui, era il freddo tanto secco, ch' apriua le mani, e scorticaua la faccia, & anche nelle medesime rupi cagionaua mal'effetto, perche mi ricordo che risplen deuano, e riuerberaua in quelle il Sole come in specchi; più innanzi trattando del discoprimento di questo Regno vederemo quel che pati l'Adelatado D.Die-l go de Almagro col suo esercito, e quelli, che dopò lo seguitarono, e passarono questa Cordigliera, la quale li trattò tanto male, ch'ad alcuni tolse la vista, ad altri sece cadere le ditasenza sentirle prima,

che le vedessero in terra, perche il sommo freddo litoglieuail dolore, e fentimento: altri restarono morti, e con essi alcuni caualli, quali passando dopò sei mesi altri compagni, li trouarono con le loro carni tanto fresche, che le magnauano, e per difendersi dal sommo freddo, faceuano con i corpi morti trinciere, dentro delle qualisi riparauano del suo rigore: e pasfando altri di là sci anni dopò, ritrouarono va negro di quelli ch'in questa occasione s'erano gelati, appoggiato ad vna rupe in piedi con vn cauallo che menaua a mano, e le redini nelle mani, benche disfatte. Vegga chi ha più curiosità di queste cose. Antonio di Herrera nella decada. 5. lib.10 cap.5. & a Garcilasso nel primo

Diquesto freddo della Cordigliera è necessario intendere, che parlano gl'Autoriche trattano del Cile, quando diconoch'il suo freddo è tanto rigoroso, che si gelano i siumi, e gl'huomini restano gelati, e mortinelle campagne, perchesolamente si verifica questa sua narratione di quello, che è in quelli inhabitabili monti, doue tengo per certo ch'in. quel tempo non scorrono i fiumi, perche si convertono le loro acque in duri ghiacciuoli, e geli, e se alcuna distilla, sarà assai poca, e quella nelle balze piùserrate, come si vede per gl'effetti delli fiumi, che escono ne'piani, che pare vadino secchi nell'inuerno respettiue all'abondanza, che menano l'està.

Conquestainterpretatione si può saluare la verità de gl'Historici, che non hauendo prattica della terra non sanno diltinguere i monti dalli piani, perche in questi giamai si vede rali cose, nè v'è parte alcuna in quelli doue sia tanto grande il freddo che geli i fiumi, e cagioni simili effetti, perche l'aria del mare, che è più grossa, & humida, e non tanto fredda temperano il rigore deil'aria della Cordigliera, e questa deue essere la causa, che siano così insuffribili quelli delle pampe di Cuio, Tucuman, e Buonaire, che per essere tanto lontani di entrambi i mari, e non potere godere de venti di quelli, & humidità, sono la state tanto caldi, che ardono e brugiano la gente;

&z

At al contrario, sono l'inverno tanto freddi, e per non piouere in tutto quello tanto secchi, che s'aprono le mani, e si scorticano le labbra, e si sogliono trouar morti gl'animali nelle campagne, e taluolta anche gl'huomini.

#### CAPITOLO XII.

Delle fontane che nascono nelle Valli, & altre parti del Cile suori del-La Cordigliera...

Ltre i fiumi, e sontane della Cordigliera forgono altre nelli piani, & in altre balze, e luoghi del Ci. le di acque pretiose, & ammirabili proprieta; farò mentione di alcune perche di tutte nè è possibile, nè io posso ricordarmi se non di poche. Dia principio quella che nasce al piede del formidabile Volcano della Villa Rica tanto nominato in quel Regno per i spauenteuoli effecti, con i quali la potenza diuina s'ha tatto temere, e rispettare tante volte. dagl'huomini per mezzo suo. Al piede di questo Volcano nasce vn'ammirabile fontana, che manda fuori da se due occhi, o doccie d'acqua, ciascuna tanto grosse come vn corpo d'huomo, è sofficienti da se sole a formare va buon riuolo, che scorre in vna lacuna, che si fa, e mantiene delle sue acque.

In vn'altra lacuna che scorre nel fiame Cico nasce vn' altra ammirabile, & assai proficteuole fontana d'acqua calda, efficacissima persanare la lepra, & altre insermità contagiose. Un'altra nasce in-Maguey anche marauigliosa, perche naicono vicine due doccie, l'vna d'acqua tãto calda, che non v'è nessuno, che sostra la mano dentro quella, e l'altro d'acqua fredda; con la quale si tempera quella della prima per far il bagno, nel quale entra l'infermo per curarsi della sua infermità: sono parimente assai celebri, e simili à questi i bagni di Rancagua, che per elfere più vicini a San Giacomo, e nel maggior commercio del Regno, sono più vtili, per essere assaifrequentati; altri ve ne sono in altre parti, de quali non mi ricordo puntualmente, e così non li riferisco .

Tra le fontane è affai celebre quella di Ramon, cosiper bontà, e buona qualità, come per l'abbondanza delle sue acque, che sono tante, che solo bastano per coltiuare, & inaffiare molte terre, & è dieci miglia discosto da San Giacomo, all' O. riente li vicino ne' suoi confini ve ne sono molte altre, tra le quali è degna di particolare auuertenzaquella di Caren, che lorge in vn prato piano, e bellissimo così per la sua vista, come per quella che di là si stende per più di venticinque, o trenta. miglia, e l'acqua di questa fontana notabilmente soaue, e quieta, e perche gran. parte di essa deue mescolarsi nel prato; è questo tanto poroso, che mettendosi il piede lopra di esso trema tutto in maniera che assai sensibilmente conosce il terre moto chi camina sopra di quello, e più chi ta questo co più forza si, coserua tutto l'an no verde colherba che nasce in quello a modo di minuto trifoglio, che li naturali chiamano Caren, & è ottima à magnare.

Nè si deue tacere vn'altra fontana, che è nel mezzo di queste due assai copio-12, d'assai soaui, e delicate acque, sempre tanto più fredde, quanto è maggiore il calore del tempo; la chiamano di Maitenper vn albero di questo nome, che tra tanti altri nacque li al piede d'yna gran tauola di pietra viua, che serue per far sopra quelle le merende, con le quali là si ricreano, e l'albeto di Senatore; perche sotto la sua ombra capono molti con gran commodità: conserua quell' albero verde la foglia tutto l'anno, & è à modo di mirto, benche vn poco più larghetta, e senza niuna comparatione più allegra, e bella. Passa per il suo piede questa sontana, che sorge vn poco più sopra dal principio d'vna balza, per donde viene precipitandosi nel mezzo delle pietre, & amenissimi boschi seminati di straordina. rie herbe, e fiori.

Gl'alberi benche saluarici producono frutti del paese assai saporosi: si generano in quelli molti, e varij vecelli, che con la loro dolce musica, e armonia fanno più grande, e più piaceuole il trattenimento di quelli, che vanno li à ricrearsi, e non è la minor parte del gusto, e ricrea-

tio-

tione l'allegre viste che si godono in alto alia salita di questo bosco, doue si sco prono alcuni piani per molti miglia, quali benche per essere tanto ampij non si coltiuano ordinariamente tutti, si veggono in quelli molte vigne, albereti, e seminati, che l'abbelliscono; e quello, che resta per coltiuare è di suo naturale tanto ameno, e fertile particolarmente al tempo della primauera, che non si distingue

dall'industrioso, & artificiale. Si scoprono per alcune parti gran macchie di fiori gialli, che ricoprono la terra, in modo, che per granspatio non si vede altra cosa; in altre di fiori bianchi, azzurri, e pauonazzi, lifi veggono i prati verdi, & incrocciati tra quelli i ruscelli, e ridottidel fiume Mapochò, il quale tutto si da avedere ad vn' occhiata a quelli che da quest'altezza lo mirano hor scorrere nel suo letto, hor diviso in braccia, hor sparlo per varie parti di quelle valli, e piani, per secondarli, e facendoli diuenire fertili col suo inaffiamento, veggonsi finalmente molti luoghi edificati (che li chiamiamo Ciaetas, con le sue chiese, e sono come casalotti, o massarie) e nel mezzo di tutte le Città di San Giacomo ch'è il capo del Regno, e con essere distante di la dieci miglia; nulladimeno per essere l'aria tanto pura, ne giorni chiari si vedono più distintamente le sue torri, e taluolta si sentono pure le campane: molte altre fontane nascono in questo contorno tra vn miglio poco più, ò meno, tutte d'acque delicate, & assaisaluteuoli.

Quella che ha questa Città nel suo Nor te chiamata di Conciali, è pure assai lodata; cade questa in vna valletta che chiamano il salto, per la quale scorre il fiume Mapochò per vnirsi con quello. Viene scorrendo questo siume per terra piana sino a certo termine, doue dividendoli, o per dir meglio dividendolo; per ester questaoperadell' industria humana, e per il suo letto, s'apparta yn braccio per inaffiare questa valle, la quale se bene dalla parte di Ponente è nel medefimo piano dell' altra terra senza che si vegga niuna disugualtà, nè differenza, però alla parte del. l'Oriente per doue scende questo fiume, è la terra tanto alta, che vi sono due, o tre miglia dal profondo sino all'altezza,

donde si precipita,

Di quà, come chi cade venendoli meno il piede quando va correndo con maglgior violenza, si precipita questo siume con vn gran fracasio, e rumore, facendo marauigliole, e vistosissime differenze per l'incontro delle rupi, e strettezze che nella scesa segl'atrauersano, sinche arriuando alla profondità della Valle si riparte per le sue vene, e ridotti a fecondarla, la quale non è ingrata di questo beneficio, nè si contenta col contracambio che da a quelli che la coltiuano con copiossime raccolte, e generosi, e pretiosi vini, e delli più saporosi, e ben maturi frutti, che visono in tutto quel contorno, ma per pagare due volte sollecita il tempo maturando i suoi frutti vn mese prima de' campi vicini: è cosa notabile, che con essere questa valle solamente due miglia, e mezzo distante da S. Giacomo, sogliono esfere in quella i fichi maturiquando nella Città, nè in tutti i luoghi vicini ancor non figriscono, e cost per questo, come per i grandi trattenimenti, che vi sono in questi piani di caccia di Perniciper le Colline, e di Anitre,& altri vecelli d'acque che si generano, e si vccidono ne'suoi lachi, e stagni, è quelta vna delle maggiori ricreationi di quel paele.

Non passo più innanzi nella narratione di molte altre sontane, che qui si vedono, perche se io hauessi da dirle tutte sarebbe vn'allungarmi souerchiamente, e mai sinire, se volessi riferire quelle ch' ad ogni passo s'incontrano fuori del contorno di San Giacomo; solamente quelle della. Concettione, Arauco, e li confini della guerra hauerebbono necessità d'vn lungo trattato, che sarebbe di tutte l'altre di quelle Città antiche, e d'altre molte che vi lono più innanzi, perche sicome questa terra, che si conosce, è la più abbodante di fiumi, cosi non vi deue essere vn' altrache l'uguali nella moltitudine, & abbondanza d'acque viue, e fontane, il che viene cagionato dall' humidità, e sugo

che li dà la Cordigliera.

Sono ordinariamente più pretiose quelle che sono più distanti dal monte. per

che le sue acque, escono più purificate, e, delicate peruengono rosse, e colorate per più lungospatio, e partecipando delle buone qualità ch'incontrano per la terra particolarmente delle miniere d'oro, del quale tutta quella è impastata, tra l'altre non posso lasciare di riferire vna, che è nel Nouitiato della Compagnia di Giesù di Bucalemu, l'acque della quale non sò le ve ne siano simili; almeno io non l'ho veduto tali; & anche senza beuersi si cono, sce nel tatto la loro bontà ; perche la loro delicatezza, e soauità è come di Mante. chiglia, e così san diuenire morbide, e mollile mani in modo che fra pochi giorni lauandosi con quelle si conosce manifestamente la differenza, che fanno nell tatto.

Sorge questa fontana in vna vallicella piana, e piacenole, circondata di monti, ch'è discosta dal mare cinque miglia, e manda fuori l'acquatrà l'arena bianca, e dorata a gorgo con la medefima arena, come se stesse bollendo al caldodi qualche fuoco, che stesse sotto, & è cosa marauigliosa, che se buttano qualche ramo sopra l'acqua, par che si stizzi, eche con vna occulta impatienza s'inquieti, e bolla con più forza per inghiottirselo, & è cosi, perche salendo con tro il ramo, l'inueste vna, e più volte, & incontrandolo vna, e due volte, vltimamente se l'inghiorre, e nasconde, douc. non comparisce più; e se vna notte inziera li buttano fiori, è rami, con tutti fa l'istesso, senza che sappiamo, che cosa fifadi quanto assorbisce.

Sono marauigliosi gl'essetti, che cagiona nello stomaco quest'acqua, sa più
presto digerire il mangiare, dissa le crudezze, digrossa gl'humori grossi, e manifestamente allunga la vita, particolarmente a' vecchi, hauena ben auuertito
questo, & anche esperimentato nellapersonassua l'illustre Caualiero, il Capitano Sebastiano Garcia Carreto Chiumazzero, sondatore del sudetto Nouitiato, il
quale visse li molt'anni, & arriuò alli nonanta sempre con buona salute, e tanto
forte, che sino a l'vitima vecchiaia andaua a cauallo solo per le colline, e montagne, come se susse l'in-

tesi dire molte volte, che questa sontana era la vita sua, perche sentendosi qualche male, mandaua apigliar acqua da quella, ch'era si vicina; e beuendosa così come veniua frescamente attinta, e temperata come nasce, si metteua a setto, e dopò hauer dormito vn poco, si rizzauabene, e sano; il che viddi molte volte, e l'istesso esperimenta uano l'Indiani vecchi, che si viucuano assai sani, e gagliardi, attribuendo la loro buona salute, e sorze, a questa sontana, senza mai valersi di altri rimedij, ne medicine.

#### CAPITOLO XIII.

Delle Lacune del Cile, e del Sale, che in quello si raccoglie.

Opo hauer trattato delle fontane, esiumi, par che entrino, come in proprio luogo, le Lacune, che di quelli si fanno, e d'altre, che fa il Mare per alcune bocche per dove! Inuerno rompe, e le lascia prouedute per tutta l'Està. Dicciamo prima di quelle de'fiumi, che sono molti, benche non mi potrò ricordare di tutte, nè delle loro qualità; e lasciando quelle, che sopra accennassimo di Aculeo, e Pudaguel, che sono la maggior ricreatione, e delitia di S. Giacomo, per esser più vicine: diano principio le famose di Taguanus, che non essendo più lontane ( perche sono discoste sessanta miglia ) sarebbono le prime nella loro stima: perche lono assai maggiori le Trotte, che lì figenerano, & in maggior copia; e nellacaccia, che hanno de' Paperi, & altri vecelli aquatili, non v'è comparatione; non parlo di queste in particolare, perche penso farle separatamente, trattando delle varie sortidi vecelli di questo paese., Sono parimente nominate le lacune della Villaricca, e di Valdinia, benche non sappia le loro particolari proprietà, nè iloro nomi; come ne meno di molte altre. E stata assai celebre quella di Puren, per esser stata per gl' Indiani di guerra vna inelpugnabile fortezza, per la dispositione, e qualità del suo sito, donde han combattuto co l'esercito Spagnuolo, con tanto vantaggio, che non han potuto eller

vinti, perche nelle rotte, che li nostri li dauano, hauenano quel ficuro rifuggio, doue rititati vna volta, non teme'uano nessuno, perche non li poteuano danneg. giare, nè con fuoco, nè con ferro. Le lacune del mare sono parimente molte, & assai profitteuoli, perche è più certa, e sicura la loro pescagione, che quella del mare, e cosi l'ordinaria prouisione per li Venerdi, e Quaresima si fa di queste lacune: benche anche si peschi molto nel mare istesso. E tra l'altre di gran profitto quella di Rapel, che si stende più di dieci miglia dentro terra. Questa l'Inuerno s'vnisce col mare, perche cominciando i rigori, e tempeste di quello rompelabocca, & entrando le sue onde, el piene assai dentro la lascia piena di molte forti di pesci, con i quali giuntandosi quelli, che si generano dentro di esse, resta a sufficienza per tutto l'anno prouista: e cosi viene a servire divn stagno commune per tutti li suoi contorni. E non solamete ferue co'i suoi pesci;ma parimente li prouede disale in maniera che soprauanzi, perche serrandosi la bocca, che si vnilce col mare, nel mese di Gennaro, quando il Sole è più gagliardo, si gelal'acqua che resta dentro in maniera, che si fa vna crosta di più di due, e tre palmi grosso di sale bianco, e di assai buon sapore; benche questo non succeda ogn' anno, perche essendo là l'aria tanto temperata, & il Sole ordinariamente non ha forza ch'ha in altri clima, e dall'altra parte,è tato l'acqua della lacuna che li fa dibilogno di più eccessivo calore, e siccità per gelarsi, però vn'anno si sogliono prouedere per gl'altri, & almeno; mai mancano le saline, che si sanno a mano che sono come alcune piccole lacune, nelle quali entrandol'acqua d'Inuerno, quelle che resta si conuerte in sale, e come che è pocalaquantità si ha l'effetto con poco Sole.

E già che trattiamo di Sale, non lasciarò di direquel c'ho veduto mella valle di Lampa, ch'è lontana da S. Giacomo quindici miglia, & è, che si produce inquella certa herba al modo di Basslico, benche il suo verde dia al cineritio, e non è tanto allegro, nè si alza dalla terra in ficopre di cerri granelli di fale, come perle piccoline, che gela sopra le sue sopre perle piccoline, che gela sopra le sue sopra quelle la notte, ò diqualch' humidità, e vapori, che solleua il Sole in quel paese, ò che la medesima herba sia di tale naturalezza, che sudi, e cacci suori di se quell' humore, che seccandosi dopò al calor del Sole, si conuerte in sale: sinalmente proceda ciò da questa, ò dall'altra causa, questi effetti si vede solamente in quella valle, e sopra quella sorte d'herba, che molto stimano gl'Indiani, perche il sale'è assai saporito, e delicato.

Non sò se allude à questo Giouanni Laet nella descrittione del nuouo Mondo, doue arriuando à parlare del Regno del Cile, hauendo trattato delle sue buone qualità, e proprietà naturali, anteponendole à tutte l'altre; aggiunge, ch'inalcune vallidi questo Regno in certitepi dell'anno cade sopra le foglie delle piante vna rugiada tanto spessa, che congelandosi à modo di zucchero, e conseruandosi a' suoi tempi quasi serue come il medesimo, che seruiuada manna. L'istesso riferisce il Cronista Antonio di Herrera nell'Historia generale dell'Indie Occidentali, doue tra l'altre lodi che di questo Regno racconta, anteponendolo nelle sue doti naturali ad altri, riferisce questa medesima di questa marauigliosa, e peregrina ruggiada. Dico ciò, perche non sò se quelli Autori alludono à quel ch'ho riferito della Valle di Lampà ch'è quel ch'io ho veduto, e prouato, che di quell'altro non ho altra notitia di quellach'ho in quelli trouato, benche essendo il sapore, & essetti dell'uno, e dell'altro tanto differenti, bisogna, che li distinguano; e tutto ciò potè ben farlo l'Autore della natura, che tanto liberale, e benefico si mostrò con quel paese, doure sono tante, e tanto marauigliose le singolari proprietà, che gode, che non è gran cola, che non si sappiano tutte, particolarmente ch' a noi, quali c'impieghiamo in quelle patti nella conquilta spirituale dell'anime, ci resta poco tempo per inuestigare queste, & altre curiosità, ... segreti della natura...

CA-

## CAPITOLO XIV.

Si tratta breuemente del mare del Regno del Cile, e dell'etimologia del suo nome.

E fontane, lacune, ruscelli, e fiumi, delli quali habbiamo parlato fin'adesso, ci menano col loro naturale moto, e corso al mare; doue essi trouano il loro centro, e la penna sussiciente materia di narrate. Se la breuita, ch'in questa relatione pretendo non li mettesse i geti per trattenerla, mi contenteria, con dire qualche cosa, per non restare totalmente senza notitia delle particolarità di questo elemento in quel nuovo mondo.

E cominciando dall'etimologia del suo nome, è assai cognito quello, che communemente tuttili danno, chiamandolo mare del Sur, per esser steso in quella parte del Polo antartico, donde foffia communementeil vento di questo nome opposto alla tramontana, ò Norte, che la diede all'Oceano, per cadere al Polo artico contrario, dal quale per questo vento habbia la sua origine, come il Sur dal Polo antartico; venghi però da questa, l ò nò, lasciando questa disputa per le scuole,ò per dir meglio a quell'abbisso senza sine della diuina Sapienza: Qui profert ventos de thesauris suis; è nota l'esperienza, e gl'effetti, che causa il Norte in questa sua giurisdittione, che come dal Polo artico verso l'opposto, questi medesimi cagioni il Sur in quella sua dall' antartico verso queste parti.

Stimiamo la il sur per vento propitio, e fauoreuole, come è in Europa il Norte, questo a noi intorbida il Cielo, riuolta il mare, cagiona le rempeste, e rende malinconica fa terra: il Sur la rallegra, sgombra l'aria, serena il Cielo, e tranquista il mare: al contrario questo medesimo Sur nel mare di Norte è tempestoso, ricopre il Cielo di nuuole, cagiona le tempeste, e temporali, che mettono in gran pericolo inauiganti; & il Norte, che chiamano Tramontana, scacciale nuuole, e fa i gior-

ni ehiari, e piaceuoli.

Diquanasce, ch'il vento Sur regnalà nell' America nel tempo piaceuole della state; e nell inuerno, che è tempestoso, il Norte, il quale sempre porta seco la pioggia tanto sicura particolarmente in. trentasei gradi innanzi, che da che comincia a soffiare sino al cominciare la pioggia non suol passare mezz'hora, & alcune volte nel medesimo tempo sossia questo vento Norte, e subito vnitamente viene la pioggia, e le volte che là nell' Indie si vede nell'inverso il ciclo sereno: e quando il Sur prevalle al Norte, perche essendo quello là freddo, e secco, discacciale nunole in modo, che molte volte. succede essere il Cielo carico, e pieno di acqua, e se per il Sur schiarisce vn poco (cheè segnale, che questo vento comincla a preualere contro il Norte) è anche manifesto, & infallibile segnale della bonaccia, la quale fra poco spatio seguita; perche con gran brenità, e prestezza scaccia questo vento le nuuole, senza lasciarne ne pur vna in tutro il Cielo.

In Europa si vede entro il contratio, perche i venti detti Vendabales, che sono il Surinhumidiscono la terra; la Tramontana che è il Norte la secca, quelli riempiono di nunole il cielo, questo lo lígombra, con quelli per essere caldi, & humidi pioue, si rilassano i corpi e distemperano le teste; il Norte ch'è freddo e lecco le compone, purifica l'aria, e dissecca gl'humori: finalmente è tanto propitio il Norte in Europa, e tanto contrario il Sur; & al contrario, il Sur fauorisce tanto quelle parti dell' America, & è tanto dispiaceuole all' Europa, che possiamo dire, che gl' Europei sono figli di Norte, come sono di Sur quelli dell' Au-

strale America.

Dache ne siegue vn' altra notabile, e conosciuta disferenza, & è, che si come per andare da Europa all' Indie a noi è sauoreuole Norte, che ci conduce in poppa, e non è contrario al ritorno venendo da prora; così nel mare di Sur, nauigando dal polo a questa parte ci sauorisce il Sur, perche lo pigliamo pure in poppa, e per la medesima ragione c'è contrario al ritorno, perche sossia per la prora, donde nasce, ch'essendo il viaggio da Spagna a

Car-

Cartagena, per il mare di Norte di trenta, quaranta, ò cinquanta giorni il ritorno di là a Spagna suole durare ottanta, cento, e più giorni: al contrario nel mare del Sur, doue il viaggio di Cile a Lima è, di quindici giorni, & altretanti di là a Panamà poco più, o meno, al contrario per ritornare da Panamà a Lima suole durare la nauigatione due mesi, e di là a Cile quaranta giorni.

Chiamano pure communemente il mar del Sur Mare pacifico, a differenza del mare di Norte, le fortune, e tempefle del quale sono tanto esperimentate ogni giorno; e perche nel mare del Sur non se n'esperimentano tante, nè tanto pericolose, il volgo li diede communemente il nome di pacifico; però a mio parere il non esperimentarsi tante borrasche nel mar del Sur, come in quello di Norte, nonè perche assolutamente sia questo più tempestoso di quello, ma per

la ragione che dirò.

Le nauigationi più frequenti del mare del Sur sono dal Perù a Panama, e di qui a nuoua Spagna, e Filippine, che quelle che si fanno dal Perù a Cile sono le minori: donde si vede, che la forza delle nauigationi del mar del Sursi contiene dentro de' tropici, e come qui per la pocaaltezza del Polo, ha il Sole tanta forza, non permette, che i venti diuenghino tanto impetuosi, nè durino tanto tempo le tempeste, come in quelle parti, che sono fuori de' Tropici, e s'anujcinano più al polo; donde finalmente fiegue, ch'efsendo la più frequente nauigatione inquesto mare, per le parti più calde, e meno esposte alli rigori dell'inuerno, perche questo non ha forza dentro la Zona torrida, ma fuori di, quella verso i Poli: cominciarono i nauiganti, e gente marinaresca a chiamare questo mare pacifico, dandole la denominatione dalli buoni effetti, ch'in quello esperimentano.

Il contrario auuiene nel mare di Norte, perche le più frequenti nauigationi fono fuori de' Tropici, doue, hauendo minor forza il Sole, maggiore l'hal'Inuerno per stizzarsi più, e turbare il mare, e solleuarlo con le tempeste, che si vedono; e come gl'Europei, che comin-

ciarono a nauigare il mare del Sur, erano assuefatti alli pericoli, alli quali ordinariamente vanno esposti nel mare di Norte, incontrandosi con vn mare tanto piaceuole, come quello, che trouarono sotto la linea, & in tutte quelle parti del commercio della nuoua Spagna, con Panamà, & il Perù, cominciorno a chiamarlo mare pacifico, senza mettersia verificare la causa della differenza di questi effetti, che nell'vno, e nell'altro mare esperimentarono, che se hauessero d'agiustare la denominatione, con quelli, che s'esperimentano nel medesimo mare del-Sur fuori del Tropico di Capricorno, è certo, che non cosi facilmente glie l'ha-

uerebbono dato di pacifico.

Ben sò, che piacerebbe questo discorso a quelli, c'hauessero fatro qualche esperienza de'rigori, con i quali suole il mare esercitare i naviganti per tutte quelle coste del Cile, che cominciano dalli venti. sei gradi d'altezza, sino alli cinquantatre e cinquantaquattro, perche dal cominciar dell'Inuerno non si può nauigare. senza manifesto pericolo, per le borrasche, etempeste, che non sono inferiori alle maggiori del mare del Norte, e benche non sia tanto pericoloso, che i vascellipartano in questo tempo da Cile per Lima, particolarmente da Valparadiso abbasso, perche ogni giorno scendono a minor altezza, e vanno entrando nel mar più quieto, e libero di procelle: dalle coste però del l'erù a Cile non si può andare se non con grandissimo pericolo; al quale s'espongono non solamente per l'altezza, che pigliano, perche il Sur nonresista alla nauigatione; ma perche dall' humidità del mare, e freddo della terra, si solleuano, e condensano alcune nuuole tanto strette che la coprono, e non la lasciano comparire; e così per pigliare il porto, si mertono in gran pericolo di dare nelle rupi.

Questo che dico s'intende anche parlando delle coste, che sono in minor altezza di quelle, che sono dalla Concettione in sù, anche nell'istessa state !sogliono essere pericolose, e cosi le naui che vanno all'Isole di Ciloe non hanno più di due, ò tre mesi ditermine per entrare, &

vicit

più che commodamente, che se aspettano più che comincia a rinsrescare il tempo, s'espongono a pericolo di perdersi, come alcuni si sono persi; e per questa ragione se il tempo è tanto innanzi, che non sia sufficiente per potere entrare, & vieire, ò non entrano, ò non escono se sono entrati sino all'anno seguente, e questo s'intende sino a quarantaquattro, e quarantacinque gradi, ne' quali è questo Arcipelago, che di là sino allo stretto di Magaglianes potranno quelli che l'hanno passato riferire quel che hanno esperimentato, quel che io sòè, che na ruralmente tutti hanno ben che contare.

Di maniera, che il nome di pacifico non conuiene assolutamente al mare del Sur per tutte le sue parti, ma solamente per quelle del maior commercio, che per esser queste dentro de' Tropici sono più liberi di tepeste, benche non si può negare ch'il mare del Sursuperi al Norte, anche dentro de' Tropici per essere più limpido, e libero dalle grandi, e continue secche, che visono nel mar di Norte trà Cartagena, Messico, la Hauana, & altre Isole, che seguitano dopò queste, e nel canale di Vahama, che veramente sono ranti, che perpicciola che sia la borrasca la fanno maggiore, e più pericolosa, per non hanere doue correre i vasvelli, & andare sempre con lo scandaglio alle mani misurando il fondo, con gran pericolo di dare ne' scogli, che dal bordo del vascello si vedono chiara, e distintamente.

Per vn'altra ragione trouo io, che il mare del Sur, senza controuersia merita il nome di pacifico, & è per la somma, pace, che gode, senza timore di contrastare con i nemici, che ditanti paesi scor rono per quelte coste del mar di Norte, e Mediterraneo, li quali, non hauendo altra parte per doue entrare in quel mare, se non per le bocche de' stretti di S. Vincenzo, e di Magaglianes, e queste sono tanto lontane, e difese dalla medesima natura per la grande altezza, nella quale le pole, nonpensano impegnarli in quello, che tanto gli ha da costare, e con tanto poco frutto, ò per meglio dire con tanta euidente perdita, come quella ch'hanno hauuto alcuni heretici, che qualche volta si sono animati ad entrare; perche non hauendo in quell' immenso pelago douctermarsi, non essendoui nessun porto in quello, sono passati alla larga alla voltadelle Filippine, si che non essendoui di chi temere in tutte quelle coste, vanno, covengono i vascelli dall'vna, all' altra parte senza niun timore, edisturbo.

Antonio di Herrera nella Decada 5. della sua historia generale al foglio 319. riferisce il motivo ch' hebbe Magaglianes di chiamare pacifico quello mare, & è, perche non v'è in tutto il mare scoverto nesfuna parte più larga, e spatiosa, nè più libera, doue il corso dell'acqua, e de'venti habbia minori impedimenti; e perchetra' Tropiciperpetuamente soffia vn leuante tanto continuo, e stabile, ch' in. moltigiorninon hanno i marinari necessità di farcosa alcuna, nè toccar le vele, nè reggere il timone, perche nauigano nel mezzo di quel grandissimo pelago, come se fosse per vn canale, oper vn piacenole fiume: & aggiunge quest'Autore, che questo movimento dell'Oceano procede dal corso del primo mobile, come lo prouz la sua prima inuariabile perpetuità, e l'accrescimento della sua yehemeza, secondo che và più aunicinadosi all'Equinotiale, e per questo alcuni disputano, se si deuc chiamare vento, non essendo esalatione, se non vn'impeto, che riceue l'aria da'corpi superiori, che se li communica dalla prima stera. Sin qui questo Autore,

### CAPITOLO XV.

Delle coste del mare del Cile, e delli suoi Porti.

Arebbe souerchiamente allargarmi & contro l'intento mio far minuta relatione di tutti li porti che vi sono in tutta la costa del Cile, perche sono molti, solamente nello stretto, anche prima dientrare venticinque ne contò Giorgio Spilbergio Generale delle sei naui chia mate nuono Sole, nuona Luna, il cacciatore, il Lucero Eolo, elucisero; e dice di quelli assai gran lodi, e dell'amenità, siumi, e caccia, ch'in quelli trouarono

parla co grandi elaggerationi: in partico lare restò sì sodisfatto del vigesimoquinto per le grandi commodità, e ricreationi ch' in quello trouò, che si fermò qualche tempo in quello, e li diede il loro medesimo nome: lo chiama porto segnalato, così per la ficurezza, con la quale ini stauano i vascelli, come per l'amenità delle campagne ripiene tutte di pretiosi frutzi, quali secondo la descrittione che di quelli fa, deuono essere quelli che nel Cile chiamano fruttiglia, & in Italia fragole, trouò iui alla bocca d'vn fiume molte ostriche, e che non erala minor parte dell' allegrezza, e bellezza, di quel porto, per scendere, precipitandosi da alcuni alti montifino allo sboccare nel mare.

Però pocoli durò questa ricreatione, perche hauendo veduto si vicino alcuni bellissimi vecessi, vscirono a cacciarsi, & a pena cominciarono questo passatempo, quando surono assaltati da vna truppadi Indiani, che con mazze nelle mani l'inuestirono, & hauendone ammazzati alcuni, ssorzorno gl'altri a ritirarsi nelle sue naui; e partir di là con più fretta di quessa ch'essi hauerebbono voluto, che è grande argomento del valore, e forza, con la quale l'assaltarono, perche ritrouandosi con arme di succo non hebbero ardire mostrarli saccia, nè poterono con

le loro mani difendersi.

Li porti più nominati in tutta la costa, lasciando il samoso di Valdinia, del quale habbiamo già parlato nel capo ottauo, sono quel di Cochimbo, del quale dicessimo qualche cosa nel capo settimo, e meritatutta la lode, così per la sua ampiezzache è assaigrande, e bella, doue i valcelli trouano assai sicuro raccoglimento, come per le buone qualità della\_ terra, che la fanno assolutamente la più delitiosa di tutto il Cile: il principale carico diquesto porto è l'oro, & anche il bronzo, che si caua da'suoi confini, e si porta al Petu per l'artiglieria, campane, el per gl'altri mestieri, per li quali serue questo metallo.

Sono parimente lodati li porti di Copiapò, e del Guasco, e con più giusto titolo quel di Papudo, cheè vn piccolo seno, assai ritirato, done arriuano i va-

scelli del Perù a caricare il seuo, e cosdouane di Ciuapa, e della Ligua, e la sartiame per li vascelli, che si lauora in questa valle, che è assolutamente la più biancadi tutto il Cile, per la qualità dell'acque buone, con le quali si inassia.

Seguita a questo porto quel di Quintero, donde sbarcò dalle sei naui nominate sopra l'armata il Generale, della quale su Giorgio Spilbergio; nel qual porto per elser dishabitato, e non ritrouar chi li resiltesse ricreò in quello la sua gente, e si ristorarono con vna copiosa pescaggione. della quale iui si prouiddero, e restorno tanto sodisfatti di questo porto, che raccontanolenza fine l'amenità della terra, la soauità dell' acque, la sicurezza, e ritiramento delle naui, e d'ogni sorte di commoditaper la vita humana: finalmente dopò hauer detto assai di questo, conchiude l'historico, dicendo: Portus bic nulli secundus: a nessuno cede questo porto. ben si vede, che non vidde gl'altri, se non difuori, perche quelto di Quintero non ha nome nel Cile, in compara-

tione de gli altri.

Non potè sbarcare in quelli, perche li ritrouò armati di soldatesca, ch'era anuertita per guardarli; e benche arrivando a Valparadiso cominciò, a metter' in terra alcuni soldati però ritrouandoli sul'anuiso, perche la caualleria di San Giacomo era già arriuata ad impedire l'ingresso, li fece subito ritirare alle naui, e facendo vela a mezza notte passò al porto det. to di Quintero, doue per far acqua, e legnalifece scorta l'Almirante con molti soldati, e si trincierarono a mezza luna perassicurarsi la ricirata, e disendersi da' Spagnuoli, che già andauano con gran. fretta comparendo per le spiaggie, e. colline, però non li diedero tempo di afsaltarli, perche in tempo si posero in sicuro, e si partirono di la seguitando il loro viaggio al Perù, ebenche non entralsero ne gl'altriporti, 'per quel che di fuori viddero, scriuono molte lodi di tutta la Terra.. Seguita a questo il porto di Concon, 'e Quillota, dal quales s'imbarca la robba, che si fa in que-. ste valli, è li vicino quel di Valparadiso, doue sbarca tutta la robba, che

viene das Peru per la Città di San Giacomo', donde si distribuisce per tutti i suoi contorni, e si rimanda buona parte o Cuio, & a Tuenman. Questo porto ognigiorno si variempiedo di molte cose, e si stà fabricando in quello vn connento di S. Agostino, ch'è di gran frutto, e profitto dell'anime, non solamente di guelli, che iui risiedono, ma anche di quelli, che frequentemente entrano, & escono, che sono molti, per esser questo porto il maggiore, che ha commercio sol Perù, & è discosto da S. Giacomo cento ventimiglia tutti piani, doue si porta con carrette tutta la robba, che si carica, e si porta dall'vno, all'altro Regno.

Vicino alporto di Valparadiso y'è quello di S. Antonio, ch'è pure assai buono, & assai sicuro, e cade alla bocca del fiume Maypo; e deuono in quello equinocaregl'Autori, che nelli suoi Mappa pongono quello di Valparadilo alla boccad'vn fiume, che scende da S. Giacomo, il che è grand'errore, perche in Valparadifo non v'è fiume nissuno d'importanza, ma varie fontane, & acque vine, che Igorgano dalle pendici in poca distanza vicine del mare, e sono di acque suauisiime, benche vi siano pure altre acque grosse, delle quali si prouedono i vascelli, perchesono.di maggior corpo, e di maggior resistenza per l'alteratione, che sogliono patire nel golfo.

Vi sono altri porti per i siumi, e seni, che scorrono di là alla Concettione, però non sono pratticati, per non essere necesfarij, perche tutte quelle valli, cominciando da Maule, sino a Quilota, mandano i loro frutti a Valparadiso: penso ben' io, che col tempo s'empiranno altri porti, perche le mercantie di quel Regno vanno frettolosamente crescendo, & importa molto l'hauer subito l'imbarco per dar esito alle loro raccolte. Quelle, che sistanno da Maule in sust madano al porto della Concettione, ch'è il miglior seno di tutte quelle coste, e per essere tanto grade vi pose Dio Sig. nostro alla bocca l'Isosa della Quiriquina, che liserue come di molo per il ritiramento delle naui inrempo di borrasca; all'entrata di questo seno per la bocca grande v è il porto, che

chiamano della ferratura, per esser il seno di quella figura; & all'opposto della boccapiccola v'è quello di S. Vincenzo, scorrendo più innanzi si vede quello del Castrato, così chiamato per vn rinfresco di carne, che iui trouò vna delle naui del Veseouo di Palencia D. Fra Garcia Iofredi Loaysa (che l'anno 1525, per ordine dell'Imperatore Carlo V. passò lo stretto di Magaglianes con vn'armata di sei naui, & hauendo perso il petaccio, arriuò alle Malucche secondo portana il suo viaggio) dopò seguitano il porto di Tirua, quello ci Quedal, ilseno picciolo, quel di Parailla, Il porto di S. Cipriano, quel di S. Chiara, quello di S Domenico, quello di S. Stefano, quello delli Rè, quello delle Baj. xe, e quello de gl' Innocenti, & altri molti di minor nome, fino allo stretto di Magaglianes, e'terra del fuoco.

Oltre questi porti, c'habbiamo detto, della terra ferma, ve ne sono molti conosciuti nell'Isole di Giouani Fernandez della Moca di S. Maria, & inquelle di Ciloe, done i più frequentati sono quel di Carolmapo, e quello, che chiamano dell'Inglese per esfer sbarçato anticamente in quello vn vascello Inglese, che presero con tutta la sua gente, & artiglieria: nell'altr' Isole, che sin'adesso non sono frequentate, e nell'arcipelago di Ciloe vi sono molti altri porti, che non riferisco, per noil. hauere tanta chiara, e distinta notitia di

quelli.

### CAPITOLO XVI.

Della fertilità di tutta la Costa del Cile.

'Abbondanza, e fertilità di questo Regno, non folamente si vede, e si gode nelle sue terre, e valli, ma anche in tutta la sua costa, e nelle rupi, e precipiții, doue batte il mare, sarà assai difficile dar'ad intendere questo minutamente, perche, benche in altre parti cre-Ichi nelle rupi qualche pesce, ma però, tanto cresciuto, e di tante differenti specie come nel Cile, non sò che ne sia in altra parte del mondo, e cosi per non hauer parole, ne similitudini, con le quali mipolla esplicare, mi contento di dire qualche cosa di quel che è più comune, & intelligibile. Primieramente cresce in tutta la costa vn'herba come scarola, che la chiamano luce, la quale si suelle dalle rupi, doue cresce, come l'herba ordinaria nella terra, e si coglie nella primauera; quando è più cresciuta, e posta a seccare al Sole, se ne fanno alcuni pani grandi, che si stimano per gran delitia dentro terra, particolarmente nel Perù, in Guio, e Tucuman, perche serue per molte sorti di condimenti nel magnare. Si produce questa herbanelle cime delle rupi, che non sono sempre dentro dell'acqua, ma al piede di quelle crescono certe radici, dalle quali nasce vn tronco quanto vn braccio, che lochiamano Vltea: questo si tronca, e stando vn poco al fuoco, si monda come vn torso di lattuca, o come quello di carciofo, benche habbia assai differen-

te sapore.

Daquestotronco nascono alcune herbe, o gusci assai lunghe più di due, o trul canne, & alcune lunghe di quattro, sei, & otto dita: queste le chiamano Cochayugo, e sono di due sorti, o specie, e benche quasi siano della medesima figura, e colore, gl'Indiani fanno gran differenza tra l'vne, e l'altre, perche le buone le tagliano, eseccano, e fanno prouisione di quelle per la Quaresima, e le cattiue le lasciano nel mare, che le suelle dalle rupi, e le getta alla spiaggia, e di quelle si fanno gran mucchi, ma inutili, e di nessun profitto: questo è in quanto all'herbe; diciamo adesso della specie de' pesci del mare, che viuono nelle sue conchiglie: li megliori, ch'in questo genere vi sono, sono le ostriche, delli quali parlano gli Olandesi con grand'esageratione, così della loro qualità, come della loro ab. bondanza, che di questi trouarono invarie partidello stretto di Magaglianes; però doue è maggiore, è nella costa di Coquimbo, doue si pescano assai grandi, & assaibuoni; ve ne sono di altre specie più picciole, che chiamano Tache, e sono parimente di molta stima, e si pescano in molte parti di queste coste, però quelle di maggior fama sono quelli di Ciuapa, nelle conchiglie delle grandi si generano le perle, che riferiscono gl'Olandesi, come

dice Giouanni, e Teodoro de Bry, hauer comprato da gl'Indiani nello stretto lauorate con grand'artissicio, & eccellenza.

E parimente eccellente quella species di pesci, che chiamano chori, nelle cui conchiglie riferisce Antonio di Herrera, che si generano le perle piccoline, come seme di canape, assai bianche, e belle: quelle, ch'io ho visto non sono ranto grofse, magenerandosi in tante parti ve ne faranno d'ogni sorte, e si pescano queste in grandissima abbondanza, e sono di molte forti, piccole, mezzane, e grandi, & in alcune parti sono tanto grandi come vna mano; li più eccellenti sono quelli, c'hanno il sapore alquanto amaro, benche i negri parimente sono assai amari: vn altra sorte di pesci, che chiamano magnegue staferrata in due conchiglie di figura rotonde, che seruono di modello per le nicchie delli quadri; il loro magnare di dentro è più grossolano, e non di tanta stima, ma di gran sostanza, in certa specie di questo genere, che sono più piccole aprendosi la conchiglia, ch'è di dentro, è come madreperla, e cauando il cibo, si vede in quella stapata vna figura di color pauonazzo assai simile ad vna imagine della Santissima Vergine, col suo mato, & il suo figliuolo nelle braccia, ch'apporta granconsolatione, e devotione, e benche questo si rappresenti in tutte le conchiglie di questa specie, in alcune però è espressa con tanta eccellenza, ch'apporta merauiglia.

Appartengono pure a questa sorte di pesci in conchiglie quelli, che chiamano locos,o piedid'asino, perche sono della sua medesima figura; sono di buon sapore, e molto appetibili; però assai duri, & indigestibili, e cosi bisogna mangnarne poco, non ostante che per accomodarli li rom pano tra due pietre, per intenerirli; sarebbe vn mai finire il riferire tutte le specie, che vi sono, così di queste conchiglie, come di varij generi di lumache, tutte da magnare, che si generano in quelle rupi, di quelle, che il mare butta alla. spiaggia, ve ne è tanta copia, che si possono caricare vascelli, e sono di tanta diuersitadi colori, e figure, che non dubito, che sarebbono stimate dalli curiosi in.

Eu

Buropa, eche di quelle gl'artififarebbo no curiosità assai belle a vedere; questi anançano nell'Indie, e cosi questa sorte di lumache non serue se non a brugiarle per far calcina; però ve ne sono tante, che non si possono consumare, e le spiaggie sono piene di quelle,e fanno assai bella vista.

Libecchi de'Pappagallı fono vn'altro ge nere di pesci di scogli molto boni, e si chiamano cosi, perche la sua grandezza, forma, o figura è giustamente come le teste di questi vccelli, e cosi come questi in terrafanno i loro nidi in alcune balze, espelonche, e nelli buchi delle rupi, così quelli si generano in alcune, come cauerne, e grotte, doue ciascuno cresce sino alla grandezza di vna gran testa di questi vccelli, & arrostendoline'suoi medesimi buchi, o grotte, che seruono di pentole, si cauano di là per magnare, e sono molto gustos. I Ricci, benche pure si trouino in altre parti, mai l'ho visto tanto grandi come in quelle coste doue ve ne sono in. grandissima abbondanza, e pigliandoli nella luna piena, hanno le lingue assai gros

fe, e largine come due dita...

I Granchi, e gamberi sono assai buoni, e ve ne sono di varie sorti, grandi, piccoli, e mezzani, e non sono di minor stima le locuste, & altre sorti di pesci, che si generano tra li scogli, e si pescano come gl'altri, non con reti, ma con maggior artificio, che entrando gl'Indiani nel mare sino alla cintura, e staccandoli da scogli con alcune pertiche, o pale di legno: e questo è quello, che rocca a questo genere di animali viuenti, che si generano ne' scogli, e sono per mangiare: altri nascono, e si trattengono vn poco più suoridell'acqua di straordinaria, e bella vista. Alcuni le chiamono Stelle del mare, altri Luna, & altri Sole, perche sono della forma, e figura che dipingono questi pianeti: e benche questi non si magnino, seruono per altri effetti mirabili, particolarmente seruono perleuare il vitio dell'vbriachezza, ridotti in poluere, e beuuti nel vino, & è di tal efficacia questa beuanda, che quelli, che prima di pigliarla pon haueuano altro diletto ch'il vina, dopò l'abborriscono in modo, che, benche glielo paghino non lo beuono, è asiai lalu-

teuole questo remedio, e cosilo costumano i negri communemente per non pigliarne vn'altro quale, benche, più efficace, è affai pericolofo, ch'è bere mescolato col vino il sudore del cauallo. Dicono che questo mette in pericolo a chi lo piglia di perdere l'vdito in vna dell'orecchie, fe bene conobbiio vno, al quale per esser egli tanto dedito inquesto vitio sua moglie li diede questa beuanda. senza ch'egli lo sapesse, non lifece male nessuno, se non che lo lasciò con tanto grande abborrimento al vino, che solamente l'odore l'offendeua; ma finalmente il remedio più ficuro, e che viano communemente inera per vincere questa passione, e'il primo delle Stelle in poluere; e benche qualche volta habbia visto, che con alcuni nonètanto efficace, perche la souerchia inclinatione al vino glielo sa appetire dopò qualche tempo, facilmente si ripete il rimedio sempre che ritorna la mala in clina. tione a chiamare questo vitio, e così si fa communemente co'neri che lo patifcono.

## CAPITOLO XVII.

Di varij generi di pesti, che si pesta-30 nelle coste del Cile.

la principio a quelta materia de pescila Balena, perche pare, che la sua grandezza la faccia Regina di tutti gl'altri, e se douestail Re v'è anche la Corte, possiamo dar questo titolo tratutte l'altre parti di questo elemento Australe, a quelle del Cile, doue v'è tanta abbondanza di Balene, che non sò doue se ne trouino più, e così pare che come alla corte concorre li tanta moltitudine di peici, che non finiscono di elagerare quelli ch'hanno nauigato quel mare: parlano di questo in particolare con grandi elagerationi, Guglielmo Sceuten, e gl'altri della sua armata, quali raccontano che passando lo stretto di Magaglianes l'anno 15. erano tante le Balene ch' incontrarono vicino ad alcune Isole, che gl'era necessario nauigare con grande attentione fuggendo ad ogni passo hor da questa, hor da quella parte, per ester molte quelle, che fe gli attrauerfauano nel camino, 1 impedendo alle naui il viaggio, mettendole a manifesto pericolo di perdersi, perche erano tanto terribili, che pareuano scogli, e fortezze del mare. scorrono questeprimad'entrare nello stretto sino allo sboccare in quello, e per tutti quei mari sino a Copiapò el Guasco, e non sono di poco profitto alla terra, per l'ambra, con la quale la arricchiscono. Quelli ch'han fatto questo viaggio dello fretto riferiscono ne' suoi diarij hauer molte volte trouato granquantità di quest' ambra, galleggiando su l'acqua, e cosi non dubito, ma che ve ne sarà molta in quelle spiaggie, se bene perduta in quelle, perche non conoscendola gl' Indiani, non la stimano, si come anche nè meno gl'Araucani, faceuano conto di quella, ma da dodici anni a questa parte, riconoscendo. la alcuni soldati Spagnuoli, cominciarono a cercarla, e ne trouarono in quella.

spiaggia assai, e molto buona.

Della Grigia, che è di maggior stima trouarono pezziassai grandi, & è dicolor cineritio, e l'odore è più delicato, el nobile; il più ordinario, è di color pardo, o nero, & hal'odore se non tanto soaue, e temperato, più viuo, & efficace, ho in telo dire a quellidi quella terra, che questa differenza è assai accidentale, e procede solamente dallo stare l'uno più, o meno aeconcio, e purificato al Sole, che l'altro; e non repugna questo all'esperienza, perche io ho offeruato ch'il nero và imbianchendo anche stando in vna casa, che se stesse al Sole, & all'acqua più presto si vederebbe la mutatione, & in quanto alla minor soanità dell' odore, si remedia conqualche infusione d'acqua rosa primieramente per noue giorni mettendola alsereno, e dopò alfuoco per breue spatio, con che si perfettiona, benche si lappia, che l'ambrafia cosa, che dase butta la Balena, v'è qualche varietà nel modo, perche alcuni dicono, che questa ranto nobile materia si genera nel sondo del mare, o in alcuni scogir, e che la Balena arriva là a magnarla, e non potendo soffrirla dentro dello stomaco per esterdisua natura calidissima, và in terraa vomitarla, altri, sentono, che sono i suoi escrementi: non mi tocca adesfo verificarlo, ma notate vn'altro profitto, che questo grande animale dà alla terra, & e l'oglio, che da quello si caua dopò esser morto, che è molto quello, che vnsolo dà del suo corpo, e serue
per varij vsi della vita humana.

Non sappiamo che questi pesci muoiano di morte violenta, perche la loro dissorme grandezza lidisende benissimo cosi dall'huomo come di qualsiuoglia. altro contrario, però come non sono esentidal debito commune, che tutti i viuenti pagano alla morte, quando si sentono auuicinare à quella, vanno auuicinandofialla terra doue il mare, che non soffre nessuna correttione in se li butta, o morti, o per morire, cheè cosa da vedere come danno in quelle coste, e spiaggie, stendendosi in quelle quei cadaueri di tanto immensa mole, che, benche si veda sempre, apporta marauiglia; li medesimamente si fa l'oglio con la forza del Sole che liquefa la fua graffez za, e quando il tempo ha consumato la carne; restano le costicelle, e l'altre ossa bianchi, quali se li pigliano gl'Indiani per fare alcuni banchi; e si potrebbono

fare molte curiofità. Vn'altra forte di pesci v'è in quel mare particolarmente nella Costa di Coquimbo, quali, benche non fiano tanto grandi, ve ne sono molti, di tanta. grande bontà, e sono i tonni, & altri detti albacori, che ammazzano iui gli Indiani con ammirabile destrezza, efacilità entrano in mare, in alcune barchette, che fanno di cuoio di lupo marino ben cuscito, e gonfiato come palla di vento; porta ben disposta vua fisga, che è a modo d'yn tridente, circondato di gran quantità di pezzetti di forte, e gagliarda fune; comincia l'Indiano a vogare, seguitando il tonno ch'ha. vino, & trouandolo lo configge, & ferisce, vibrandoli il tridente : il Tonno subito vedendosi serito sugge in alto mare velocemente; il pescatore non lifaresistenza, anzilo va seguitando, lentando la corda quanto egli vuole, e seguita il. camino di quello douunque vada, sinche esangue il pesce mancandoli le forze perfune, & aunicinandofi alla presa, che stà già morta, o vicina a morire, la butta con facilità sopra la sua barchetta, e torna al porto vittorioso a godere delle spi

ghe, e frutto del suo trauaglio.

Molte altre sorti di pesci vi sono: assai straordinarij sono l'arondelle ch' hanno ale, e conquelle volano tanto, che seguirano vn vascello, come se fossero vccelli sono parimente marauigliosi Leoni marini, de' quali tronano grande abbondanza quei che nauigano lo stretto, in alcune Isole vicine al porto del desio, e sono buoni per magnare, e difficile a pigliare, perche, benche li colpischino con palle, non si rendono mentre non sono colpiti con la palla nella testa, o nello stomaco: sono grandi come polledri, il capo è proprio di Leone con la chioma compita, e lunga, della quale fono priue le femine, che sono assai più piccole de' maschi, ne arriuano alla metà della loro grandezza, & olere a questo si conoscono nella maggior delicatezza, e soauità della pelle. Affai dicono di questi Leoni marini queich' han nauigato lo stretto, li quali riferiscono molte altre specie di pesci, ch' ammazzarono in quello, alcuni di quelli di sedici palmi di affar buon gusto, e sapore i d'altri riferisce Antonio di Herrera, che si pescano nell'Isola di santa Maria, dagl'occhi de'quali si cauano alcune come perle, che risplendono come perle fine, e che l'adoprano le donne, e se fossero più dute come sono va poco molli, dice che sariano migliori delle perle.

I Lupi marini, che si generano quasi in rutte quelle coste, si può dire, che siano senza numero, conforme la moltitudine, che v'è di quelli, ho veduto tanti di quelli anche suori dell'acqua, stado al Sole sopra iscogli, che non solamente li coprinano, ma stauano gl'vni sopra gl'altri, e non potendo capire tanti vniti, rotolauano al mare senza potersi tenere; e sono tanto grandi come vitelle, nè si disferentiano da quelle nel mugghiare, che sanno. Nel viaggio d'Hernando de Magaglianes, dice Antonio de Herrera, che nel sume della Croce nello stretto piglior-

no vno diquesti tanto dissorme, che sens za il cuoio, capo, e grasso pesò 475, libre Castigliane: gl'Indiani li pescano per approfittarsi del cuojo, che è assai buono, forte, & alcuni magnanola carne. In quanto alla moltitudine de pesci più communi, & ordinarij di quei mari, scriuono gli Autoricitati con grande esageratione, in particolare dicono dell' armata di Guglielmo Scenten ch'arrivando all'Isole di Giouanni Fernandez, che, trouarono in trentatre gradi, e quaranraotto minutifu tanta l'abbondanza de' pesci che là incontrarono, che in assai poco spatio di tempo pigliarono vna gran quantità di pesci detti Robali, cheèvna sorte di pesci delli più buoni, e più sani, che si troua nel mare, non pescarono con reti, perche il tempo none li permise disaltare in terra come deside. ravano, main alto mare, servendosi de gl'hami ne pigliauano tanti, e tanto presto, che non faceuano altro, che buttarli, e cauarli con la preda de pesci. Altriscriuono cose simili: quel ch'io ho visto è la gran lacuna di Rapel, circondata tutta di pesci per la gran quantità di quelli, che diedero nella costa come molte volce dà la schiera delle sardelle in quella della Concettione, e Ciloe, in modo, che si sogliono pigliare con granfacilità folamente con alcune coperte per la gran moltitudine, che da in terra. Parimente ho veduto molte volte schiere di Tonni, che veniuano saltando alcunisopra gl'altri, come se non capissero nello spatio ch'occupauano, nè puol esseredi meno, perche essendo quei clima tanto fauoreuoli alla moltiplicatione de gl'animali in terra, come a suo luogo, si yedera saranno pure tali per la moltiplicatione de pescinel mare.

### CAPITOLO XVIII.

De gl'occelli, che si generano in questo Paese.

Sono fratelli di vn ventre gl' vccelli, & i pesciper hauerli entrambi creatil' Autore della natura dall' elemento dell'acqua, e così per fine hauendo

trattato di quello ch'aquella appartiene, par ch'il buon ordine della narratione ci meni a dire qualche cosa diquel che di qu elli s'offerisce, e generalmente parlando, veramente si può dire dell'aria di quell', emisfero vna singolare prerogativa, che dà all'elemento della terra; con essere quella di quel paesetanto tertile, tanto ricca, e delitiosa, come habbiamo visto; perche, benche sia verità che si generano, e producono hoggi in quella gl'animali, e frutti, che si veggono in Europa con tanti auantaggi, ch'apporta marauiglia, senza dubio non si può negare, se no che prima che li Spagnuoli portasse. ro là le sementi, & i primi animali, da? quali si sono moltiplicati quei ch'hoggi vi sono (ch' in nessuna maniera v'erano, se bene si vedeuano altri che suppliuano almancamento di questi) però l'aria senza che sia migliorato di fortuna, ne conditione con la venuta di quelli di fuori, ha sostentato sempre tata abbondanza d'vccelli, che faràraro quello che vi manchi di Europa, & perricompensa diqualcheduno n'hauerà molti altri come vederemo.

E cominciando dalla Regina di tutti, l'Aquila, ve ne sono li molte, e sono assai communi, se bene delle Reali, o Imperiali solamente sono state vedute in due tempi; il primo quando entrarono in quel Regno i Spagnuoli, & il secondo l'anno del quaranta quando, come più innanzi vederemo gl' Araucani rebelli abbassaronol la loro indomita ceruice al loro Dio, & al loro Re; interpretando questa per vno delli segni ch'hebbero della Diuina volontà, per pigliare la risolutione che pigliarono: però l'Aquile ordinarie, che han poca differenza da queste, sempre ve ne so no state, e si vedono communemente. Pure vi sono Falconi tanto grandi, e valenti, che per cosastraordinaria sono stati portati di là, con essere la distanza tanto lontana per presentar'al Re di Spagna, e si portano anche ordinariamente al Perù, particolarmente quei che chiamano Primari, che sono sempre maggiori, benche pure sono assai grandi i secondi, vi sono Anctrelle, Nibbij, & altri vecelli di rapina, e de' canori, la Calandra, il Cardello, il Rosignuolo, il Tordo, e molte altre specie, alcuni de'quali formando il basso, altri il tenore, & altri il contralto, & il soprano, fanno vn' harmonia celeste, particolarmente l'està, quando si raccolgono al meriggio a solazzarsi sotto l'ombra de gl' alberi.

De gl'vccellidi caccia vi sono le Gara ze, le Pernici, Palombe saluatiche, Tordi, Torate, Pappagalli, Paperi di acqua di mille sorti, alcuni bianchi, altri pardi, altridi varij colori, e tutti di assai buongusto, e sapore: vi sono de' domestici le Galline, i Paperi, Oche, Galli d'India; e perche non manchi niente, vi sono ne' tetti le Rondinelle l'està, che si ritirano come qui fanno l'inuerno nelle parti più calde, le Nottole nelle Chiese, & i Tordi ne' Campanili, anche le Pipistrelle si ritrouano diprima notte, tra gl'altri, particola rmente nelle case dishabitate, e le Farfalle che si generano nelle Malue da alcuni vermi, che nascono, e si conseruano tra le sue foglie; questo è quello che misono potuto ricordare de' nomi de gl'vccelli, & volatili di Europa, che si ritrouano in quel paese, alli quali posso aggiungere, che è assai singolare, e raro quello che qui ho veduto per le campagne, che non l'hab. bia anche visto nel Cile senza nessuna, ò con affai poca differenza,

. Chipotra adesso parlare de gl' vccelli, e volatili proprij di quella Regione, doue si genera tanta moltitudine di esti, che possiamo dire, copia nocet; & è così, che fa di bisogno custodire da quellile vigne, da che cominciano a maturarfil'vue, perche non le distruggano; benche essendo questi ladri tanti, e tanto solleciti in far la presa, & hanno tanto sicura la ritirata, non sia possibile defenderle a sufficienza per più guardiani che si mettono con from bole, archibugi, spauentacchi, & altri instrumenti, che, s'inuentano per cacciarli, contro tutti preuagliono, e se alcuni sono meno, diligenti in guardar le proprie vigne, le ritrouano vendemiate da gl' vccelli, quando vengono a cogliere il frutto che da quelle sperauano. Nè solamente fanno questo danno alle vigne, ma anche ne'seminati : e così subito sparso il grano, è necessario di mettere guardiani, sin che del tutto si corrompa, e facciprofona

de

de radici, e cominciando a spuntare maturo il grano, il maiz, & altre semente, è necessario che ritornino i guardiani à di senderlo, perche vengono eserciti di vecelli, a mietere i seminati, e sare in quelli più danno che se sossero quei di Xerse.

Maggior danno in particolare fanno i Pappagalli, cosi per esser più voraci, & hauere vnbecco, che tronca, e taglia, come se susse d'acciaio, come principalmente peressere tanti dinumero, che qua do a solleuano da terra, cuoprono l'aria, e la riempono di tanta confusione, di voci che notrouo similitudine per compararli: si genera questaspecie d'vccelli per tutto il Cile, ne'monti, nelle balze, nella Cordigliera, & è cosa marauigliosa con che puntualità vengono a' suoi tempi, come se li chiamassero con la campana, o tenessero alcuno a posta, che l'auuisasse, quando, e doue trouarebbono maturi, e stagionati i frutti, per godere di quelli. Scendono da altimonti numerosi eserciti di questi vecelli, & è tanto, e tanto grande il rumore che fanno, che, benche volino d'assai alto, si sentono giù in terra, come se sussero vicini, e non è possibile di meno, perche hanno la voce assai chiara, e sonora, & essendo tanti, e vanno tutti gridando, si sentono le loro voci di molto lontano; sono di color verde, e giallo, con vn collaro azurro, sono buoni per magnare, massime quando iono piccoli.

Gl'anni, c'han da essere assai piouosi, secondo han oseruato i naturali, incominciando a rinfrescare il tempo prima che cominci l'Inuerno, è cosa da vedere, tutte le sere per molti giorni scendono nell'istesso modo dalla Cordigliera alli piani vn'immensità di Corbi, che vn'hora prima di tramontare il Sole vengono volando, formando nell'aria ciascuna truppa vna punta di diamante, e doue và il primo, seguitano tutti, senza che niuno se li faccia innanzi, e formano questo modo di triangolo, o piramide con tanta grande perfectione, e corrispondenza de gl'vni con gl'altri, come se fussero dipin ti, o fissi nell'aria, o si mouessero tutti con vn medesimo moto.

Parimente si generano con grand'ab. bondanza certi vecelli, che si chiamano Taltali, o Gallinacci, sono questi tanto grandi come paperi, però hanno l'ale più grandi, sono di color nero, o pardo, ghiotti assai di carne; nel tepo de'macelli della bestiame, che si fa ogn'anno nel Cile, nel quale si perde infinita carne, che se lascia nelle capagne, come habbiamo detto : corrono questi vccelli, come se fussero stati chiamati al tocco dell'armi, & all'hora si caccino quanto si vogliono, perche si metrono tanto nella carne, e magnano tanto smisuratamente, che, benche habbiano buone ale, non possono sostener tanto peso, e cosi l'ammazzano a bastonate: sono stimate l'ossa delle loro cannelle per farsene pifare, e le penne delle loro ale, che sono tanto grofse come il deto per i clauicembali, & altre curiosità per le quali possono seruire.

Tra l'anno, quando non è tempo de' macelli, non si lasciano morire di same, e tragl'altrimodi, che tengono per so-Renrarsi, è marauiglioso quello della caccia de' capretti, & agnelli: per quelta si mettono sù gl'alberi, donde stanno spiandole branche delle capre, o pecore, & aspettando, ch'il capretto, o agnello si apparti dal ricouero della madre, come lo fanno molte volte, restandosi, o pascendo i prati, o giocando sopra qualche rupe, subito che il Gallinaccio cacciatore vede che l'agnellino, o capretto stà solo, e che non può esser difeso dal pastore, perche stà spensierato, o dalla madre perche è lontana, salta sopra quello, e la prima cosa; che fa è cauarli gl'occhi, e subito magnarli il ceruello, e questo con tanta fretta, ch'alle volte, benche gridi, e beli, quando arriua il soccorso della madre, o del pastore è inutile. Assai simili a questi vecelli sono altri, che chiamano Peucus, non solo nel colore, figura, e grandezza, benche siano vn poco più piccoli, ma anche nella maniera, coditione di rubbare; solamere che si gouernano meglio, e non si contentano per il loro magnare d'altro che di galline, polli,e sono in cacciarli sommamete destri,e per questo tanto arditi, che logliono entrare in qualche gallinaro, & alla vista delli padroni, portarsi la presa, senza poterui rimediare.

## CAPITOLO XIX.

Seguita la medesima materia, e sitratta della caccia de' Falconi.

Rà la moltitudine delli vecelli, che si generano nelle lacune, e spiaggie del mare, che sono di mille maniere, compariscono più quei, che chiamano Fiamenghi, per esfer bianchi, e rosti; questi sono più grandi di Galli d'India, però tanto alti, che paiono huomini su li trampani, e cosi passeggiano per mezzo della lacuna con gran pace, e grauità, senza che l'acqua loro tocchi i corpi, restando sopra alti più di vno, o due palmi: del loro colore, e bellezza: ve ne sono molti altri, de'quali gl' Indiani cauano le piume bianche, & incarnate per i loro balli,e giuochijvn'altro vccello, che lo chiamano vecello fanciullo, e quasi a questo modo, e non l'ho visto se non nel mare; lo chiamano cosi, perche pare vn bambino fasciato, quandose li scioglie le braccia, sono astai simile a lui, se non è che già sono quei medefimi, che chiamano Pinguine, de'quali fanno mentione assai frequentemente quei, che sono passati per lo stret to di Magaglianes, & ordinariamente li dipingono ne' mappa, e dicono, che v'è grandissima abbondanza di essi in quelle parti, e che sono buoni a magnare.

Altrivecellivisono c'hano certe penne biache, che si chiamano Matineti, o Ayro ni, benche tanto sottili, & anguste, ch'anticamente ciascuna valeua due pezzida otto, sono migliori, e più lunghe quelle, che crescono sotto l'ale, benche pure siano più belle quelle, che portano per pennacchio sopra il capo. Questa specie non si moltiplicatanto quanto l'altre; così vene sono pochi, più vene sono di quelle piume delle Garzote, che pure seruono per penne d'allegrezza, e per soldati: ve ne sono molti altri di varij colori, da' quali cauano l'Indiani le piume per iloro Malleague, che sono certa sorte di

ornamento, che fanno per la tosta a modo di ghirlande, non di siori, ma di varij, le finissimi colori di lane, nelle quali mertono alcuni pennacchi assai alti, quali vsalno solamente ne'balli, & allegrezze.

Gli vecelli, che gl' Indiani chiamano Gloiche, sono assai fra essi celebri, nel canto de' quali a tal hora, o in tal luogo, o occasione, fanno gran misterij, hor si pronolticano in quello aloro stessi la morte propria, o del figlio, o del parente, hor l'infermità, o altro mal successo, del quale restano con timore, e sospetto. I Spagnuoli chiamano questi vecelli petti colorati, perche non v'è grana, nè scarlato ch'arriui all i finezza del rosso del suo petto; l'altre piume del corpo, e dell' ale sono parde, altri ve ne sono piecolini, che li chiamano Pinguedi; il corpicciolo de quali sarà poco più grande di vna mandorla: questi si sostentano di fiori, e per poter magnare del mele che questi fiori hanno dentro le loro foglie, li diede la natura vn becco, che quando è serrato quali non si vede disterenza da quello ad vn aco da cuscire, e per questo magnano sempre volando di fiore in fiore, senza mettere il piede nelramo, se non rare volte, e di passo. Questi vecelletti sono della più miglior vista, e bellezza, che si veggono; perche se fossero fatti d'oro forbito nonpotrebbono esser cosi lucenti, e risplender più benche il colore non sia d'oro sem plice, ma smaltato di verde per tutto il corpo, & ale, & i maschi si distinguono dalle femine, che hanno la testa smaltata, di color melarancino, cosi viuo, che par fiamma di fuoco. Quelli dell' altra banda della Cordigliera anche sono più belli, perche, oltre questa differenza della testa aggiungono quella della coda, che è della medesima bellezza, e color di fuoco; e benche il capo sia tanto piccolo, sarà questo di vn dito grosso di lunghezza, e quasi due di larghezza.

Sono parimente singolari, e straordinarij quei, che chiamano passeri salegnami, perche, benche siano piccolini hanno vn becco tanto acuto, e forte, che possono con quello sabricare nell'albero i loro, nidi, lauorando nel tronco come se sosse

fgur-

sgurbia, o scalpello tutto il buco necessa-1 rio per la loro habitatione, di questi pochi n'ho veduto; di quelli de' quali v'è grandissima abbondanza nelle lacune sono i condoli bianchi come armellini, de' quali fanno i manicotti per le mani, per essere di soauissimo tatto, & assai caldi, però affaipin sono caldi i petti delle vuoltore de' quali pure v'è gran moltitudine, e sono marauigliosi per scaldare lo stomaco, & agiutano il calore naturale, e la digestione. Dall' altra parte della Cordigliera, non hoveduto tanta varietà d'vccelli ; e la ragione deue essere, perche la terra è più secca, e non ha tanti boschi, & albereti; come nella parte del Cile: però nelle pampe si generano ifrancolini, che sono tanto grandi come galline, & assai migliori nel gusto, & anche i struzzi, che sono assaigrandi, e si generano in quelle campagne in gran numero; molte volte s'incontrano iloro nidi, doue si trouano tantioua, e tanto grandi, ch'vno diquesti nidi bastarebbe per vna gran communità, perche fatta vna frittata d'vn sol ouo, suol essere vn'assai abbondante, e sufficiente magnare per molti; le piume di questivecelli seruono per ombrella, & altri buoni effetti.

La Caccia de'francolini è affai degna davedere, arrinal'Indiano con vn laccio nero nella punta d'vna canna, e và auuicinandosi pocoa poco in modo che non spauenti la caccia, e mettendosi in proportionata distanza, e dispositione, comincia à circondarla, facendo sopra la testa di quella vno, e due circoli nell'aria con la canna; il francolino ch'è vn'vccello notabilmente timoroso, e semplice, non hauendo ardire di volare, parendoli, che stà serrato và accostandos, e ritiran: dosi nel mezzo, & il cacciatore stringendo icircoli lo và afficurando, & ingannandolo con quelli in maniera, che come se stesse per tutti i lati serrata, s'agguata in terra, & non ardisce mouersi, il cacciatore che già gl'ha posto il laccio sopra la resta, glie lo pone al collo, e toccandola poi su la spalla con la punta della canna la fa volare, e così resta appesa, e presa come il pesce con l'hamo.

Non è cosi sacile di cacciare lo Struz.

zo, perche, benche non voli, ha certe gambe tanto lunghe, che per veloce che sia il Leuriere che lo seguita, se ha vn poco di vantaggio è impossibile che l'arriui; mase per hauerli attrauersato il corso viene ad arriuarlo, è marauiglioso l'inganno, vol quale si serue per scappare da'dentidi quello, & è, che arriuando il cane, apparecchiandosi per far la presa, lo Struz zo listende vn' ala, e siccandola nel panimenro, copre con quello il resto del corpo, allhora il cane acciecato dalla enpidigia, & ansietà di pigliarlo, stimandolo già suo, li mette il dente, ma nel miglior temposi troua burlato, perche pensando di addentar il corpo, si troua con la bocca piena di piume, per hauer fatto il colpo nell'ala, e con questo lo Struzzo come chi gioca al Toro, piglia il tempo di voltarein maniera, chequando il cane viene a ritornare in se, ha preso vn bpon vantaggio, e tale che per pigliarlo la seconda volta bisogna che frettolosamente corra, e cosi scappa molte volte dal pericolo.

E di gran gusto, e trattenimento questa caccia, ma assardiletteuole è quella che s'via in Cile de'talconi, non dico per cacciare Pernici, perche è assai ordinaria, e laputa in tutte le parti, ma con altra sorte d'vecelli, che l'Indiani chiamano, Quiteu, pigliando il nome dal loro canto, che così suona; Questi sono grandi come gauine; ma di gambe affailunghe, e nell' incontro dell'ale li prouidde la natura. di certe spine come stilletti; per difendersi da'fuoi inimici, e li Spagnuoli li chiamano quest' vecelli frati, ò perche mai và vno folo senza compagno, ordinariamente accompagnandosi di due in due, o di tre in tre, ò perche il colore, e varietà delle piume è di tal dispositione, che veramente par che portino cappa, e capuccio, e per questo chiamano questa caccia di frati.

Per questa caccia non basta solamente vn falcone, sono necessarij due, e che siano ben insegnati, e destri in agiutarsi: si suole ragunare per veder questa, che possiamo chiamar battaglia, molta gente, perche è degna divedere; & arriuando al luogo, doue sono questi vecelli (che ordinariamente è qualche prato, doue v'è acqua, dalla quale mai si discostano, perqua, dalla quale mai si discostano, per-

che questa suol esser l'vitimo rifugio delli suo scampo) iolleuata la caccia, il cacciatore gl'aunenta vn falcone, il quale, come se l'impresa non appartenesse a lui, e quasif dispregiandola, metre tutto lo sforzo suo in volar alto per guadagnare il polto fopragento, & auanzare nel sico il contrario, il quale nel medesimo tempo stando su le volte, procura, ch'il falcone non litolga il vantaggio, e con questa competenza, e perfidia sogliono volare assai alto entrambi: però essendo il falcone di più volo leggiero, prenale, e trouandosi in maggiore altezza, & in sufficiente proportione per la battaglia, sicuro della vittoria, volta la prora, e drizzandolaal contrario l'inueste come vn fulmine, inuestendolo vna, edue volte, e questo và difendendosi, hor schermendosi condestrezza, quando arriva a darli il colpo, hor fuggendo a tempo. altre volte aspettandolo con le sue spuntoni, altre volte andandoli incontro, di maniera che suole rompere il petto al Falcone, e ferirlo malamente.

Quando il cacciatore vede, che la battaglia souerchiamente dura, senza dichiararsia qual parte inchina la vittoria, e teme, che il Falcone si stracchi, o suogli, li manda l'altro, perche l'agiuti, il quale essendo fresco sale come vn suoco, e posto al lato del compagno, comincia a combattere per partesua, e con attentione di non inuestire l'inimico entrambigiantiper non impedirsi;da questo la sua spinta, e subito l'altro la sua: inuelte quello, & a pena dà il suo assalto, quando comincia l'altro il suo, in maniera, che per molto che si difenda l'assaltato, l'ob; bligano vltimamente a rendersi, mettendofi a fuggire verso la fontana vitimo rifugio, e difesa della sua vita: quì aspetta l'inimico disteso su l'acque, armato con le sue punte voltate sopra, per riceuerlo con quelle, mail generoso Falcone, che attende più alla presa, ch'al suo pericolo, filascia cadere a piombo come vn fulmine, benche con pericolo di ferirsi, come alcune volte fuccede, cade fopra quello, & afferrandolo con gl'artigli, lo fa in pezzi tra le sue vnghie, altre volte si conseguita con più, o con meno tempo quelta

vittoria, secondo la maggiore, o minore forza, e destrezza de'competitori,

Lascio altre sorti di caccia di Paperi con archibugi, e cani nelle lacune, che parimente sono di gran passatempo, e di altri, che vsano l'Indiani con lacci, reti, seccie, e suochi di notte per abbagliare l'vecelli, & anche il modo di cacciare si medesimi Falconi a suoi tempi è di gran gusto con vna rete sottile, nella quale restano involtati, e presi, perchenon se le guasti qualche ala, o penna. Bassi ciò della materia de gli vecelli se già che ci trouiamo nelle regioni dell'aria, tanto vicini al Cielo, dicciamo qualche cosa di quel paese, prima ch'arriniamo con la nostra narratione in terra.

## CAPITOLO XX.

Del Cielo, e Stelle, che sono proprie di quella Regione del Cile.

A commune voce di quanti han veduto, & habitato quel paese è, che il suo suolo, cielo, & aria intermedia se ha vguale, nel restante del mondo, non ha superiore, e benche visia opinione in quanto alla grandezza delle Stelle, (delle quali più sotto parlaremo) perche alcuni vogliono, che siano maggiori le vicine al polo Artico, che quelle dell'Antartico; in quanto però alla lor bellezza, & alla lucc, con la quale scintillano, e risplendono, & in quanto al loro gran numero, e moltitudine, & al Cielo sereno, e sgombrato, doue stanno, non v'è chi non riconoscail vantaggio, c'hanno d'altre parti: possiamo dare per ragione naturale di questo il buon temperamento dell'aria, e della terra, perche, benche vi stano in quella tanti fiumi, come s'è veduto, essendo questi tanto rapidi, e veloci nel loro corso, non inondando in modo, che straordinariamente l'inhumidischino, ma solamente inaffiandola quanto basti per conservare l'humore necessario per la sua fertilità, e delli due estremi partecipa più del secco, che del humido, particolarmente fino alli trenta quattro, e trenta cinque gradi, il che manisestamente si vede per due elsperienze: la prima, per il buon'effetto,

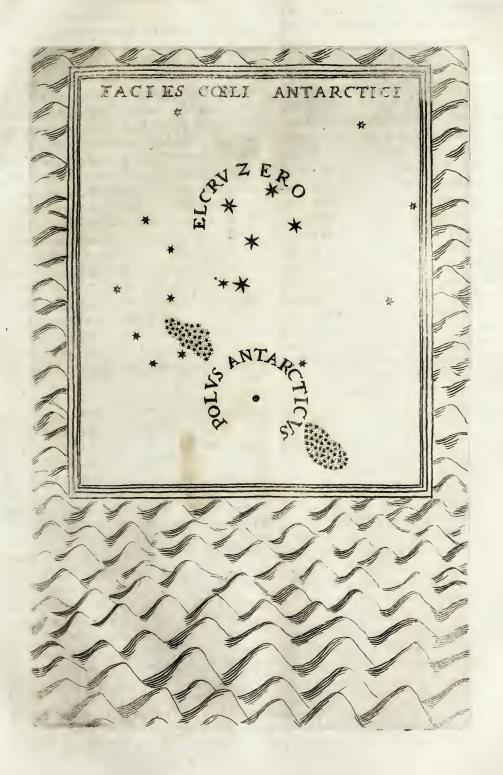



col quale li si guariscono le piaghe, & al-

più con l'humidità.

La seconda esperienza è dell'habitationi, e case, doue le stanze migliori sono quelle più balle, che s'habitano la state, per essere piùfresche, e nell'inverno più calde, e con tutto che ogni giorno tutto l'anno s'adacquino, & i pauimenti siano della medesima terra, senza esferefatti sopra volte; senza nessun dubbio non apporta nocumento alcuno l'habitare inquelle, e non sono necessarie store, nè tauolati per rigido che sia l'inuerno; il che è buon argomento, che quel temperamento inclina più a siccità, che ad humidità; donde ne siegue, che il Sole solleni meno vapori, e cosi essendo più purificata l'aria spicca più la chiarezza, Le luce delle stelle, equesta è pure la causa che l'istesso Sole eschi, e tramonti, mandando da se raggi di luce, e di splendore, il che non fa nell'altra parte della Cordigliera, & altre terre, ch'ho veduto, done suole stare, il Sole alzato da terravnapicca in alto etbenche fi vegga. la sua sfera non offende la sua vilta per, che il grosso dell'esalationi della terra appanna la luce di quello, e ritarda la chiarezza, e bellezza de fuoltaggi, -- !

E marauigliosa l'esperienza, che di questo hanno quei che nauigano questo mare del Perù per Cile penche vadino assai discosti da terra conoscono sensibilmente per l'Oriente quando arriuano alla giurisdittione di quella, perche comincia a vedersi questo tutto sgombrato,e sereno; indorato,e bello, migliorandosi ogni giorno più, e più la sua bellezza, subito che si va ascendendo alla maggior altezza del Polo, & entrando più ne'confini del Cile., & al contrario vicendo di la per la linea, cominciando ad auuicinarsi al Tropico, và sminuendoli quella luce, e perdendo quella bellezza in modo che nel viaggio, che feci da quelle parti à Spagna, non poter vedere in tutto il camino quelli Orienti del Cile, ma altri assai differenti, carichi, e malinconici, fin che arrivai all'I fola-Hauana, doue per essere già in dicidotto gradi al polo Artico cominciai di nuo-il

uo à riconoscerli s, migliorandos ogni giorno, e comparendo più indorati, e belli secondo andauamo ascendendo a più, e più altezza fino ad arrivare in Spagna.

Questo è in quanto alla luce, e bellezza del Cielo, e delle Stelle, delle quali possono dar giuditio, e parere quei che l'han visto, non cosi della loro grandezza, la contemplatione, e misura delle, quali vogliono à loro soli appartenere. gl'Astrologi, e periti de'mouimenti, e dispositione della sfera celeste; & a mio credere chi può in questa materia più ac. certatamente parlare sono quei, ch'alla scienza della loro speculatione, aggiungono l'esperienza di hauer veduto l'vno, e l'altro polo, come sono quei, che riferiscono Giouanni, e Teodoro de Bry nell'ottana, e nona parte delli loro curiosi dodici libri, ne'quali apportano varietà d'historie, osseruanze, e viaggi, che si sono fatti nell'yna, e l'altra India, sino allo stretto di Magaglianes.

Riferscono questi Autori l'opinione, e parere di huomini dotti, quali nauigando il Mare di Sur offeruarono attentamente quelch'io qui sedelmente riferirò tradotto dallatino nel nostro volgare, e dice cosi: Quei che de nastri dotti solcarono il mare del Sur, ci raccontano malte cose di quel Cielo, e delle sue Stelle, cosi del loro numero, come della loro grandezza, & ia giudico, che în nes. suna maniera si deuono anteporre alle. Stelle meridionali queste che più vediamo, anzi affermo senza nessuna sorte di dubbio, che sono assai più, e più lucide, e maggiori quelle, che si veggono vicine al polo Antartico: ollimamente aggiunge delle fielle della Croce; dicendo ch'il loro splendore, e vogbezza è bellissima, o in quelle parti lucidissimo il camino della via Lattea. tutto questo è di questi Autori.

Pietro Teodoro, Piloro, & Astrologo peritissimo conta in particolare le Stelle, che sono proprie di quell' Emissero, e le quattordeci sigure, che di quelle si compongono: la prima, è il Camaleonte, che costa di dieci Stelle; la seconda di l'Aspide Indiano, che si compone di

quattro, la terza è il pesce volatore che contiene sette; la quarta che chiamano pesce dorato si forma di cinque, la quinta che si chiama Hidro si compone diquindici; la sesta detta vecello Touçan d'otto ; la settima che è la Fenice costa di quattordeci; nell'ottaua che si chiamala Gruglia se ne veggono tredeci, e nel la nona detta la Colomba di Noe, coparisconovadeci, l'Indiano sagittario; ch'è la decima si compone di dodeci pil Gallo d'India, che è l'vndecima di sedici; l'vecello del Paradiso, che è la duodecima, e la chiamano Maaucodiatam, fi forma di dodeci; il triangolo che è la decimaterza di cinque; vltimamente si vedono nel cruciero quattro, che formano la Croce, & vna con vn'altra piccolinache se gli accosta, forma il piede in bellissima proportione, e figura: e benche questo Crucero serna di guida a'nauigantinel mar del Sur, come l'orsoaquei del mar di Norte non è imme diata al polo, anzi lo fanno discosto da quello trenta gradi; però non essendoui altre stelle della grandezza sua più vicina a quello : ferue per il medesimo effetto, benche non per guida benche questa pur sia nel mar del Norte, horin quello del Sursempre mira al Norte; non ostante che sia fraposto à quelli che sono nel mar del Sur, o tutto, o gran parte del globo della terra,

Secondo il circolo che fa il Crucero par che venghia toccare il punto fisso dell' polo tra due come nuuole; benche nonsiano, ma vin'aggregato di Stelle tanto piccole, the non si distinguono come nellavia lattea, e semprestanno fisse lenza mostrarsi, e quando il Cielo è più chiaro, esereno risplendono più, e sono più belle; altre Stelle vi sono più vicine a queste nuu ole, però non essendo tanto grandi come quelle del Crucero, non si fa conto di esse, ma solamente di queste, che veramente sono bellissime, e fiammeggianocon gran viuacità, gustaranno di vederle in stampa quei che non, l'han veduto nel suo luogo, & origine, e ofi qui metto quest'vitime nella ma-

niera, e forma che li fi vedono.

# CAPITOLO XXI.

De gl'Animali cosi proprij come stranieri del Regno del Cile, e delle pietre Belzuarri.

In che arrivassero i Spagnuoli in. quelle parti dell' America non s'erano giamai vedute in quelle Vacche, Caualli, Castrati, Porci, Gatti domeltici , Conigli pure doineltici , nè seluatichi di Europa, nè pure Cani, se non solamente quei che chiamiamo Cagnolini, non quei di buona razza di Casa, nè leurieri, nè bracchi da starne, Cani d'acqua, e che fermino la Caccia, nè bracchi d'odorato, ò Cani da caccia saluatica, nè Canida Porci, nè mastini per la bestiame, ne'i Canini che chiamiamo di falda, non Capre, nè giumence però dopo, che queste bestie entrarono nel Cile, e cominciarono a generarli trouando la terra ranto a proposito per la loro moltiplicatione, si sono accresciute in maniera, ch'hoggi non y' èleofa tanto soprananzante, non solo pet il sostentamento della vita humana, ma anche de gl'altri animali, che si sostenrano di carne, perche come viddimo, ne capi passati, è tanta quella, che auanzaye si dispreggia altempo de'macelli, che è necessario bruciarla, e buttarla ne fiumi, e lacune a'pelci, perche non corrompa l'aria, e quel che in altre parti fi tiene per calamità, a destruttione del paese, che è quando viene qualche peste ch'ammazza la bestiame, questoistesso si suole stimare nel Cile necessario per suo remedio; questo par paradosso, à cosa incredibile; e non è se non ponderatione di persone intendenti, accreditata con l'esperienza, perche come v'è tanta bestiame, e la terra è tanro grassa, e fertile, che la fa ingrassare in modo, che qualche volta cauano da vna sola Vacca cento cinquanta libre disedici oncie la libra di seuo, come è notorioje si stenta in smaltirlo; l'istesso è delle cordonane, perche, benche il Pern, doue queste si logorano sia tanto grande, lè maggiore l'abbondanza di quelta terin & hauerebbe necessità d'vn'altro Pe-l ru, che la consumasse, e cosi si tiene per guadagno, che manchi la bestiame, perche essendo questo in minor numero, si caua più vtile, con minor grauaglio, e con

poca gente. Antonio di Herrera dice ch' al principio della fondatione del Cile i caualli valeuano mille pezzidi otto per vno. E Garcilasso dice, ch'al principio non si vendeuano nel Perù, se non per la morte del loro Padrone, o per ricondurli a Spagna, & in tal calo ciascuno si daua per quattro, o cinque, o sei mila pezzi: e dice, che conobbe vn foldato ch' haueua vn famolo canallo, e passando vn giorno vn nero, che lo menana per la briglia, vedendolo yn cittadino ricco, mandò ad offerirli per quello, e per il nero dieci mila pezzi, no li volle, nè fece caso di quelli; però dopò si sono tanto moltiplicati, che non bastando la gente per guardarli, & hauer cura di loro, sono stati abbandonati molti, & anche molte vacche; & si sono ac cresciuti in modo, che ricoprono le campagne, in molte parti, e le distruggono, eroumano, e nelle pianure di Buonaire, e Incuman, apporta meraniglia il vede. re tante truppe di queste bestie, che perpetuamente vanno attrauerfando dall'vna, el'altra parte senza altro Patrone, che quello ch'arriua, e li piglia se può, e cosi li vagliono assai mercato, e nel Cile ho io veduto ne'contorni di S. Giacomo vendere Canalli di militia già domati per prouedere l'esercito Reale due pezzi fe sono di tanto buone forme, brio, e maneggio, che non l'auanzano li Napolitani ch'ho veduto, ne gl' Andaluzi, da qualiticano la loro origine; perche eliendo di tanta buona razza, & hauendo trouato la terra tanto connaturale, & proposito non hanno hautto occasione di tralignare: le Vacche pute valeuano prezzo infinito quando ve n'erano poche, ma adesso che ve ne sono tante l'ho veduto vendere ad otto, e noue giulij, e le Vitelle si trouano a ere, e quattro giulij l'vna, le pecore particolarmente grandi come quelle ch'ho veduto pigliare dalla Cordigliera per Cuio, e Tucuman si sono comprate a mezzo giulio, e

ivn carlino, & a questa proportione l'altre.

Giouanni, e Teodoro de Bry riferiscono yn Autore che dice, che i Topi sono parimente animali forastieri nell' America, e che li portò vna naue di Anuersa. che passò lo stretto di Magaglianes, e. non deue parlare de Topi ordinarij cafalinghi, che questi sono in tutte le parti, ma di quelli che chiamano Pericon, chesono grandiquanto vn palmo, & hanno vna coda affai lunga, & affai danneggiatori, e questa haue douctre toccare alcuni porti del Cile, doue ci lasciò questi animali, che sono assai pregiuditiali, e difficili a cacciare, perche essendo tanto grandi resistono alle gatte, di maniera che è necessario, che sia assai valente. quella che l'ha da ammazzare; però è cosa maranigliosa ch'in tanti anni che questi topi sono, e si generano ne'porti, ne' magazini, e cantine doue si conserna la robba, che entra, & esce da' vascellimai fiano passatidi la dentro terra, essendo questo tanto facile in tanto traffico, e commercio di robba come quello che v'è da vna parțe all'altra deue esser lo ro contraria l'aria della Cordigliera, e cosi hauera ammazzato quei che saranno paslati tra la robba, perche non sò che si sia visto mai ne pur vno in san Giacomo, nè negl'altri luoghi che sono separati da' porti. With the term

Tra gl'animali proprij di quel pael si possono nel primo luogo annouerare. queiche chiamano Pecoredella terra, e sono della figura de'Cameli, non tanto grossi, ne tanto grandi, e senza la gob. bà', che quelli hanno, alcune sono bianche, altre nere, e parde, & altre ceneritie : dicono gl' Autori citati ch' anticamente seruiuano per arare la terra, prima ch'in quella vi fossero boui, & anche dopò riferiscono quei dell'armata Olandese di Giorgio Spilbergio sopracitato, che quando passarono per l'Isola della Moccia l'Indianisi servivano di queste pecore per quest'effetto.

Ander hoggi parimente in alcune parti seruono per bestie da soma di portare da vna parte all'altra il grano, vino, maiz, & altri carichi, & lo mi ricordo hauerle veduto trenta anni sono in san Giacomo, che seruiuano per portare l'acqua dal fiume per il seruitio delle case, però hoggili non seruono più perquesto, essendoui tanta abbondanza di mule, e somari che seruono per questo, e per altri mini-

sterij.

Hanno queste pecore il labro di sopra fesso, per douesputano a quei, che li danno fastidio, & ifanciulli, che sono quei, che fogliono inquietarle, vedendo, che li vole sputare, fuggono, perche sanno, e cosi communemente tuttistimiamo, che quello, ch' è colto da quella saliua, doue quella toccata venire la scabbia, & hauendo il collo tanto lungo quasidi tre palmi, giocano con quest' arme loro defenfiue con più facilità; le loro lane fono! di molta stima, e con quelle si tessono alcune couerte, che paiono di giambellot. to, assailustrole, s'infrenano per l'orecchie, nelle quali se li ta vn buco, per doue mettono vna fune, con la quale le tira chi le gouerna per menarle doue, e come vuole; s'inginocchiano per riceuer. la soma, e quando è ben accomodata s'alzano, e portano il peso a passo riposato.

Parimete sono proprij di quella terra alcuni coniglietti, che l'Indiani chiamano Regus, de'qualigustano assai ne'loro banchetti,e sigenerano nelle campagne; è di gran trattenimento la loro caccia, la qualesi fa con acqua; facendola andare alle loro tane, e benche fiano queste affai profonde, e con secrete corrispondenze dall'vna all'altra parte, per afficurar più lafuga, e nascondersi meglio dall'astutie, e traccie del cacciatore: finalmente vince questo incaminando l'acqua alla bocca della tana, & aspettando il coniglio con i suoi cani in quelle, che corrispondo no, & quando quello fuggendo dall'acqua, che viene annegando le fue stanzine, enascondigli, esce fuori per trouar altro scampo, è riceuuto dalli denti de' cani.

Vn altrogenere de'coniglietti v'è similia questi, però sono domestici, e si chiamano Cuies, che sono pure ottimi, e di miglior vista, perche sono di varij colori, e macchie, sono questi assai ordinarij, si come pure altri in tutta la terra, non cosi

le Arde che non sò se si trouino in altra parte suori del Guasco, ch'è nelle prime valli del Cile; sono queste ceneritie, ele sue pelli sono di molta stima, per soderare per la sinezza, e soauità del suo tatto.

Sono affai limili alle pecore, che dicefsimodella terra, i montoni, cosi nel garbo, e figura del loro corpo, come nella. leggierezza, però si diserentiano totalmente nel colore, perche quello di questi è rosso di rubino infocato chiaro, e mai si domesticano, ma sempre vanno per les campagne da vna parte all'altra venturieri. Non v'è cauallo per veloce, e leggiero che sia, che l'arriui nel corso, e quant do hanno qualche vantaggio, par che li vadino dando la burla, perche senza far ticarsi, con vn galoppo assai riposato sempre lo lasciano in dietro, l'agiutano a questo l'hauer le gambe tanto lunghe, ch'ad ogni passo, che danno guadagnano gran spatio di terra; con tutto ciò è assat facile il cacciare i più piccoli, perche elsendo tanto alti, e per la loro poca età non hauendo tanta forza nell'ossa come i più grandi, facilmente si straccano, e cost seguitando a cauallo con l'agiuto de cani vna truppa di questi animali (che suol'essere più di quattro, e cinque cento) non potendo i più piccoli resistere tanto, vanno restando in dietro, & ad alcuni l'ammazzano icani, ad altri l'illesso cacciatore con vn pastone, che porta nelle mani, & ho visto che da un corlo ne portatre, e quattro morti, e questa caccia suol estere di gran trattenimento, e gusto, & an che di delicie, perche la carne di quelti piccoliè come di capretti, e cosi si magna fresca; non cosi quella delli grandi, che fresca non si stima, ma secca, e salata non v'è carne, che v'arriui.

Quest'animali generano in vn seno, che hanno dentro del ventre le pietre Belzuarri, che sono di tanta stima contro veleno, e sebri maligne per rallegrare il cuore, & altri marauigliosi esfetti, che s'esperimentano; la materia dalla quale si generano, sono herbe di gran virtù, che magnano quest'animali per instinto della natura, per curarsi da' loro mali, e preseruarsi da altri, e per impedire, che il veleno di qualche serpe, o ragna, che li morde,

0

nato dal magnare altr'herbe, o di varij altriaccidenti, non ascenda al cuore.

Queste pietre si ritrouano ne'montoni più vecchi, e la causa deue essere, perche il loro calore naturale non ha tanta forza come quelli delli più giouani, non possono convertire nella loro fostanza tutto l'humore dell'herba, che pigliano per rimedio del loro male, e cosi quello ch'auaza prouidde la natura, che si raccogliesfe nel seno d'esso, e generandosi la pietra, perche seruisse all'huomo per i medefimi efferti, che seruono a quelti animali, e cosi si vede, che è tutta composta di alcune come spoglie più, o meno grosse, conforme alla quatità della materia, ch'ogni volta si raccoglie nel modo, che si va in grossando la candela di cera con varie coperte.

E pure cosa esperimentata, che nel paese doue sono più vipere, & altre serpi, &
animali velenosi, si generano queste pietre con più abbondanza, e la causa è manisesta, perche estendo i montoni, e cerui tanto andatori, che perpetuamente,
scorronoper varie parti, sono esposti ad
incontrarsi con le vipere, che calpestrate
malamente li mordono, & essi vedendosi
cosi feriti dal veleno, corrono naturalmente a buscare, e magnare quest'herbe,
nelle quali trouono il loro rimedio, e come che questo lo fanno più spesso ne'paesi, done essi patiscono questo danno, si
troua in quelli più quantità di questi bel-

zuatri. Di qua nasce, ch'in quelle parti di Cuyo visiono diqueste pietre senza comparatione affai più, ch'in quel paese, che propriamente si chiama Cile; perche lì vi sono molte vipere. & animali velenosi, de' quali è assai libera la terra del Cile, come habbiamo veduto, benche pure se ne trouino qui alcune, & assai buone, però la maggior quantità viene da Cuio, a che anche non meno aggiuta l'esserni li assai più montoni, e cerui ch'in Cile, per che essendo quella terra meno popolata, & ha tante, e tanto aperte pianure, campagne hanno doue sostentarsi, e pa scere più liberamente questi animali; non cosi da questa banda del mare, doue ca de il Cile per esser tanto popolata, e piena di bestiame domestico, e guardato; che non resta luogo allifaluatici per spatiarsi ne'i loro pascoli, e così non si generano questi li, ma nella Cordigliera, donde poche volte scendono alli piani.

Lagrandezza di queste pietre belzuarri, è conforme la qualità, e dispositione dell'animale che la produce, la regola, più certa e, che se sono piccole, sono molte quelle che si trouano nel seno, e meno se sono grandi, e taluolta vna sara tanto grande, che non ammetterà con-

pagna.

lo portai in Italia vna belzuarre, che pesaua trentadue oncie, e non era questo quel che la faceua più stimare, ma la sua qualità, e sinezza, e la forma ch'era ouata con tanta persettione, come se sos se stata al torno, & all' Indiano, che la trouò li diedero settanta pezzi da otto per quella, perche quando si troua vna pietra grande, e straordinatia non si compra a peso, ma conforme la stima di chi la vende, e quanto sono maggiori,

tanto più vagliono. E assai esperimentata, e conosciuta. la virtu di queste pietre belzuarri, e la gente buona vsa quelle non solamente nel tempo dell'infermità, mà insanità per conservarla, e l'ordinario modo di vsarle, e buttarle intiere nella brocca doue si conserua l'acqua, ò il vino, ò nel medesimo vaso, nel quale si beue; e quanto più tempo stanno, communicano maggior virtualla beuanda, e. non sentendosi la persona straordinariamente mal disposta non li farà dibisogno vsarle di altro modo; però se si trouasse con qualche male d'oppressione, & ansietadi cuore, ò con qualche passione ò malinconia farebbe più effetto raschiare vn poco la pietra, e beuere la poluere, e di qualfinoglia modofanno gran profitto al cuore purihcano il sangue, e l'vso di quella è communemente tenuto per preseruativo.

Parimerte si generano nelle campagne, e pianure del Cuio molte lepri, & alcuni, che chiamano Quiriquincios, la carne delle quali è come di porcellini di latte, & vi sono altri varij animali però quei che si moltiplicano più, & i campi

fono

fono pieni di quelli, sono i montoni che habbiamo detto, & i cerni, che pure generano le pietre belzuarri. nella parte del Cile non v'è tanta caccia di questi per laraggione sudetta, però v'è gran quantità di vacche, e giumente vagabonde, che crescono, per quei monti da alcune restate, che per trascurragine delli loro padroni andorno poco à poco allontanandosi, e dopò si sono moltiplicate in gran numero, & adesso seruono per passa rempo a quei ch'escono ad ammazzarle, ò sermarle per il loro interesse, e gusto.

# CAPITOLO XXII.

De gl'Alberi che si producono nel Cile.

n Ra gl'altri beneficij, che l'America riconoice dalle Spagne è l'hauerla fecondata con tante, è tanto notabilipiante, Alberi, e semente, delle quali era priua, perche prima che li Spagnuoli la conquiltaffero non v'erano in tutta quella Vigne, Fichi, Olive, Mela disoauissimo sapore, pesche di diuerse sorti, Nocepesche, Cotogni, Pera, Melagranati, Amarene, Bricocoli, Brugni, Melarangi, Limoncelli, Cedri, Man dorle', e delle sementi ne pure v'era il Grano, l'Orzo, l'Anise, il Curiandolo, il Cimino, il Regano, ne Lino, ne Canape, nè Ceci, Noci, n'e Faue, delle piante non sò se vi fossero Latughe, Cauoli, Radici, Cardi, Scarole, Marignani, Carote. Zucche di quelle che chiamano di Castiglia, Meloni, Cocomeri, Meloni d'acqua, Petrosembolo, Agli, ne Cipolle, ma in luogo di quest'alberi, semente, e frutti providde l'Autore della natura d'altre, che visono d'assai buon gusto, e sapore in tutta l'America, come sono il Maiz, i Fagioli, Radici che le chiamano Papes, el Madi, li Rappadiele è vn altra sorte di Zucche, & altre a questo modo, sono proprij del Perù, terraserma, e certe coste che sono dentro delli Tropici i Camoti, le Guaghiabe, Mamei, Plantani, Zipizapoti, Anoni, Nisperi, Aguacati, Pigne, Guanabane, Papaie, Pitahaie, e molti altri frutti, quali, beu-

che siano assai lodati, con tutto ciò mi pare che suori d'vna, ò due, non arriuano generalmente a gli Europei; & almeno il benesicio del pane, e vino è stato incomparabile, e per gl'Indiani assolutamente la maggior delitia di quanti n'haueuano è il vino, che è il non plus vitra delle loro, che del pane non fanno tanto conto.

Benche tutta l'America sia debitrice all'Europa di questo beneficio, il Regno del Cile e più di tutti, per esser stato partecipe di quello con maggior pienezza, che tutto il resto di quel nnouo mondo, perche se bene si trouain quello quanto habbiamo riferito, non si troua però ogni cosa in tutte le parti, perche in alcune vi sono alcune cose, e non vi sono altre, in alcune si raccoglie il pane, e non il vino, in altre l'vno, e l'altro, e non l'oglio, in altre niuna di queste cose, ma qualche altro frutto', e l'istesso dico delle carni, che nella medesima materia sono venute da Europa, che non tutte si ritrouano in tutte le parti: in alcune si feruono della carne di Vacca, in alere di castrato, in altre come in terra. ferma, quella di porco, e di maggior delitia, che si dà a gl'infermi per esser migliore, e più fana:

Dimaniera che discorrendo per tutte le partidell' America trouiamo ch'a tutte in parte corrisponde in quello, o in quell' altro questo beneficio; però a chi intutto corrisponde è il Regno del Cile di tal maniera che possiamo dire, che tutte le forti d'Alberi, frutti, sementi, piante, carni Europee corrilpodono a tutt'il Regno, e tutte aqualfinoglia parte, perche sarà assairara quella che no produchi quato habbiamo riferito, e nessuna, alla quale assolutamente si manchi, perche qualsiuoglia si può prouedere nella parte più vicina di qualche cosa ch'il suo terreno non produce, o non tanto maturo, o non con tanta abbondanza nel cap. 3. diffimo qualche cosa, quanto siano carichi questi alberi, e semente di Europa, e mai a sufficienza si diraquel che in questo palsa, nè si crederà quel che si dice particolarmente di quei, quali, ò non sono vicità dalli paesi doue nacquero, ò sono tanto

in-

muaghiti di loro stessi, che non li pare che ve ne possino essere altri che l'vguaglino, non che l'auanzino, e noi che parliamo di paesi più lontani, e non possiamo attestare con testimoni di vista parliamo senza pericolo di contradittioni, però supposto che scriuiamo historia, sa di mestieri dir la verità come la sentiamo.

Alcuni alberi non eccedono nella grandezza quei d'Europa, come sonol'Amarene, Cotogni, Mandorle, Bricocoli, Melagranati, Oliue, Arangi, Limoni, Cedril Persiche, e Pesche (benche questi due vl timi in Tucuman siano tanto grandi che vno di quelli sarà più grande di tre, o quattro di quei del Cile, e d'Europa) però i si. chi crescono tanto, che comparando il tronco, rami, e frutti di quei del Cile con tutte l'altre ch' ho veduto in Europa, & in altre parti dell' India, si può dire conogni verità ch' vno ne faccia quattro, & alcunipiù: ingrossa tanto il tronco, che per abbracciarlo sono necessarij due, tre, o quatrro huomini non eccedono la misura ordinaria; ma delle mela n'ho veduto alcunitanto cresciuti come olmi; le pera sono assai maggiori; e più che tutti, le mori, le nosi, benche i frutti di questi due vltimi non arrivano a quendi Europa, perche han meno carne, el'offo al doppio più grande and, find association

domestici, esorastieri, de'seluatici, e proprij della terra ve ne sono due dissernti, alcuni sono che producono frutti, altri nò, de' primi trouo solamente tre specie di quei che si trouano in Europa, che sono le nocchie, i pini, e guainelle di quei che non fruttano, nascono si gl'allori, li roucri, i sambuci, & i cipressi, benche questi siano assai grandi, & in maggior copia, si canano da quelli tauoloni assai lunghi dalli quali ho veduto sare casse assai grandi senza che sia necessario vnire vna tauola con l'altra, ma farla tutta di vna sola, e le porte, e tetti delle Chiese si fanno com-

munemente di questo legno.

Nascono quest'alberi ordinariamente nelle balze della Cordigliera, e come queste sono tanto prosonde, sono assai alti i cipressi, perche non lasciano di salire, earescere sino ad esser veduti das Sole, e cosi crescono assaidritti, & il loro legno lè ditanto buono odore, e tanto pretioso, che con eseruene tanto si vende bene ad alto prezzo, & a maggiore nel Perù, do-ue vnitamente si porta con quel di Alerce, ma questo val meno, perche ve n'è assai più abbondanza.

Sono questi alberi di Alerce senza comparatione più grossi, e più rotondi de' cipressi, e d'vn solo si fanno tante tauole, come dopò vederemo, parlando dell' Isole di Ciloe, doue mi rimetto, per esser la più cresciuta di qualsiuoglia altra parte, il color del legno è rosso, quando si lauora, benche dopò col tempo và perdendo la viuacità, e si riduce ad vn color di noce: le

non tanto piegheuole, ma più vitriosa.

Parimente si fanno tauolaccie assai larghe di Rouere, perche questi crescono, & ingroffano affai, & alcuni fono bianchi, e sono corrottibili, & altri coloriti, & incorrottibili ele tauole di Paraguisono assai ordinarie, e di minor stima, sono bianche, e l'albero è assai rotondo, e bello, e conserua tutto l'anno le frondi verdi, sono al modo de gli olmi, il legno più ordinario, e comune del quale v'è grandistima copia, e serue per i trani, e tetti delle case, e quello di cannella, sono questi alcuni alberi assai cresciuti, e di assai bella. vista, non perdono le foglie in tutto l'anno, & è simile al lauro regio, come chiamano in Italia. Il Guaincan si produce ne' monti, e nella Cordigliera, e così prende da quella la durezza, il peso, e densità della sua materia, la quale è tanta, che par ferro, e le palle, che diquello si fanno per il gioco del trucco sono quasi così dure come quelle di auorio; l'albero è piccolo, & ha il midollo giallo, e verde, serue cotto per molte insermità. Il sandalo che è vn albero affai odorofo, del quale ciè grande abbondanza nell' Isole che chiamano di Giouanni Fernandez, è preseruatiuo contro la peste, e così quando v'è, serue per quest' effetto alli confessoti, & à gl'altri, che s'accostano à gl'infermi. Altri alberi, e piante vi sono di rare virtù per guarire varie infermità, delle qualil'Indiani hanno gran cognitione, e fanno mafrauigliose esperienze.

Gli



Vera E figies cuiusdam Arboris quæ in hunc modumet figurā cruciset Crucifixi creuiße inuenta est in Regno Chilensi in America vbi in valle Limache colitur magna populi deuotione ab anno Dñi 1634.

- tra la gente politica : altri frutti vi sono, ! de'quali l'Indianifanno i loro vini, e cernole, del nome, e proprietà de'quali non mi ricordo, solamente sò, che li fanno di moltesorti, mi souviene del Cheiù, ch'è) vn frutto piccolo assai dolce dentro colorito, e giallo, del quale fanno vna beuanda assai dolce, vn altra beuanda fanno del frutto, che chiamano Huigane, e i Spagnuoli molle, ch'è del colore, e figura del pepe, e l'albero, che lo fa è assai grande, però carica più di foglie, e la beuanda, che di questo si fa, suol essere assai appetibile, anche dalle Signore, quella, che più vsano, la fanno di maiz, ch'è il pane commune, e sostentamento de gi' Indiani.

Diamo l'ylrimo luogo alla Mortella benche, se diamo fede a gl'Autori, che di quella parlano, lo merita tra le prime piante; parla assai bene di questo albero Antonio d'Herrera nella Decade 9. dell'Historia dell'Indie nellibro 9. fogl. 247. e cosi non voglio dir altro fuor dibquello, che riferisce questo autore con le sue medesime parole, che sono le seguenti: \(\forall V'\earrow vna sorte di frutti d'alberi seluatici, che si produce dalli 37. gradi in su, nel qual paese communemente lo magnano, e lo chiamano Vnghi, & i Castigliani lo chiamano Mortella, è colorita, e come vn vua piccola, vna più grande di ceci ribagnati; la sua forma, e colore è come vn granatino; è la sua corteccia, e sapore grato, comed'vua; i suoi granelli come di fichi, che non sisentono nel magnarli, la! fua qualità calda, e secca, di questi si ta il vino, ch'è il migliore di tutte le béuande; benche sia quello delle palme dell'Indie Orientali il cedro: l'aloè, nè la ceruofa, nè quanti medicinali scriue Andrea di Laguna: Questo vino è chiaro, sottile; caldo, e grato al guito, profitteuole allo, stomaco, consuma i sumi del capo, & il suo calore scalda l'orecchie senza passar più iopra, e lo stomaco, cacciando fuori il freddo, accresce l'appetito, non lo toglie mai, non dà fastidio alla testa, nè allo Itomaco, lostre tanta quantità d'acqua, come il vino; quei, che l'hanno gustato lo lodano nel sapore, e colore, come quellodi vue, il suo colore è d'oro, & assaichiaro, e canto soaue come il vino!

di Città reale; se ne sa poco, e cosi si confuma in otto mesi, e per questo non saquanto può durare vecchio, si fi con tanta diligenza, e limpidezza, come quello d'vue, tarda in bullire da selitesto, e senza suoco quaranta giorni fa il fondaccio delle cole più grosse super. Aue, e le leggiere le manda fuori per la bocca della botte, e per questo s'vsa. diligenzadi spumarlo quando bolle, e dopo si tramuta in vna altra botta chiaro: fatto aceto ha miglior sapore di quello di vue, e miglior colore, perche l'heredita dalfrutto, del quale sifa, che è assai odoroso, e soaue. ] Sin qui quest' Autore:donde si caua, che la terra haueua naturalmente buon vino, pure haueua buon oglio, che si sa di certe semente, che si chiama Madi, & èdi assai buon sapore, benche se ne caui assai poco, perche quello di Oliue ha pieno il paele.

#### CAPITOLO XXIII.

Nel quale si dà fine a questa materia, e si tratta del prodigioso albero, che informa di Crocifiso crebbe invna delle Montagne, del Cile.

T On è possibile far minuta relatione ditante, e tante varie sorti d'alberi che nascono ne' boschi, e montagne del Cile, senza fare vn trattato a parte assai lungo, il che non sa al mio proposito: già habbiamo parlato d'alcuni in particolare, e quando arriueremo a trattare dello stretto di Magaglianes toccaremo qualche cosa della cannella che si magna, che li si produce, e delle corteccie d'alberi, che li pure crescono, & hanno il medesimo sapore, & effetti che il pepe dell' Indie Orientali, adesso dirò in generale, che sono assai pochi quei che perdono le foglie l'inuerno, per hauerle affai grosse, particolarmente quei che nascono nelle terre, che ordinariamente lono aromatici, e di gran fraganza; però quei ch'in questo auanzano tutti quei del paese sono quelli che nascono, e si producono ne' confini della Concettione; mai credci ch'era tanto, sin che lo viddi, perche viaggiando per quei camini incontrauabellissimi albereti, che dall' vna, e l'altra parte li circondanano, & l'odore delle lo ro foglie era cosi piaceuole, e soaue, che mi pare non essere più quel de' gelsomini, e viole, assaigrato è quel de' mirti, & allori, de' quali pure li visono gran boschi, che naturalmente da se crescono senza artissicio humano; però con tutto questo non arrina alla delicatezza, e sinezza dell'odore ch' hanno altri alberi, che tra essi crescono di varie specie, in maniera che toccando con la mano le loro foglie la lasciano tanto odorosa, come se hauesse por-

tato guanti di odore. Ponghiamo già fine a questa materia con il prodigioso albero che l'anno 36. si troud nella valle di Limace, giurisdittione di San Giacomo del Cile in vno di quei boschi, doue lo tagliò vn' Indiano tra gli altri che andò a far legna per coprire le ca se, e si produsse, e crebbe quest'albero nella forma, e figura che qui puntualmen te riferirò, come l'ho veduto, & osseruare con ogni attentione. Quando si tagliò quest' albero era della grandezza d'vn ben proportionato, e bello alloro, nel quale con proportionata distanza da che nasce dalla terra sino all' altezza di due huominisi vede vnoò più rami attrauerfati, che con quello formano vna perfettissima Croce; dissi vno, ò più rami, perche in realta mai potei discernere, benche diligentissimamente lo mirassi se era vno, ò due; la ragione naturale voleuache fof sero due, che nascendo vno d'vn lato, l'altro dell'altro potessero formare le brac cia di quelta Croce, e quelto par fosse stato il modo più connaturale di formarsi quelta figura; però non è così, perche non si vede se non vn ramo che s'attrauersa dritto per sopra del tronco, attaccato a quello è sopraposto come se arti siciosamente fosse stato commesso, di mauiera che queste braccia della Croce paiono fatti a posta d'altro legno attaccatia questo tronco.

Sin qui la Croce che sola bastarà ad apportare marauiglia in quei che la vedono, però non si ferma qui la merauiglia, perche ve n'è vn'altra maggiore, & è, che sopra questa Croce cosi formata si

vede vn volto d'vn Crocefillo del medesimo albero della grossezza, e grandezza d'vn huomo perfetto, nel quale si vedono chiara, e distintamente le braccia, quali, benche vniti con quelli della Croce, risaltano sopra quelli come se sossero fatti di mezzo rilieuo, il petto, e costati formatidella medefima maniera sopra il tronco, con distintione delle coste, che quasi si possono contare, ele concauità sotto le braccia, come se yn Scultore l'hauesse formato, e di questa maniera segui tail corpo sino alla cintura, di qua abbasso non si vede cosa alcuna formata con distintione di mébra, se non al modo che si può dipingere il corpo voltato nella sacra Sindone, le mani, e le dita si veggono come sbozzati, la faccia, & il capo quali niente, perche l'Indiano che tagliaua quest'albero, non facendo al principio differenza tra questo, e gl'altri, andò tagliandolo dall'vna, e l'altra parte, per far di lui vn traue come de gl'altri, e coli si tagliò con vincolpo d'accetta quella parte che corrispondeua al capo, & alla faccia, & hauerebbe fatto l'istesso col restante, non hauendo auuertito la Croce, che lo fece accorgere, e trattenersi.

Si sparse subito la voce di tal prodigio, & vna Signora assai nobile, e deuota dellasfanta Croce, ch'ha le sue facoltà nella medesima valle di Limace fece gran diligenze per hauer questo resoro, & hauendolo ottenuto, lo portò alla sua casa, & iui edificò vna Chiesa, & in vno Altare di quella collocò la Croce done hoggi è venerata da tutti quei che vanno a visitarla: vi fu tra gl'altri Monsignor Vescono di san Giacomo, e concedette quell'Indulgenze che potè a quei che visitassero il Santuario, e restò marauigliato, e consolato di vedere vn tanto grande, e nuouo argomento della nostra fede, che cominciando in que! nuouo mondo a metter le sue radici, vuole l'autore della natura, che quelle de'medefimi alberi, germoglino, e diano testimoniaza di quella, non già con geroglifici, ma con la vera rappresentatione della morte, e passione del nostro Redentore, che su l'vnico, & essicace rimedio, con la quale essa si pianto. lo confesso

di

dime, che subito che dalla soglia della Chiesa viddi questo prodigioso albero, & alla prima vista mi si appresentò tutta confusamente quella celeste sigura del Crocessiso, m'intesi mosso interiormente, e come suora di mestesso, riconoscendo con la vista de gl'occhi quello ch'a pena si può credere se non si vede, ne io ho pensato ch'era tanto, benche me l'haues-sero esagerato come merita; per questo non mi sono contentato di riferire questo in iscritto ma ho voluto insiememete ag-

giungere vna stampa, che è quella chessi vede nel foglio seguente, & è conforme al suo orginale quanto più è stato possibile, perche il pietoso lettore habbia inche ammitare la diuina sapienza del nossiro Iddio, e la sua altissima providenza ne' mezzi, e motivi che ci ha dato anche nelle cose naturali, & insensibili per consirmatione della nostra fede, & aumento della pietà, e devotione de' suoi sedeli; sa a sua divina Maestà la gloria, e l'honore nimen.

# LIBRO SECONDO

Della Seconda, e Terza Parte del Regno del CILE,

#### CAPITOLO I.

Dell'Isole del Regno del Cile.



ER meglio comprendere il Regno del Cile lo diuidiamo in tre parti: habbiamo trattato della prima, e più principale che è quella che propriamen te si chiama Cile, nella

quale sono dette molte cose, che sono communi, a tutti tre, e cosi in queste due che seguitano diremo solamente le cose particolari di ciascuna, per non perder tempo, e non ripetere due volte la medesima cosa: hor venendo alla seconda parre che sono l'Isole, che sono sparse per tuttala costa del mar del Sur sino allo stret to di Magaglianes, dico che sono molte, & alcune di quelle assai grandi, come sono quella di S. Maria, la Moccia, quelle di Giouanni Fernandez, e sopra tutte quelle di Ciloe, nella quale è edificata la Città di Castro, la quale alcuni dicono che sia ducento cinquanta miglia di lunghezza, altri trecento cinquanta, e di larghezza trenta in trenta cinque vi sono al-

tre Isole nel suo Arcipelago di cinquanta, altre più, o meno grandi, e per tutte; contando anche quelle che sono dentro dello stretto arrivano al numero di duecento in circa quelle che sono scouerte, perche à faccio di Cochimbo, ve ne sono tre, che chiamano di Totoral di Muxillones, e delli passeri in trenta gradi, altre due in trentatre, equaranta otto minuti a faccio Valparadiso, che sono quelle ch'habbiamo detto di Giouanni Fernandez, il quale morendo le lasciò alla Compagnia di Giesù:dopò feguita la Quiriquina, che è nel seno della Concettione alla sua vista. poco distante à faccio Arauco si vede quel la di S. Maria in trentasette gradi, & intrent' otto quella della Muccia vicino Valdinia, Seguita a questa in quarantatre l'Arcipelago di Ciloe, che numera quaranta Isole, e li vicino nella Prouincia di Calbuco ve ne sono altre dodeci, altretante saranno quelle de' Cioni, chesono inquarantacinque gradi, & in cinquanta fi vedono l'ottanta Isole che scoperse Pietro Sarmento, come si vedera più innanzi.

Di queste Isole v'è opinione che siano scrili quelle di Ciloe, ma veramen-

te non è tale il loro terreno, se non che les souerchie pioggie affogano le sementi, e non le lasciano maturare, per questa cagione non si raccoglie in quelle grano, nè vino, nè oglio, nè altre cose ch' hannol necessità della forza del Sole per maturar-s si, & è tale la qualità di quell'Arcipelago, che quasi pique tutto l'anno, si che sogliono solamete maturare l'orzo, il Maiz, e le faue per esser di tal qualità, che per arriuare alla maturità non hanno di bisogno di tanto calore; il sostentamento de' paesaniè di pape (che sono certe radici di molta sostanza, assai communi in tutte l'Indie, e li si producono con maggiore abbondanza, e sono più grandi che nell'altre parti) & il Maiz, il pesce, e li pesci di scogli, che ve ne sono assai, & assai buoni: in questo Arcipelago vi sono pochi castrati, main vece lorg visono molte, & assai buone galline, vi sono pure porci, vacche, con le quali, e con quel che fan venire da San Giacomo, e dalla Concettione stanno assai bene i Spagnuoli, così de' presidij, come della Città di Castro, che è nell'Isola principale, nella quale& nell'altro si raccoglie miele cera: e dice Herrera, & altri historici che visono miniered'oro nella spiaggia, il che notano per cosa assai singolare, e mai veduta.

I guadagni più grandi di quest' Isole di Ciloe sono i lauori, con li quali si fa la rob. ba, della quale si vestono gl' Indiani, e sono il Macun a modo di camilciola, seza maniche, perche vsano portare tutto il braccio scouerto, & il Ciogni che è quello che vsano per mantello, & è nella forma che dipingono gl' Apostoli, l'altro guadagno è di tauoloni particolarmente di Alerce, del quale visono boschi immensi, e sono gl'alberi tanto grossi, & alti, che sono di marauiglia. Fra Gregorio di Leone dell'Ordine del Serafico P.S. Francesco nel Mappa del Cile, che dedicò al Presidente D. Luigi Fernandez de Cordoua, Signore del Carpio, dice che visono alberi diquesti tanto grossi, ch'a pena li possono cingere due funi, che chiamano sopra carico, e ciascuna è lunga sei braccia, e che delle loro rame cauano seicento tauole, le quali sono di venti piedi lunghe, e due palmi, e mezzo larghe:

e quel che sopra tutto si deue in questo ponderare è, che queste tauole non si fanno con seghe, se non con accette, e zeppe, con le quali se ne manda male, e vain schieggie, altretanto di legno: è degno di fede quest' Autore, così per esser persona graue, e Diffinitore della sua Religione, come per l'esperienza di quarantadue anni, che dice esser vissuro in Cile; e s'accorda con quelto quel che io vdij raccontare ad vn Maestro di Campo, che nacque, e s'alleud in questa Prouincia, & è, che se due huominia cauallo si mettono vno da vna parte, e l'altro dall'altra parte d'vno di questi alberi tagliati, e distesi in terra non arriuano a vedersi s'uno con l'altro, auanzando la grossezza dell'albero la:loro altezza queste tauole, e robbe nauigano alliporti, e Città del Cile, e del Perì, donde ritornando portano quel che loro manca per sostentamento della vita humana. L'Isole de'Cioni sono anche più poueri di queste, perche stando più vicini al Polo deue essere più breue la loro state, e più spesse le pioggie, che per essere tanto souerchie fanno sterile la terra.s.

Oltre quest'Isole di Ciloe, habbiamo uni uersalmente poca notitia di tutte l'altre, perche essendo la terra ferma tato grade, e non ancor popolata, nonè stato possibile habitare se non vna, o due, e cosi assaipoco si sa delle sue particolari proprietà, se bene suppongo; c'habbiano l'iltesse conpoca differenza dalle terre, alle quali corrispondono, per esser vicine a quelle. Di quelle di Giouanni Fernandez dirò quel, che trouo scritto nelli già citati Teodoro, e Giouanni de Bry nella Relatione, che fanno del viaggio di Guglielmo Sceuten; dicono dunque, che queste due Isole si veggono in valuogo, esito assal alto; la minore, ch'è l'Occidentale li parue sterile, perche la viddero cquerta d'aspri monti, e rupi, benche non hauendo sceso in quella, non poterono far giuditio del di dentro : la maggiore, ch'è l'Orientale, dicono, che pure è piena di monti, ma piena di varie sorti d'alberi, & seracissima d'herbe, con le quali sostenta gran quantità di porci, capre, & altri animali, che si sono andai moltiplicando d'alcuni pochi, ch'ini restorno dal tempo di Gionanni Fernandez suo padrone, che cominciò a coltinarie; però morendo questo, tro nando i Spagnuoli nella terra ferma convantaggio, e maggior comodità di commercio, questo ch'in quest'Isole v'era, le dshabitarono, e delle bestiami, ch'erano cominciate a crescere, si veggono hoggile campagne conerte con la loro moltiplicatione.

Dicono di più, ch'arrivando à questa, che chiamano Bell'Isola, ritrouarono vn porto assai accomodato per la ficurtà delle naui, il fondo del quale lo trouarono di trenta, e quaranta braccia, la spiaggia arenosa, e contigua; è quella vna bellistima valle, nella quale attrauersauano tra vistofi, e belli albereti, cignali, & altre forti di fiere, che no poterono distinguer bene, per la gran distanza, dalla quale si vedeuano; sopra tutti lodano vna fontana, che da certialti monti si precipita nelmare per varij canali, che fanno vna affai grata vista, le cui acque sono affai buone, e dolci; qui viddero gran quanrità di lupi, e maggiore di pesci, che petcorno in grande abbondanza, come dicessimo a suo luogo. Finalmente restorno tanto innamorati dell'Isola per le buone qualità, che subito alle porte, vid deroin quella, che dice la laiciarono di assai mala voglia, perche il tempo li sollecitaua; non dubito, che questa stanza farebbe stata assai piaceuole, perche il suo temperamento, e proprietà saranno assai simili a quelle di Valparadiso, e di S. Giacomo, peresser quasi nella medesima altezza all'Occidente, e non lascieranno d'habitarsi quest'Isole col tempo, quando spronati i Spagnoli, c'hanno popolato la terraferma con il gran numero di gente, ch'ogni giotno si và aumentando in. quella, si trouino obligati ad escire tuori a trouar altro esalo. Per adesso solamenre vanno di quando in quando a pescare, per mandare al Perul'abbondanza de pesci, ch'iui più ch'in altra parte trouano,

Dell'altra armata de gl'Olandesi; il Generale della quale su Giorgio Spilbergio, riseriscono i medesimi Autori, ch'arriua-rono all'Isola della Moccia, la costa Set-

tentrionale della quale trouarono piana, e bassa, e l'Australe circondata di scogli, saltarono in terra, e l'accoglieza, e carezze, che trouarono in quella fatta loro da gl'Indiani, ch'in quella habitanano, che sono assai nobili, e d'assai buon naturale, è argomento della fertilità, e bontà di quest'Isola, doue essendosi rinfrescata. l'armata assaia sua sodisfattione si prouidde di tant'abbondanza di castrati, che ve ne sono iui assai grandi, & assai buoni, di galline, oua, caccia, e. frutti della terra, con questo hauedo festeggiato gl'Oladesi, gl'Indiani, quali furono menati a vedere i loro vascelli, e mostrata la loro artiglieria, e la soldatesca posta in ordine, dando loro delle cose d'Europa, cappelli, arme, vestiti, & altre cose di stima appresso di essi surono ricondotti in terra, facendo loro vna faluareale: vltimamete l'Indiani fecero segno cole mani, perche ritornal, sero alle loro naui, e si partissero, comefecero.

Fù differente l'accoglienza, che hebbero nell'Isola di S. Maria, done saltando in terra il Vicealmirante, inuitato con altri de' suoi da gl'Indiani a magnare, stando già per sedere intavola, quei delle naui viddero, che sopra loro veniua vn grand'elercito, e fubito l'auuisarono, & hebbero tempo di ritirarsi al porto, & imbarcarli, come fecero, essendosi proueduti di cinqueceuto castrati, & aleres delitie, perchel'Isola è assai fertile di pane, legumi, galline, oua, pesci, & altre sorti di cose:è quest'Isola di buono, e grato teperame nto, è discosta dalla Concett ione. sessantacinque miglia verso mezzo giorno in trentasette gradi, e venti minuti, e: d'Aranco è solamente quindici miglia, per il cha han detto alcuni, ch'anticamente par che quest'Isola fosse stata contigua. con la terra ferma, e che col tepo s'ap riflequella bocca, che la divide dal gran seno d'Arauco,

Dell'altre Isole sino allo stretto v'è poco che dire in particolare, mentre Nostro signore non è stato sernito, che siano habitate da Spagnuoli, e che conquelli entri la sede per la salute di tant'anime, quante in quelle periscono che con quest'occassone si potrebbono sape-

re le proprietà di ciascuna, e trà tante non mancaranno di esserui cose assai notabili: solo sappiamo sin'hora, che nella nauigarione, che Pietro Sarmiento sece dal Perù à Spagna mandato dal Vicerè per castigare Fracesco Draque per l'ardire ch'hebbe di entrare, & infertare quelle coste, andando alla volta di Magaglianes, prima d'arrivare a quello incontrarono vn grande Arcipelago, done contarono incinquanta gradi ottanta Isole, alle quali pose i suoi nomi, pigliando possessionedi esse in nome del suo Re. e dopò in cinquant' vno grado, e mezzo, incontrarono altre, nelle quali fece l'istesso. Parimente si sà, che nel medesimo stretto vi sono molte Isole come si vede nelle na nigationi, che da lui sono state fatte, particolarmente per l'accennata di Giorgio Spilbergio che farà mentione d'alcune quando parlaremo del medesimo stretto.

#### CAPITOLO II.

Della Terra del Fuoco.

A terra del fuoco tanto nominata ne, Mappa, relationi, e notitie ch' habbiamo dello stretto di Magaglianes ha ingannato molti col luo nome, giudicando, che se li fosse posto per alcuni volcani, o suochi, che da quella mandassero fuori; e non è cosi, perche l'etimologia di questo nome non ha hauutoaltro fondamento, che l'hauer veduto in quella i primi, che per quelto stretto passarono molti fumi, e suochi fatti dalla gran gente ch'ini habita, e per questo cominciarono a chiamarla. terra del fuoco: parimente la sua granmole, estesa larghezza su cagione di vn' altro inganno maggiore, che fu lo sti marla terra ferma, del quale col tempo turno difingannati, come vederemo più innanzi. Questa terra dunque chiama ta delfuoco, è quella che essendo nel lato Australe dello stretto di Magaglianes stendendosi con luidall'una sino all'altra bocca si và allargando in buona proportione verso il polo sino alla punta del Saluatore, ch'altri chiamano capo d'Hoorn, per spatio più di sei cento cinquanta mi-

Iglia dall'iOriente a Ponente. & anticamente prima che si scoprisse lo stretto di San Vincenzo che chiamano del Maire non ritrouando il fine dalla parte del Sur; pensosii che continuasse con qualch'altra terra Australe, che s'vnisse con la nueua Guinea, o con l'Isole di Salomone, cosi lo suppone Abramo Ortelio nel suo mappa: però dopò che si scoprì l'altro stretto di S. Vincenzo, del quale dopò parlaremo, c'han cauato da questo dubio quei che sono entrati per il mare del Sur; tragl'altrifecero demonstratione, che la rerra del fuoco non è continua con nessur altra, le due Carabele che l'anno 1618. il Re comandò si mettesserò in ordine, perche andassero a riconoscere il nuouo stretto di S. Vincenzo, che diceuano hauer scouerto Giacomo Lemaire, e fu dato il carico di quelle al Capitan Don Gio uanni de More.

Partirono queste Carabele da Lisboa nel mese di Ottobre 1618. & essendo arriuate alla bocca Orientale dello stretto di Magaglianes lasciandolo da vna parte scorsero tutta quella costa senza scoprir in tutra quella nessuna bocca sino a quella che cercauano del Maire; la quale passarono in meno d'vn giorno, e nauigando il Sur, e dopò à Ponente andorno circondando la terra del fuoco, sinche hauendola circondata tornando al Norte arrinarono alla bocca Occidetale dello stretto di Magaglianes, per doue entrarono, e lo passarono, si che trouandosi nel mar di Norte alla bocca Orietale del detto firetto, donde haueuano cominciato il circolo fecero manisesta dimostratione, che la terra del fuoco contenuta dentro diquello era Isola diuisa, e separata da qualsiuoglia altra, come s'haueua pensato: fece euidente demonstratione dell'istesso D. Riccardo Aquinas Caualiero Inglese, essendo passaro per questo medesimo stret to, e discorso quarantacinque giorni verso il Sur, doue non troud nessuna terra. contiguad quella del fuoco, se non molti Isole, come loriferisce Antonio d'Herrera nel capo 27. della descrittione dell'Indie Occidentali. 3 geni

Altripure han fatto questa medesima esperienza quando sbattuti da qualche.

tempesta si sono trouati costretti a correrfortuna al Polo. Vno tra gl'altri fu Francesco Drache, il quale essendo passato per lo stretto di Magaglianes alli sei di Settembre del 1572, e ritrouandosi alli sette in vn grado dello stretto l'allontanò da quello vna tempesta mille miglia, verso il Sur, doue ritirandosi in vn porto di vna diquell' Isole, che trouò in quel sito, auuerti, ch'essendo il Sole in otto gradi del Tropico di Capricorno verso il giorno tanto lungo, che non restauano della notte altro che due hore, conclude na ch' arrivando il Sole all' istesso Tropico, sarebbe vn perpetuo giorno di venti quattro hore senza, che vi fosse ne pur vn lora di notte; l'istesso esperimento due anni fa l'armata del generale Henrico Brum, perche essendo passato per lo stretto nel mese d'Aprile surono costretti dal rigore del tépo a correre fino a settatadue gradi d'altezza, done si ritirarono all'Isola di S. Bernardo, che essi chiamarono Barnauelte; & essendo già nel principio dell' inuerno non haueuano più, che tre hore digiorno, di maniera che auanzandosi più il rempo saranno minori li giorni, sin che nel mese di Giugno quando il Sole è più lontano da quell'emisfero arriuarà a serrarsi la notte in modo, che è continuata senza vedersi per molti giorni, o per dir meglio notti, il Sole per questo, e per i grandirigori di freddi, neue, gragnuole, e tempeste che cominciavano già ad esperimentare, non ardirono disuernare in quell'Isola come desiderauano; e così essendo stati in quella quattordici giorni, leuarono l'ancore, e facendo vela andorno alla volta del Cile! verso Norte, però essendo il tempo tanto'innanzi, & hauendo il vento di prora (perche come h abbiamo detto a suo luogo regnano in quelle parti li Norti l'inuerno) tardarono vn mese solamente per montare vna punta di terra, e nel contrasto perderono l'vrca, nella quale portauano la sua maggior prouissone.

Questo in quanto all' Isole, che vanno costeggiando il Regno del Cile, sin che sia passato lo stretto, e terra del suoco, che sono quelle ch'appartegono al silo di questa Relatione; però hauendo accennato

qualche cosa di quelle di Salomone, e nuo ua Guinea, con le quali pensauano anticamente gl' Autori Geografi che si continuaua la terra del fuoco; sarebbe bene dire qualche cofa' di quelle, perche cosi meglio s'intenda, e si dichiari questa materia. e quel che trouo di quelle in quei eh' hanno scritto historie dell' Indie, particolarmente in Antonio di Herrera, donde lo pigliarono Giouanni, e Theodoro de Bry, è, che quelle della Nueua Guinea si itendono da vn grado d'altezza, ò poco più nella parte Aultrale del polo Antartico nouecento miglia verso l'Oriente, allargandosi sino al quinto, ò selto grado doue si trouano l'vitime, e l'estreme, fiche conforme al conto vengono a cadere all' Occidente di Paità. 300 500

L'Isole di Salomone cadono all'Occidente del Perù, e le loro coste sono quattro mila miglia, e si stendono tra i gradi sette, e dodeci, e sono discoste dalla città de'Rèquasisfette mila cinquecento miglia, sono assai in numero, e di buona grandezza, sono le più principali diciotto il circuito, delle quali è di mille, e cinque cento, di mille, di cinquecento, & altre didoi cento cinquanta, altre di meno miglia, trale quali, & il Perù, verso la parte del Cile si troua vn'altr'Isola, che chiamano di S. Paolo in quindici gradi d'altezza, e discosta dalla terra ferma tre mila, è cinquecento miglia : L'armata di Guglielmo Sceuten, hauendo scorso la costa del Cile l'anno 1615. ò 16. dallo stretto arrivando al grado diciotto, pigliò il camino verso l'Occidente, per vedere sescopriuano qualche, terra, ò isole, e. s'incontrarono in vna alli quindici gradi, la quale, conforme al suo computo, eralontana dalle coste del Perù, al quale corrisponde nouecento vinticinque leghe di Germania. Dopò questa, dicono, che scoprirono altre due, che le chiamarono de'Cocchi, per la grande abbondanza, che iui erano di quelli, e che i paesani di quelle beueuano acqua dolce, ch'è dentro d'essi Cocchi, mentre durana, e sinendo, beueuano acqua di mare, per non esseruene altra in tutta l'Isola, e co. me che da bambini erano costumatia beuerla, non lifaceua male. Dicono di più,

che vanno quest' I solani con la maggior, parte del corpo nudi, & il modo di farsi cortefia gl'vni con gl'altri è il darsi alcuni colpi nelle tempie; il che corrisponde a quel che quivsiamo di canarci i cappelli, o berrette: al principio si burlauano de gl'archibugi, fin che viddero cadere vno malamente ferito, con che si disingannarono, vedendo, che era più che strepito quel che cagionauano; l'istesso successe ad altri Indiani nell'America, li quali, non hauendo mai esperimentate questa sorte d'arme, quando arrivava la palla al braccio, o altra parte del corpo, la soffiauano, battendolacon la mano, come chi caccia la poluere, perche non fi persuadeuano, ch'il male veniual dall'archibugio, ne che era tanto, sinche l'esperienza li disingannò, e l'insegnò a mettersi in salno: sono discoste quest'I sole dal Perù mille cinquecento leghe di Germania, che fono maggiori di quelle di Spagna, non però di quelle dell'Indie : altr'llole incontrarono in ventinoue gradi, che forle furono quelle, che chiamarono di Salomone, & alcuni dicono, che ve ne sono altre più in shall'Occidente, & opposto all Cile; chi hauesse curiosità di sapere le particolaritàdi tutte quest'llole, della. loro temperie, habitatori, buone, e male qualità, potrà vederle ne gl'Autori citati, ch'alla distesa le trattano, che per l'intento mio basta hauer accennato quato ho riferito.

### CAPITOLO III.

Delli due Stretti di Magaglianes, e di S. Vincenzo.

plianes chi eternò il suo, per esser stato il primo, che lo scopri, e lo passò. Fù questo il famoso Capitano Portoghese Hernando de Magaglianes, il cui valoroso animo par che, passando i suoi proprij limiti, e consini, s'auuicinò aquei della temerità, e souerchia audacia, esponendosi allo scoprimento d'un canale non conosciuto, e tanto pericoloso, non meno per la sua angusta strettezza, che per la grand'altezza, nella quale stà di

cinquanta quattro gradi, come l'hanno elperimentato quei, che anche dopà aperto il passo l'hanno seguitato. Finalmente passò questo animoso Capitano, cominciando ad entrare per la bocca del mare del Norte alli 7. di Nouembre 1520. & in vinți giorni, che fu felicissimo viaggio entrò nel mar del Sur, hauendo prima suernato nel fiume di San Giuliano, donde aspettò per poter seguitare il fuo viaggio (come lo vederemo trattando dello scoprimento del Cile) per il mare del Norte, e passando di là alle Filippine, l'ammazzarono l'anno seguente del 21. in vna dr quell'Isole, chiamata Matan, doue era andato da quella di Dezebu, a combattere con il suo Re, perche non voleua rendere obedienza all'altro Rè, perche s'era fatto christiano; inuestillo con più coraggio, che forze, e cosi mori, perche i nemici erano molti, & hauendolifatto cadere la celata con un sasso; & feritolo in vna gamba con vn altro, ltendendolo in terra, lidiedero delle lanciate; si che il mondo diede alle sue prodezze, e valore il premio, c'hadaro ad altri d fece gran danno la sua morte allo scoprimento, e conquista di quel nuono mondo, perche non v'è dubio, che se tusse vissuto, hauerebbe scouerto più terre, & Isole.

Per dire le cose più certe di quelto stretto di Magaglianes mi valerò delle notitie, che ci han lasciato quei che sono passatiper quello, perche come teltimodij di vilta sono stati in minor pericolo d'ingannarsi; e nel primo luogo riferisco le relationi giurate, che diedero al Rè in Castiglia quelli, ch'essendo passati dalla Corugna per ordine dell'Imperatore Car lo Quinto nelle sei naui, il Generale delle quali su D. Fra Gargia Giossrè dell'habito dilan Giouanni natiuo della Città Reale: tornarono in Castiglia à dar conto del loro viaggio, e riferirono, che lo detto stretto ha di larghezza cinquecento miglia dal capo delle vndici mila Vergini, che è alla bocca del mar del Norte. sino al capo desiderato, che è alla bocca del Sur, e descriuendo lo stretto dicono che ritrouarono in quello tre tidotti, e senidi trentacinque miglia po-

co più, o meno di diametro dall' vna terra all'altra., le bocche delle quali sono poco di più di due miglia, e mezzo di larghezza, e di lunghezza, la prima di cinque miglia, la seconda di due, la terza, dicono che si stende dentro alcuni monti tanto alti dall'vna, e l'altra banda, che par gareggino con le stelle, & impediscono, che tutto l'anno non penetri il Sole, e cosi quiui patirono grandissimo freddo, perche ordinariamente fioccaua la neue, e non sciogliendosi mai quella per non esseruiil calore del Sole che non penetraua, la viddero che pareua. azurra. Dicono di più, che trouarono la notte di vent'hore, buon' acque, albereti di varie sorti, molta cannella, e che le foglie, e rame de gl'alberi belle verdi, e fresche, brugiauano poste a suoco come se fossero secche; che parimente trouarono molte, e buone pescaggioni, gran numero di balene, alcune sirene, molti pesci grandich'in quel paese si chiamano Tonnine, Marraschi, Bosi, Tiburoni, Mer luzzi, Capre, & assai grandi, gran quanzitadi Sardelle, & Ancione, Telline grof. fe & Ostriche, e molte altre, & asfai diverle sorti dipesci, assai buoni, e sicuri porti quattordici, o quindici braccia fondi, e nel canale principale più di cini quecento, & in nessuna parte sirti: ritronarono affai allegri fiumi, e ruscelli, e viddero che ciascuno de' flussi, e reflussi dell'vno, e l'altro mare ascendono più di ducento cinquanta miglia, e vengo noad vnirsi nelia meta dello stretto, do ne nell'incontrarsi fanno grandissimo strepito, e formidabile fracasso; nulladimenovn Capitano Portoghele, che pal sò questo stretto, mi disse che non erano altro questi flussi; e reflussi, che alcune correnti che durano vn mese, e più conforme i venti, che predominano, e cosi cresce alcune volte il mare in maniera, che ascende assai alto, & altre volte Icema; lasciando in secco assai lunghe, el distese spiaggie, e questa mancanza dene essere tanto in fretta, che tal volta. restano i nanili; in secco come successe a quello di questo Capitano, che restò come in vn pozzo più di quattro canne, e mezzad'acqua, e fu necessario cauar l'a-

frena per tutto quello spatio, per potere nauigare: trouarono molte altre entrate nello stretto, ma eper mancamento di tempo, e bastimenti non poterono rico. noscerie, perderono vna naue nel capo delle Vergini, e non haueuano ancor entrato per la bocca quando vna tem. pesta li cacciò suori nel siume di Santo Idelfonso, e porto della Croce doue troluarono Aspidi di varij colori, & alcune spietre che haueuano virtù di stagnareil sangue, quel che ho riferito si potrà vedere alla distesa in Antonio de Herrera nel secondo T. Decada 3. lib. 9. fol. 335. e non contradice la Relatione del viaggio di Magaglianes, benche questo faccia più anguste le stretture, perche le stimò poco più d'vn tiro di Moschetto, o come vn tiro di pezzo piccolo di artiglieria, e da vna bocca all'altra stimò sarebbela distanza di cinquecento miglia, e disse che le terre dell'yna, e l'altra parte erano le più belle del mondo.

Questa è sommariamente la Relation ne che fecero al Re que'di quell'armata; altri Autori ho veduto, quali nèconcedono tanti miglia di spatio allo stretto di vn capo all'altro, perche alcuni lo fanno di quattrocento cinquanta miglia, altri di quattrocento, nè fanno tante angustie tanto strette; però a quelli che pare si habbia da dare più credito siano i primi per hauerlo scandagliato tutto con la diligenza, e puntualità che era necelsaria per informare il loro Re della verità come fecero, quello in che tutti gene: ralmente "conuengono, e nelle buone" qualità che raccontano cosi del mare, & Mole di questo stretto, come delle cofte, e terre dell'yna, e l'altra banda; e de i ridotti, è buoni parti che inquelle vi sono per la buona sicurtà de' vascelli: di alcuni in particolare dicono, che sono tanto buoni, che stauano inquelli i vascelli senza timore difesi, e custoditi come in vna cassa.

Fù tra gl'altri assai celebrato da gl'Olandesi il porto vigesimoquinto, che lo chiamarono segnalato, & è tale, così per le sue buone proprietà, che il Generale Giorgio Spilbergio li diede il suo medesimo nome per il buon rinssescamento che in quello rouarono, e per hauer veduto la terra piaceuolissima tutta seminarca di varij frutti vermigli, e pauonazzi
di assai huon sapore: e per maggior allegrezza; e ricreatione vedeuano precipitarsi da alcuni alti monti vn siume di
acque assai soaui, e cristalline, che inasfauano la riuiera di quel porto, e valle.
Oltre questi venticinque porti che contarono sino a questo, non può sare che no
ve ne siano altri nel restante dello stretto
(che sardyn buon terzo sino alla bocca, e
capo desiderato) de in tutti quelli, e
nelle coste intermedie riseriscono hauer
veduto cose marauigliose:

chiamano del Pepe per alcuni alberi che trouarono in quello, quali pure viddero in altre parti di quelle coste, le corteccie, de quali sono d'odore fragrantissimo, & hanno il sapore del pepe, benche più vino, e piccante di quello dell' India Orientale, quando i Nodali passarono per la, colsero qualche quantità di queste corteccie, e raccontano questi Autori, che portandole à Seniglia surono li di tanta stima, che si venderono a

1 292

sedecigiulij la libra:

Riferiscono pure i medesimi Autori, che trouarono alberi di cannella buona da magnarein alcunidi quei luoghi, e nella seconda strettura altri che producono vna certa forte difrutti nerò di fuauissimo gusta, le sapore-: in altre parti viddero bellissimi boschi, & albereti, campi piaceuoli, valli, e pianure grate, e di quando in quando vistosi, & alti monti alcuni conerti di neue, donde scendeuano allegre fontane, e ruscelli, altri co uerti di verdezza di varie forti, scorrendo ad ognipasso per gl'vni, e gli altri varie sorti d'animali di struzzio Montoni, Cerui, & ahri, doue pure trouarono molti, e bellissimi vccelli di varij colori: in altri ne viddero alcuni tanto grandi che misurando vna delle loro ale trouarono, che erallinga più di cinque palmi, & erano tanto mansueti, che veniuano alle naui, e si lasciauano toccare con les mani, e cosi era assai facile il cacciarli, altri vecelli trouarono non inferiori, che li chiamano Oche marine, ciascuna delle quali pelati, e senza intestini pesaua otto libre Castigliane, & erano tanti, charicopriuano il suolo, e perche nonpoteuano volare per esser tanto grandi. n'ammazzarono quanti vollero, non erano cosi facili à pigliare altri vecelli, che qui medesimamente viddero in queste coste bianchi della forma delle palombe, colbecco, e piedi vermigli, & altri di varie sorti, che seruiuano di granticreatione a'nauiganti' è parimento assai celebrato da gl'Olandesi il porto che chiamarono bellissimo, doue funfabricata la Città di S. Filippo, viddero in quel lo le vestigia di varijcanimali, che veniuano a bere dell'acque cristalline delle fontane, e ruscelli; che li corrono; palsata la terza strettura si vede vn'altto famoso, & assai buon porto, che chiema-, no delle conchiglie, per la grande abbondanza, che iui è d'Ostriche tanto buone, che dando fondo vn' armaca sua di sa trattennero alcuni giorni delitiandoli con magnar quelli, e dissero, che auanzaua. ne molto quelli del loro paese : secero gran prouisione per il viaggio, e passando più innanzi arrivarono al porto che lo chiamano delle Volpi, per esseruene. iui molti, e subito viddero vn bellissimo fiume, che viciua advn famoso porto, al quale vn seruitore dell' Almirante che si chiamaua Abramo diede ilinome, perche morì, e lo lasciarono sepellito iniquello. 4 (1 0000

Non godono di minori buone qualità delle riferite alcune dell' Isole, che si vedono dentro del medesimo canale-dellostretto ne'seni' per doue s'allarga per trentacinque, o quaranta miglia ; tral'altre sono più connsciute quella dissan-Lorezo, esanto Siefano, che peralero nome la chiamarono gl'Olandesi:Barnesaldo e prima di queste vi sono altre 110le falle quali diedero il nome glivecelle che chiamano. Pinguine per la grande abbondanza, che in quelle fi generanon l'altra si chiama de' Santi-Re-i che si vede in vno di quei fiume, che sbocca. in quella costa, & in quella molti Leoni marini; altre si chiamano di Seualdo, pero chiamarsi cosi quello che li scopri, doue parimente si vede gran moltitudine de

gli vecelli Pinguine, e moltissime Balene, 1 passara la seconda gola, o strettura dello itretto si vedono altre tre Isole: la prima assai grande, che chiamano de gl'Angeli; visono in quella molti vecelli riferiti di sopra: la seconda de Patagonio Giganti, perquei che viddero in quella; e la terza Teltacea, non sò done pigliarono l'etimologia di questo nome, le non sosse per hauer' iui trouata!'abbondanza delle conchiglie del mare, delle quali ho vedute in altre parti impetrire le spiaggie:più innanzis'incontrano vicino al porto delle conchiglie altre otto Isole, e poco prima allo sboccare del mare del Sursi vedono molte altre Isole, che deuono essere assai piccole, perche per quelle parti vi è per 

Desiderarebbe alcuno sapere, se oltre alla bocca di questo canale di Magaglia nes ve ne sia altra; per la quale postano passare le naui del Mar di Norte a quello dal Sur? intorno a che affermano quei dell'armata di Giorgio Spilbergio, dicendo che v'è per il promontorio che chiamarono pronunaere, extell'illesto: parere sono alcuni Inglesi, c'hanno nauigato quel mare; e citano dalla parte loro il Padre Gioseppe d'Acosta della moltras Compagnia nell'Historia dell' India Orientale tra dotta da Gio. Hugon lintoscotano c. 10. inf fine, come si potra vedere ne citati Giouanni, e Theodoro de Bry; qualiaggiungono, che conuengono in questa medesima opinione altri Autori; e che quei dell'armata riferita di Spilbergio prima di arriuare all'vitima strettura; viddero che questo canale daua il passo alle nani per la costa Settentrionale, ma che non entrarono per quello di Magaglianes; e douerte agiutar pure a lasciarlo advalato, e non far esperienza del fine; doue termina, il timore ch'hebbero del grandi impero; col quale s'incontrauano insquello l'vne onde con l'altre, in modo che pareua bolliffe'il Mare: Dan House grands both man

Questo è quello ch'ho trouato negl' Autori intorno a quest'opinione, che danno per falle, tutte l'altre, & i medesimi Giouanni, e Theodoro de Bry ; dicono che non v'è cosa più certa della contratia, perchenè i Spagnuosi, nè i suoi Olandesi han

veduto questo secondo canale; anzi han fatto esperienza che tutta la terra del suoco, che è al lato dello stretto, e canale di Magaglianes, è vna Isola continuata, e lo prouano con la nauigatione de' Nodali; mandatidal Re Nostro Signore a posta per riconoscere lo stretto di San Vincenzo, i quali come sopra viddimo circondarono tutta quest' Isola del fuoco, senza. trouare in tutta quella più bocche, nè più entrate, nè vscite, che le due di Magaglianes, e San Vincenzo; però benche fia cosi, & io lo tengo per cetto, nulladime : no non contradice l'opinione, e parere di Spilbergio, perche questo non dice ch'il canale, che vidde nello stretto, su dalla parte Australe, ma dalla Settentrionale; che mira al Cile, e cosi, benehe sia chiaro, che la terra del fubco che è la parte Au. strale, sia vn' Mola continuata, e per queito non habbia vicita al mare per quel lato non per questo 'si roglie che l'habbia per il Settentrionale : lasciamo ch'il tem? po verifichi quetto, è diciamo qualche cofa dello stretto di S. Vincenzo, che è la seconda vscita del mare di Norte a quellode! Sur, - \_ / . . . entropy of the second of the s

## CAPITOLO IV. TO APITOLO IV.

Seguita la medesima materia, e si tratta.

dell'otilità del commercio del Gile

con le Filippine.

anno 1619, mandò il Re Nostro Signore nel mele di Ottobre le due carauele, che dissi sopra a riconoscere questo strecto di San Vincenzo, per a che in questo tempo arriuò la fama a Spagna, che Giacomo le Maire l'haueua 1002 uerto, & essendo arrivato al seno di San Gregorio, che è vicino all'entrata Orient tale dello stretto di Magaglianes, ochauendo corso tutta quella costa re veduto in quelle huomini come gigantif ch'alme? no erano più alti dalla cesta in su de gl'Europei, & essendo stati rice unti da quelli co dimonstrationi di beneuolenza, e cortesia, e trafficato, e cambiato per cortel li, forbici; e varie droghe di Europa l'oro di quella terra passarono costeggiando lall'Oriente, à Lebeccio la terra del suoco;

finche arrivarono alla bocca del nuouo firetto, che cercauano, che chiamarono di San Vincenzo; e prima di entrare per quella passarono alla larga, costeggiando quella terra, noua mente scouerta, lasciando la sempre a man destra nel camino all'Oriente, e maestro per doue quella si stende.

Nauigarono fino a centocinquanta miglia, e non hauendo scouerto in tutte quelle ne per quanto arriuaua più inannzi la vista altra apertura, o vscita al mare, se ne ritornarono a quella di San Vincenzo, & entrando per quella la passarono inmen ch'vn giorno, perche non è più lunga che trentacinque miglia entrati nel mar del Sur, seguitarono costeggiando la medefimaterra verlo l'Oriente, e tenendo sino à centocinquanta altri miglia ; e vedendo che tutta era terra continua, e da quella parte serrata di monti, non ardirono passar più innanzi, perche cominciauano a mancare le vettouaglie, e cosi giudicando che questa terra, s'andaua. scendendo verso l'Oriente più in là del capo di Buona speranza, se ne citornarono: e nauigando fino alla bocca Occidentale dello stretto di Magaglianes, entrarono per quella, & vscirono al mar di Norte, eritornarono a Spagna, a render conto di quel che haueuano veduto, hauendo hauuto assai selice viaggio, senza morte, nè infermità di nessuno, perche tutto quel paese è assai connaturale a gl'Europei, che si allenano in terre fredde, per il che comandò il Re, che subito s'apparecchialsero otto naui, che per questo camino portassero alle Filippine soccorso di soldati, artiglieria, e farti, e si determinò si facesse dila innanzi questo viaggio, per esfer più breue, più facile, e di minor spesa, e pericoli. Cosi gl'e l'assicurarono al Re Pietro Michele de Cardoel, e gl'altri Piloti, cheper questo viaggio surono eletti; quali s'obligarono, tolto che non hauessero qualche itraordinario successo, o disgratia a mettersi nelle Filippine, e Malucche dentro di otto, o noue mesi, perche passato lo stretto di Magaglianes, se il venti, e le correnti l'hauessero fauorito sperauano d'arrivare dal Cile alle sudette Isole dentro di due mesi, perche vscendo dalle coste di Cile, non v'è necessità come communemente succede in altre nauigationi d'aspettare a farle in tali, e tali tempidell'anno, perche come si può fare dentro de'Tropici, doue non v'è timore d'Inuerno, si può nauigare in qualsiuogliatempo dell'anno.

Aggiungono gl'Autori Olandesi sopra citati quelte parole, arrivando a quelto punto (veramente, è questa vna cosa. digrandissima commodità al genere humano, mettersi in tanto breue tempo da Europain quest'Isole con tanta intiera salute, e forze de'passaggieri : essendo. che hauendo da farsi questo viaggio per il capo di Buona speranza fa dibisogno, andar osseruando i venti, e la varietà de' tempi, perche non sono tutti a proposito, nè fauoreuoli, anzi alcuni tanto contrarij ch' impediscono il passaggio, e costfuole durare quattordici, quindici, sedici', e più mesi; oltre a questo sono annelse a questa nauigatione, separate le tem-, peste tante infermità ch'in quella si contraggono, che taluolta non, si finisce senza hauer buttato nel mare la terza parte, o la metà de'passaggeri, come successe a Gerardo Reinse, perche spese sedeci mesi sino a Batan, donde sono anche tanto discoste le Filippine, essendo morta più della quarta parte della sua. gente: Adriano Tueteri vi pose dicinoue. mesi sino al medesimo Batan, nel qual, camino morirono solamente nella nauco Vlifinga cento sessanta tre, essendouene ducento; & i pochi che restarono, erano tanto infermi che a pena potenano servirealla Naue; e l'istesso successe all' altre tre naui di quest' armata, & all' altra chiamata Aquila, che parti da Zelan-; da; & alla concordia che parti da Alsterodam, & ad altre, essendo tanto facile. quest'altra nauigatione, che in cinque mesi possono arriuare da Europa a Cile, & al Perù, & in otto alle Malucche, può; seruire d'esempio la Naue Concordia, che facendo questo viaggio, arrivò alle Malucche, senza che li morisse ne pur; vno:) sin qui questi Autori Olandesi, li qualife hanno sufficientemente prouato il loro intento con quel ch'habbiamo detlto, e fatto dimostratione, che li torpa più coto andare alla sua Batauia per lo stretto di Magaglianes, quanto maggiormente, e più efficacemente persuadono alli Spagnuoli che trafficano col Perù, e Cile?perche la distanza è assai minore, e per quelli ch'hauerebbono da passare alle Filippine si vede yn tanto chiaro yantaggio, come è hauere in tutta la costa del Cile (quando non volessero arrivare al Perù) tanti porti per rinfrescarsi, quali non ha l'Olandese, nè era poca commodità, nè acquisto il potere barattare in questi porti le mercantie, che portauano da Spagna, con i frutti del paese, de' quali ve ne è tanto mancamento nelle Filippine, e quasi in. tutte quelle parti dell'Oriente.

Atueti importaua questo commercio, a quei di Spagna, perche senza tanti peri+ coli della vita, che esperimentano ne'porti di Cartagena, Panama, e Portobelo, hauerebbono più certo il guadagno delle specie delle cose, che si portano da Europa all'Indie, al Cile, & al Perù, perche hauerebbono le cose di Spagna a più buonprezzo, che portandosele per terra ferma, perche sarebbono al doppio, & anche tre volte dupplicate meno le spese, e per vn altra parte potrebbono meglio spacciare ifrutti della terra, per le naui del Perù potrebbono caricare, grano, oglio, e vino, e se non volessero scendere tanto in giù; poteuano pigliar tutte queste cose dal Cile con più abbondanza, & a più minor, prezzo, e particolarmente, le sarte, il rame, le cordonane, le mandorle, & altre cose propried' Europa, che non sono altroue, che nel Cile; si che si vede chiaro, quanto importaua questo alle Filippine, perche tanto facilmente erano founenute con cose, che sono tanto importanti per la vita humana, e delle quali hanno tanta mancanza.

Ne per questo riceueua nessun detrimento il commercio d'Europa con la nuoua Spagna, e l'altre terre, alle quali prouede di vino, oglio, & altri de'suoi frutti, perche non hauendone dette terre, nè potendoseli portare dal Cile, nè dal Perù, con la commodità, che si possono portare da Spagna, bisogna che sempre da quella si parti, si cauarebbe solamente meno quello ch'hoggi si porta alle Filip,

pine, maquesto deue esser poco, perche essendo tanto lontane; arrivarebbe assai limitato, e con grandissima spesa quel che portarebbono là, perche, benche sia puì facile portare queste cose sino alla vert Croceche è vno delli porti della nuoua. Spagna, però portarle di là alle Filippine, è di gran spesa, e trauaglio, perche l'han da portare per terra a schiena di bestie otto cento miglia, che v'è dalla vera Croce. sino a Capulco, che è il porto che trauersando per terra li corrisponde nel mare del Sur, per il quale dopò hanno da nauigare per tre mesi, con che, non essendo anche possibile, che vi sia sempre in Acapulco tanto pronto l'imbarco, che nonsia necessario aspettar qualche tempo per apparecchiarlo prima ch' arrivino alle-Filippine, passa tanto tempo, che per forza questi fruttissi guastino, e cosi con l'esperienza si vede quanto poco relta diquesto di profitto, non è cosi portandoli dal Cile, perche in due, o tre mest come dicono gl' Autori sopra citavi nauigando iempre per buon temperamento, e quasi a poppa (perche i Sur che la state regnano in quel mare sono perpetui) possono arrivare a quest'Isole, & arriuare i frutti senza che riccuino nessun. danno, e le sarte più intiere, e di più durata, perche mentre tutte queste cose stanno meno tempo nel mare patiscono meno; & assolutamente a chi più importa più di tutti questa communicatione, e commercio, è il Regno del Cile, perche per questa strada si darebbe qualche spaccio alle sue raccolte, e si popolaria. di più gente, il che sarebbe di più prontto, e si paleserebbe più la sua gran tertilità.

Due cose si sono attrauersate à questi intenti, perche non habbiano caminato innanzi, la prima, la dissicoltà di passare lo stretto di Magaglianes, perche essendo intanta altezza non si può passare se non in certi mesi dell'anno, e non arriuando a buon tempo si mettono a pericolo de perdersi, come de satto si sono perse alcune armate, che riferirò nel capo seguente, benche altre sono passate assai bene, & arriuando si, e passando si a suoi tempi non è tanto considerabi-

le il pericolo, particolarmente, hauendo tanti, e tanti buoni ripari, e raccoglimenti per le naui, come habbiamo veduto.

Il secondo contrastamento, che questo intento ha hauuto è l'istesso di tantij anni, che tiene serrato il porto di Buonaire, il commercio del quale era di tanta importanza al patrimonio Reale per maggior comodità, esparmio dell'argento, che si porta dal Perù a Spagna)& è l'eslersi cominciata la corrispondenza dell'i vna, el'altra parte per la terra ferma, & essere tanto seguitata quella carriera, benche veggano con gl'occhi le spese che si tanno per il porto, e condotta di questo argento, essendo necessario tenere due armate tanto poderose, vna nel mar del Sur, & vn' altra in quel di Norte, solamente per quest'effetto con tanto dispendio delle vite de' Spagnuoli, come s'ha esperimentato; poiche solamente nello Spedale di Panamapassando io per la, mi dissero, che l'anno 1630, quattordici mila furono sepelliti; quanti saranno stati ne gl'altri, & in quelli di Portobello, che èstato sepoltura di Europei, & in quelli di Cartagena che sono i porti, da' i quali si traffica da un mare all'altro; nulladimeno con tuttiquesti manifesti danni si continua questo camino per conservare le Città fondate in questi porti, e coste, auuengache con vna sola armata, in as. sai meno tempo e con minor spesa si potrebbe conseguire l'istesso effetto di portar l'argento a Spagna, & anche conmaggior sicurezza del mare, perche per quel camino haueranno sempre i Galeoni buon fondo senza il timore ch'hanno per l'altro di Carragena all'Hauana, doue in molti giorni non si può dar pasto senza lo scandaglio nella mano, misurando a braccia quel che richiedano le naui per non dare in tanti scogli, che in quel mar visono, e nel canale di Bahama cheè più innanzi, e sopra ogni cosa non correrebbono tanto pericolo le vite de' soldati, e passaggieri, perche in Buonaire prouano assai bene i Spagnuoli per esser giànella zona temperata, che corrisponde a quella d'Europa

Per quelta medesima causa non si prat-

tica la nauigatione alle Filippine per Cile, con tutto che tanto importi a tutti come sopra dissimo, perche incaminandosi vna volta il corso delle cose per vna. strada, è difficultoso il lasciarlo per vn'altra; benche sia migliore; non seguito più questo discorso, perche tocca alla raggione di stato, e gouerno, che non sa al mio proposito, potrà essere ch' il tempo accommodiogni cosa, e che i medesimi del Cile per spacciare i suoi frutti, s'animino ad imprendere questo viaggio, il forte sarebbe incominciare, perche l'vtilità dell' vna, e l'altra parte sono tali, che cominciate a prouare spianeranno la strada in modo, che facendosi più samiliaro quelcommercio, creschilaricchezza di quei Regni sino al farsi assai potenti, perche pigliando dal Cile i frutti, che mancano alle Filippine, potranno in cambio ritornare al Messico, al Perù, & al medesimo Cile quei della Cina, e Giappone; siche senza cauare nè argento, nè oro dal Cile, nè dal Perù, riserbandoli tutti per Spagna, con i frutti dell'yna, e l'altra parte si può attaccare il commercio inmodo, che in pochi anni si conoschi il miglioramento di quel nuouo mondo, si che crescendo la sua ricchezza s'aumentarà quella del Re, e saranno maggiori i carichi di argento con i Galeoni, e flotta, & il tutto resteraben provisto, & accommodato, e le cose del seruitio di Dio, e del culto divino più avantaggiato.

#### CAPITOLO V.

Dell'armate che si sono perse, & altre che sono passate per lo stretto di Magaglianes.

Ralarmate, che sisono perse nello stretto di Magaglianes vna su quella delle quattro naui, che spedi il Vescouo di Placenza per le Malucche, se quali essendo arrivate conbuon tempo allo stretto, ritrouandosi cento miglia dentro di quello, si seuò vno ponente contrario tanto siero, che non ritrouando modo di voltar in dietro, nè hauendo per doue correre diedero tre di

quel-

quelle in terra, e si perdettero, la gentel però si saluò : la quarta naue hebbe miglior forte, perche correndo fortuna, potè vn'altra volta sboccare nel mar di Nor te, e passata la tempesta; tornando la seconda volta per entrar nello stretto arririuò al luogo doue s'erano perse le compagne, & in quelle riviere troud la gente che s'era faluata in terra, la quale vedendo la naue cominciò a far segni, e gridare a quei che grano dentro, pregandoli, che la riceuesse dentro ma essi scoppiado loro i cuori di dolore, per non poter soccorrere i suoi compagni, & amici, risposero: che volete che facciamo? non è possibile che vi diamo la mano, nè vi soccorriamo, che le vettouaglie che ci sono rimaste sonotanto poche, che possiamo temere, ne forte non sufficient nobis, & vobis: e cosi tutti perjamo; non poterono foggiungere le seconde parole dell'euangelio: ite ad vendentes: per ritrouarsi in quei deserti, douc-nè v'erano, ne altro ricorfo, che mandar voci, e sospiri al Cielo, accompagnatidi lagrime inconsolabili, gridi che sarebbono bastare à muouere le dure pietre; e senza poter far altro lasciandoti, riempiendo l'aria di gridi, e di lamenti scorrendo per quelle spiaggie dall' yna a l'altra parte seguitarono il loro viaggio trafitti dal dolore, e dalla pena. dinon potere dar loro soccorso: sono queste disgratie, e fortune del mare che s'incontrano in quello ad ogni passo.

Che cosa se ne sia fatto di questi huomini, nonse ne ha sin' adesso certezza, solamente visono notitie communemente ticenute che dentro la tetra del Cile verso lo stretto vi sia vna natione che la chiamano i Cefari, allo scoptimento della. quale Don Geronimo Luigi de Cabrera Gouernatore 28. o 29. anni se ne vsci con vn buon esercito fatto a sue spese, come fopra lo dissimo, dicendo la causa, per la quale questa diligenza non sorti: si tiene per cosà assai probabile, che questi Cesari siano originati da questi Spagnuoli, che da quelto naufragio si saluarono, così stimano alcuni, perche puol'essere che vedendosi persi entrassero dentro terra, & apparentando con qualche Natione di Indiani di quelli, ch' iui sono, siano andati moltiplicando in modo, che si habbiano fatti a sentire dalle Nationi vicine, e da queste siano passate all'altre le notitie che sempre si sono sparse più viue ch'in quel luogo vi sia gente Europea, chechiamano Cesari.

Soggiungono ancora che si siano sentite campane, e che habbiano Città formate, nelle quali habitano; però non si sà cosa di certo, e con chiarezza. Vn Caualiere nato in Ciloe ch'e stato Maestro di Campo in quella. Pronincia, mi diede vnarelatione scritta di varie notitie, che dentro terra vi fiano assai numerosi popoli, & in quelli molta ricchezza d'oro e de fatto sono andati molte volte a cercarli, benche con poca fortuna, o perefser loro mancate le vertouaglie, o per altri accidenti, che col tempo quando Dio Nostro Signore sarafernito si anderanno superando: vitimamente adesso ho lettere, con le quali m'autifano ch'il Padre Geronimo di Montemaior Missionante Apostolico di quel Arcipelago di Cilo, entrò nella terra terma col Capitano Nauarro che è assai valoroso, e di gian fama in quella terra, & anche altri Spagnuoli, scoprirono alcune nationi, che stimano siano questi Cesari, perche sono gente assai bianca, e rossa, ben disposta, e di buon aspetto, e che nella loro dispositione, gentili forme mostrano di essere huomini di gran valore, e che hauenano menato seco alcuni di quelli per pigliar lingua di quel che tanto si desidera sapere, non. scrisse altro questo Padre althora, non hauendoglielo permesso la naue che staua. per partire, e non andando questa nane, se non vna volta l'anno a questa Prouincia, si rimesse all' anno seguente l'aunisare più distintamente le particolarità di questa natione; la sua origine, e descendenza, e con questo habbiamo accennato quel che per adesso si può dire di questageneratione de' Cesari; quale è probabile che descendano da questa gente ch' habbiamo detto si sia saluata dal naufragiodell' armata.riferita, se non e che fofsero originati da alcun' altra de gl' Olandesi, ch'habbiano patito in quel luogo la medesima fortuna: il color bianco, e rosso diquesta gente, & il parlar d'una lingua,

gua, che nessuno di quei ch' andorno a scoprirli poterono intenderla, par che facciano probabile questo secondo; e può parimente essere, che sia l'vno, e l'altro; che questa natione sia originata da Fiammenghi ch' apparentarono con Indiani, e che vi siano di questi Spagnuoli ch' habbiamo detto, presto si saprà la chiarezza, e verità del tutto se piacerà a Dio, e con questo ritorno a seguitare la mia narratione.

La seconda armata, che s'è persa nel passare lo stretto, è quella che parti da Spagna 21. o 22. anni sono, sotto la condotta del Generale D. Indico de Ayala, Caualiere di gran sorte, e valore; il quale essendo andato dal Cile a Spagna, & hauendo negotiato con Sua Maesta per ils foccorso della gente che li diede, perche la passasse a quel Regno per lo Bretto di Magaglianes, senza pigliar porto in altra parte; volendo entrare in quello si perse con tutta la gente in maniera che sin'hoggi non s'ha saputo niente di nessuno di quelli, che con lui andauano, solamente scampò l'Almirante, che era sotto la condotta di Francesco de Mendaiana; perche hauendo perso di vista la Capitana, separandofi da quella con la forza della tempesta, si lasciò andare con il vento indietro verso il porto di Buonaire, doue sbarcò la sua gente, e la fece passare a Cile per terra, vdij parlare alcuni di quelli soldati, che furono in questo porto, e dauano la colpa al Generale per esfersi messo ad innestire lo stretto, essendo passato tanto in-'nanziil tempo, e che l'haueuano consigliato nel Brasile doue haueua preso porto, che aspettasse li sin che passasse l'Inuerno, e non volle, per non perder la gente in terra, in tanto tempo come bisognaua aspettare, e cosi si perdette. Questi fracassi par ch' habbiano fatto meno pratticabile questo viaggio; al contrario però sappiamo che sono passati molti con meno pericolo, & alcuni con molta felicità: d'otto armate fanno mentione i citati Giouanni, e Teodoro de Bry, che sono passate per questo stretto, tra Spagnuoli, e forastieri; e benche alcuni habbianol patito qualche tempesta, altri nò; e non v'è dubio, che continuandosi questo camino si farebbe ogni giorno più facile, offeruando i tempi, e ritirandosi ne' più rigorosi in tanto, e tanto buoni porti, che vi sono in questo Canale.

#### CAPITOLO VI.

Della Prouincia di Cuyo.

Opò hauer parlato delle due parti di questo Regno del Cile, feguita adesso che diciamo della terra,che contiene le diuerse Prouincie di Cuyo, che sono all'altra parte della Cordigliera all'Oriente, del sito, ampiezza, e lunghezza della quale parlassimo al principio; adesso della sua naturalezza, e proprietà: e cominciando per le male, è cosa di marauiglia vedere, che essendo tanto vicina al Cile, che non v'e nel mezzoaltro, che la Cordigliera neuosa, sia tanto contraria, in alcune delle sue qualità. dissimo già sopra quelle che appartengono alla differenza dell'inuerno, e state dall' vna all'altra parte; adesso habbiamo da aggiungere ch'in quanto al temperamento sono in ogni cosa tanto opposti, che sono totalmente contrarij, perche primieramente i suoi caldi sono eccessiui la state, e cosi per questo come per la moltitudine che vi è dicimici, alcune piccole come quelle di Europa, altre maggiori d'Api non si può dormire la notte nelle camere, onde escono a dormire ne' giardilni, e cortili, odonsi qui molti tuoni, e cadono saette, e vi sono alcuni animali velenosi, benche non tanti quanti in Tucuman, e Paraguay: vi è pure vna certa sorte di zanzane tanto piccole come punte d'achi, e sono quasi impercettibili, non però il loro pungolo, che è cosi piccante, che non si può soffrire, e come che sono tanto piccole, entrano nella barba, e s'attaccano in modo, che non si può liberare dalla molestia che apportano, se non ammazzandole.

Questo è quanto vi è di malo nella terra del Cuyo; diciamo adesso il bene, che è tanto, ch'in molte cose auanza il medesimo Cile, benche sia questo tanto sertile come habbiamo detto, perche le raccolte sono più seconde, li frutti maggiori, &

anchesbin maturires la causa di ciòè ils molto caldo che li fa maturare meglio, e più prestore i questa cetra abbondantissi ma di pane, vino carne, legumi, e d'ogoi force difrutti di Europa; & è affai a proposito per madorle, & oline, si che non viene: a differentiarfi dal Cile, se non nella limpidezza de gl'animali nociui, e veicholice nelli ruoni, epioggie della state, e nel temperamento; benche per riscontro se Cile eccede a Cuyo in quello della fareuCayo eccedora Cile, in quello dell' Inverno perche, benche fa pure molto freddomon con irigori dell'acque, neuis e numbatiche sono in Gile, & in Euro: paganzi igode di alcuni giorni sereni & affairaro è quello, nel quale non si vede il Sole frombrato, e bello nell'Innernol per efferte sue pioggie la stace, e cosi viene affohitamente ad effere temperato.

Nonviè in questa terra pesco del mare, peresser assissiontano dal Sur, e dall'Oceano, però la natura providde d'alcune la cune siche chiamano di Guinadache, doue in grande abbondanza si pescano le trotte soche chiamano di questo nome; che sono assi grandi come l'accie di Seuiglia, però assipiù e senza comparatione migliori, perche no hanno spine, e sono più delicate s'aporose, de assis saluteuoli.

Oltre i fruttidi Europan'ha questa terra altri affai buoni ; lono i più celebrati il primo che chiamano ciagnali, e sono come nocchie, benche si disferentijno che il cibo non stà dentro del guscio, ser non fuori ; l'altro è le guainelle, delle quali anno yn pane souerchiamente dolce, che stucca chi non è assuefatto a magnarlo: si provede di quà tutto il gouerno, di Tucuman, e Buonaire, & il Paraguai di Fichi, Vue passe, Grangte, Melacotogni secche, Mele. Oline, e Vino, del quale ha grade abbondaza, & affai buono, elo portano perquelle pampe (che fono alcune pianure, oue in molte miglia non si suole incontrare ne pir vn'albero, nè vna pietra)con catrette tanto graadi come quelle che qui in Roma s' vsano, delle quali si vnisce vn gran numero per passare consicurezza per alcuni Indiani inimici, che nel camino escono ad affalcarli. D. alcuni anni a questa parte fi sono cominciate a da Potosi quando so mi partij da Cile, perche diceuano, che erano più ricche. L'al metallo rendeua più viste con minor spesa, e trauaglio, per esser la terra abbondante, & esser de miniere in parte piana, doue si può arrivare con carrette, si sono adesso pure trouate miniere d'oro, e mi Termono, che la ricchezza che mostrano è via cosa monstruosa.

Bene è vero ch' in questa materia di miniere importa-molto fare la proua inpoca, o gran quantità, e che il metallo che promette assai quando arrivano a far l'esperienza in quantità non arriva a quel che si sperana, quest'è cosa commune in proue, & esperienze di miniere, e se queste di Cuyo non riescono straordinariamente ricche in modo che l'auanzo nell'veile d'altri guadagni sia assei conosciuto, e confiderabile, non y'attendera gente di fuori a lauorarle, particolarmente di Cile per ihauerne come dicono dentroleikoro portei tante, e di tantochiaro utile i come l'ha mostrato l'esperienza; e con tutto questo non le lauorano per occupare le géte in guadagni più ficuri, & auantaggiati acquisti come sono quei che lasciai notate a suo luogo. orMettero qui vn capitolo d'vna lettera ch'ho riceunto qui in Roma quest'anno (dal P. Giouanni del Pozzo della nostra-Compagnia, persona di gran Religione, e degno di ognifede, ch' hoggi si trouanel Collegio di Mendoza, che è capo delle Provincie di Cuyo, donde dandomi conto delle miniere, che si vanno sco. prendo, dice cosi (quel che qui vi è di nuo no sono gran cose delle miniere, che si van no scopredo, che se è come dicono, sarà la prima cosa del mondo: ve nesono d'oro, che si veggono tra le pietre, & altre di argento, e sono venuti gran lauoratori diminiere da Potosi, che se n'intendono qualidicono enon finiscono di dire gran cofese di san Giacomo va venendo gente per il lauoro di quelle; & il Capitano Lorenzo Soarezi è nominato per Gouernatore maggiore delle Miniere) sinqui il capitolo di questa lettera nella qual conformità, altri mi scriuo.

no: e non v'e dubio, che se comincia a venire gente forastiera in quella terrau, fara vna delle più ricche dell'Indie, perche la sua gran fertilità; e graffezza non ha bisogno d'altro che di gente che la lauori, e confumi, la grande abbon danza delli suoi frutti, e raccolte. coni questo cresceranno le tre Città, che sono fondate in quelle Prouincie, che sono quelle di Mendoza, di fan Giouanni, quella disfan Luigi di Doiola; e Puntu delli Cerui, le quali dalla loro fondatione non sono andate aumentandosi, perche la vicinanza del Cile non l'ha lascia= to crescere, per essersene andati la molti de'suoi cittadini tirati dal miglior tem peramento, & altri vantaggi, che ini sono per passar la vita, e per la ragione generale che vediamo, in altre parti, che muouono a quei d'vn Regno, a viuere nella principale Città che è capo di quello, come lo vediamo in Napoli, & alere parti; però moltiplicandosi i Spagnuoli come si sono sin'adesso aumentati vi faranno genti per tutto, e de fatto ho veduto ch'alcuni di san Giacomo vanno a prender mogli a san Giouanni, e Mendoza, e cominciano a fabricare lile loro case, ne puol esser altrimente, perche Cile fiva stringendo in maniera, che non possono tutti hauere le commoditache defiderano, e cosi bisogna che eschino a procurarse le fuori

Certoè, che quelle di questa Prouin. cia sono assai grandi, & il non parer tali, diniene, perche stà alla vista di Cile, in comparatione del quale pare vn bando, e così tutti lo stimano, & a niuno se li può dare più rigoroso in quel Regno, che mandarlo a Cuyo, perche veramente considerate le proprietà dell'vna, e l'altra parre, v'è gran differenza delli due estremi: però se consideriamo la terra di Cuyo da se sola, senza compararla col Cile non folo è buona, ma auanza a molte altre, doue affai bene stanno queiche nascono, e viuono in quelle, benche non raccoglino quelle cofe che sono in-Cuio, doue la carne e più sostantiale, delitiosa, & oltre a quella di caccia, che ve n'è molta di Lepri, Cerui, Montoni, Pernici, e Francoline, v'è quella di Cahrato, e Vacca in tanta abbondanza e tanto delitiola come qualfiuoglia che ho veduto in altre parti d'Europa, e dell'Indie, quelle di Porco, Galline, Galli d'India, e Paperi sono pure assai buone, e saporose.

I vini sono assai generosi, editanta forza che co'l portarsi per terra più di mille, e cinquecento, e due mila miglia per gl'immensi caldi delle pampe di Tucuman, e Buonaire al passo de'boui co' quali il viaggio dura molti mesi; atriuano senza hauer riceuuto nessun detrimento, e dopo durano quanto vogliano fenza corrompersi, e questo con tanta abbondanza, che prouedono tutto il gouerno, e Prouincie, & arriuano fino al Paraguai, che è altretanto più lontano; già habbiamo detto chelì vi sono i frutti d'Europa meglio di quelli del Cile, parimente il pane è ottimo, assai buono l'oglio, l'Aniso, il Cimino, Lenticchie, Ceci, & altri legumi, gl'ortaggi tanto buoni. & abbondanti, come in qualfioglia. parte, al perce meglio di quello del mare, il Lino, e Canape tanto buono, come quello del Cile, i materiali per fare il sapone, & acconciare le cordonane assai buoni, e tutto il resto necessario per la vita humana non riconosce superiore in nessun'altra parte.

Hor essendo questo cost come in realtà è, & anche più di quel che posso con parole esagerare, che cosa li manca a. questa terra? che gl'oppongono? le Cimice, i Tuoni, la gragnuola, e le saette? qual terta è esente da questi infortunij? perche Cile non l'ha (al quale fece Dio Signor nottro quelto fingolar priuilegio) diremo che la terradi Cuio è mala? nò, perche potressimo dire l'istesso di molte altre doue queste penalità, e fastidij sono communi; e benche la state i caldifiano grandi. in nessuna maniera però passano quei di Tucuman, Buonaire, e Paraguai, e sono minori di quelli del Brasile, e tutte quelle coste di Caracha, Cartagena, Portobello, e Panama, come l'ho esperimentato in alcuni luoghi di questi, & ha per contrapeso assai vicina la neue, perche la Cittàdi Mendoza non lè discosta cinque miglia dalla Cordiglie

T2.

12, douc ve n'etanta. Ne è di minor! consideratione, e stima per riscontro del caldo la buona qualità dell'aria, che è tanto sana, che non fa nessun danno, ne v'è necessità di guardarsi da quella. in qualfinoglia tempo, e cofi d'ordina. rio, escono a dormire di notte ne'giardini senza nessan timore, tolto che non livenga qualche pioggia improuisa, che gl'oblighia pigliar il letto sù le spalle nel miglior tempo del sonno; perche il la Atate sono subitance le proggie; in maniera che essendo il cielo sereno, e chia-To, fubito, e quali repentinamente si rannuuola, e turba, & incomincia a piovere con incredibile furia, ma questa è cosa facile a rimediare, se si vuole; così fi potesse trouar ditela per i Tuoni, e faette. Quelle sono ch'impauriscono più quei di Cile, perche non essendo auuezzi sentire i subi effetti; li pare sentendo dir Cuio, ch'il Cielo cada sopra di loro, e che le cimice, & altri animali schifi, de'quali nella loro terra lono liberi non gl'habbiano da lasciare viuere passando dall'alrra banda della Cordigliera; e cosi non v'è mortificatione come obligare vno del Cile a passare a vinere in Guio, perche oltre le cose dette, la molta neue che cade in quei monti serra il commercio dall'una all'altra parte in maniera ch'in cinque, o sei mesi non passa vna lettera, nè v'è communicatione tra gl'vni, e gli altri, non-essendo la distanza del mezzo più che centocinquanta, o ducento miglia, che è solamente il diametro della Cordigliera: Quel che fa perdere il credito alla Provincia di Cuio è l'essere tanto vicina alla villa del Cile; che effendo più discosto gel'hauerebbono dato miglior nome le buone qualità, delle quali Dio Signor Nostro la doto, le quali poche volte si trouano tutte vnite in vn paele, per buono che sia vn pane se si merte in tauola vnito con vn'altro migliore, epiù bianco, quello già si tiene per malo, e non v'e chi lo voglia, perche è cola naturale, che piaccia più il miglio. re, e che al lato suo comparischi malo, benche non sia tale, queilo che non gl'è 494 ME.

### CAPITOLO VII.

De Confini della Prouincia di Cuio, e particolarmente de gl'Orientali che sono le pampe del fiume dell'argento.

Confini di questa Prouincia di Cuioper la parte dell'Occidente sono Cile, per la parte dell'Oriente sono le Pampe, e'piani del fiume dell'argento; e parte di quelle del gouerno di Tucuman, che scendendosi dilasino a quelle della Rioxa, e terre di San Michele con tutto quello che si comprende sino a Salta, e Giuiny costeggiano per la parte del Norte, e per quella del Surlo stretto di Magaglianes. Quanto questa circonferenza abbraccia sono, pianure sgombrate, e tanto distese che la vista nons troua termine, come s'esperimenta nel mare, e così par che eschi, e tramonti il Sole dentro terra, per la qual cosa dopo esser vscito per vn buon pezzo non illumina, e conseguentemente perde la lu? ce de'suoi raggi prima di perdersi di-vista nel tramontare: il modo commune di viaggiare per queste Pampe è con carrette assai alte, tirate da boui: queste s'accommodano, e cuoprono assai bene, e curiosamente di dentro con canne, e di fuori con cuoi di vacca, lascian. do le sue porte per entrare, & vscire, e le fenestre, perche passi l'aria dall' vna parte all'altra si stende il letto nel suolo della carretta je con gran commodità, e ripolo si viaggia, in maniera, che succede molte volte dormir tutto il giorno, e-trouatsi alla fine di quello passato tutto il trauaglio, e molestia del camino senza hauerlo sentito; perche d'ordinario ficomincia la giornata vna, ò due hore prima di tramontar il Sole, e si camina tutta la notte sino a due ; o tre hore dopofatto giorno, siche alle volte suol'elfer l'istesso suegliarsi, vedere la luce, & il posto doue s'ha da fermare quado il viandante pesaua che douena cominciare a faz re il suo viaggio: non si può negare, che questassa affai gran commodità perche di può al fresco caminare a piedi vna ò

due hore prima di mettersi a letto, e con questo buon principio che si da alla digentione della Cena si và a letto, e con i piedi d'altrisenza nessun pensiero s'arriua al termine con allegrezza, e riposo.

S'aggiunge a questo vn'altro gusto, che è affai grande, & è la caccia, nella quale si va trattenendo il viandante per il camino, per questa si porta qualche cauallodirilpetto, e cani, e nel tempo chi di giorno si viaggia monta a cauallo, 🗅 quali lenza discostarsi dalla strada, s'in contra non con vna, o due lepri, cerui, o montoni, ma con branchi, di più di due cento, e quattrocento, seguitali il cane, e quello a cauallo dierro a lui e come i montoni piccoli non postono seguitare a lungo andare le madri vanno rollandoin dierro, questo qui, queil'al: trolà, & il cacciatore che porta vn ba-Rone nella mano, senza smontare da capallo li va ammizzando, in maniera che in una carriera suole ammizzarne due, e tre, e torna carico di caccia alle carrette, si che senza hauer perso niente dicamino ha con che delitiarsi alla fine di quello, altre volte cacciano le pernicio Francolini, o certi animali detti Quiriquingi, con che van trattenendoli, delitiandos, esacendo illoro viaggio. [e non vi fosse altro-fuori di quel che s'è derro seporrebbe pigliar questo per ricreatione, e trattenimento; però alla. finenone possibile che li manchiil contrapelo delle molestie, che occupano il migliore di quelta vita; è la prima il graqdissimo caldo della state per la qual causa accioche i buoi non si scaldino souerchio, e s'affoghino, fi viaggia di notte; efi ripola, ò per dir megliotsi patisce di giorno, perche d'ordinario fi ferma doue non v'è ne pur vn'albero, all'ombra. del quale si possi stare, nè ve n'è altra fuoridiquella della carretta, e di quella che con essa si fa con qualche riparo d'altra couerta che si mette sopta il suo, gien lo perche entrar dentro, e l'istesso chi va forno doue non si può viuere, questo non è sempre, perche alcune volte si arriua a fiumi affai allegri, alle sponde de' quali visono freschi sambuci, co' quali si mitiga la forza, e rigore del caldo.

La maggior molestia ch' io sentiua in. quelli camini, era il mancamento dell' acqua, che molte volte è necessario quando arriujamo a questi fiumi prouedersi d'essa per altre giornate, doue non ve n'è le non solamente qualcheduna infangata; e yerde, che quiui restò auanzara dalle pioggie, e questa può servire per i boui, e non è poca sorte quando si troua, che. taluolca si trouano queste lacune secche, o dinenute fango, & è necessario radoppiare la giornata, caminando vn' altro tantoad yn'altro posto, done pure è facile non trouarle, si che la bestiame arrabbia impatiente con la forza della sete. Ho veduto in quest'occasioni i boui correre con tutta la furia come indemoniati, perche con l'instinto naturale che Dio Nostro Signore li diede sentono l'acqua dieci, equindici miglia prima d'arrivare, e così non v'è chi possa trattenerli, si fa innanzitutto il branco de'boui, anche quei che stanno sotto il giogo, benche non possino con tanta fretta, s'affretta. no pure, & arrivando con tanto impeto si bustano nell'acqua, che in pochissimo tempo quando con i piedi han mosso il suolo della lacuna, non beuono già acqua, ma loto, e fango. 21.

Quando questo succede in occasione ch'ancor dura l'acqua del finme, che si portaua nelle carrette, è manco male, perche con quella la gente la passa come può; ma quando succede in tempo ch'è finita, allhora sono i veri trauagli, perche, beche li faccja diligeza di madare innanzi qualche persona, che pigli l'acqua più limpida (se pur ve ne è qualcheduna che non stia bollendo di vermi, & altri animaletti) prima ch' arriui la bestiame, e la riuolti, questo è tanto sollecito in arriuare, che non ci lascia godere del pensiero, e diligeza vsataje così ci trouiamo obligati a serrare gl'occhi, turare il naso, & anche distraere l'imaginatione, e sentimenti per poterla bere; nè v'è altro remedio per quest' angustie, se non dal cielo, come l'esperimentai io in vna occasione, nella/ quale trouandocinoiastretti di sete senza poter cosi presto rimediare, perche l'acqua era assai lontana. Restò Dio Nostro Signore seruito dimandarci vna pioggia

vna

vna notte, con la quale riempiendosi molte sosse de v'erano in terra beuessimo tut ti, e la bestiame si sodissece, e secimo prouisione per l'auuenire, ringratiando sua Dinina Maestà per hauerci dato il soccorso in tanta grande angustia, e con la sua

paterna prouidenza ricreati.

Non sarebbe questo tanto gran traua; gliosse in questi camini vi fosse qualche habitatione, che in molte parti vi sono, quei che chiamano lagueyes, che sono alcuni ruscelli, quali, benche in alcuni annisecchinon mandano acqua, canando si ritroua, e non tanto profonda, e se quei deserti fossero habitati da gente, si potrebbono far pozzi con gran facilità, almeno si potrebbe raccogliere l'acquapiouana nelle cisterne come in molte altre parti si fà; però essendo quelle pampe tanto dilatate, che si misurano a migliaia di miglia a chi basta l'animo occuparle? come che il traffico non è così frequente come in altre terre, non si possono mancenere alloggiamenti, nè hosterie, sinche col tempo creschi la gente, e cosi per adesso bisogna per viaggiare portare vna dispensa formata con più, ò meno prouisione come vuole vno trattarsi, ò può,secondo la sua possibiltà, perche in vscire dicasa, non v'è speranza di soccorso, se non di carne di caccia, fino all' arrivo di qualche popolatione, ò Città, e.come queste sono tanto discoste l'vne dall' altre, è necessario pigliar prouisione per quindici giorni, & anche per venti, e trenta, e cosi si camina per questi campi di Cuio, e per quei di Tucuman, e fiume dell'argento, doue per molti miglia non fisuole incontrare collina, nè pur vna pietra, nè vn albero, se non più, e più muchi d'hetbaccie, e per accomodare il magnare, se non ha hauuto prouidenza di portare alcune legna nelle exercite, ò si consumarono quelle che portaua, nonvè altro remedio, che ricorrere allo sterco delle vacche, che suppliscono, benche malamente, al mancamento.

In alcune parti di questa provincia di Cujo visono alcuni boschi vicini a' fiumi, done si tagliano le legna, per le fabriche, e vicino alla Cordigliera vi sono alcuni alberi, che sudano incenso; io ne portai vn poco per mostra in Roma, e mi dissero i spetiali, che era più fino, e pretioso di quello che qui d'ordinario si consuma; nasce pure li l'herba che chiamano Xariglia; che è assai calda, & essicacissima per medicine, come sopra dicessimo, e molte altre, delle quali non ho tanta puntuale, e pronta notitia, per esfer stato assai di passaggio in quel paese, nè mi trouo in luogo doue mi possi valere di quella ch'altri hauranno, che la daranno per historie più stese di questa, nella quale pretendo essere breue: e per quel che s'ha da dire, distesamente basta quel che s'è detto del sito, luogo, suolo, cielo, proprietà, alberi, piante, frutti, metalli, bestiami sontane, fiumi, mare, pesci, & vccelli delle tre parti, nelle quali dividemmo, al principio tutta la giurisdittione ch' appartiene al Regno del Cile, diciamo adesso de' suoi habitatori, che sono gl' Indiani, che l'hanno posseduto.



## TERZO

## De gl'Habitatori del Regno del CILE

#### CAPITOLO I.

De' primi Habitatori dell' America, e della loro Antichità.



A notitia, e conoscimento de' primi habitatori o del Regno del Cile necessariamente depende da quello, che si può ha uere de' primi habitatori dell' America, il che

non è facile verisicare, se valesse, il voto de gl' Indiani Guancas habitatori della Val-Je di Xauya, & hauessero da dar principio a questo capo, senza dubio cominciaria. no, dicendo quel che su tanto certo tras gl' Indiani del Perú prima della notitia della nostra Santa sede, & è, che molti anni prima che vi fossero gl'Inghi, che furono i Re di quei Regni, essendo tutto quel paese habitato digente, vi su vn diluuio (sin qui non dicono male) ma subiro loggiungono, che nelle grotte, e concauità de' monti più alti restarono alcune, che tornarono a popolare la terra, e la medesima traditione hebbero gl' Indiani di Quito in Collao, se questo fosse cosi, ben potrebbono gl'Indiani di Cile attribuirsi l'origine della nuova descendenza di quel nuouo mondo, perche se poteuano preualere alcuni monti contra l'acque del diluuio haueuano da essère quei del loro paese, per essere i più alti che si conoscono; altri Indiani montanari errano meno, dicendo, che nessino si potè saluare ne' monti, perche tuttifurono coperti dall'acqua, ma che in vna barca che fabricarono si saluaronosei; se hauestero detto otto almeno hauerebbono accertato il numero diquei che l'Apostolo S. Pieteo dice, che scamparono le vite con Noè nell'Arca, che per tale effetto fabricò.

Antonio de Herrera nel Tomo terzo dell' Historiagenerale dell' Indie nella 5. decada, par che scusi questi Indiani di que Iti errori, dicendo, che si può credere che vi fosse stato qualche diluuio particolare in quelle parti, al quale essi alludessero, perche tutte le genti di quelle Provinciesi conformano in questo, la: scusa più naturale, e veridicaè, che questi miserabili non hebbero sorte di vedere il capo dell' Esodo, done hanerebbono tronato il difinganno della loto ignoranza, perche come da quello costa. suori delli arca di Noè non restò huomo nè altro viuente in tutta la terra, che non morisse, nè vi su monte tanto alto, quale non superasse l'acqua quindici gombiti, gl'altri Indiani, che parlano de'sei huomini della barcal può essere ch' hauessero haunto da' suoi antenati, e più vicini a Noè qualche notitia della verità, e dell' Historia dell'Arca, e come che sono genti che non vsano libri, perche non sanno leggere; quello che li restò nella memoria, e sapeuano per traditione de Padri a figli andò poco a poco degenerando dalla. puntualità della verità, ch'i primi haueuano saputo; e cosi i loro descendenti più remoti vennero a terminare nello spro posito della barca; con i sei huomini, non curandosi d'inuestigare come eras possibile ch'in vna barchetta tanto debile ch'a pena si può mantenere nell' acqua due, o tre di continuati, potesse quella. gente tanto tempo conferuarfi.

Il modo è quando andassero i descendenti!di Noè à popolare quel nuouo modo, e come s'andasse stendendo laloro generatione fino ad arrivare à quello, e donde traggono la loro origine, e descendenza? è assai dissicile l'accertarlo, perche no sapendo esti scriuere, e per questa cantanon tengono archini come tengono altre

nationi per memoria della posterità, è impossibile ch'habbiano memoria di cole tanto antiche, nelle quali anche suol'essere tanta varietà d'opinioni, e pareri quando si trouano scritture antiche, che danno luce delle cose passate, e de' principij, & origine ch' hebbero. dall' altra parte vediamo, che ne'più dotti, e sauij, che sono itati in Europa, e nell'altre parti diquesto mondo, v'era tanta ignoranza dell' America, che la giudicauano per inhabitabile, come viddimo a suo suogo: hor essendo quello cosi, non era possibile che potessero darci luce del principio ch' essi mai seppero, ò teneuano impossibile; però dopo che si scopriquel nuouo mondo cominciò il discorso humano, a rappresentare le sue imaginationi, dicendo ciascuno quel che indouinaua, non quel che sapeua. Alcuni han detto, alludendo alla sentenza di Platone nel suo Timeo come lo referisce il P. Gioseppe d'Acosta del. la nostra Compagnia nel lib. 1. del nuouoj mondo nel cap.22. che quelle genti passarono da Europa in Africa arriuando prima ad alcune Isole, e di là ad altre sino ad arrivare alla terraferma.

Ad altri li pare ch'han trouato nel libro quarto di Hesdra sufficiente lume per il loro discorso in quelle parole: Et quoniam vidisti eum colligentem ad se aliam multitudinem pacificam, ha sunt decem tribus que captine facte sunt de terra sua in diebus Osea Regis, quem captiuum duxit Salmanaßer Rex Aßyriorum, o transtulit eos trans flumen, & translati sunt in terram aliam, spsi autem sibi dede runt consilium boc, ot derelinquerent mulzitudinem gentsum, & proficiscerentur in olteriorem regionem, obi numquim\_ babitauit genus bumanum, oc. Et vn poco più innanzi. Per introitus autem angustos fluminis Euphratem introierunt; per eam enim regionem erat via multi itiperis anni vnius, & dimidij, &c. Fondati questi Autori in queste parole, & altre co. gerture discorrono, dicendo, che s'intendono in questo testo gl'Indiani dell' America, eche sono descendenti da gl. Hebrei, e tra gl'altri argomenti pretendono prouarlo col modo ch' hanno di vestirsi assai simile a quello de' Giudei; però quest l opinione, e discorso non ha bastantesondamento, come lo proua l'autore sopracitato.

Più possibilità ha quel che l'istesso Autore discorre nel medesimo libro al capo decimonono, doue dice che supposto, che venghiamo tutti da vn medesimo principio, che sù Adamo, e che la propagatione del genere humano dopò il dilumo si sece solamente da gl'huomini che sisaluorno nell'arca di Noè, è probabile, che i primi habitatori dell' America arriuassero in quelle parti non à posta, e con propria industria per il poco vso ch'in quei tempi v'era del modo di nauigar'il golfo come lo persuade nel c. 16, ma buttati da qualche fiera tempesta coforme dicono succedesse dopò nel suo primo scoprimento come vederemo à suo luogo; apporta à questo proposito alcuni essempi di varie naui che contra il viaggio, e camino della loro nauigatione pigliorno porto senza volere in altre parti assairemote, e discoste da quelle che cercanano, il che succede ognigiorno, e non parrà cosa nuoua à quei ch'hanno nauigato, e sanno per esperienza la forzade' venti in quell'Oceano, e l'impeto, col quale spingono le vele, e più quando agintano, esono fauoreuoli le correnti, ch'in queste occasioni si sogliono far viaggi, ch'apportano marauiglia à più prattici, e nonfu malo quello che il Padre Acosta istesso dice, che sece arrivando da Spagna in quindici giorni à vista delle prime Isole, che sono prima di arrivare alla. terra ferma.

Non si può negare che è possibile, che di questa maniera arrivassero all'Indie i primi habitatori di quelle; benche ciò habbia contro di se vna gagliarda instaza. & è quella delle fiere, & animali, tigri, leoni, volpi, & altri di questa sorte, che nonpoterono portarsi in vascelli, per non esfere vtili agl'huomini, anzi assai noceuoli,e cotrarii alla vita di quelli, e loro commodită; se bene potrebbe alcuno à quelto rispondere quelche dice S. Agostino nel lib. 16. de Ciu. Dei cap. 7. sciogliendo questa difficoltà quando la fadel modo, col quale questi animali furono portatiall'Isole?alla quale risponde, dicendo, che potel'cono accostarsi à quelle, o natando, ò per

industria de gl' huomini dediti alla caccia ò che si generassero di suomo dalla terracome Dio li creò alprincipio del mondo, che sarebbe la miglior solutione, se sosse contro esta sa prima la filosofia ch'ha per necessaria la naturale generatione per la propagatione de gl'ammali maggiori, per la prima vita, & estere, de' quali, non è sufficiere la virtu del Sole come è per la generatione de gl'animali impersetti, che si generano dalla corruttione.

Oltre che se Dio come pote l'hauesse cosi disposto, che necessità hanerebbe hauuto di comandar à Noè ch'entrassero nell'Arca tanti paia di animali, & vecelli maschi, e femine, &c. sarebbe statasenza nessun fine questa diligenza, se hauesse disposto di fare vna secoda creatione di que+ Mi viuenti dopò il diluvio; più probabile è la seconda solutione, che quelti animali arriuassero all'Isole natando, e volando gl'vecelli, perche di alcuni di questi sappiamo, che la violenza, eforza del loro volare è tanto grande, che molte volte ha successo vedersi sopra l'antenne delle naui, essendo queste discolte dalla terra gran tratto, e nauigando verso l'Indie si sono vedute le tortore d'Affica sopra le loro poppe, mille, e ducento stadii, che sono quasi ducento miglia dentro mare;e di alcune fiere pure sappiamo; che sogliono perseuerare natando giorni, e notti intiere sino ad arrivare in terra.

Quelle esperienze non si possono negare, che faccino probabile, che le fiere, & vecelli, riempissero l'Hole più vicine alla terra natando per il mare, e volando per l'aria; però non prouano che potessero passare à popolare paesi tanto remothe discosti come sono quei dell'America, perche per passare l'immensità dell'Oceano fono necessarii moltigiorni, e non è possibite, che vi fossero stati animali, nè vecelli ditanta lena, in natare, e volate che potessero durare tata fatica in tato tempo, che bastaste per sarsi lungo camino; per queste, & altre ragioni conchiude nel capo 21. che così gl'huomini, come gl'animali passarono da questa parte del modo all'altra dell'America ò per terra, ò per mare, in vascelli, e viaggio di pochi giorni; perilche fuppone, che queste due parti del mondo sono contigue per qualche lato, ò punta che per quella parte de' Bacagliai, ò per lo stretto di Magaglianes sono vnite, ò discoste assar poco, in maniera che con piccioli legni che sono quelli che in quei tempi antichi si poteuauo vsare potessero senza perdere di vista la terra passare da vna parte all'altra,

Quest'è il parere di quest'Autore il quale in quanto alla terra de' bacagliai non. hasino alla presente giornata altra probabilità che quella di vn ragioneuole discorso, perche ancora non s'è scouerta. quella parte del mondo, ne sm'adesso v'è stato chi ci disinganni, e dichi la verita, e le con il tempo riesce questo, come quel discorso di Magaglianes, che cadde in terra, perche, come habbiamo veduto a suo luogo, già si sa, che l'America per quel lato è totalmente diuisa, e remotissimadi qualsiuoglia altra terra ferma', almeno verso il Sur, doue non s'è vilto le non mare, e più mare, & alcune Isole separaté in quello : vero è, che verso l'Oriente nonsi sà sin'adesso quan to si stenda, e corra quella terra che si vede à facció di quella del fuoco, che cade alla parte Orientale dello liretto di San Vincenzo, che chiamano del maire; può esfere, come pensano alcun, che corra sino al capo di Buona Speranza, e che per quel lato s'aunicini tanto a quella. parte dell'Africa, che potessero passare, gl'huominimpiccole barche, è parimente facile che così per questa parte, come per quella delli Bacagliai stesse più vni. ta ch'adesso vna punta con vn'altra, inmaniera, che fosse più facile il com merciò, e passaggio dall' vna all'altra, e chedopo col tempo habbia il mare rubbato alcuni pezzi di terra, che stauano continuate, o almeno alla vista l'una dell'altra, e poco a poco sia andato magnandole, in maniera che l'habbia diuiso, e separato, come pare che stiano hoggi, nella maniera, che parlando a suo luogo dell' 110la di S. Maria, dissimo s'intendeua ch'anticamente era stata continuata con la. terra ferma d'Aranco, e rompendo il mare per la patte più stretta, la fece Hola: tutti sono discoisi fondati in qualche

probabilità di quel che vediamo, la verirala sa quello che creò, e sostenta questa gente, & animali dell' America, con lupronidenza del quale passarono in quelle partiper gi'altifinide'luoi occultifecreti, alli quali dobbiamo rimettere con veneratione del suo altissimo consiglio, il conoscimento diquello, perche ha permesso che tanti secoli ltesse quella parte del modo tanto oscura senza commercio, nè communicatione con quelto, al quale si compiacque di spargere la sua luce più per tempo; moriui sono quelti per ringratiamenti a'buoni ch' han saputo valersi di quella, e per confusione de' mali, che mezzo giorno sono tanto in tenebre, come se anche fosse adesso notte, e non fosse facto giorno.

Pietro Bercio nella sua Geografia come lo riferilcono Gio.e Theodoro de Bry, canal'antichità de gl' Indiani nell' America da'suoi antichistimiRe, e Signori, e dalle rouine ditanto grandi edificii, e cose memorabili, perche essendo queste co se tante; non si poterono fabricare ch' in vn lungo & immemorabile tempo, aggiuge in particolare, ch' hebbe fama vn. horto d'uno de'Redell' America (che sarebbe di quelli del Perù , perche sempre furono i più ricchi, e potenti, benche in edificii, e grandezzadi corte eccedeua Montezuma, e gl'altri Rèdel Messico suoi anteceffori) diquest'horto dice, che l'herbe diquello, e gl'albericon i suoi cronchi, rami, e toglie della medesima grandezza, e proportione; di quelli che haueuano ne' giardini erano d'oro massiccio, e nel Salone Regio v'era ogni sorte di animali, feutti, di pietre pretiole, alcuni di famosa scultura, & altri di piume di varii colori:

Aggiungono quest'autori nell' vltimo tomo che contiene la decima, vndecima, e duodecima parte dell' opera che gl' Inghi che surono i Re del Perù, surono trattiti i Prencipi della terra i più ricchi, e che haueuano tanta abbondanza d'oro, che non solamente erano di questo metallo tutti i piatti, e vasi nelli quali magnauano, e beueuano i bacili, brocche, tazze, piatti, barattoli, sottocoppe guancere, vasi, & altre galantarie di quest'yso

ma che le tauole, banchi, trabacche, statue, erano d'oro sodo, e massiccio, mol. ti delli quali guadagnarono i Spagnuoli quando conquiltarono quelta terra però atfai più fu quello che celarono, e nascofero gl' Indiani che sin'hoggitengono oc. culto senza volerlo scoprire, perche in. questo sono assai cupi, & incontrastabili, e non è marauiglia, che questi Re si seruissero di tant' oro, essendo Signori di terre, e Regni, che tanto producono, es quando erano tanto amatida' fuoi vassalli, e tanto obediti, e Signori delle loro robbe, che non haueuano questi cosa pretiola, e distima, che non glie la presentale sero, & esti tanto inchinati a telorizzare, che Rimano a grand'honore, e riputatione isuccessori che di nuouo entrauano a gouernare di lasciare aumentato il tesoro che suo Padre haueua lasciato, e non su piccolo argamentó di questo la granricchezza ch' Ataualpa offerle, e diede alli Spagnuoli per la sua libertà come a suo

luogo vederemo.

Tra l'altre gioie ch'hebbero questi poderosissimi Re, celebrano molto, e conragione gl'autori quella catena, o gomena d'oro che fece fare Guaynacapa onceno Re del Perù per le feste del primogenito Guascar herede della sua corona, perche estendo questa tanto grasia, ch' ogni anello era come il polio d'yn huomo comeriferisce Garcilasso Inga, che glie lo disse vn suo Zio Inga, al quale dimandandoglielo, li rispose alzando il braccio, e dicendo (come questo polso) era tanto iunga come due facciate della piazza del Cuzco, che facendo il conto il medelimo Autore che su natino di questa Città dice ch'in tutto saranno trecento cinquanta passi ordinarij, che fanno settecento piedi; & il Contatore generale Agostino di Zarate nel lib. 1. c. 14. trattando del incredibiliricchezze dell' Inga dice quelte parole (al tempo che li nacque vn figlio tece fare vna canape d'orotanto groila) conforme molsi Indiani vini dicono, ch' attaccatia quella ducento Indiani orexòni non la alzanano così facilmente, & in memoria di questa si segnalata gioia. chiamarono al Principe nato di fresco Guasca, che vuol dire fune, con il sopranome di Inga, che era di tutti, Re comes gl'Imperatori Romani si chiamorono A-

gusti) sin qui l'Autore.

Ma perche il nome Guasca, che significa fune non pareua tanto conueniente, nè aggiustato ad vna persona. reale gl'aggiunsero la R; chiamandolo Guascar; col quale leuandosi al nome la significatione difune, e restando solo col suono di Guasca, si providde alla memoriache pretesero restasse di tanta gran gioia, e si prouidde alla decenza. Reale, alla quale pareua disdicesse il suo fignificato: il motiuo più vicino & immediato ch'hebbe il Re, per far fare questa catena fu, perche i balliche si costumauano fare nelle feste, e s'apparecchiauano per queste del Prencipe, riuscissero più degne della sua persona reale, perche il modo di ballare de gl'Indiani, è concorrendo moltivniti; e pigliatiper le mani fare vna gran rota, e così dando due salti, o passi innanzi, & vno in dietro vanno poco a poco a unicinandosi al Re, per farli riuerenza, hor perche non s'vnissero con le mani gl'vni con gl'altri, ma tutti alla catena, fece fare l'Inga quella ch'habbiamo detto. Parimente è gran prova dell'antichità diquest'im perio quelle due famolissime strade, che riserisce Ant. de Herrera, delle quali secimo mentione a suo luogo, perche essen. do di tanti miglia, e lauorate con tanta magnificenza, & eccellenza, con tante commodică, e ricreationi per i vian. dantidi ogni sorte non poterono fabricarsi se non in gran spatio di tempo, con grandissima spesa, la quale essendo impossibile farsi tutta insieme sù necessario che si facesse con una continuatione assailunga. Questo è quello, che trouo ne gl' autori dell' antichità de gl' habitatori dell'America, nella quale è compresa quella de gl'Indiani del Regno del Cile, per essere vna delle sue parti più principali.

### CAPITOLO II.

Del grand'animo, e valore de gl'Indiani del Cile.

Anfama gl'Indiani del Ciie per la bocca di tutti quei che li conoscono, & hanno scritto di quelli de'più valorosi, e più forti guerrieri di quel tanto dilatato mondo; piacesse a Dio, che non hauessimo hauuto tanta esperienza di questo, che quel Regno hoggi sarebbe de' più fioriti, e ricchi dell' Indie di che non è piccola proua lo stato, nel quale hoggi si troua, benche vi sia stato quel perpetuo, e continuo contrasto, ch' hà hauuto di guerre, essendo più di ceto anni che si cominciò à combattere sez'hauer puto lasciaro l'armi dalle manis che è cosa marauigliosa, e degna di ponderatione, ch'hauendo i Spagnuoli soggettato in tanto breue spatio Imperii tan to potenti, come furono quelli di Monte Zuma, nel Messico, e dell'Inga nel Perù, mai habbia potuto finire di loggettare questi valorosi guerrieri del Cile figlidi quella Cordigliera, che par communichi a quelli la crudezza incontrastabile delle sue inespugnabilirupi, & asprezze.

Se pur non è la causa che sopra accennassimo di fra Gregorio di Leone, ch'attri buisce questa viuacità, e valore alla fertilità della terra, che come lui dice, & è cosi(non ha necessità di cosa alcuna di fuori, al che aggiunge il nascere, e viuere questa gente calpestrando co' piedi tant'oro, che si genera quiui, e beue continuamente dell'acque, che passano per le miniere di quello, partecipando delle sue buone, e generose qualità) come quelli, che viuono nella villa di Potofi, e si alleuano vicino à quel prodigioso monte dell'argento, hano certi cuori tanto intrepidi, esolleuati, come s'ha esperimentato nell'inquietudini, e reuolutioni che quiui sono state; e sono tanto generosi, ch'hò inteso raccontare ad alcuni mercadanti di quel luogo, che se succede fallire vno di loro, o trouarsi con debiti vscendo la mattina di casa, e vedendo quel monte par che se gli allarghi il cuore, e si fanno superiori alla loro fortuna, e pigliano nuoue speranze di miglio-

Nasca questo valore, e superiorità di animo de' Cileni, da questi principij, ò da qualche particolare influsso del Cieloò constellationi di stelle, come dice il medesimo Autore, quel che l'esperienza hà mostrato, e mostra è, che nell' America sono esti à niuno interiori, comello dicono tutti gl'Autoriche trattano qualche cosa di questa materia, benche tuttiparlano assai dipassaggio, e quasi volando, per non esseruisin' adesso nessuno ch'habbia scritto di proposito l'Historia del Cile: adesso ve ne sono due, che stanno per imprimersi, che daranno credito, & accresceranno: quato sin qui s'hà inteso in breuità di que. stagente, e souerchio dice D. Alfonso d'Ercilla nella fua famosa Arancana, la quale, benche per ester in verso si legga con minor sodisfattione della verità; però non v'è dubio; che attraendo dall' Hiperboli, & esaggerationi proprii dell'arte poetica quel che appartiene all'Historia, è assai conforme alla verità, e l'Autore per ellere vn Caualiere di tanta sorte, & hauer veduto con i fuoi occhi quasi rutto quello che scrisse, e degno di ogni credenza; perche hauendo scritto, no ne gl'angoli, nè delle cole voice, in partiremore, e discoste, ma nel medefimo luogo, doue fucccesse quel cheracconta, le s'hauesse dilungato dal vero, hauerebbe cotro di se tanti, che gl'hauerebbono daro la mentita, quanti erano quei che lo sapeuano, per essersi trouati con lui prelenti in ogni cola.

Oltre che hauendo dedicato l'operaal Cattolico Re suo Signore, e con le sue mani presentatogliela, quando dal Ciltornò a Spagna, non hauerebbe hauuto ardire di mancare alla verità dell'Historia sotto pena di esponersi al castigo, & po co credenza alla lua persona, in luogo di premio che per quella ottenne. Veggasi il prologo, nel quale con buon stile, e prosa dice à baltanza del valore di quelti In diani, per più sicurezza della verità, con la quale tratta di quello, conchiude il suo prologo, dicendo queste parole (tutto questo ho voluto portare per proua, e sienttà del valor di queste geti, degno del la maggiorlode ch' io pozrei a guelli dare l

co' miei versi; perche come dissi sopra, vi sono hoggi in Spagna quantità di persone, che si trouarono in molte cose, di quelle ch'io qui scriuo, rimetto a loro la difesa dell'opera mia in questa parte ) sin qui quest' Autore degno della memoria. immortale, che gl' ha dato questo libro, il quale con esser più di 50. anni, che si stampò in Spagna, Fiandra, & altre parti sono le librarie piene di essi per la diligenza che vsano in ristamparlo, perche nonmanchi, che è buon segno di quanto sia stato accetto; e benche in lui si faccia. mentione in particolare de gl' Araucani, e la medesima ragione di tutti gl'altri Giudei del Cile, come vederemo a luo luogo quando trattaremo della guerra-

ch' han fatto a'Spagnuoli.

Però anche prima, che questi arriualsero alloro paese haueuano già dato susficiente mostra de'loro animi inuitti, hauendoli hauuto di acciaio contro i Re-Inghi, perche con tutto, la gran por tenza loro, non tu mai sufficiente di conquistarli, e vincerli, benche moltolo desiderassero, e procurassero, per estere assai affettionati a conquiste, & essersi fatti padroni, e Signori di tutto il restante di quelli Regni, e per la fama del Cile vollero pure conquistarlo, e per questo spedirono un grosso esercito, & al principio guadagnarono alcuni popoli, i quali loggettarono attributi smisurati; però proseguendo la loro conquista, & arriuando a'Promocai di Maule gl'vicirono i Cileni che habitanano più dentro, e li fecero ritirare assai in fretta; riferendo questo più in particolare Garcilasso dice, che l'Inga Y pangue decimo Re del Perù, col desiderio di conquistare questo Regno. Si pose ne' confini, & vleimi termini delsuo che su in Atacama, e di là mandò le sue armate, hauendo prima mandato le sue spie, & inuestigatori per i quattro cento miglia che vi fono di disabitato, accioche ogni dieci miglia tornassero indietro, dandoli auuiso diquel che andauano scoprendo, come fecero, succedendo gl'unia gl'alrri, e lasciando iloro segni nelle strade, che seruissero di guida a quelliche di nuo luo veniuano: mandò prima dieci mila.

hno-

huomini fotto il generale Sinciruca, due Maestri di campo del suo legnaggio, perche non volle fidare ad altri impresa. tanto grande: arriuò questa gente alla vista di Copiapò, che è la prima valle di quelle ch' hanno popolate i Cileni, con i quali cominciarono i Peruani a contrastare, per non hauer ammesso l'Ambasciate che da parte dell' Inga loro Re le fecero, perchelo riconoscessero per suo Signore, al quale dando aunifo della refistenza ch'haueuano trouato, li spedi altri dieci mila huominicon nuoue ambasciate, che il fine, & intention sua non era di leuarle le loro terre, nè le loro robbe, ma che solamente lo riconoscessero per figlio del Sole, e Signore di quel che questo con i suoi raggi scaldaua: vedendo i Copiapoensi il soccorso ch' era venuto à Peruani, e sapendo che non haueua da essere l'vitimo, perche l'Inga Yupangue restaua mettendo in ordine nuoui eserci ti per foccorrere isuoi. conuinti, che questo riconoscimento che loro dimandaua m eno importaua ch'il molto fangue, che loro haueua da costare la resistenza, vennero ne' concertamenti che loro offeriuano. Di questa maniera dice Garcilasso ch'andarono entrando i Peruani sino a Maule, che è vno de'fiumi del Cile, che a suo luogo si riferirono ofi ritrouaua già qui assai potente l'esercito dell'Inga, perche era di cinquanta mila huomini, per i gran soccorsi, co' quali ogni giorno l'andaua rinforzando, e volendo proleguire la conquista mandarono le sue ambasciate a gl' Indiani Promocai, che habitano quelle valli, i quali hanendo presentita la venuta, & entrata dell' esercito Peruano per le terre de' suoi vicini s'erano posti in arme per difesa delle sue; arrivarono gl' Ambasciatori dell'Inga, e secero l'ambasciata solita, protestandosi da parre del loro'Re, che non pretendeua altro ch' il riconoscimento, che se li doueua per figlio del Sole, e che per tale lo tenessero, e rispetrassero come a loro Signoren Promocai ch'erano risoluti di morire, ò viuere, risposero all'ambasciata, che quelli che vincessero sarebbono Signori, e co questo fenza aspettaraltro s'vnirono formando vn potente esercito che al terzo, o quar-l

lto giorno víci loro incontro je si pose a vista di quelli: gran pensiero potè dare a Capitani Inghi la risolntione tanto animosade' Cileni; e così temendo la riuscita li mandarono nuoui Ambasciatori ricercando la pace, & amicitia, facendo nuoue proteste, chiamado il Sole, e la Luna, che non andauano a toglier loro niete, se non che riconoscessero al Sole per loro Dio, & a suo siglio, l'Inga per loro Signore, al che risposero breuemente, che veniuano risoluti a non perder il tempo in vani ragionamenti, ma a menare le mani; e combattere fino a morire, o vincere, e per ciò non li mandassero più ambasciatori, e che s'apparecchiassero alla battaglia per il giorno seguente come si fece, nella quale si mostrarono i Promocaitanto valorosi, che, benche l'esercito dell'Ingafosse ranco poderoso, lo vinsero, e fecero passare la voglia a'Peruani d'assecondare, e tentare vn' altra volta la fortuna, tenendo per bene, e per cosa più sicura il ritirarsi, disingannati, che combatteuano con sorze superiori; e cosi li lasciarono in pace, nella sicura possessio-Ine di quello che tanto valorosamente defendeuano.

Antonio de Herrera nel 3. Tomo Dec. 5.fol. 76. assegna la ragione del non essersi foggettatià questi Monarchi, edice, che è per la souranità, con la quale voleuano esser trattati, e che i suoi vassalli li tenesse: ro per Dei, e si portassero con essi come se fossero di vo' altra specie, il che giamai poterono i Cileni soffrire, perche al loro generoso cuore, & animo valoroso erainsopportabile questa sorte di tirannia, cosi resisterono sempre alle armi diquelli, di tal maniera, c'hauedo con quelle soggettato tanta gran parte dell'America che no riconosceuano altro Sig.che l'Inga, solamente questidi Cile furono stabili in op porsi à quelli. se bene i più vicini a' confini del Perù, come sono quei del Guasco, Copiapò, e Coquimbo doueuano hauere, qualche forte disoggettione, perche li dauano contributione dell'oro, che cauauano dalle sue miniere, e costin nessunz parte del Cile, se non in queste si parla la llingua generale del Peril, che è legno assai chiaro di quelche dico ...

Per

Per questa medesima ragione non solo! refisterono alla Signoria dell'Inga pero non vollero mai ammettere Rè della ppria natione, ne della forastiera, perche l'amore, e la stima della propria libertà pre ualsero sempre contro tutte le ragioni di stato, con le quali poteua la politica persuadere il contrario; ne meno vsarono il gouerno à modo di Républica, perche il loro animo impatiente, e guerriero non pote accommodarsi col tempo, & attenrioni necessarie per l'accordo, & vnione di moltipareri; per questo ciascuno ò per meglio dire ognifamiglia, e parentela tra tutti elessero vno che li gouernasse, l'ordine del quale gl'altri obediuano, e di quà hebbero origine i Caciqui, che sono i Pren cipi, e Signori di vassalli che dopò andorno hereditando, e succedendosi di Padri in figli, trà quali il primogenito succede à suo Padre nel diritto della Signoria, e Ca-

zigazio.

Però, benche ciascuno gouerni la sua giurisdictione senza nessuna dependenza nè subordinatione ad altro, nulladimeno quando s'offerilce qualche occasione dalla quale depende la coservatione di tutti e delle loro terre, fivniscono i Caciqui, e persone più principali, gl'anziani, & huomioi di esperienza, conuocandosi per quetho alloro costume per mezo d'ambasciatori, e fanno le loro ragunanze risoluendo in quelle quel che piùli par migliore,e se è punto di guerra defensiua, ò offensiua, eleggono vn Capitan generale, e capo dell'esercito non al Cacique, ò al più potente, ò più nobile per effet tale, ma al più valoroso, e che meglio di tutti nelle battaglie, e combattimenti contro l'inimico, ha prouato il suo parere e questo eleggono, & à questo tutti gl'altri obediscono, & in questa maniera si sono conseruati ranti anni, seza che nessuna forza habbia potuto prevalere contro essi: per far queste ragunanze, eleggono vna campagna la più amena, e piaceuole, doue portano grande abbondanza di Cicia, che è il loro vino, che sempre hanno vsato: essendo già tutti vniti, & essendosi rinfrescati, o per dir meglio scaldati, animando col caldo del vino il furore militare, e spiriti vitali, s'alza nel mezzo di

stuttiquello achiò per anzianità, ò per altro titolo li tocca far il ragionamento,e propone il fine della ragunanza, e congrande eloquenza (in che sono assai segnalati) lo propone adducendo tutte le raggioni, e motiui, che lo persuadono. Tutti sono obligati a seguitare la maggior parte de' voti, & ellendo d'accordo; quel che s'ha da fare si publica a suon ditamburri, e trombette con gran rumore se li da tre giorni di termine per pensare, e consultare la cosa proposta, e determinata, e non ritrouandosi inconuenienti, è infallibile l'esecutione, per la quale confermano il decreto, & agiustano i mezzi che paiono più esticaci per il fine.

#### CAPITOLO III.

Seguita la medesima materia, e si tratta della nobiltà de gl' Indiani del Cile.

Ntonio d'Herrera nel luogo citato nel capo precedente patlando de gl'Ipdiani in commune dice, che tra essi ve ne sono alcuni di miglior conditione del volgo, come caualieri, e subito soggiunge queste parole sol. 76 (di quella maniera sono stati, e sono gli Indiani del Cile) e dice bene, perche se lo splendore, e valore nell'armi, e principio di nobiltà, come si può vedere in D. Andrea Tiraquello nel primo Ton.o delle sue opere chetratta de Nobilitate, & iure primogeniorum, e molte nobilissime case, non conoscono, ne si preggiano hoggi d'altr' origine della loro chiaranobiltà ch'il descendere daqualche gran Capitano o soldato, ch' in tale, o tale battaglia fu segnalato, di maniera, che merito effer premiato dal suo Re; essendo gli Indiani del Cile tanto infigni, e segnalati nell'esercitio dell'armi, come tutti publicano, e lo mostra l'esperienza, con ragione se li da tra gl'altri Indiani il titolo di nobili, e canalieri; finalmente sono i valorosi cantabri dell'America, che nell'istella maniera che quelli di Europa meritano il titolo dinobili, per il valore, col quale si difesero da' loro inimici, quando

tutto il resto di Spagna si vidde sotto la loro potenza. Così i Cileni meritano questo medesimo titolo, perche essendosi l'Inga impadronito di tutti i Regni del Perù sino a' confini di Cile non li lasciò passare innanzi l'animoso valore de' suoi habitatori.

Vna circonstanza trouo qui degna di rissessione, & è ch' in Cantabrica potè essere gran parte della sua difesa l'incontrastabile forza de'suoi monti, & il poco guadagno che da quella conquista si poteua promettere, per essere paese, la terra del quale noè disua natura di tato prositto quanto da altri non così nel Cile, doue fu sempre tanto conosciuta la ricchezza delle sue miniere, e la terra si montuosa, non tanto, che non habbia in molte part i dilatate valli, e campagne assai aperte,e sgombrate, e tanto fertili, & abbondanti come habbiamo veduto: solamente il valore, e forza de'suoi habitatori, su la difesa, e conseruatione diquella terra, senzaakri ripari, ne fortezze, esti da se soli furono le mura, e case forci, che resisterono alla potenza contraria, perche nonhauendo nè pur vn castello, nè vna muraglia in tutta la sua terra, nè vna bocca difuoco per opporsi, li secero fermare il passo, el obligarono a tornare in dietro co l'esperienza, per non tentare più innanzi quel che tanto malaméte gl'era riuscito. Veramente è questa cosa degna di marauiglia, benche non tanto per chisaquato quest' Indiani si preggiano di esser soldati, e l'esercitio di armich' hano anche da che sono fanciulli, di che sarebbe bene dare qualche notitia.

Subito ch'il bambino comincia ad hauere forze li fanno salire corredo v na salita alpestre, dando a chi meglio corre v n.
premio, con che si fanno assaisnelli, e leggieri, ecosì l'ho veduto io nelle loro feste,
allegrezze, e giuochi mettersi a correre
di due in due con gran leggierezza; li
giouani si fanno esereitare nell'arme, equei che fanno poco prositto, e mostrano
minor talento in questo esercitio l'applicano all'agricoltura, e quei che sono dedicatialla guerra, non li lasciano divertire,
nè occuparsi in altra cosa, e cosi sono obligatia mantenere armi, e caualli, & es-

pronti, & apparecchiati per l'occasione, nella quale danno a ciascuno il posto. & officio secondo il talento ch'ha mostrato in quelle che se gli sono rappresentate; nè vale per questo intercessione, nobiltà, nè altro titolo, che quello delle prodezze, con le quali ciascuno s'è accreditato nelle occasioni ch' ha hauuto nelle battaglie, & incontri di guerra.

L'armi che vsano sono picche, labarde, lance, accette, martelli, mazze inchiodate; dardi, saette, arco, fleccia, e bastoni; lacci di nerui, e forti vinchi, e tiri che buttano di pietre, la caualleria guerreggia con lancia, e targa, l'vso delle quali lo deuono a' Spagnuoli, da' quali l'hanno appreso, & hauuto i caualli che hoggi hanno, che prima della venuta loro in quel paele, non haueuano questa specie, nè il ferro, del quale hoggi hanno alcune armi, però suppliuano quelto mancamento con vna certa sorte di legno duro, e dital qualità, che nella cenere calda del fuoco s'intolta, & indurisce, e serue quasi come se fosse acciajo; vsauo forti, e duri corfaletti, petto, spalle, e falde, & alcune a modo di cafacche, bracciali, armature di capo, morrioni, e celate di dinerse fatture, tutte queste fatte di cuoio crudo di Toro, che dopò secche restano quasi tanto impenetrabili, come se fossero acciaio, e sono migliori, e di miglior maneggio, perche essendo più leggiere, dan meno fastidio, e lasciano il corpo IIbero per combattere: non può chi porta la picca, portar la fleccia, nè chi vsa la mazza hauer altr'arme, e ciascuno mena le mani con quel che vsa, & in quello nel quale mostrò più habilità da giouane. Formano isuoisquadroni, e ciascuna fila di più di cento soldati, tra vna picca, e l'altra, isaettatori che sono disesi delle picche de' soldati, che stanno spalle co spalle; se il primo squadrone è superato, e sbaragliato, soccorre subito il secondo contanta prestezza, che par non habbia mancaro dal suo posto il primo, e l'istesso fa il terzo, e quarto, succedendo gl'vni a gl'altri come onde del mare, senza che s'interrompa l'assistenza de soldati nel posto che loro tocca, dal quale a niuno è lecito

muonere il piede, se non per la mortel; procurano hauer sicura, & nella minor distanza possibile la ritirata in Panrani, e lacune, doue sono più difesi, che in qualsiuoglia forte castello: i soldati venturieci vanno innanzi dell'esercito strascinando per vna parte le picche; sono questi tanto superbi, che sfidano come vn'altro Golias l'inimico, perche eschi in campo da solo a solo, & anche hoggi fanno l'i-Resso con i Spagnuoli, come si vederà a suo luogo: Marciano con grande orgoglio, e bizzaria ambitioli di honore, al snono de'suoi tamburi, e trombette con l'arme dipinte di vistosi colori, e con pennacchi di piume assai galanti, e belle:

Fanno isuoiforti quando loro importa, di grandi, e grossi alberi, de' quali pure fanno i seccati, lasciado nel mezzo la piazza d'armi, & anticamente soleuano fare dentro questo forte va'altro di tauoloni posti di passo in passo alcuni grandi tronconi; all'intorno diquesto forte fanno una fossa couerta, e seminata di herbe, e siori peròfotto quella ficcati acutipali, espine per stroppiare i caualli dell'inimico, & altre ne fanno più profonde perche restino conficcati. Alcuni in queste ragunanze di guerre, e condot/a d'esercitifanno granriflessione a'segni, & augurii, che precedono, o l'accopagnano, de' quali fogliono esfere puntuali osferuatori; akri, si ridono diquelli, dicedo che no v'è augurio come menarle mani bene nell'occasione senza timore del ferro, e del fuoco, nè della morte, e così nel primo incontro inuesto: no con tal furia, e coraggio come se non temessero nessun pericolo.

Per questo essendo già il tutto nel punto della battaglia si sa silentio, & alzando la voce il Generale sa tutto il campo vn ragionamento tanto ardente, & essentia ce, e con tal energia di ragioni, e parole, e vituatità di attione, ch'al più pauroso li mette animo di Tigre, e Leone cotro l'inimico. mette loro innanzi l'honore della vittoria, el'ignominia di esser superati, e cattiui in potere del contrario, mirate li dice, che siete trà i confini di questi due estremi, considerate quel che importa l'vino, e l'altro; non siete voialtri sigli, e dessendenti di quei valore si Capitani, e sol-

dati che vinsero cante batorglie, rischiando, e disprèggiando le lorpivire per difesa. della propria patria, elibertà che difendiamo? Habbiamo da confessare che furono superiori al nostro avalore, ò che siano tali i nostri inimici presenti à quei ch' essi vinsero? Hebbero maggiori interessi essi che noi, o speriamo minor gloria noi di quella ch'essi ottennero co'suoi trionsi? tutti habbiamo da morire, e con questa eugualtà di fortuna non si riconosce altro vataggio, che quello d'vna morte gloriosa per la stimata libertà della patria, de'nostri figli, e descendenti : ricordateni ch'il vostro cuore è mantenuto, e le vostre vene sono occupate dal sangue hereditato da quelli, che mai consentirono l'infame giogo della seruitù sopra liloro colli, non consentite che si rendano adesso, alla pusilla nimità, e codardia; animo valorosi soldati i più guerrieri, e rincorati ch' ha veduto il Sole, animo ch'in quello sta la vittoria, fara, sa. 1.

Con queste, & altre parole riferendo alcune delle loro vittorie, si riempiono tutti di vn tanto gran furore, che alzando tutti vnitamente la voce per mandar fuori da loro il timore, come dicono, cominciano a battere co'piedi il panimento, & ad infuriarsi contro l'inimico, & ad innestirlo con tal risolutione, che è vna gran. proua del campo, ch'al, primo impero & incontro loro resiste, e non vacilla; trattaremo di questo quando diremo qualchecofa delle battaglie fatte con i Spagnuoli, il valore de'quali ha fatto risplendere il. loro, obligandoli a far dimostrationi di quello assai degne d'historia, seguitiamo adesso la narratione delle loro naturali proprietà independenti dalla refiftenza ch'han fatto all'arme dell'efercito Cattolico, per non confondere vna cosa con l'altra, e schiuare la confusione chesuol fare noiosa la lettione.

principio dal suo naturale, perche sono colerici, impatienti, poco sofferenti, suriosi, e nelle vendette sono notabilmente crudeli, sacendo in pezzi inhumanamente l'inimico quando l'hanno nelle,
mani, e solleuandolo con le picche, strappandoli il cuore, sacendolo in pezzi, e

rinoltadosi come fiere nelssangue di quel. lo; più innanzi sicontard un caso; nel qua le più in particolate si vederà qualche cosadi questo, sono generalmente robusti di corpo, di buona forma, di spalle grandi, l perto alto, di membra forti, e ben disposti; agili, snelli, di gran lena, neruosi, animosi, valorosi, audaci, forti nel tranaglio, & asiai sofferenti di fame, freddo, acqua, e caldo, sono dispreggiatori delle proprie commodità; e della medesima vita, quando è necessario rischiarla per l'honore, elibertà, senza defistere dall' incominciato con perfidia, e constanza incredibile.

Sono gra maneggiatori di caualli, e con vna semplice fusto vanno più sicuri chi altri in buone susto oue s'espongono correndo peralcune rupi scoscese, o salita penosa come daine, col corpo tanto dritto; e fisso sopra il cauallo, come se fosse ino chiodato in quello, ne s'imbarazzano con le vesti disopra, perche è assaipoca quella che portano, quantunque quando marciano "ciascuno porti deco il suo magnare; & cosi non hanno necessità di pensare al bagaglio chei è vic granvantaggio nella guerra con un por co di farina di Maiz yn pezzetto diiale; ed alcuni pepironi, che chiamano in Spa gna pimieros, & in alcune parti dell'Indie si chiamano Cili; fanno il faccherto, & questo is basta non poco tempo ne hanno necessitàdialtra cucina che di vna Zuca ca, che chiamano nell'Indie Mate, nella quale arrivando a qualche Ruscello, ò son tana disfanno la farina con yn poco di acqua che li serue di benanda, facendola lis quida (& chiamano vlpo) e di cibo quando e più densa) & chiamano Rubul)mettendo dentro il peperon, & li pezzetto di sale, o lambendo quando, magnano la tarina secca.

Il gran numero di gente, che quel paes se ha prodotto, & sostentato sempre si potrafacilmente cauare da quello, che i Spagnuoli trouarono quando entrarono in quello, che riferiscono gli Autori citati cento, e duecento mila poco più, o meno, conforme alla grandezza, & circuito! delle giurisdictions, & habitations, les quali mai furono in forma di Città, per-!

che tutto quello, che haueua qualche specie di suggettione, ò di stringimento non'li piaceua, volendo lo sfogo, & liberta, & cosi viuenano nelle campagne qualliuoglia Cacique con i suoi vassalli, & partialità ripartiti, conforme la qualità di ciascuno, questi in quella valle, quelli alla sfalda di quel Monte, questi altri alla riujera di ynfiume, alcuni all'entrata di vn bosco, altri dentro di vna Montagna, & alla spiaggia del mare, senza altro gouerno, nè configlio, che la volonta del Cacique, al quale tutti gi'altri stanno soggetti, &

pronti per obedirlo.

Le loro case sono di ordinario di paglia cosi senza mezzalini, nè stanze ite, nè fenestro nè sono assai grandi, nè stano vnite, nè continuate!' vne con l'altre, ma cialcunasda per se, di maniera che quando loro viene capriccio di mutar sito, pigliano la casa, & se la caricanó in dosso, portando ciascuna stanza, o camera da per se la quale secondo la maggiore, e minore grandezza di quella la portano dodici, o venci huomini, & quelto noncon altra opera si sa, che con cauare dalla terra i principall legnil, & pali, ne i qualitàtiondata; & subito rutti insieme cialcuno stringendo il suo, fanno forza ad yna voce, e la scipano, & sub to co grande fracasso metrendo mano a qualsuoglia'de quelli come pilastri, su'i quali si tormano gli archi cominciano a caminare: fino al luogo deputaro, fermado? si di quando in quando per riposarsi; le porte fono della medefima materia, che le case, ne mettono in quelle cancheni, serrature, nè chiodi, nè congiuntione, ne dentro di quelle tengono case . nè studioli, nè altra cosa serrata con chiaue; perche quella che assicura ciò che ogn'vno tiene non è altra; che la fedelta, la quale come cosa Sacra osseruano gli yni con gl'altri.

Ploroadobbi sono di pochissimo valore, perche veramente è gente dispregiatrice delle commodià, & superfluità, nel trattamento delle proprie persone, & quel che in essi è connaturale costume, sarebbe penitenza assai grande nell'altre Nationi, perche primieramente nelsinoch sevue di materazzi, assai meno di





Jenzuoli, nè guanciali, & già che non sil curano di questo, ben si vede quanto po co si curaranno dell' accomodamento di cortinaggi, padiglioni, trabacche, ornate, la dura terra è il suo setto, sopra del quale stendono alcune pouere pelli, e peri capezzale, e guanciali pongono vn matrone, o vn pezzo di legno, e sopra di quello che è la maggior delitia, radoppiata la couerta che digiorno li serue per mantello, si coprono con vna, ò due couerte assaigrosse, esozze, che tessono d'vn filo grosso quanto vn deto; quei che si contentano di tanto poco in quelle cose che immediatamente appartengono a'loro corpi; ben si vede quanto meno si curarano di coprire le mura di tapezzarie, ò apparati, non hanno mai hauuto ne pur specie di queste cole: mai si sono seruiti di cosa d'oro, o argento, con calpeltrarne tanto nella loro terra, le loro argengarie, e credenze sono quattro piatti, & vn cucchiaro di legno, o vna cochiglia dimare, di che si feruono per il medesimo effecto; vn maire, o Zucca, nella quale beuono, vna foglia d'albero, o di Maiz per faliera; & in questo si contiene tutto l'apparato della tauola; la quale è il medesimo fuolo, ò al fommo vn piccolo banco, nè s'vsa stendere sopra quello altre touaglie, ne faluiette fuori d'vna scopata, che al sommo danno sopra quello per neftezza.

Il loro magnare è più semplice, e di minor artificio, & ingredienti, di quelle ch'ha inventa to la gola in altre nationi, con tutto ciò non sono mali, nè sciapiti, e tali che facilmente s'accommodano a quelli gl' Europei, e li piacciono; magnano poca carne, perche prima, ch' entrasseroi Spagnuoli, non haueuano vacche, pecore, capre, nè anche galline, e queste non seruono se non ne' banchetti. c felte; e benche hauessero la specie di pecore, come cameli, de'quali parlassimo a suo luogo, non era il loro ordinario, & costumato sostentamento la carne di quelli, se non della farina di Maiz, e varij frutti, & herbe, e verdure, & il più commune, ifascioli, che chiamiamo per altro nome fricoles, & i zappali, che diciamo in Spagna zucche, magnauano pesci di

mare, e discogli, e la carne, che cacciauano nelle campagne, particolarmente i coniglietti, che chiamano Degus; e dopò ch'entrarono i Spagnuoli magnano la carne di vacca, e castrato, delle quali v'è grande abbondanza, come habbiamo detto.

In luogo del pane di grano del quale, nê meno hebbero notitia, fino all'entrata, e commercio de' Spagnuoli, magnauano quello, che chiamano mote, che è illoro Maiz cotto con acqua semplice, come il riso nell' Indie Orientali: questo Maiz, e stato sempre; & èil sostentamen. to più vniuersale de gl'Indiani, perche non solamente li serue di cibo, ma anche di beuanda, la quale fanno della farina tosta, ò disfatta semplicemente in acqua, come habbiamo detto, ò cocendola, e. facendo la cicia che è il suo ordinario vino, quale fanno parimente d'altri frutti d'alberi: il modo di fare la farina non è l'istesso come noi facciamo ne'molini, ma a mano; induriscono primieramente il Maiz ne'loro leupes, che sono come alcuni grandi barattoli di creta, quali mettono al fuoco con arena dentro, edopò che è ben calda l'arena mettono. dentro a quelli il Maiz Igranato, e mescolandolo assai presto con un mazzetto dilegnetti come scopa, con gran breuità s'indurisce, e cauandolo poi mettono dell'altro crudo, e di questa maniera inassaipoco tempo dispongono vna granpartita per far la farina, questa la macinano, fissando in terra vna pietra grande come mezzo, ò vn foglio di cartaincauata a proportione, per poter voltare sopra quella vn'altra della grandez. za d'vn pane, di figura ouata; l'Indiana. piglia questa pietra con due mani, e postain ginocchione, la volta sopra l'altra, mettendo con la mano finistra a tempo suo il Maiz tra le due pietre, in tal dispositione, che sempre và applicandosi dentro quelle quanto balta, perche non si fermi la macina; la farina và cadendo dinanzi dentro qualche cassa, quasi tanto presto come in quelle de nostri molini, benche non in tanta quantità, perche le forze d'vna donna non pollono compararficon quella d'yna corrente, e ça-1

nale d'vn molino, ma macina quanto bafta per il sostentamento della sua casa per far la cicia per le loro ricreationi, e per prouedere il marito, ò il figlio che và allaguerra, ò sa altro viaggio; e quest' vsficio è proprio delle donne, e sarebbevna grande ignominia, che vn' huomo s'occupasse in quello, nè in altri ministerij di quelle, come sono sar la cucina, silare, scopare, & altre cose somiglianti.

#### CAPITOLO IV.

Si cantinuala medesima materia.

L'Indiani poco, o quasi nessuna. T delitia aggiungono nelle loro infermità, almeno non migliorano il letto: il modo di cauarsi sangue è più ficuro ch'il nostro, perche non è con la lancetta, ch'ha il pericolo che si sa di stroppiare, ò appostemare il braccio quando il barbiero è poco prattico dell'arte, ma con vna punta di pierra focale assai acuta; mettono questa nella punta di vn. legnetto lungo vn palmo, e li la legano strettamente, lasciando suori quanto basta per tagliar la vena, la quale dispongono al modo ordinario vsato nell'altre parti difar gonfiare la vena, la qual'essen. do già ben disposta, gl'applica il barbiero la punta della pietra, tenendo il legnetto con la finistra, & essendo ben' aggiustata dà sopra quella vo gran colpo con la dritta, con che il sangue esce sicuro, e certo, e communemente è più copioso ch'il nostro. Non passa più inpanzi di questo la sfera dell'esercitio di barbiero tra questa gente, perche non hanno barba da fare, per ester di loro naturale senza tanta barba, & i pochi peli che li crescono ciascuno ha pessero di pelarseli, perche s'affrontano di tenerli in faccia; e cosi fanno alcune. come mollette di cochiglie di mare, quali portano sempre seco, & à certi tempi le cauano; & in buona conversatione stanno frappando i peli, ch'altri con tanta. diligenza sogliono coltinare, e pettinare, honorandosi con essi; il che è buon argomento di quel che sa l'apprensione de gl'huomini, perche vna medelima cola si tenga per honore, e per il contrario, ne meno hanno necessità di barbiero per ragliarsi i capelli, perche di loto naturale, costume, & vsanza, li pottano sempre lunghi sino sotto l'orecchie, e non più, e per tagliarli perche stanno sempre con la medesima misura facilmente si seruono gl'vni con gl'altri,

il modo divestirse se bene galante, e di vistosi colori, co' quali coloriscono la lana, della quale fanno le loro vestimenta)è tanto semplice, e leggiero che possono dire quel dell'Apostolo. Quibus tegamur contenti sumus, Perche nè meno vsano fodere in nessuna cosa del vestito, nè mettono vna cosa sotto l'altra: i calzoni arriuano fino al ginocchio, à poco più, aperti, esciolti come calzoni di tela, e sono immediatialla carne, perche non vsano camicia, il corpo lo vestono con quella. che chiamiamo camiciola, ed esti macun, che pure è immediata, e non è altra cosa che sei palmi di lanetta aperta nel mezzo alla lunga, tanto grande quanto basta perentrare in quella la testa, e cinta dopò con yn funicello senza che habbia. altra fattura, nè artificio, come nè meno l'hala couerta, che corrisponde al mantello, che chiamano Ciogni, che viano quando van fuor di casa, e questa è come vna sopra tauola, ò couerta di letto: portano il braccio, e gambe nude, il piede calzato con quella che chiamano oxola. & è al modo delle scarpe di corde ; il capo lo portano pure scouerto, legato convna cinta di lana di varij colori, con la sua fracia, circondandolo à modo di fettuccia, la quale alzano, ò leuano del tutto dalla tella, in segno di cortesia, come noi altri facciamo con i cappelli.

Nelle loro fefte, balli, & allegrezze, benche no aggiunghino più vestiti, migliorano la qualità di quelli, perche conservano per queste occasioni i vestiti di miglior colore, e liste variate, e delle più fine lane, e tessiture di prezzo, si mettono al collo alcune co me catene di quelle che chiamano gliacas che cauano da certi pesci del mare, e sono sra di loro di gran stima; altri si mettono filze di lumache, & altre cose vistose, co quei dello stretto le portano di gioie pretiose, lauorate con gran bizzarria, & ammirabile artissico, come lo riseriscono

gli









gl' Autori, ch'altre volte hò citato, in quefle occasioni, si mettono sul capo alcune come ghirlande non di fiori, ma di lanedi diuersi colori assai fini, nella quale di quando in quando mettono belli vocelli, & altre curiosità di stima appresso di loro, & all'vno, e l'altro lato alzano belli pennacchi alti più di due palmi di piume bian che, rosse, azzurre, gialle, & dialtri colori,

Il modo di ballare, è a salti moderati, alzandofi affai poco dal payimento, e fenza nessun artificio de' passi rotti capriole, e rigiri che vsano i Spagnuoli, ballano tutti insieme, facendo vna rota, e girando gl'vni con gl'altri intorno ad vn stendardo che nel mezzo di tutti tiene l'Alfiere che eleggono per questo, e vicino a lui si mettono le brocche del vino, e cicia donde van beuendo mentre ballano, facendosi brindisi gl'vni con gl'altri, perche è costame-tra questi Indiani mai bere vno solo ciò che vien loro dato, ma hauendo prima beuuto vn poco chifa il brin disi; beue lubito l'inuitato, e senza finire questo, dà il vaso all'altro, e qualche volta beuono in vomedesimo valo quattro, e più conforme s'offerisce l'occasione; el nonper quelto tocca meno ad vno che all'altro, perche quel che fa queito conquello, fa quello con questo, e cosi vengono tutti ad eller pagati alla fine della. festa, e tanto vguali, che restano tutti vguali nel panimento, perche non lasciano di bere sino che cadono; & è cosa da marauigliare il vedere l'ostinatione, conla quale seguitano in vna di queste imbriacherie, passando assai d'ordinario tutta la notte intiera, oltre quello che han pigliato del giorno, senza punto cesfare diballare, e cantare il che fanno insieme a suono del loro tamburro, e sauti; le donne come più vergognose, non si mescolano in questi balli, se non vna, o due dopo che si sono scaldate col vino, & allhora non entrano nella rota de gli huomini, nè arriyano a perdere tanto il giuditio come quelli, e cosi sogliono stare più sopra di loro per attendere alle loro case, e guardare i mariti, che non li faccino male; i flauti che sonano in questi balli, li fanno di ossa, e cannelle d'animali (gl'Indianidi guerra, li fanno delle) leannelle de'Spagnuoli, & altri inimici ch', hanno vinto, & ammazzato nelle loro battaglie, in segno di trionto, e gloria. della vittoria) il modo di cantare, è tutti infieme alzando la voce ad yn topo, al modo di canto piano, senza nessuna differenza di bassi, soprani, o contratti, e sinendo la stanza, sonano subito i loro flauti. & alcune trombette, che è quel che corrisponde al passacaglio della chitarra, nella musica de' Spagnuoli; e subito tornano a ripetere la stanza, & a sonare i flauti, e son ano tanto questi, e cantano gridando tanto alto, e sono ranti quei che s'vniscono in questi balli, e feste, che sifanno sentire d'assai lontano; quei che non ballano s'vniscono in varij circoli per parlare di cose passate, & andandosi scaldando, e rallegrandosi col vino, vanno manifestando ciascuno, o l'ingiuria che lifece l'altro, o la passione ch'ha contro quello, rinfrescando la memoria di cotrasti, & antiche inimicitie, non vendicate, che suol esser causa di brighe, e di vecidersi facilmente gl' uni con gl'altri.

Le donne portano come gl'huomini le braccia scouerte, e non altra parte, e benche ne piedi non viino scarpe, il mantello, che portano in dosso glie li copte, perche è lungo, e li piglia dal collo sino in terra, benche in alcune parti lo portino più corto, questo è pure semplice, elo portano immediaro al corpo senza camicia, nè altra cosa di sotto, l'attaccano su le spalle con punte di argento (che le chiamano Topos) o d'altra materia, donde lasciandolo cadere sino a'piedi per raccoglierlo, & applicarlo al corpo si fasciano dallacinta fino al petto con vna fascia dilana. assai forte, e galante, larga quattro dita, e tanto lunga, che con le molte volte che con quella si dà al corpo, lo stringono, rassettano, escaldano più che vn ben aggiustato giubbone, nè vsano altr'habito che quelto quando sono in casa.

Le più bizzarre che s'alleuano nelle Cit tà de' Spagnuoli han pigliato l'vso di cálzarsi, della camicia, e di portare sotto il manto la faldíglia; però nessun'altra cosa, nè se li potrebbe fare maggior dishono re ad vn' Indiana, che mettergli il velo sul capo, ò manto, ò giubbone, collare, guan-

te, ò altri ornamenti, e galantarie, che vsano le Spagnuole; & assai più se l'obligaslero, ad acconciarsi la faccia consolimato, à rossetto, nessuna cosa di questo han preso, nè anche quelle che nascono, e s'alleuano trà le Spagnuole, e trattar loro diquesto anche à quelle, che si preggiano d'ester più galanti, e composte, sarebbe l'illessoche farle comparire con vn fregio in faccia, tanto abborriscono il mutare illoro stile naturale, e costume de'loro antenati, che è di portare il capo con i suoi capelli naturali intrecciati alle spalle, e dinanzitagliati sino sopra le ciglia, e le ciocche che coprono fino alle guancie; fi che resta la faccia decentemente coperta senza altro ornamento, nè artificioso abellimento: quando escono di casa aggiungono al manto, che le cuopre, quella che chiamano gliquiglia, che è vn'altra mezza camiciola quadrata, che metrono sopra le spalle, e l'attaccano dinanzi al petto col terzo Topo, ò punta corrispondente à quei del manto, e così escono fuori con gran modeltia con gl'occhi fissi in terra, perche naturalmente sono assai vergognose, & honeste.

Questo modo di vestire tanto semplice, edi tanta poca fattura, così de gli houomini, come delle donne, & il poco fausto, che vsano nelleloro case, è vn grande auanzo di officiali, & artefici; si che non occupandosi la gente in questi ministeri, vi sono più soldati per la guerra, che è quello in che questa gente mette l'honor suo, e sua riputatione, come altrenationi la mettono nella grandezza, e sontuosità di edificij, ò in tesorizzare, òtarsi eminenti in lettere, e varie arti; mai hebbero notitia, & assai meno la prattica di quelle ch'in Europa s'esercitano; però facilmente l'apprendono, e con Eminenza quando le sono insegna. te, non hanno l'vso dileggere, e scriuere; però suppliscono a questo mancamento con i suoi Quipi, che sono alcune tunicelle più, ò meno grossi, ne'quali tanno varij nodi, con i quali si sentono, per ricordarsi delle cose, delle quali hanno da dar conto.

Questi Quipisono iloro libri di memoria, e conti, e con questi lidanno digran

quantità di bestiami, con distintione di quelle che sono morte di infermità, o di qualfiuoglia altro accidente, di quelli, che si sono dati, o consumati nel sostentamento della casa, e de'pastori; con questi danno conto de'successi in tale, e tale occasione, e tempo, e di quel che secero parlarono, e pensarono; e quando si confessano serue loro di nota per ricordarsi meglio de'peccati, e dirli con tuttala distintione, e chiarezza; l'aggiuta assai per questo effetto la felicità della loro memoria, & hanno tanta retentiua, che si ricordano di cole assaiantiche, come le l'hauessero presenti, e quando essi palesano le cose interne, che è in tempo che cominciano a scaldarsi col vino, è cosamarauigliola l'antichità che riferiscono, allhora non resta aggrauio, ò ingiuria, che sia stata a suoi antenati fatta, che non la ripetano; rinfrescando la memoria di cole che pareuano già scordate. Per proua, & argomento della retentiua che vniuerlalmente hanno gl'Indiani, per hauere presenti le cose passate; riferiro vna fingolare eruditione che vdij raccontare al Padre Diego de Torres Bollo, huomo infigne in virtu, e gouerno, del quale dopò parlaremo a fuo luogo.

Tornando questo grand'huomo da Roma, doue eravenuto per Procuratore del Perù, andò a fondare la Prouincia di Quito in vna croce di strada, doue erano quattro strade reali; vidde vn' Indiano ch'al suono di vn tamburro stana solo cantando nella sua lingua varie cose; chiamò il P. vno che la sentiua, e dimandandoli che significaua quell'actione, li rispose dicendo, che quell' Indiano era quello ch'haueua cura dell'Archino, ò per dir meglio l'Archiuo di quella terra, e cheper conservare la memoria delle cole inquella succedute sin dal dilunio, era obligato ripeterle tutte i giorni difetta al luono di tamburro, e cantando come faceua in quel luogo: e perche quelta memo. ria non mancasse mai, era obligato d'andare industriando altri che dopò la sua. morte succedessero in quest'ossicio, quel che adesso, soggiunse l'interprete, stà cantando è, ch'in tal'anno arriuò qui vn huomo bianco, chiamazo Tomaso, cho

£3-



BREVE RELATIONE Iquantità di bestiami, con distintione di te, ò altri ornamenti, e galantarie, che vían fero to, à prefi s'all digi d'eff l'ifte in fa illo ante cap dina cio che fenz abe giu Jac me: fop pet den fuo int ver ( ce, ho fau gra chi mi ra te alt za 22 arı 121 cit CO te re m fin far pe nc cantando è, ch'in tal' anno arriuò qui vn Questi Quipisono iloro libri di memohuomo bianco, chiamato Tomafo, cha ria, e conti, e con questi lidanno digrant

· fa-

faccua gran marauiglie, e predicò vna legge, che col tempo si perdette, &c.con questo si vede il modo, col quale questi Indiani suppliscono al mancamento della seritture, con la felicità della loro memoria.

Sono le donne Cilene tanto virili, che taluolta, quando importa, e v'è manca mento d'huomini pigliano l'arme come se fossero huomini, e giocano alla Ciue. ca, che è il gioco, nel quale gl' Indiani! fanno maggiori demonstrationi d'agilità, e leggierezza, per la competenza, emulatione, e perfidia, con la quale ciascuna. parte che suol'essere di trenta, o cinquanta persone procura portare al suo termine stabilitojla palla, o aggiuntandosi gl'vnidi vna fattione contro quelli dell'altra, ripartendosi per questo effetto in differenti posti per hauer miglior sorte d'auanzar la loro parte, dando a tempo il colpo,e cacciando al termine prefisso la palla senza. impedimento del contrario, e quando suc cede concorrere tutti due insieme allhora corrono dietro quella, come daine quelta per quanzarla con vn'altro colpo, e quella per impedirla col suo, e drizzarla alla parce contraria, che è quella dalla banda loto: è cosa degna di vedere ofto giuoco, e concorre gran gente à quello, e sogliono stare tutta la mezza giornata per guadagnare i premij, che si mettono per i vincitori, & alcune volte non si finisce, &'è necessario tornar vn'altro giorno a concluderlo. 13 4 1 . P

La fortezza, e valore delle donne, nafce da'poco vezzi, e carezze, con le quali s'alleuano, fenza hauer rifguardo di Sole, freddo, nè altre inclemenze del tempo; nel maggior rigore dell'inuerno quandogelano l'acque; fi lauano il capo conquella fredda, e non fciugano i capelli, ma
li lafciano cosi bagnati all' aria; & i suoi
figliolini li bagnano nel fiurae da che sono
piccolini, e subito ch' hanno partorito
s'alzano dal letto in affai poco tempo, &
attendono alli feruici della casaloro, come se altre, e non esse hauessero passato i
pericoli, e dolori del parto.

Se le donne fan quelto, che faranno gli huomini ?e cosa notabile quanto poco temono l'acqua, benche sia ne maggiori rigori del freddo; & è da marauigliarfi vedere vn' Indiano in voa strada fenzaaltro ripaco, nè altra dhefa, che quel semplice ch'habbiamo detto; porta ordinariamente il capo seouerto senza disesa dall'
inclemenze del cielo; l'ho molte volte veduto, che fortemente piouendo entr aua
l'acqua per il collo, & vsciua alli piedi
fatti come anitre tutti bagnati, e penetrati dal freddo starsene ridendo senzafar caso del loro trauaglio, che per altri
sarebbe intollerabile.

Miricordo a questo proposito d'vna gratia detta d'vn Caualiere di bell'humore ad vno de'nostri che nouellamente venuto di Europa co il suo buo zelo, e carità del prof simo, si cruciana, vedendo quest'Indiani zanto poco difesi l'inuerno (che li è assai rigoroso)senza nessun riparo per difendersi dall'acqua, cominciò il Padre ad effliggersi di questo, parlando con questo Caualiere il quale gli fece questa domanda. Vostra Paternità che riparo porta nella. faccia per difendersi dal freddo? rispose il Padre, nessuno Signore; replicò il Caualiere, perche? come può soffrice tanto freddo portando la faccia tanto scouerta, & all'aria? rispose il Padre, perche tutti siamo auuezzi a questo; replicò il Caualiere: hor che pensa Padre, che sono questi Indiani, tutti sono faccia, perche da bambini sono costumati a portare tutco il corpo con tanta poca difesa, come vediamo esposto al freddo, & acqua, e cosi cutti sono faccia; ouero dicami Vostra. Paternità, chi vi sarà, che habbia compassione ad vna trotta, o pesce nell'acqua nel rigore del freddo ? nessuno, perches questo è il suo naturale, e sono stati generati, & alleuati in quest'elemento: della medesima maniera possiamo dire di quest'Indiani, che sono come pesci, e si sono alleuari per tutta la loro vita cosi questa è la loro naturalezza, e costume, e cosi non v'e diche marauigliais.

Conquesto mantengono vna pelle tanto dura, & vna carne tanto di serro, che vna ferita, ch'al più sorte Spagnuolo lo sarebbe mettter a letto, e la custo di rebbe dal freddo per timore del male vn' Indiano se la passa in piedi senza curarsi di quella; io l'ho veduto con la testa aperta

da qualche colpo di maglio, che per dare alla palla si sbaglia quando giuocano alla ciueca, e diede in quello, o nella fronte della gamba, o altra parte del corpo, sacedo vn mezo palmo diferita, e se la passano senza lasciare d'attendere al loro ordinario impiego, & occupatione, e qualche volta glie l'ho veduto lauare con acquasfredda, e fra poco tempo sanano, applicando le loro herbe, e semplici, che sono di grande efficacia, e deue agiutarli la buona complessione, perche d'ordinario escono bene, e più presto dalli loro assanni, & infermità, e con assai minor cura, e diligenza che i Spagnuoli.

#### CAPITOLO V.

Sitratta di altre proprietà, e cossumi de' Cileni.

Alla gagliarda complessione di que st'Indiani, e dalla sua forte natura, auuezzi dalla fanciullezza a'rigori del tempo, con tanto dispreggio delle delicatezze, anzi con tanto maltrattamento de'corpi loro, nasce l'esser tanto patienti, e sofferenti ne'loro trauagli, & ilsentire tanto poco quel che tra noi altri si terrebbe per gran mortificatione: aqueito proposito è marauigliosoil caso che successe al Padre Luigide Valdinia Fondatore delle Missioni di Cile, con vn Indiano, ne' principij quando cominciarono ad esercitarsi nell' opere di pietà, e deuotione proprie di christiani: venne quest' Indiano a confessarsi col Padre, il quale li diede per penitenza de'suoi peccati, perche cominciasse ad apprenderla, che si mettesse vn Cilicio, che a questo fine li diede; era questo vna larga fascia, o camiciola di setole bentessute, etagliate, tanto aspra, che darebbe ben fastidio a qualsiuoglia che di noi se la mettesse; l'Indiano se la pose sopra le carni come l'haucuano detto: successe che di là ad vn anno, vscì quest' Indiano ad vna processione del Corpus Domini ballando tra gl'altri, affai galante conforme la loro vianza innanzial santissimo Sacramento, e riconoscendo in vna Chiefa il Padre suo confessore, v-

scendo dal ballo s'aunicino a lui, & al-i zando le braccia con grande allegrezza. e contento li disse: guarda, guarda quelo che mi dalti vn'anno fa; e mostraua il Cilicio immediato al corpo: il Padre restò stupito quando vidde che portaua per galanteria il Cilicio, che egli gl'haueua. dato per peniteza, e dimandadoli quanto tempo l'haueua portato, rispose, mai me. l'ho leuato da che me lo dasti, e con questo tornò al suo ballo assai allegro, mostrando a questi & a quelli la gala che gl' haueua dato il Padre, stando più contento con quella di quel che potesse stare altro có vna di broccato, tanto lontano era di sentire l'asprezza di quello, che lo tenne per ornamento della sua persona per hauerglielo dato il suo confessore parendoli, che gl'hauesse dato vn giubbone per sua difesa, o vna galanteria che stimò per cosa straordinaria.

Sono quest'Indiani del Cile i più bianchidell'America, e quei che nascononel. la maggiore altezza del polo, & in regioni più fredde sono più bianchi, come anche lo vediamo qui in Europa; però anche quei che stanno nella medesima altezza di Fiandra, al loro contrario, mai arriuano lad essere tanto bianchi come i Fiammenghi, nè mai viddi vno rosto, cost huomini come donne, hanno i capelli negri, & assaiduri, e grossi, di maniera che ibisticci che sono i figli de'Spagnuoli, e. d'vn' Indiana non hanno altro segno perdistinguerli dal puro Spagnuolo, figlio di Spagnuolo, e Spagnuola, se non il pelo, che questo sino alla seconda, e terza generatione non si mollifica, in tutte l'altre cose non v'è differenza nessuna, nè nelle fattezze della faccia, nè nella forma, bizzarria, nè nel modo di parlare, nè nella pronuncia, e questo non solo ne'bisticci, ma anche ne'medesimi Indianidi quella terra, quali quando s'alleuano tra noi altri, parlano tanto bene Spagnuolo, che nè nella frase, nè nel modo di pronunciare, nè nell' accento delle parole fi riconosce differenza nessuna; feci esperienzadiquesto molte volte nel confessionario, doue per esser intal maniera disposto, che il Confessore non può vedere la donna che entra à confessars; mi fucciffe molte volce entrare vn' Indiana dopò hauer confessato vna Spagnuola, e., come io l'vdiua, e non poteua vedersa, la stimaua Spagnuola, sinche essa stessa dendo che glitrattaua con la cortessa solita alle Spagnuole; midiceua per sua humiltà, ch'era Indiana.

'Essendo il naturale di questa gente tanto robusto non fa in quelli il tempo la mus catione che fà in noi altri, e' così coprono affai gl'anni, non solo perche hanno poca barba, che questo è commune ad altre nationi, ma perche non incanutiscono, le non assai vecchi dicinquantacinque, e sesfanta, e più anni, che da quel tepo in dietro fempre paiono giouani, e così quando arriuano ad hauere tutto il capo bianco, ò cominciano ad esser calui, sono allhora vi cino à cento-anni, e vi sono Indiani di ordinario assai vecchi, & assai più l'Indiane, e gl' vni, e l'altre, benche arriuino all' età decrepita, quando manca. l'agginstamento nel discorso, non li mancamaila retentina della memoria, che questo li duta fino alla morte, ricordandosi delle minutie, e primi passi della. fanciullezza, e quel che in quella età viddero, ò sentirono contare. Parimente conservano lungo tempo la dentatura, e vista, e finalmente tutti gl'accidenti, & angoscie di vecchi, che sono i sbirri della morte, arriuano alle case di quelli per citarli più tardi, & à passo più lento ch'ad altre nationi.

Tuttaquelta gagliardia, e fortezza di quest'Indiani, che conseruano nella loro patria con tanto vigore, la perdono assai facilmente vscendo da quella; come s'espe rimenta ne gl' Indiani pigliati nella guerra, chesi menago al Perù, perche come s'alleuano in terre fredde, cominciando à riconoscere il caldo del tropico, e zona. torrida s'ammalano, e muoiono molti di quelli con gran facilità, che è l'istesso che succede à gl'Europei, cauandoli dal loro clima, & arrivando à Portobelo, e Panamà, doue passano tanto gran pericolo della vita, come dissimo sopra, e per la medelima caula, non folorgi Indiani, e bisticci del Cile, ma anche i Spagnuotinatiquiui, vanno con gran pericolo alles terre che sono dentro de' tropici; & anti-

camente si teneua per assai vicino della. vita, e s'imbarcauano per là con grantimore, dopò col tempo sono andati perdendolo, come anche quello che v'era al principio d'arriuare à Portobelo, e s'hafacilitato più l'vno, e l'altro commercio; da questa esperienza ch'hanno gl'Indiani del mal che prouauano nel Perù, nasce la re pugnanza, e gran sentimento che mostralno nel cauarli dalla loro Patria per menarli fuori: non posson soffrir questo, e così fanno tanto straordinarie, & anche temerarie diligenzeper fuggirlene da Lima, & altre parti del Perù, che con effere di là sino alle loro terre done furono fatti. prigioni più di due milla, e cinquecento miglia s'espongono all'impresa, el'imprendono, e quel che più apporta merauiglia è, l'incommodità, pericoli; e trauagli à qualis'espongono perche primieramente bisogna che vadino sempre costeggiando. per la spiaggia del mare, con che ben si vede quanto allungano la itrada, perche le andando per mare dalle loro terre al Perànauigano più di ducento cinquanta miglia, hauendo poi dafare altrettante. miglia per ritornare per terra per gl'angoli, capi, e senidel mare, vengono a far il camino tanto più lungo, quanto è il farlo dritto, ò girando da vna parte all'altra.

La seconda incommodità, che superano, è quella del magnare; perche andando fuggitium, non possono arrivare à luogo habitato senza pericolo che lipiglino, e così vanno per la spiaggia del mare, magnando del pesci discogli, che quivi trouano, & essendo à piedi per così lungo tempoèvna cosa di sommo trauaglio: la terza difficoltà il passare tanti, e tanto potenti fiumi: la quarta, il mancamento dell'acqua da bere in molti luoghi, perche in tanto lungo camino non è possibile hauer lempre acqua dolce per eltinguer la sete: tutte queste, & molte altre. difficoltă, che tralascio alla consideratione di quei, che sanno, che cosa siano viaggi lunghi, anche quando si fanno con tutte, le commodità possibili, superano questi 1.2 diani, e finalmente dopò tanto tempo arriuano alle loro terre, riseguando la loro cattiuità, non con oro, ò ergento ma con vno non imitabile valore, & ardire.

Mag.

41

Maggior fu quella che mostrarono certi prigioni, che essendo stati presi in guerra, li menaua in vn vascello à Lima, nel medesimo tempo ch' io feci quel viaggio, yn Caualiere Portoghese dell' habito di Christo ch'andaua per soccorso, per altri negotij appartenenti allo stato di guerra : si fa quella nanigatione da Cile a Lima ordinarjamente a vista dellacosta, allontanandosi, ò auuicinandosi più. ò meno à quella, conforme l'aggiuto de'venti, però mai s'auuicinano inmodo che non vi sia vna buona distanza, per il pericolo d'imbattere ne lcogli: si accordarono quest'Indiani fradi loro di buttarsi nel mare per liberarsi dalla cattiuità; & vn giorno che loro parue, che la naue staua a proportionata distanzaper poter fidare le loro vite alla destrezza di natare, essendosi sciolti da'legami, con buon modo senza esser sentiti, si buttarono in mare, in maniera, che quando s'accorfero che mancauano, erano già scomparsi, e cosi su impossibile ilseguitarli.

Era tra quest' Indiani vn vecchio, il quale, ò per non hauer saputo la risolutione de'compagni, ò perche non poterono auuisarlo a tempo dell'esecutione (perche questo per la vecchiaia, lo lascianano andare sciolto per la naue) ò perche nonvoleua rischiarsi a tanto come i giouani, restò in quella: cominciò a pensare al caso, ed hauere a punto d'honore ch'isuoi compagni hauessero hauuto più animo dilui: hor consideraua quelli in saluo, hor trasuoi, e che questi dimandauano di lui, e che tuttilo dispreggiauano come codardo, e per huomo dipoco animo, & ingegno; perche ritrouandosi nella medesima fortuna de' suoi compagni, s'era reso à quella, quando gl'altri l'haueuano superata con tanto grande animo, e gagliardia : s'imaginaua esfer presente all'allegrezze, con le quali i loro parenti, & amici li riceueuano, la ben venuta, e la buon'hora che li dauano, glashracci, le carezze, conte quali li trattauara, e tutte queste, & altre considerationi, erato tantifuochi, ne' quali brugiaua d'inuidn, & emulatione, cruciandosi interiormente per impossibilistarsi ogni giorno più il suo rimedio.

Non lo lasciaua dormire, nè riposare momento questa spina, e saetta ch'haueua nel cuore, sin che vn giorno si risoluette di far vn'attione, con la quale lasciasse in dietro quella delli suoi compagni, si determinò difar l'istesso, che est, però per auazare il fatto no la vuolle fare di nascosto, ecome chi fugge, ma come chi vince alla vista de' suoi contrarij, & à loro dispetto, e per dar proportionato principio alla sua pretensione si risoluette d'ammazzare no di notte il suo Patrone, e seza testimonij, come poteua farlo con facilità, inuestendolo addormentato nel letto, ma nella piazza d'arme, a vista del Sole, e di tutti quei che stauano nella naue, per acquistare con questo maggior nome, di quello ch'haueua perso, per non hauer accompagnato i suoi; cosi lo fece, piglia vn giorno vn cortello largo nelle mani, & alla presenza di tutti incontrail Capitano suo Patrone, & hauendoli dato tre, o quattro pugnalate nella. gola, e petto, conforme con fretta potè si tuffò nel mare con tanta presezza, e leggerezza, che come argento viuo trà le maniscappò trà tuttiquei che per vna parte, e l'altra l'assaltarono per hauerlo nelle loro.

Ben si vede come doueuano restare tuttia vista di vna risolutione tanto terribile, &inaspettata; si ferma la naue, saltano nella barca con la maggior fretta possibile, seguitano l'Indiano, che natando come vn pesce, s'affrettaua per mettersi insaluo, però prima di questo su arriuato dalla barca, cominciano, a gridarli ches'arrenda, l'Indiano resiste, li danno vna, e due lanciate, ma l'Indiano, che staua sopra di se preparato a questo, sugge tutfandosi nell'acqua, e risorgendo fuori dopo, doue meno pensauano, li scaricano archibugi con balle, alcune delle quali lo colpiscono, comincia a mandar sangue, però ricorrendo sempre a, sommergimenti, & alla fretta che lo spronaua. a muouere le braccia, non v'era rimedio di rendersi per più che li gridassero, nè giamai l'hauerebbe fatto, se l'istessa natura con la mancanza di tanto langu che giàl'haueua ridotto a termine dispirare non si sosse resa, dandosi per vinta; con questo lo pigliarono, è menarono al vascello già morto, ò per morire, stimando più la morte col nome di valorosio, che la vita con l'infamia di codardo, e per inferiore alli suoi compagni. Non meno mostra quel che s'ha riferito il valore di questa gente, che l'antipatia che hanno di andare in terre forastiere, i ranto opposte al loro naturale; e sopratutto questo, pesante stimano il giogo della soggettione, e quanto amino la loro libertà, per questo han satto quel che dono a sua la proporta della soggettione della sog

dopo a luo luogo vederemo. Diciamo adesso qualche cosa de gl'altri costumi di quest'Indiani: fanno i matrimonijall'vsanza loro assai al rouescio dell'vso de gl'Europei, perche la dote non la dà la moglie, ma il marito, e dopo nessunodelli due la gode, & à nessuno d'essi resta attione di ricuperarla in. caso di morte, perche hereditano insolidum i padri della sposa, di maniera che losposo ha il peso di sostentaria senza es sersi auanzato nella robba, anzi hauendodato della sua al socero; per il che in questo paese poco pensiero, hanno i Padri di rimediare alle figlie, anzi li feruono di guadagno, & acquisto. E cola ordinaria in questa gente il pigliar molte mogli, e la maggior difficoltà ch'hanno hauuto per abbracciar la fede, è questo vitio di Poligamia, e benche habbiano il contrapeso di dar la dote alla moglie, oper dir meglio di pagare il Padre di quella, come se la comprasse, nulladimeno spiana questa difficoltà, l'affetto della sensualità, e l'honore, che stimano d'hauere molte mogli, perche quanto più sono quelle, tanto maggior segno è che sia più potente quello che le tiene ; e benche tutte si stimino per legitime, & anche i figli che da quelle nascono; contutto questo, la prima ha inognicola il primo luogo, e'tutte l'altre stanno a dispositione di quella; il primogenito heredita lo stato di Cacique, e sono sotto il suo comando gl'altri; i vas falli obediscono il suo Signore con grandi puntualità, amore, e rispetto; é per questo non costumano carceri, ne Castelli, ne'qualifi mettono prigioni, perche il naturale rispetto, & amore che liportano, è la legge inviolabile, & amoroso premio, col quale l'obediscono intutto quello ch'intendono esser suo gusto.

Nè hà necessità vn Cacique per sar guerra di apparecchiare il soldo, e paga. per il soldato, senza la quale, come è commune in altre nationi, non si muouono gl'huomini alseruitio del loro Re convna voce che danno; vengono tutti con le loro arme, e caualli facendosi tutto l'apparecchio necessario per l'impresa, che si pretende; e questa è la causa, che si Igiunti tra questa gete cotata gran facilità vn potente esercito, perche tutti tengono la causa commune per propria di ciascuno, e come non attendono al proprio interresse, maalla conservatione, e bene della patria ciascuno si tiene sodisfatto perdifenderla dall'inimico, anzi ogni vno si tiene per tanto principale interessato, come qualfiuoglia : e cosi concorrendo cutti alla causa commune, facendola. ciascuno propria, non solo non aspettano la paga del suo Prencipe per andare doue sono chiamati; però ciascuno si tiene per quel che tocca a questo per parte tanto principale, come il medesimo Signore proprio, che li chiama; e così il tamburro, e trombetra, non serue, che per vn semplice auniso della necessità presente, perche questa sola basta per farlisubito vscire dalle loro case, lasciar le loro mogli, e figli, con pericolo di non tornare a veder quellipin. come molte volte succede.

Nel ripartimento, e distributione, delle spoglie della guerra, e de' prigioni che pigliano in quella non v'è altra legge, ne ordine ch'il valore, e granfesta, che ciascuno vsa d'approfittarsi dello spoglio, chi arrina il primo se lo guadagna nè haobligo nessuno di dar niente al Cacique, ò al Capitan generale, perche in questo tuttisono eguali, e solamente quello è più che sa con più garbo menar le mani, e non v'è chi non procura farlo con tutto il valore possibile, perche non hauendo nelle loro terre ferro, stimano grandemente. gl'archibugi, lancic, spade, & alabarde, che pigliano nelle vittorie, ch'ottengono. Quando tornano dalla guerra, e si trouano meno quei che furono morti,in quella,

non si può dire la confusione de pianti, es stridi ch'alzano al cielo le donne, e figli, & altri parenti de'defonti; e benche que sta passione sia commune in tutte le nationi, è tanto propria della natura humana, che per ester tanto sociabile sente il mancamento de'suoi, che faceuano loro copagnia, e più quando interviene la congiuntione del sangue, che è sondamento dell'amore, però nell'Indie auanzano le dimostrationi del loro sentimento, perche non piangono il defonto con filentio, ma cantando a vocialte, di maniera, che a chi l'ode di lontano, prouocano più a riso, che a compassione: è assai notabile il modo di piangere i loro defonti, circonda, no il morto subito, che spira la moglie, le figlie, e li parenti, & incominciando ad intonare la prima seguitano l'altre, & ad vn medesimo tono si vanno imitando abbassando l'vna all', vt, quando l'altra, sale al, la; & in questa maniera seguitano gran tempo, in modo, che prima si seccano, e mancano le lagrime, che,esse cessino da quel funesto, e malinconico cato, qual costume conservano ancor hoggi; già fatti christiani; no però quelli di aprire il corpo per sapere il male, del quale mori, metter loro nella sepoltura da magnare, cicia, vestiti, e qualche gioia, far vn mucchio di pierse sopra la sepultura a. modo di piramide, & altre cerimonie, che vsano i Gentili.

#### CAPITOLO VI.

Dell'Indiani Gileni ch'habitano ! l'Isola di Cile.

Na delle parti, nella quale diuisimo il Regno del Cile, che sono l'Isole, l'habitano l'Indiani Isolani, che sono molti, delli quali quei che vinono nell'Isole fertili, & abbondanti di seminati, e bestiami; viuono come queidi terra serma, vestendosi di la na, e magnando carne, & altri srutti che producono quelle terre; quei che viuono nell'Isole sterili la passano con pesci di scogli, & di mare, & alcune radici, che chiaman Papas, & alcuni che non hanno lana si vestono di Corteccio.

d'arbori, & altri vanno quasi nudi, benche le loro terre siano freddissime, per esfer vicine al polo, e per essersi già auuezzi all' incommodità del freddo non lo

sentono troppo.

Altri vsano vn strauagante modo di vestirsi, che è di terra impastata con certe radicette per hauere qualche consistenza come lo riferisce Fra Gregorio di Leone citato nel suo Mappa:altri si vestono di piume, sono tutti grand' huomine di mare, & in alcune parti visonogiganti tanto grandi, che seriuono gl'Olandesi, che sono passati per lo stretto, che trouarono nelle sepolture teste di morti, dentro le quali capinano le loro, ese le metteuano come celate, e tronarono insieme ossa di Desonti lughi dieci, & vndeci piedi, 1 Corpi, de i quali conforme al conto bisognaua fossero alti più di trenta piedi ch'è cosa mostruosa, quei che viddero viui d'ordinario passauano l'altezza loro dal collo in sà: tutto questo costa dalla nauigatione dell'armata di Guglelmo Sceuten; da quella del Generale Giorgio Spilbergh Sappiamo, che nello stretto arriuarono all'Isola che chiamano de'Paragoni, à Giganti per quelli che in quella sono, & anche nella terra del fuoco viddero vno ch'era salito sopra vna rupe. per veder passare le naui, e dicono di quello, che erat immanis admodum, & borrenda longitudinis, smisuratamente grande. ..

Parimente si sa dell'armata delle seinaui che furono sotto il comando di detto fra Garcia Giofre di Loaisa dell' habito di S. Gionanni che nel capo dell'undeci mila vergini trouarono vestigie d'huomini di gran statura, & incontrarono pure due barche d'Indianische per esser tanto gran; di, & robusti li chiamarono Giganti, & arrivarono ad abordare i vasceili, e pareua che minacciauano, s'allontanarono, e voledo quelli vascelli seguitare, non poterono, perche vogauano con tal forza, che pareuano volassero; doueuano esser queste barche fatte di coste di Balene per esseruene quiui tante, perche poco inanzi ne trouarono vna com'ossatura di quefle cofte.

In vn'altra nauigatione che fece medesi-

ma-

mamente per lo stretto Tomaso Candlx Caualiere Inglese trouarono in vn. canale d'vn porto, luogo, assai rapido molti Indiani affairobusti, quali benchel facesse. l'horrendo freddo viueu ano come Satirinelle selue, & erano huomini ditanto gran forze, che li viddero tirare in gran distanza pietre di quattro, e cinque libre: tutto questo si trouera ne gl'Autori citati Giouanni, & Theodoro de Bry, li quali lo pigliarono d'Antonio d'Herrera, & dalle relationi che quelle armate secero nel loro viaggio del primo di tutti, che fuquello di Magaglianes leggiamo pari. mente che suernando nel fiume, e seno di San Giuliano arrivarono a' vascelli sei Indiani tanto grandi, che il minore di quelliera maggiore del più alto di Castiglia, e che apparecchiando loro Per magnar' vna gran pignatta di biscotto intanta quantità, che sarebbe bastata per venti, se la magnarono sei soli seza lasciar niente; e diede loro Magaglianes alcune robbe rosse, con le quali se ne andorno assai contenti, perche mai l'haucuano visto, & andauano vestiti di pelle di dante, e seppero li', che questa gente l'està veniua adhabitare alla Costa, & l'inuerno si ritiraua dentro terra. Parimente sappiamo da i medesimi Autori, che per quelte coste si trouarono moltissimi Indiani, particolarmente vicino al porto delle conchiglie, doue saltando in terra arrivò gran moltizudine di questa gente con le loro mogli, e figli, de'quali comprarono margarite assai curiosamente, & artificiosamente à punte di diamanti lauorate, dando loro in cambio cortelli, forbici, & altre minu tie, & vino di Spagna, di che gustarono molto, però non comparuero piùper elfersi intimoriti da' tiri de gl'archibugi, con i quali li viddero cacciare . . .

Passando questa armata di Giorgio Spilbergh più innanzi incontrò moltissimi huomini in terra dall'altro sato dello stretto, e quando i Nodali andorno per ordine del Rè di riconoscere quello di S. Vincenzo, che chiamano del Maire, trouaro no in vna punta di quello molta gente, & andando altri del Perù a reconoscere la terra del suoco, dicono Zabagli, & altri che viddero quelle Coste popolate da

molta gente, & per tutto lo stretto di Magaglianes han veduto sempre quei che sono passate per quello molti huomini nin varie parti, & in altre le loro vestigie, e scendendo in vno di quei portiquei dell'armata di Giorgio Spilbergh. In namorati della bellezza d'alcuni bellissimi vecelli che viddero per quei amenissimi albereti, cominciarono a cacciarli co i loro archibugi, però non finirono, perche scese sopra di essi tanta quantità d'Indiani con mazze, & altre armi. dette machan, che sì tenne per selice chi potè suggire alla naue, perche altri restarono quiui morti.

Nel seno di san Gregorio i Nodali parimente viddero molta gente, con la quale negotiarono barattando l'Oro con' alcune bagattelle, che portanano i Marinari da Spagna, da tutto questo benchiaro si vede quanto popolara sia rutta quella rerra, & quell'Isole, che per quel verso si sono scouerte, l'ottanta che Icopri Pietro Sarmento non fappiamo da qual forte digente siano habitate per non eller sceso in quelle nessuno di quell'arma ta, & per la medesima causa ne meno lappiamo gl'habitatori dell' altre sappiamo de gl'Isolani della Moccia, che sono gente assai humana, correse, e piaceuole, com' hano esperimentato l'armate che son' arrivate a quella, parimete sono tali quei di S. Maria: i Cionisono gente pouera, però di buon naturale, e quei ch'hanno dato maggiori dimostrationi di questo sono 1 Ciloenfi;per effer più conosciuti, & hauer hauuto con questo più occasione di moitrarela loro piaceuolezza, e buoni intendimenti.

Nell' Isole che scopti il Drache da cinquantacinque gradi in sù delle qualiza suo luogo secimo mentione vidde che nauigauano in barche dette Canoe huomini, e donne nude, che è cosa da far ressessione per li grandi, & eccessiui freddi, che quiui in tanza altezza sono, e doue erano Isole, nelle quali la notte si continuaua senza veruna interruttione di gior no, quando il Sole sa la nostra Estate, arriuando al Tropico di Cancro, & al cotrario accostandos a quel di Capricorno, saccua il giorno perpetuo senza ombra.

della notte, & saltando in terra in vn. porto di quell'Isole negotiò con gli habitatori di quelle : adesso vitimamente l'anno del 43, essendo passata per lo stretto l'armata Olandese del Generale Henrico Brun, che era Gouernatore di Pernabuco in compagnia del Prencipe d' Oranges con animo di popolare Valdiuia e de fatto lo tentarono, come à suo luogo si riferì, essendo arrivata a più di settanca gradi d'altezza, e dato fondo nell'Isola che chiamarono Bernauelte, & essendosi trattenuti si quattordici giorni viddero in quella molti fiumi, e vestigie di huomini grandi, ch'habitano in quel paele, quantunque sia tanto freddo, ch' essendo questo nel mese d'Aprile, che quiui è l'Autunno, con tutto ciò il giorno eradi tre hore, non poterono gl'Olandesi doffrire il rigore del freddo, gragnuole è neue, e, fuggirono lasciando quel posto; e pigliando il camino verso Cile, che su nel mele di Giugno, e Luglio, quando non si vede il Sole, nè pure vn hora, essendo vna perpetua notte per la forza dell'inuerno, come la passano quell'Isolani con tanto freddo, e nelle tenebre tanto temposenza hauere con che coprire le carni, perche per il mancamento del commercio con Cile, & con Europa nonhanno pecore; nè capre, e consequentemente nè lana per vestirsi: veramente sono gl'homini per assai più, di quel che l'amor proprio della gente eseminata e diliciofa, si finge, & imagina, & il costume si couerte in natura, & il corpo humano, si accomoda a quello, nel quale s'aunezza, in maniera, che no lo cabiarebbe per qualsiuoglia altra commodità, e così haueranno questi Indiani tanta repugnanza di lasciare le loro terre; & vscire da quelle ch'a noi pare tanto estrema mileria, come ho visto in altri, che l'hanno di lasciare il luogo, nel quale nacquero, & s'alleuarono, benche fia affai miserabile, se vogliono passarli ad altri più delitiosi, & accommodati, perche non visono delitie, nè dolcezza maggiore per ciascuno, come la patria e propriosuolo.

E voce, e fama comune, ch'in queste par ci dello stretto visiano Pigmei, però non sò co che sondamento, perche tutti gl'Autori che riferiscono le nauigationi, che si sono fatte per quello, veggo che parlano sempre di giganti, o almeno di huomini di quella forma robusti, e che s'auanzano nelle forze, e grandezza, & scendendo vna voltain terra la gente d'vna dell'armate riferite raccontano che cominciando 2. combattere con l'Indiani fradicauano questi grossi arbori, & si caricauano di quelli per trincerarsi, & difendersi dalle balle come si vedono stapate nei rami de i libri di Gio. & Theodoro de Bry, e così non sò che fondamento habbia hauuto questa fama de'Pigmei, se non che si sia, lciò detto per ironia, e che tra i giganti, & huominidi gran corpo, nascano alcuni. nani, che si siano veduti in quelle parti.

Ouel che vidde l' Almirante dell'armata del generale Gorgio Spilberghnell'Ifola, che chiamano grande, & è vicina alla Testacea, & all'altra de i giganti nella seconda bocca dello stretto su vn corpomorto di due piedi, e mezzo alto, che era sepolto con vn'altro di proportionata, & ordinaria statura, all' vsanza che habbiamo detto de gl'Indiani, in vna fossa non profonda, couerta di pietre a modo di piramide; può esser, che come si vidde questo huomo morto, si siano veduti altri viui di quella statura, donde sia vicita questa voce de i Pigmei, questa è la notitia, che breuemente posso dare de gl'habitatori de istretti, & Isole, che visono dentro diquesti, e nelliloro contorni, a l'altre che sono nella costa del Cile, le cose più particolari; di questa gente le scoprirà il tempo quando si faccia più facile, e più comune il tratto, e commercio con quelle, & all'hora non mancherà che li scriua.

#### CAPITOLO VII.

Dell'In diani di Cuio che stanno dall'altra parte della Cardigliera all'Oriente del Gile.

L'Indiani della Prouincia di Cuio, benche per la vicinanza, & communicatione con quei del Cile, si rassomiglino loro in molte cose, in molte nò, perche primicramente non sono tanto bianchi, anzi sono di colore bruno. E de-

ue estere la cagione di questo il gran caldo; che fanelle loro terre l'està: secondaria. mente non sono tanto limpidi, nè puliti, ne si curano tanto di frabicar case per habitare, e quelli che fanno sono alcuni tugurijassai miserabili, & quei che viuono nelle lacune fanno alcune grotte nell'arena, doue entrano come fiere; terzo non sono tanto curiosi, & applicatid coltivar, la terra, e così non hanno quell'abbondanza di vittouaglie. & delitie de' Cileni, quarto non sono soldati, nè si esercitano nell'armi, nè hanno quel valore, & animo guerriero che habbiamo detto di quei dell Cile; parimente si disserentiano nella lingua, che parlano, in maniera, che non sò, che habbiano nè pur vna parola, che sia commune agl'vni, & a gl'altri, ciascun. paele parla la sua, però come quella del Cile è tanto vniuersale, che non ve n'è più d'vna in tutto il contenuto trà la Cordigliera, & il mare; la parlano pure molti di quei di Cuio che l'apprendono, & con perfettione, quei che passano la Cordigliera, & dimorano qualche tempo in-Cile, & ben si vede quanto auanza questa quella; perche non mi ricordo hauer mai inteso vn' Indiano di Cile, che parlila lingua di Cuio, & al contrario hò veduto molti di Cuio che hanno assai familiare quella del Cile.

In contracambio di questi vantaggi che l'Indiani del Cile hanno sopra quelli di Cuio auanzano questi à quelli primieramete nell'altezza de'corpi, perche quei di Cuio sono d'ordinario di quattro palmi beche non siano tanti robusti, nè forti come quei di Cile, perche sono assai delicati & asciutti, & hanno assai poca carne, ne viddi giamai ne'pur'vno grasso tra tanti ch'hò visto, parimente l'auanzano in alcune opere di mano che richiedono gran tempo, & flemma, come il far ceste, & canestrelli di varij modi, & figure, tuttidi paglia, però tessuti tanto sorti, & stretti, che, benche li riempiano d'acqua non esce, & cosifanno di questa materia i vasi, & tazze, nelle quali beuono, e come non si rompono, benche cadano interra, durano molto, e sono di stima particolarmente le curiosità che di questa lorte tanno per varij vsi, tessute, con diluerfi colori.

Fanno parimente assai morbide, & soa ui Pelliccie di varij animali, che cacciano nelle Campagne, che sono assai calde, & ottime per l'inuerno. Cacciano parimente li struzzi, dalle piume, de i quali fanno certe filze, con le quali si vestono. nelle loro feste, e seruono per molti buoni effetti: fanno parimente pennacchi di varij vecelli, e cacciano i montoni, & Cerui, & cosi sono i Padroni delle pietre. belzuuarri, che vendono alli Spagnuoli, & con la stima che han veduto fare di quelle sono cresciute tanto nella loro, che non guadagnarebbe niente chi le comprasse da quelli, per venderle in Europa, perche l'ho veduto iovédere qui al medesimo & anche a minor prezzo, che nell'Indie, generalmente sono più pelosi, & barbati di quei del Cile; però come non la ciano nè meno crescere la barba, ma selapelano come quelli, hanno più trauaglio, & mai arriuano a lisciarla con tanta perfettione: sono quasi tutti di buona forma, disposti, & galanti di corpo, di buon aspetto, di buoni ingegni, i& habilità; le donne sono delicate: & assai alte, & in. nessuna natione l'hò mai, veduto così alte; s'accommodano le faccie con un color verde inseparabile dalla pelle, per esser penetrato in essa. l'ordinatio, e colorirsi il naso solamente, alcune dipingon o parimente la barba, e le labbra, altri tutta la faccia; si vestono decentemente, cosi le donne, come gl'huomini; e quelle lasciano crescere i capelli quanto possono, & questi solamente sino al collo, tutto il resto come quei del Cile.

Son'assaismelli, & leggieri, e cosi grandi caminatori, che vanno a piedi assai alungo senza molto straccarsi, & ho veduto alcune volte salire, & scendere gl'asprissimi monti della Cordigliera, come Daine, & non sono gl'huomini, ma anche le donne & ifanciulli, & quel che più importa le donne cariche de i loro figli nelle cune, le quali attaccate ad vna larga fascia, che attrauersano per la fronte, & le lasciano cadere per le spalle, & con tutto quel peso, che viene scendendo dalla testa sopra ll corpo che per questo, & per miglior commodità del fanciullo lo porta-

no. Caminano, & seguitano il passo de i loro mariti con tanta franchezza, & agilità, che apporta maràuiglia; ben proua questa leggerezza, e lena, che ha questa gente nell'andare. quel che mi contò vn corregitore, & Capitano generale, chefu di quella Prouincia circa il modo, che tengono nel cacciare i Cerni, che è bensingolare, & raro, dice, che subito, che li riconoscono se gl'aunicinano, & li seguitano a piedi con vn mezo trotto, sempre tenendogli inanzi gl'occhi, senza lasciarli fermare, nè magnare sinche nello spatio di vno, ò due giorni vengono à straccarsi, & rendersi, in maniera che con facilità l'arriuano, & li pigliano, & tornano Carichi con la presa à casa loro, doue fan felta con le loro famiglie sino à finitla, perche questi Indiani sono dilor natura tanto voraci, che vnendosi pochi si magnano vna vitella, ò vna vacca in poco tempo, & non si può credere quelche trangugiano in vna magnata, però quando non hanno che mangiare sanno pure digiunare, & la passano molti giorni con un poco di Maiz solamente, & alcune radici d'herbe che nascono nelle campagne, fono parimente gran cacciatori d'Arco, & sleccia, ne i quali sono assai destri.

Non lasciarò di dire vna singularissima gratia che Dio à questi Indiani concesse, & è vn particolarissimo instinto per inuestigare le cose perdute, à rubbate; conterò due cole, che successero nella Città di San Giacomo à vista di molei: haucua il nostro Seminario vna carretta alla porta d'yn Horto, doue vanno à ricrearsi se. minaristi, vna notte la rubbarono, & non trouandola vn fratello de' nostri la matina andò subito à trouare vn Guarpe (che cosi si chiamano questi Indiani) perche glie la trouasse; pigliò quello la traccia, & fii seguitado la menando in sua copagnia il medefimo fratello fino ad arrivare ad vn fiume, douela perdè non però la confidanza di trauar la presa; passa il fiume, & ritorna à passarlo vna, & due volte per quelto, & per quell'altro passo(altre tante volte l'haueua passato la carretta, per meglio ingannare chi seguitasse la traccia, come dopò lo confessò chi l'haue[ua rubbata] & seguita il suo camino. & al capo di venti miglia trouò la presa, quando quello che la menaua staya più securo di non esser scouerro.

Altre volte viddiche hauendo mancato a certa persona alcuni melangoli del . suo Horto, chiamò vn'altro Guarpe, il quale lo menò da vna parte all'altra per quelta, & per quell'altra strada-, voltando questa cantonata, e ritornando à passare. per quella, sinche vitimamente arriuò in vna casa, e trouando la porta serrata li disse; picchia, & entra, che qui sono i tuoi melangoli; cosi fece, e li trouò. molte cose di queste di grande ammiratione fanno ogni giorno, seguitando con gransicurezzala traccia, ò trà pietre liscie, ò trà herbe, ò peracqua, sono parimente gran trauagliatori dibuone forze, & digran.

lena nel trauaglio.

Questi Indiani di Cuio sono immediati a gl'Indiani Pampe, così chiamatiper habitare quell' immense pianure, che si stendono per più di mille e cinquecento, o due mila miglia verso l'Oriente, è mar del Norte, e quei della Punta de i Cerui, ldoue è l'vitima Città di Cuio appartenente al Regno del Cile, sono più vicini a loro, e quasi sono tutti similissimi ne i-costumi, e modo di vinere: non hanno questi Pampe casa, nè focolaro, nel che si differentiano quasi da tutto il resto de gl'huomini, quali la prima cosa che fanno per passar la vita, sono le case per difendersi da i rigori, & inclemenze del tempo, & questo stesso è quello à che questi Pampe poco pélano, e lo dispreggiano: deue loro parere: che sia ingiuria dell'Autor della natura il a cercare altra casa fuori di quella che diede all'huomo nel ripartimento dello cole che cred, ch'è la terra, nè che postono migliorar di tetto, ò volta, hauendo. quella del Cielo stellato, e che per ripararsi dall'acqua, & altre inclemenze di tempo, supposto che non siano queste perpetue, bastaua sare alcuni ripari di poca fattura, che si potessero leuare, e mettere facilmente, e trasportate d'una parte: all'altra, conforme alli loro gusti.

Cosi fanno giudicando certa sorte di prigione, e cattiuità il legarsi ad vn luogo; . le per questo non vogliono tenere case, nè

horti, ne giardini, ne robbe, che sianol come ceppe, che no li lasciano cauar loro fuori il piede, & impediscono la loco libertà per andare doue li piaccia, perche giudicano per la maggior cosa di tutti l'asfoluto, & intiero vso del loro libero arbitrio, vinere hoggiin questo luogo, dimane in quell'altro, adesso mi gusta godere delia riuiera, e freschezza di questo fiume, e stufandomi di quello passo all'altro, voglio viuere vn poco nei boschi, e solitudini, non dandomi gusto sombre di quelli esco à i prati, e valli allegre: qui mi trattiene la caccia, li la pescaggione; qui godo dei fruttiche quelta terra produce, e venendo à fine palso all'altra doue cominciano à maturare quei che quella produce; vò doue voglio senza lasciare in nelluna parte cola alcuna, che mi tiri, che suol esfere spina, che di lontano tormenta; non temo male nuoue, perche non lascio in dietro cosa che possa perdere; meco porto ogni cosa, e con mia moglie, & i mici figli che mi feguitano doue vò, non mi manca cola nessona.

Questo è il conto che questa gente fa, e coti menano vita allegra, hoggiquì, dimane là, facendo in vn'istante con quattro pali vn mezzo tugurio, mal couerto con alcune rame, & herbe, o qualche cuoio di vacca, o cauallo, o altri animali che cacciano: l'entrate, e danari per la spesa, e sostentamento delle loro persone, e case, sono l'arco, e la freccia, co i quali le prouedono di carne; i frutti, che magnano sono quei, che il cielo coltiua; il vino è quello che Dio creònelle fontane, e fiumi, le però qualche volta non fanno la cicia difrutti d'arbori come quei del Cile; il loro vestito è un pezzetto di panno che chiamano pampaniglia, che portano per decenza, & vna pelliccia che li serue di cappa lunga stutto il relto del corpo nudo, sogliono portare le labra forate, e da quelle pendente una barbuta d'alchimia, o argento, i capelli lunghi sino alle spalle, le donne sin done arrivano.

Vna cola par che manchi a questa natione, che è tanto commune, & ordinaria in tutte l'altre, come è il pane, che alcune fanno di grano, altri di Maiz, & iltre di riso, e come questi Indiani non

hanno nessuna cosa di queste, pare che manchino di questo ordinario sostentamento, e non è cosi, perche, benche non habbiano queste semente lo fanno di guainelle doue le tronano, e perche queste non durano tutto l'anno perche non manchi vna cosa che, è tanto propria, e comune tra gl'huomini, fanno questi vna sorte di pane raro, e mai inteso, ch'è di loguste, e parimente ho inteso dire di Zanzare, sogliono esser queste tanto in quelle pampe, che viaggiando per quelle viddi molte volte couerta l'aria, & il sole come vna densa nuuola.

La traccia poi che tengono gl'Indiani per pigliarle, e aspettar quelle al luogo del loro sonno è come in quelle pampe, vi sono tanto grandi, e cresciute herbaccie, maisi fermano in parte doue non vi siano, anzipar'che cerchino sempre le più alte, e folte, che è quello che gl'Indiani pretendono, perche arrivano di notte, quando esse stanno più quiere, & attaccando fuoco all'herbaccie con i venti impetuosi che quiui ordinariamente sono, si accende la fiamma, e senza che ne scappi vna restano li morte infinite (delle quali fanno gran mucchi), e come vnitamente restano arrostite, non han da far altro che per starle, e della farina fanno il loro pane, che serue per il loro sostentamento, per il quale parimente sisseruono d'vn'herba, che chiamano il Cibil, quale ò sia per patto col demonio, ò per naturale virtù che habbia, dicono che li sostenta molti giorni, solo con portarla in bocca, doue sa vna sorte di spiuma bianca, ch'esce per le labra, e cagiona vna brutta vista, & à me mi cagionò gran nausea quando la viddi.

Benche questa gente non sia tanto guerriera come quella del Cile, non la scia assolutamente d'esser tale, come l'ha mostrato in alcuni occasioni, & oltre l'arco, e sleccia che sono l'armi più communide gl'Indiani, nelle quali sono tato destri, che sanno colpi incredibili à quei che non li veggono, & à quei che li veggono di grande ammiratione; vsano questi Indiani vn'altra sorte d'arme straordinaria, la quale si compone di due palle come melangoli mezzani, l'vna è maggiore, & è di pietra persettissimamente lauorata, e pulita, l'al-

tra è di vna vessica, ò cuoio à modo di palla, che riempiono di qualche materia di minor peso che la pietra: stanno queste due palle fortemente legate all'estremità di vn sunicello sorte, che tessono di nerui di toro, e posto l'Indiano in vn sito alto pigliando nella mano la palla minore, e di minor peso, lasciando l'altra nell'aria, comincia a voltarla à modo di sionida sopra la testa, mentre stà pigliando la mira, per abbattere il contrario.

Hauendo assicurato il colpo, tirano quella come catena con le palle, la quale arrinando come vogliono alle coscie, ò gambe dell'Inimico con vna, ò due volte che dà la palla di pietra con il grand'impeto, che porta, lo lega di maniera, ch'invn batter d'occhio lo stringe, e l'abbatte in terra come vn pulcino, allora scedono subito dall'alto doue stauano co tata fretta, che non dandoli tempo di suoltarsi lo fanno in pezzi trà le mani, & è tanto potentequelto instromento, che basta non solamente per allacciare, & abbattere va huomo, ma anche vn polledro, vn cauallo, & vn toro delli molti che si alleuano in quei campi, doppò, che i Spagnuoli conquistarono quelle terre come viddimo nelcapo 29. del primo libro.

Non guerreggiano hoggi questi connessuno, perche, benche non riconoschino foggettione alcuna si portano con i Spagnuoli come amici; a che aiuta il vedere, che sono le Città tanto popolate. & difese, che non si può trattare fra di loro nessun solleuamento, o alteratione contro essi, anzi entrano, & escono come vogliono, e quando si sono affectionati a qualche Spagnuolo, e si trouano obligati per il buon trattamento fatto loro, e buona corrispondenza, al tempo delle raceolte, vengono molti di loro per aiutare a raccoglierle, e subito ritornano all'ampiezze della loro libera, & vagahabitatione, vi fogliono esfere alcuni, che vnendosi in truppe escono nelle strade contro i Spagnuoli, che vanno nelle sue carrette; per la qual cosa sogliono portare in quelle buona municione, & archibugi, e non partono fe non molti vniti di conserua, perche alcune volte sono successe alcune disgratic; però ordinariamente si contentano che li diano qualche cola, & per quelto arrivano alle carrette, & ladimandano con gran libertà, come se fossero padroni d'ognicosa, e dando loro qualche biscotto, ò vino, ò qualche altra cosa, se ne vanno con Dio; se però li viandanti sono scarsi, non vanno molto siguri, benchesempre si facciano rispettare con le bocche di fuoco.

# LIBRO QVARTO

## Dell'entrata de'Spagnuoli nel Regno del CILE.

CAPITOLO I.

Introduttione a questo libro.



AVENDOSI parlato fin qui delle tre parti, nelle quali dinifimo al principio, questo Regno del suo suo suo del suo suo suo della suo conditione, natura, e proprietà de

suoi habitatori, della sua antichità, nobil-

tà, e costumi; il buon ordine dell' istoria ci chiamaper trattare dell' entrata delli Spagnuoli in quello, perche con quella, mutò lo stato, migliorandosi in tante co-se, come vederemo breuemente nel discorso di questo libro; e benche non sono di poca stima quelle che sin qui habbiamo veduto delle bestiami, frutti, pane, vino, oglio, e quello che habbiamo detto distesamente à suo luogo, delle quali cose non haueuano notitia gl' Indiani, sin che entrassero li Spagnuoli; però alla sine tut.





to questo è niente, rispetto al beneficio dellafede, e luce dell' Euangelio, che per mezzo di quelli si communicò loro, per questa sono degni di dissimularsi alcuni eccessi che il surore militare, e disordinata cupidigia suegliò in alcuni di quei primi soldati, che come tale, e come chi hau sempre assuefatto l'orecchio alla confusione, estrepito della militia, e la vista ad insanguinare le mani in tutto quello che fa resistenza, e s'attrauersa al suo impetuoso orgoglio, e volere: poco curarono dell'equità, e giustitia con gl'Indiani, quantũg le cedole reali, nelle quali frettissima. mente distelero i fori di quelli da i suoi prin cipij, le cattoliche Maesta incaricando ai suoi reali ministri Gouernatori, Capitani, & conquistatori che portassero sempre inanzi gl'occhi nella conquista di quel nuovo mondo, non tanto la dilatatione della sua reale Monarchia, quanto la propagatione dell' Enangelio, con la conseruatione, e buon trattamento de gl'Indiani, per esser questo il sine principale, che haueuano in quella impresa, come si vederà a suo luogo.

Però come non è possibile (moralmente parlando)che nell'attioni humane, benche siano comandate da assai alti, & superiori motiui, e fini manchino del tutto, gl'inconuenienti, che suole mescolare la passione non domata, e meno soggetta alla ragione, non è marauiglia che ne i principij di quel scoprimento si vedessero alcuni disordini, benche non siano stati tanto grandi come alcuni Autori l'esagerano, e nel Cile furono affai minori, perche gl'habitatori suoi fecero sentire il valor loro alle porte della loro conquista, trouandole i suoi competitori più serrate di quel che pensauano come vederemo innanzi; e già che questo regno è vna delle parti dell' America, bisognerà parimente dire qualche cosa di questa, per miglior intelligenza di quel che habbiamo da dire della prima entrata de i Spagnuoli inquello, perche come questa è l'vitima parte, nella quale per la banda del Sur viene a terminarfi quel nuouo mondo, fu necessario penetrar tutto quello perarriuare à scuoptirla, & conquistarla, e cosi benche non sia mia intentione far relatione d'altra cosa che del Regno del Cile, toccarò de gl'altri, ch'è tanto prima di quello. quel che pare habbi d'esser di maggior gusto, & insieme servirà per entrare come per suoi gradini, seguendo i passi de i primi conquistatori, consorme all'ordine, e consorme à quello che portano l'Historie che trattano di questo; si chemeglio s'intenderà, e più dalla sua radice. l'argumento di questo libro, e saputo di passaggio l'ordine de i tempi ne i qualisti scouerta l'America, dando à ciascun Regno l'antichità che li tocca.

#### CAPITOLO II.

Dell'America in commune, e che notitia li troui di quella nègl'antichi Filosofi.

'America, che nuouamente scouerta chiamarono nuouo mondo, è hoggitanto conosciuta, quanto su occulta in tanti secoli addietro, nonsolo alla gente incolta, & ordinaria, ma la gl'ingegni più sottili, à gli Aristoteli, Parmenidi, & Plinif; e trài Filosofi Christiania Sant'Agostino, Lattantio, & altri, che giudicarono inhabitabile, & impenetrabile quel tanto che dal Tropico del Cancro inanzi poterono contemplare; perche supponendo la loro buona filosofia che il temperamento dell'animali vuole per la lua conservatione la milura, e buona proportione delle prime quattro qualità supponeuainsieme, che non poteua conseruarsi sotto la' zona che chiamarono Torrida, per la forza con la quale il Sole senza partirsi da quella tutto l'anno con i suoi raggi l'abbrugia; e come mostra l'esperienza, che solamente auuicinandosi à noi nell'està, anche senza passare il Tropico, nè hauerlo mai, per zenir opera tali effetti che dissecca la terra, le fontane, e ruscelli, & in molte parti la sà crepa. re, & aprire come vn melo granato, e per non distruggerla del tutto, è necessario oltre le cotinue tregue delle notti, che passi all'altro Tropico la metà dell'anno per dar luogo all'inuerno, che con le sue pioggie, e ruggiade l'inumidischi, e fertilizzi; non è marauiglia che si persuadessero che la continua assistenza di quello dentro deTropici facesse ques o spatio totalmente opposto, e contrario alla vita humana.

Però l'esperienza che il Norte è calamita del discorso filosofico l'ha corretto, e disingannato, co mostrarli che non solamence viè passaggio franco ben si penoso dall'vno all'altro polo, ma che le regioni contenute sotto il Zodiaco sono state, e sono habitate da innumerabili nationi, chesotto la medesima linea equinortiale vi sono alcune terre come è quella di Qui to, altre tanto temperate, & saluteuolich'apertamente soprauanzano alcune diquelle ch'habitano nella zona temperata; si diede à questo nuouo mondo il nome d'America (ch'è già il commune, con il quale tutti lo nominiamo)ingiustamente, come la notò Antonio di Herrera nel libro 1. della quinta decada, nel cap. 5. per estersi appropiato con artificio que sto scoprimento. Americo vespucio, priuando di questa gloria il vero, e primo ri conoscitore, che sù il primo Almirante dell'Indie Don Christoforo Colon, come

à suo luogo si vedrà.

Che notitia si sia hauuta ne'secoli passatidi questo nuovo mondo non è facile accertarlo Marineo siculo nella sua Cronica di Spagna pretende chei Romani fossero arrivati ad hauerla, & anche entrato in quello; si mosse a questo, per dirsi che si fosse ritrouata in vna delle miniere d'oro di quello vna moneta antica con la figura; & Imagine di Celare Augusto, la quale dice, che per maggior restimonio della verità Don Giouanni Ru fo Arciuelcouo di Colenza lo mandò al Sommo Pontefice; però Pietro Bercio nella sua Geografia tiene questa opinione per ridicola, perche non par cola polsibile, che solamente quella moneta, e nessun'altra si sia trouata in tanto tempo che sistanno lauorando le Miniere dell' Indie. In oltre che se una volta fossero arrivati ad entrare in quei Regni, nonsarebbe tanto sacile l'essersi perso il commercio, e communicatione con esti, perche la gran ricchezza loro l'hauereb. be continuata, chiamandosi gli vni congli altri, come è successo dopò che i Catholici Re il conquistorno, & posseggono, passando tutti gl'anni tanta gente

d'Europa come ha passato, & ogni gior-

no passa.

La solutione che si può dare a quel della moneta Romana è, ch'alcuno di quei che passarono d'Europa con i conquistatori dell' Indie la portò seco, e per veudere nouità (che, benche vagliano poco, fogliono effere applause dal vulgo) finse hauerlairouata nelle miniere; se pure senza volere non le cadesse andando a vedere come si trauagliaua in quelle, & vn'altro la trouasse, e la portasse come cosa rara al Vescouo che dicono la mandò al Papa; sò che vi sono molte congetture, & argumenti non disprezzabili di alcune notitie che par hauessero hauuto gl'Antichi di quella parte tanto principale del mondo, li quali riferiscono diligentemente Abramo Hortelio nel suo Mappa del nuouo Mondo, Gorofio, il Padre Giuseppe d'Acosta della nostra Compagnia nel libro primo dell' Historia dell' Indie al capitolo 11. 12. & 13. Thomaso Bozio libro 20. capitolo terzo Maluenda; Fra Gregorio Garcia lib. 1. ae origine Indorum, pigliando da Platone, Seneca, Luciano, Arriano, Clemente Romano, Origene, San Geronimo, e da altri, che pare hauesseto hauuto notitia, e fanno mentione di quel nuovo Mondo, veggansi nel nostro Pineda nellib. 4. delle cose di Salomone, cap. 16. le parole. d'Abramo Ortelio, che sono assai à propolito.

#### CAPITOLO III.

C be notitia si troui nella sacra: Scrittura di questanuoua. Regione.

N'altra questione v'è ch'ha più fondamento della precedente, & è del lume che la diuina Scrittura ci dà di queste remorissime regioni, perche vi sono molti Autori, che sopra quelle parole del Paralipomenon cap. 9. Serui Hiran cum seruis Salomonis attulerunt aurum Ophir, &c. Sentono, che qui la sacra Scrittura parli dell'Indie Occidentali, interprerando per quella parola Ophir il Perù, e generalmente tutta l'Ame-

rica

rica, e così come il famofissimo Colon\_1 fuil primo che la scopri, e diede a cono scere, par che pure su quello che dista questo, prima di tutti gl'altri, perche raccontano ch'effendo arrivato all' Isola-Spagnuola diceva molte volte che già era arriuato alla desiderata terra Ophira, come lo riferisce Pietro Martire lib. 1. della sua decada Oceana; però il primo che più formatamente disse, escrisse que-R'opinione fu Francelco Vatablo, il quale nel terzo de i Re nel cap. 9. e più manzi constituisce Ophir nell'Isola Spagnuola e dentro terra nel Perù e Messico: dopò questo Autore posero innanzi questa sentenza, Postelo, Goropio, Ariasmontano, Genebrardo, Marino, Brisciano, Antonio Posseuino, Rodrigo Lepes, Bolio, Manuel De sa, & altri Autori che riferisce il Padre Pineda della nostra Com pagnia: De rebus Salomonis lib. 4. cap. 16. fol. 212. Donde il Padre Martino del Rio della medesima compagnia caua la cenfura che da à questa opinione, dicédo, che non si appoggia in mali fondamenti, però chi la difende à spada tratta, & il padre frà Gregorio Garcia del sacrato ordine de i predicatori nel lib. 4. De indorum occidentalium origine, Facendo gran studio in confermarla, e difenderla da gl'argumenti contrarij.

Non lono di poco fundamento quelli, che questi Autori apportano per appoggiare la loro opinione, benche quelli, che fondano nell'Etimologia del nome Periper la simiglianza che ha con la parola Pharuin, che vsano i Settanta interpretinel secondo del Paral. cap. 3. (doue parlando dell'oro col quale Salamone ornò il suo Tepio dicono ch : su de Auro, quod de Pharuin, à chi corrisponde nella volgata, Aurum probatissimum) hanno contro di loro vn forte contrario, & è Garcilasso della Vega, che dice, che il nome Peru non è quello della terra, mache gliel'imposero, i primi Spagnuoli, con l'occasione di questo equiuoco, quando passarono questi à quelle parti del Perù, dice, che pigliando lingua per informarsi della terra pigliorno vn Indiano chiamato Berù, e che dimandandoli che terra susse quella; pensando quello che li

dimandauano ilsuo nome, rispose Berù, e come li Spagnuoli non sentigano bene la fua lingua penlarono che hauesse detto Perù, e che quelto cra il nome della terra, e così cominciarono à chiamarla Perù: quel che à mio parere dà maggior fondamento alla probabilità è quel che sappiamo del Rè Salamone, perche primieramente parlando dice nella sapienza al 7. che sebbe: Dispositionem Orbis terrarum, Con che pare che non potè stare l'ignoranza, e mancamento del conoscimento di quella tanto grande, e tanto principale parte del mondo, e cosi pare ch'habbiamo da confessare, che almeno arrinò ad hauere di quello la notitia che bastò per inuiare, cold le sue armate, es valersi per quelto mezzo della gran richezza di quello; & anche quello ha mag. gior fondamento, se consideriamo l'ap. plicatione, e pensiero che pose in vnite. da varie parti del mondo le cose piùpretiofe, e l'oro più purificato per l'adornamento del Tempio, e cosa di Dio che har lueua per le mani; perche essendo di tanto alti carati quello di Valdinia, e Carabaia, che si caua nel Cile, e nel Perù; & hauendo la cognitione, che suppongo di quello, ò per congetture, ò per argomenti della sua gran scienza, è medesimamente de i legni pretiosissimi, che vi sono in. quei Regni, e nel Paraguai, e Brasile, par cosa difficile, che non facesse diligenza, particolarmente potendola fare, per non perdere tanto gran Tesoto, e che tanto faceua al proposito del suo intento.

Non par che si habbia da dubitare, che potesse farla, perche sappiamo, che parimente hebbe vna grossa, e potente armata, cô la quale potè, vnire tante, e tanto varie cole per accrescere l'ammiratione dell'opera, che fabricaua al mondo, e se quelta armata spendeua sempre tre anni di tempo da che vscina dal suo porto, che era nel mar rosso sino al ritorno, come afferma la commune opinione de i sacri Espositori, in che occupaua tanto tempo, come dice Genebrardo, e Bosio, non penetrana l'vltime, e remotissime partidell'Oriente, & Occidente? & anche voltaua il mondo come lo fece in. questo medesimo spatio di tempo la naue

OIZ

ittoria, nella quale il gran Capitano Magaghanes scopri, e passò lo stretto del ino nome? E già, che sappiamo che l'Armate del Rè Cattolico in questi tempi penetrano sino alle partipiù remote, lontane dell'Oriente, & Occidente inmeno d'vn anno, perche non poteuano tare il medesimo quelle di vn Rè tanto potente, e sauio come Salomone, hauendo l'auantaggio dell'arte, e scienza di nauigare, con la quale instruiua i suoi Capitani, & piloti, per maggiormente accertare la loro nanigatione, e maggiormente non essendo improbabile che insieme sapesse la prattica dell'vso della pietra calamita, e Bussola di nauigare, come dicono alcuni Autori che riferiscono quelli che citerò al principio del capo leguente.

Fa anco più probabile questo quelche lopra notammo circa le notitie, e congetture che par habbiano hauuto alcuni de gl'antichi di questo nuono mondo; le qualinon solo doueuano esser bennote à Salamone, ma hauerle più migliorate, essendo tanto perfetto, e consumato nelle scienze della Colmografia, Geografia, & Hidografia, le quali, chi dubita le fossero state infuse da Dio con l'altrescienze, nelle quali lo fece tanto Eminente, per non cadere in alcun'errore, ne i quali furono alcuni Antichi filosofi, che credettero non visossero Antipodi, che non era penetrabile nè meno habitabile la terra che stà sotto la Zona torrida, e che il mondo non era sferico, & altri à que-

sto modo.

Finalmente sappiamo che l'Armate di Salamone arrivarono à Siria, all'Asia minore, a Fenicia, a Africa, & Europa, & per arrivare là, e certo che partendo dal mar rosso era necessario navigare al Sur per montare il capo di Buona Speranza, e di la voltare al Norte, e passare la seconda volta la linea equinottiale, ch'è il viaggio ordinario che sanno le navi dell' Indie à Portogallo: hor supponendo con la commune de i dottori che questo sia così, e che Salomone havesse la notitia che, habbiamo detto dell'America, è probabile che parimente l'havesse del passaggio che viè dal Mare di Norte à quello del

Sur, ò per lo stretto di Magaglianes, è per questo di San Vincenzo; perche esfendo Salomone tanto potente in terra, & in mare, & hauendo tanta comprensua d'ogni cosa, potè essere che sacesse da proposito voltar quella terra per scoprire per quella la communicatione dell'vnamare con l'altro, come lo secero dopò due huomini tanto in ogni cosa inferiore a quello, come surono Magaglianes, el Giacomo del Maire, ò che casualmente le scoprissero alcune Naui sbattute da qualche temporale in quelle parti, come dicono successe al primo scopritore dell' America, come si disse à suo luogo.

Supposto questo sanno molto bene quei, che hanno nauigato, e s'intendono di marinaresca, e cose del mare, quanto più facile era, che posta l'armata nel capo di Buona Speranza, che è in trentasei gradi, si lasciasse andar al Sur sino al cinquanta quattro, ne i quali, sbocca al mare del Cile lo stretto di Magaglianes, che non nauigare al Norte piùdi settatadue gradi che visono del medesimo capo di Buona Speranzasino ad Europa, che sono trenta lei alla linea equinottiale, & altre tanti, e più di là ad Europa; donde si caua quel che dico, che se è verità che l'armata veniua in Africa, & in Europa, & entraua. nel mare Mediterraneo, era assai piùf eile arriuare al Cile; & al Perù, perche dello stretto poteua lasciarli andare in poppaper tutta quella colta, & hauendo raccolto l'oro, argento, e legna, che da quelle terre pretendena, potena ritornariene per il medesimo stretto, come lo tece Pietro Sarmento, & altri al mar del Norte, & dilà per il medesimo capo di Buona Speranza al suo porto del mar rosso.

Se non fosseche posta già l'armata nel mardel Sur pigliasse il camino di Ponente, & andasse alla volta delle Filippine, e dilà costeggiando i porti che facessero al proposito di quelle parti, che chiamiamo dell'Oriente caricassero in quelli le cose pretiose di quei paesi, e di questa maniera hauendo circondato il mondo tornasse l'armata carica delle ricchezze dell'Oriente, & Occidente, e dilàcon le perle, diamanti, rubini, & altre pietre sine, Muschio, Ambra, Auorio, & altre cose

di Lima che si trouano in quelle terre, & mare, e dall' Occidente con la gran somma d'oro, & argento che si nasce, e con le legna, perle, margarite, e smeraldi, e colori sini, lane preciose di vicugna, pecore della terra, Ambra, & altre costitraordinarie, e peregrine che si fanno in quelle regioni, per supplire con quelle a quato mancaua alla richezza e felicità di

Salomone nel suo paese. Ne deue ciò parere impossibile, ò solamête per detto a i poco prattici delle cole del mare, perche costa da quel, che sopra si è detto la facilità, con la quale si può nauigare da Cile alle Filippine, perche, benche vi sia tanta distanza si può fare questo viaggio in due, ò tre mesi, e l'vtilità, e commodità di quello si sono dette nel cap. 4. del libro 2. de fatto sappiamo, che la naue Vittoria voltò per questi camini il mondo, & altre dopo quella han fatto i medesimi viaggi, perilche almeno si conuince la poilibiltà di questo viaggio dell'Armate di Salamone, e se gli daproportionato impiego a i tre anni che spendeua sino à cornare nel porto del mar rosfo, doude partiuano, che anon allargar. si tanto come pretendono gl' Autori di questa opinione, non pare che haucua d'occupar tanto tempo, non vscendo da quelle coste dell'Oriente. per queste, & al tre molteragioni il nostro dottissimo Pineda nel libro delle cose di Salamone ritrattal'opinione contrarische tenne ne i commentarij di Giob, perche quando scrisse questo, nonhaueua fatto studio sopraifondamenti, che dopò l'obligarono a non dispreggiare questa opinione, ma stimarla come appoggiata con l'autorità di tanti Autori, e con tanto probabili congetture, eraggioni, el'iltesso giudico deuefare qualsiuoglia huomo prudente, & dotto, il quale, benche tenghi per più probabile la negatiua, deue trattenersi, & non rischiarsi à condennare quello, che dicono, & approuano con tanti fondamenti tanti Autori degni d'esser intesi.

Benche veraméte per dire quel che sen to sépre mi stimola quella ragione che so pra notai contra quei che pensarono che i Romani hebbero notitia di questo mondo, & entrarono in quello, fondandos:

nella moneta di Cesare Augusto, che si troud nelle miniere, perche pare incredibile, che hauendolo vna volta scouerto si perdesse dopò del tutto la communicatione, & anche la memoria di quello, e par che militi la medesima ragione contro quello ch' habbiamo detto dell'armata di Salomone; perche se questa vna volta spianò, e vinse le difficoltà delta nauigatione, qual causa potè interrompere questo commercio; in maniera che ne i tempi futuri si perdesse del tutto anche la memoria di quello: Ben è vero che par sciolgaquesta instanza l'antico costume degli Hebrei di no dividersi in nuovi Paesi, e regioni, nè habitare i porti, e marine, perche non voleua Dio, che con la communicatione con genti straniere se gl'attaccassero i costumi gentileschi di quelle, e cosi non si sa che delli Re d' Israelletentassero queste nauigationi a regionistraniere se non tre soli, che furo. no Salomone, che su l'inuentore, Giolatat, & Ocozias, la pretensione del quale non hebbe essetto, donde si può cauare, che morendo Salomone, essendo già finita la fabrica del Tempio, si lasciasse perdere quel commercio, che poco a poco s'andò scordando, finche con il corso di tanti secoli mancasse del tutto questa memoria; oltre che come in quel tempo fi stimaua tanto poco l'oro, & l'argento come costadal Paralipomenon, & altri luoghi della facra scrittura, e la cupidigia de gli huomini non era tanto cresciuta quanto in questi tempi, e viueua. no con minor spesach' adesso, non giudicauano la ricchezza degna di lasciare la propria casa, & quiete per ottenerla, & esporsi a tanti pericoli a quanti (anche adesso che è assai familiare, e saputo il camino dell' indie) s'espongono quei che vanno in quello, per questo non vieraall' hora l'appetito, e voglia che adesso si esperimenta ne gl' Europeidi pasiare all' Indie, e quei che passauano nell'armata non haueuano gulto di restare in terre. cosiricche, tanto remote dalle sue case; e se alcuni restauano, si perdeua con il tempo la loro memoria; veggasi il Padre Pineda citato nella sess. 5, del cap. 16. doue risponde a gli argumenti dell'opinione

negatiua, dando atutti assai buona, competente solutione particolarment a quelli, che pretendino prouare, che l'armata di Salomone non haueua, che portare dall' Indie Occidentali, se non, che argento, & oro, come se dicessero arena, ò ghiaia, e non fosse questo motino sufficiente per inuiare là le sue armate, particolarmente hauendo questo sauio, e petente Rè necessità di tanta abbondanza di questo per tantivsi; & ornamento del Tempio, che non pare fosse stato possibile giuntare nell' Oriente tutta la massa necessaria, se non si valeua dell'Occidente, doue v'era tanta gran quantità diquesti metalli, come lo proua quel, che habbiamo detto delle ricchezze delle miniere del Cile, e de i tesori dell'Inga, e degl' alberi, herbe, e fruttid'oro, e statue del medesimo, de i suoi giardini, e palazzi, come pure a suo luogo si è detto, e di quelle, che chiamano Guacas, doue hoggi tengono nascoste tantericchezze, e di quelle, ch'offerì l'Inga a i Spagnuoli per la sua libertà, oltre che fuori dell'ar gento, & oro vi sono altre cose assai pretiole, veggali quel, che di tutto quello habbiamo riferito ne i capitoli precedenti.

#### CAPITOLO IV.

Dello scoprimento dell'America, e per quali mezzi si consegui.

Ragl'occulti, & admirabili sacramenti della natura, possiamo contare la secreta, e singolar virtà della pietra Calamita, operatrice di talimerauiglie, che più sono per oggetto della vista de gl'occhi, & ammiratione dell'intelletto, che dell'humana fede; perche chi, se non la vedesse, potrebbe crederel'esperienze, che ognigiorno si fanno di quelta rara, e singolarissima virtù quali veramente sono tali, che l'Intendimento, e l'imaginatione più ardita, non ardira pensarle, nè imaginarle, se non si vedessero: veggasi il curiolo, & assaidotto libro intitolato, de Arte magnetica del P. Atanasio Kirquen della nostra compagnia, ch'in quello trouerà l'ingegno più ambitio so di sapere i prodigi

della natura tutto quello, che potrà desiderare circa questa materia, cosi l'antico,
come il moderno trattato, con tanta,
grande comprehensione, eruditione, echiarezza, che resteranon meno adottrinato, e sodisfatto dello studio, e lettione
di quello; parimente tratta il medesimo
argumento non con minor certezza, ecredito della sua dottrina il P. Nicolò Cabeo della medesima Compagnia nella sua
silososia magnetica, done potrà vederlo
il curioso lettore.

Però tra tutte le virtudi questa rara, e potente pietra, giudico, che non étanto ammirabile quella del dominio, e forza, c'ha sopra dei ferro per alzario da terra, e tenerlo sospeso nell'aria, quanto quella, che ha hauto per tirar in Europa la gran quantità d'argento, che per mezzo, & efficacia sua s'ha portato dall'Indie, ch'è tanta, che facendo il conto alcuni curiosi, e pratticidella materia con la proportione del computo de i milioni, che hanno portato i Galeoni, e flotte da che si scopri quel nuouo mondo, con la distanza, che vièda quello fino à Spagna, hanno tronato, che dall'vno estremo all'altro si sarebbe satto un ponte di pali d'argento longhi noue palmi, che se tutte giunte si potessero hoggi trouare in vna parte farebbono vn monte, che potrebbe quast competere con quel di Potosì, donde si è cauata la maggior quatita, che per quelto fi vede vacuo, e era passato per tante parti; siche potressimo dire di que sta pietra, che in certo modo gl'haueua Dio dato vna come virtù della fede per passare i montinonsolo da vn luogo ad vn altro, ma dall'yno all'altro mondo, lasciando nel mezzo l'immenza distanza d'entrambi i mari, che la dinidono.

Chi sia stato il primo, che si sia valuto di questa virti perfacilitare, come è hoggi l'vso della nauigatione, non è facile a cercarlo ne gl' Autori, perche, benche la cosa più certa in questa materia è che questa pietra su conosciuta dal principio del mondo, e che di quella hebbero notitia gl'Hebrei, e gl'Egitti, come si potrà vedere ne gl' Autori citati; però chi sia stato il primo, che cominciò l'vso della carta, di nauigare, è difficile a sapere, al-

cuni

cani dicono, che gl'Europei l'appresero dai Cinesi, altri che da gli habitatori del ca po di Buona Speranza, doue Vasco Gama andando à scoprire questo promontorio si imbattè con alcune naui di questa gente, che si seruiuano di questo instrumento, altri danno questa gloria a i Spagnuoli, e Portoghesi, altri ad vn Napolitano Giouanni Goyas Amalstano, che douette esser quello, che come tanto esperimentato nell'arte di nauigare ridusse di miglior metodo, e prattica questo esercitio, e lo sece più samiliare.

Però in questo senta ciascuno ciò che lipare più probabile ch'à me non toccaverificarlo, solamente dico à proposito mio, che à questa mai bastantemente laudata virtù della pietra calamita, dopò Dio che glie la diede, si deue lo scoprimeto dell'America, perche, benche come dicono alcuni Autori l'armata di Salomone si gouernasse per il conoscimento delle stelle, de i venti, & vecelli, & per altri fegni, & esperienze, con le quali supplivano il beneficio di quelta pietra, l'vlo della quale non era all'hora pratticato pè conosciuto, conforme la comune opinione, benche non sia del tutto improbabile la contraria ) però alla fine la prattica della carta di napigare è stata. quella che ha facilitato la nauigatione di maniera, che fidati in quella poterono animarsi, & inuestire quel golso i primi scopritoridiquel sconosciuto, e remotiltimo mondo, fino ad arrivar'à vederlo, e calpestarlo, che sù vn attione degna dell'immortal memoria ch'ottenne per quella chi l'operò.

Fù questo il samossissimo Capitano Genouele Don Christosoro Colombo, cheper magior commodità, e propietà della pronuntia Spagnuola dicono ordinariamente Colon, il quale, benche non sosse di tato sangue nobile, da se no solo potrebbe dar nobiltà, esplendore alla sua chiara descendenza, però à tutta la sua assai nobile, & illustre patria, perche quando questa Serenissima Republica non hauesse dato altro sigliò al mondo, si potrebbe honorare con questo solo quanto altre con migliara de'migliori che si illustrarono, perche il suo generoso, & animoso

coraggio, fu potente à spianare tante, difficultà, come superò nell'acquisto, e vittoria di questa impresa, tanto maggiore, e di più stima quanto è stato più vniuersale il bene che da quella hà confeguito l'vno, el'altro mondo; quello per la somma ricchezza d'oro, & argento, con che ha nobilitato, che bastanti testimonjisono gl'ornamenti di argento, & oro, con i quali si vedono hoggi couerti gli altari, epiene le sacristie di Europa, e le credenze, Palazzi, e case de i Prencipi, e Signori: l'altro mondo per essersi là fatto giorno con la luce dell'Euangelio, e bandite le tenebre del gentilesmo, e ridottosi alla politica, culto, e perfettione, con la quale hoggi si vede tanto migliorato: Nè oscura la gloria di questo gran Capitano quel che riferisce Garcilassodella Vega. & altri Autori, dicendo, che l'essersi messo à questa impresa, sù per le notitie che hebbe di vn suo hospite che mori in cafa sua, come dopò vederemo, perchela lode che questa sua gran prodezza mericò non fii per quel che seppe, & intese diquesto nuovo mondo prima che si trattasse della conquista diquello, ma per l'animo generolo, e constanza che hebbe in scuoprirlo, questa su la suagloria, e questa è tutta sua, questa è quella che le pose sopra la testa l'immortale alloro, del quale gode, e sempre goderà la sua buona memoria, à dispetto del tem-. po, e dell'inuidia, benche non è possibile, che nessuno l'habbia ad vn tanto vniuersale benefattore d'entrambi i mondi.

Quel che raccontano gli Autori citati circa questa Historia è, ch'vn Piloto naturale della villa di Guelua nel Contato di Niebla, ch'è nell' Andalutia, chiamato Alonso Sances di Guelua; altri dicono Buxula, negotiana in vi piccolo valcello da Spagna alle Canarie, dalle quali pigliava i frutti, portandoli all'Isola della Madera, e di là tornaua à Spagna caricodi Zuccari, e conserve che in quell' Isola si fanno, e che vna volta trà l'altre facendo quello viaggio ritornando à Spagna le gliattrauersò vn fiero leuante, tanto furioso, ch'in venti giorni diede in vna dell'Isole dell'Occidente, che chiamiamo de Barlouento, che è la Spagnuola, donde per timore di non perire per mancamento di vertouaglie tornò all', Isola della Madera, hauendo patito tanto, che morirono-in questa tempesta quasi tutti suoi compagni, & egli arriuò à tale, che, benche il Capitano Colombo, che quiui dimorana per l'inclinatione che hauena à ques diquesta professione lo riceuè in cala sua, elo fece curare, & accarezzare con gran diligenza; finalmente mori, e cheprima di morire grato del beneficio che gi haueua farto, lo chiamò, & li diede come per heredita l'osservatione che haueua fatto de i venti, e camini per doue eraandato, e tornato con tutte l'altre notirie che haueua osseruate del viaggio,

luogo doue pigliò partà.

Riferiscono questo il già citato Garcia lasso, & il Padre Gioseppe da Costa della nostra Compagnia dice l'istesso nel libro primo de nat. noui orbis cap. 19. Benche suppone che nonsi sà il nome diquesto Piloto, dal quale hereditò quelto animoso Capitano queste notitie, attribuendo questo da particolar providenza del Signore, che nonvolle si mettesse questa gloria a conto di nessuna humana industria, ma che si desse immediata, & total: mente à sua diuina Maestà, alla particolare dispositione della quale, e divino consiglio dobbiamo attribuire quello che potè parere casuale in essersi smarrita questa nane, e perso il suo viaggio, & shattendola la forza della tempesta doue meno pensaua, el'esser ritornata à questa Isola della Madara, e l'effer stato alloggiato il padronedi quella, è morto in casa di quello che Dio Signor nostro haueua detto per cau sa seconda, e principale stromento di questa gloria, il quale come tanto gran. Colmagrofo, comparando queste sperienze, enotitie che heredito dal suo buonhospite, con le speculationi, che haueua fatte nella medesima materia si risoluette di imprendere quel che parimente li riusci, per questo hauendo publicato il suo pensiero, e comunicatolo à chi à lui parue che hauerebbeno abbracciato, & si larebbono indotti a promouerlo sino all'esecutione; nel primo luogo alla sua patria, che non accettò l'impresa perche la tenne pet fogno; dopò al Rè di Portogallo; al Rè di

Frácia, & Inghilterra; vitimamente rotolo questa palla d'argenro, e d'oro sino à mettersinelle manide'RèCatholici, per i qua-Il l'hauena creato, chi hauena disposto dalla sua eternità l'amplificare, e stendere per questo mezzo la monarchia diquelli, & aggiungere allaloro corona reale i merliditanti, & tanto potenti Regni, & Imperio come quelli ch'in questo nuouo mondo gli hà dato, e cosi subito che intesero i Rè Catholici Don Ferdinando, & Donna Isabella degni per quelto d'immortale memoria, e riconoscimento i buoni fondamenti del Colombo, e la gloria che poteua conseguire la Croce di Christo, e la predicatione dell'Euangelio se vscina à luce questo parto; hauendoui ben pensato, e considerato otto anni mandorono ad apparecchiare tutto quello che sarebbe necessario, non perdonando a spese, nè curarsi della contingenza d'vn' impresa tanto nuoua, tanto difficultola, & senza esempio.

### CAPITOLO V.

Parte Don Christoforo Colombo da Spagna per trouare il nuouo Mondo.

'anno 1492. alli 3. d'Agosto mez' hora prima d'vscire il Sole, giorno il più felice che sin all'hora comparue a i nostri antipodi, per esser stato il principio della fua maggior fortuna; fece vela, partendo da Spagna il primo, & a niuno inferiore famolo Genouele Don Christoforo Colombo con iltitolo, che li diedero i Re d'Almirante del mare, e Vicerè della terra, che egliscoprisse, e conquistasse, e lasciando alle spalle i mari Herculei, come chi schernisce, e fa poco conto del non plus viera delle sue Colonne, si pose in mezzodel vasto gosfo di quell' Oceano, e cominciò la nauigatione con non minor confidanza, & animo che marauiglia di quelli che dalla terra lo vedeuano da quella allontanarsi per camini tanto nuoui, e mai sino all'hora intesi; & hauendo scouerro, & arrivato alla gran Canaria, parti dilà al primo di Settembre con nouanta compagni, & vettua:

glia

affa per vn anno ; cominciò dopo qualche cempo della nauigatione a riconoscere la vicinanza al Tropico di cancro, & ana nigare fotto la Zona Torrida, con che i foldatiche mai hauenano esperimentato irigori di quella, per esser stati alleuati nel la temperata d'Europa, impatienti di tanto caldo come patinano in quel disu fato Clima, è stracchi già di tanto mare senza veder terra, cominciando ad intra re in difidenza discoprire quella che desiderauano, è parlando al principio trai denti, è dopò assai chiaro arriuorno al Capitano Colombo, è procurarono conognistorzo diffuaderlo dall'incominciata intentione, come vana, è senzasperanza di frutto persuadendolo a ritornarsene a Spagna; ma egli con animo generolo, facendosi tordo à tutto questo seguitaua costantemente il suo viaggio, vedendo i soldati quato si allargana è che loro macanal la vistattracchi già di mirare per la prora e l'huomo dipena dalla gabbia fenza scopri re terra nè pure vn minimo legno di quella, li fecero nuoue instanze, stringendolo con forte ragioni, è tanto più, quanto che eta ognigiorno maggiore il mancamento che sperimentauano dell'acqua, e del magnare; già quelto passa li diceuano il termine dell'animo, e coraggio, già entra nella temerità quel che sin qui potrebbe parere costăza: la vettouaglia manca; il te po si dilunga; il vento và macando, le calme ciminacciano; la terra non comparisce; la lontananza di quella non si sa, il pericolo è certo, & il perire qui, sarà senza remedio se più aspettiamo; assicuriamo le vite, le non vogliamo farci fauoli, è scherno del mondo, & esser humicidia di notitesti.

Veramente non si può negare ch'eraquesto vn grade affanno & anche maggiore diquello che potrano persuadersi quei
che non si sono trouati in somigliati occasioni, perche doue no và meno che la vita
pare giga equalsi uoglia perisolo nel mare per piccolo che sia, oltre che i proposti
erano in se di gran consideratione, & hauerebbono satto perder d'animo, e titubare la maggior costanza, e valore; però
quello del gran Colombo, su tanto singolare, che hor dismulando, hor sin-

gendo di non sentire quel che vdiua parlando hor a questo, è dopo a quello, consolando tutti è trattenendoli con i ben fondati discorsi della sua elucubrata. speculatione, l'andò sollenando, & animando con la speranza (nella quale non mostraua puto di fiacchezza d'arivare all' intento che pretendeua. Seguitavano di questa maniera il loro viaggio cruciati da tante incommodità, è dal vehemente caldo che l'affogana, quando in Aspettatamente esce vna voces terra, terra) saltano tutti alla prora, & ài bordidel vascello come suoridi sè, per il co eto, & allegrezza, è fatti, arghi seza mouer le palpebre fif savo gli occhinell'Orizote, per doue cominciaua a scoprirsi la terra, come vna collina, il desiderio d'arriuare a glla faceua dubitare ad alcuni s'era terra, ò nuola quella che vedeuano; dicono questi che si quelli che nò, questi ch'è terra bassa. quelliche no, ma altimonti: quello si immagina vedere vna Rupe scoscesa dice l'altro che vede distese spiaggie, & tutte queste opinioni sono cagionate dalla gran diltaza, nella qual si trouauano dalla terra e di quel che a loro pareua, perche veramence non era: però fu inuentione dell' Almirante, che vedendo tanto, e sasperati, e quasi solleuati isuoi contro di lui, per liberarsi dalla persecutione, che da quelli patina, vsò quell artificio di far vicir quella voce, per cagionare quella allegrezza, fingendo, ch'erano terra alcuni vapori,e nuuole chè di lontano comparinano.

Li riusci per allora questo inganno, nauigò alla volta della terra fiata, fino alla notte, è lasciando riposare la sua gente voltò la prora all'Occidente in busca della vera che cercaua; quando ina bò la mattina, e si trouarono tutti burlati per esfersi disfatte le nuouole, ch'erano state cagione delloro inganno, come ordinariamente succede in lunghe nauigation cominciorno di nuono ad afligersi, è voltarsi contro l'Almirante dicendoli ciascuno in faccia, ò doue potesse sentirlo il suo sentimento, e non mi marauiglio, perche oltre al gran pericolo, nel quale stauano di perire; si trouauano in vn Clima tanto caldo, & ardente, che la, terza volta che tornò l'Almirante da Spagna a scoprire la

terra ferma, cessando esto giorni i venti in questo suogo, su tale la sorza del caldo, che dicono hauesse hauuto timore, che non se gli brugiassero i vascelli, e perisse la gente, perche crepauano sotto couerta le botti, rompendosi i cerchi come se gli attaccassero suoco, brugiana il grano, & le carni salate, che portanano, si ricuocepano in maniera, che era necessario buttarle in mare, perche non insestal sero le nani.

Di questa maniera seguitaua l'Almirante il suo viaggio, hauendo necessità di mag gior patienza per soffrire la persecutione domestica de i luoi, che i rigori del tempo, e pericolò, nel quale si trouaua quandol giouedi 11. d'Ottobre del medesimo anno fu Dio nostro Signore seruito di coronare la sua inuincibile toleranza, e confidanza; cominciando ad hauere manitestifegni di terra che sogliono essere in lomiglianti occasioni il termine de i disgusti, & afflittioni, & il principio dell' allegrezza, e contento, con il quale si scorda quanto s'è patito, quei di quello vascello diceuano ch'haueuano veduto natando nel mare yn ramo frescamente tagliato con i suoi frutti, che benche di spino su per esti come quello dell'Oliuo per queiche stauano serrati nell'Arça di Noè quello dell'altro c'haueuano veduto pesci verdi, gl'altri dell'altra naue pezzidi legno, & altre cofe, che sono chiarisegni di terra, come sono per noi che veniamo dall'Indie certe herbe dette correguela, e la ceiua, & altre conosciute, che vengonoa riceuercicinquanta miglia in mare prima d'arriuare a Spagna,

L'allegrezze, è feste che con la vista di questi segni di terra sogliono fari naui-ganti, isalti che danno dipiacere abbracciadosi gli vni con gli altri, dando la buon hora al Piloto, il buon prò al generale, è ciascuno a sè stesso; le gratie al cielo. la tenerezza dal cuore, & anche le lagrime a gli occhi, riconoscendo dalla mano di Dio & della sua Santissima Madre questo benesitio, non è materia della penna, ma della vista, perche mai si diratanto quanto si vede; in questo giorno siniscono i ran cori, qui si terminano l'inimicitie, & i con trasti; quei che veniuano più slizzati, è

per veeiderfi, magnano in vn medefima piatto, si scordano dell'ingiurie, non viè memorie delle querele, perche l'allegrezza di ciaseuno facendosi padrona del cuore discaccia da quello ogni altro afferto di turbatione, è malinconia. Così successe a quei di questa armata dell'Almirante Colombo, alli quali con il contento divedersi già all'odore della terra non solo si scordarono della stizza, è rabbia che contro lui haucuano; però correndo gli vni dietro gl'altri arriuanano ad abbracciarlo, gettandosi a' suoi piedi, dandoli la buon'hora della sua fortezza, e constanza e domandandogli perdono dell'occasione, che gl' haueuano dato, di giusto sentimento con la loro impacienza, è parole inconsiderate: Egli rispondena abbracciando con gran benignità; & afficurando tutti, che prima del giorno sarrebono a vista di terra. andò egli nella parte più alta della poppa per scorgeria col desiderio ch' hauenad'esser il primo a dare la buona nuoua. Era determinata vna grā mancia per chi fosse stato il primo a scuoprire la terra cioè diecimila Marauedis di entrata, e per questo procurando ciascuno guadagnaria, stauano alsa veglia, fissando questo gl' occhi à questa parte, è quello all' altra, fin che due hore prima della. mezza notte scuopri l'Almirante Colombo vna luce, e chiamando due Capitani gli la mostrò, e dopò vidde che la luce si mutanad'vn luogo all'altro, & era così che la portaua vno da vna casa all'altra, come dopo si seppe, andorno nauigando veffo la luce, e due hore dopò la mezza notte scuoprirno la terra, la quale viddero da turte le naui, e pretendendo ciascuno esser stato il primo che l'haueua veduto, vitimamente si risoluette che la mancia toccaua all' Almirante per esser stato il primo ché vidde la luce; e così ordinarono i Re se li pagasse, e dopò la riscuotè tutti gl' anni ne i Mauli di Siuiglia.

Fa reflessione sopra questa luce il Cronista Herrera, edice moralizando sopra quella, che significana la spirituale, della quale quelle incognite nationi hanenano bisogno, e la portanano da Europa a quelle quei che la scoprinano per gratia, e benessicio de i Cattolici Re, li quali hanen-

do guerreggiato fin' allhora per fpatio di l 210. anni con i mori apena era finita. quella guerra quando posero le spalle a questa nuoua conquista per dilatare per mezzo di quella la gloria dell' Euangelio, e che la sua voce penetrasse sino all' vitime parti della terra; prouando con que-Ito quanto ferme, Colonne siano della fede, perche senza amettere interruttione, si occupano sempre in propagarla; sin quì Herrera a che io aggiungerei, che quella luce che vidde Colombo nell' oscurità della notte, era la Sinderesi della ragione. che ardendo mezo morta tra la cenere, scintillando nella profonda notte de gl'errori, e cecità di quei barbari, gridaua al Cielo per il soffio dello Spirito Diuino che la scoprisse, & per il mezo del cono. scimento di Christo l'accendesse, & au. uiuasse per illuminare quel Gentilesmo, che per tanti secoli adietro era caduto, e couerto dalle tenebre, & ombre della morte.

Così fu: e per dar ptincipio scoprendo chiaramente col giorno la terra saltarono in quella, portando l'Almirante nella sua barca bene armata inalberatolo stendardo reale; & gl'altri Capitani nelle loro stese le bandiere della coquista, che per insegna teneuano tutte vna croce verde coronata, e perfregio i nomi de i Cattolici Re Don Ferdinando, e Don Isabella, per fignificare la speranza che questi Monarchi hebbero di soggettare per mezzo di questa impresa è mettere a i piedi del Cro cifisso le corone, & i scettri de i potenti Re, e Signori di quel nuouo mondo, come essi haveuono posti, & reso i suoi, e che innanzi la sua Croce non vi fosse altra corona, ne altro comando, nè dominio, che quella della sua Esaltatione.

Per questo subito che l'Almirante scese in terra metren dosi inginocchioni contutti gl'altri suoi compagni, la baciò due volte; & alzando gl'occhi al cielo pieni di lagrime, adorò il commun Signore che qui ui l'haueua condotto; e rendendoli le gratte per il benesitio riceputo li rese obedienza come a supremo Re in luogo di quella, che tutti quei di quelle nuoue regioni gl'haueuano da dare per mezzo del sao conoscimento; & in segno della pos-

fesione che nel suo santo nome pigliaua, pose a quella prima Isola quello del Saluatore, & inalberò una bella Croce, che su come un'intimare le promisioni Reali del supremo Re di gloria all'inferno tutto, perche partisse da quella terra che per tantissecoli hauena tiranneggiata,

Rizzossi da terra l'Almirante, & arriuando tutti a lui con replicate allegrezze l'abbracciauano per forza, e lo portauano in braccio come vn trionfo per la maggior prodezza ch'haneste giamai huomo nessuno tentato, non che conseguito, e dopò pigliò possessione di quella terra innome dei Catholici Re, è si sece riceuere come loro Vicerè, e come tale cominciarono in ogni cosa a riconoscerlo, & obedirlo: era quest'Isola che chiamaremodi san Saluatore disettanta cinque miglia di lunghezza, tutta piana, e con molti Albereti; e buone acque con ynalacuna d'acqua do lee nel mezzo, habitata da molti Indiani, li quali la chiamauano Guanani, & è vna diquelle, che dopò chiamorno de T. loicas, discolta dalle Canarie quattro mila, e sette cento cinquanta miglia.

#### CAPITOLO VI.

Si marauigliano l'Indiani, vedendo i Spagnuoli, & l'Almirante seguita a scoprire nuoue terre.

Vando gl' Indiani viddero tanto grandi vascellinel mezzo del mare, e con vele, & ogni cosatanto dissomigliante alle loro Canoe, e che fe gl'andauano auicinando in terra, restorno fuori di sè, perche, benche loro parenano animali per vedere che si moueuano, però come mai l'haueuan yeduto tanto grande, giudicauano ch' erano alcuni mostri marini mai veduto in quelle coste; diedero fondo vicino terra, e crebbe più la marauiglia di quello, quando viddero vícire da quelli huomini bianchi, e co barbe, con vestici, e ben composti, nondimenonon fuggirono, nè temerono, anzi si accostauano con amoreuolezza aloro particolarmente quando i Spagnuoli cominciorno a presentarli sonagli, achi, spille, & altre cosed'Europa che essi riceucuano con gran gusto, perche mai l'haueuano veduto, in contracambio dauano oro; cibi, & altre cose del loro paese; arriuauano natando, è nelle sue Canoe a i vascelli doue non si può dire quanto stimauano qualfiuoglia cofa di quelle che vedeuano d'Europa, anche i pezzi de i piatti vitriari, che erano li diquelli che si rompeuano per le naui, li pigliauano 🕒 custodinano come giole, per non hauerli giamai veduzi. E veramente la maggior parte della stima delle cose è l'esser rare ; e marvedute, e per questo non stimanano l'oro, ne le perle per esser cose tanto ordinarie tra di loro, e cabianano le filze delle perle, & alcune come ceci, e nocchie per quattro bagatelle, per sonagli, & achicome succede in altre Mole, & in quelladella Margarita: tanto importa esser vna cosa ordinaria, e comune, o singulare, e

Araordinaria. Con le notitie che qui hebbe l' Almirante d'altre Isole vscì a scoprirle e la seconda che trouò; la chiamò santa Maria della Concettione, dedicandola alla Re-l gina del Cielo. La terza la chiamò Fernandina, a contemplatione del suo Re-Don Fernando. E la quarta la Isabella in nome della sua Regina Donna Isahella, & in ciascuna andò pigliando possessione in nome delle maesta loro inalberando lo stendardo Reale, & ognicosa, allapresenza dello scriuano, co le sollennità,e cerimonie, che si fecero nella prima Isolal Sabbato 29. d'Otrobre scoprirono la famosa Isola di Cuba ch'e la medesima che la Hauana, doue gl' Indiani spauentati di vedere i Spagnuoli, pensando che era gente scesa dal Cielo, andauano baciando ad vno ad vno i piedi, e le mani, vlrimamente scopri l' Isola che chiamarono Spagnuola, doue rroud molto oro, & alcuni vecelli, e pesci similia queidi Castiglia, qui lo receue il Cacique Guacanagar con molta humanità, e pelle sue terre sece la prima habitatione di Castigliani, che chiamò la villa della natiuità, è generalmente furono i Spagnuoli ricenuti in queste, & altre Isole di Barlouento, & in sutte le coste diterraferma con molto amore e cortelia e furono assairare, quei che si polero inarme; anzi gustauano tutti ch'arrivasteto, & intrassero nelle soro terre, è daua. no loro ogni forte di cibi, di caccia, è delle domestiche, pappagalli, oro, e perle ingrande abbondanza, contentandosi d'vu cotracambio che valeua assai poco. Delle cose che habbiamo detto d' Europa, si marauigliarono degl' achi, perche nonpoteuano indouinare a che potessero seruire; lo dimandarono, erispondendo loro, che serusua no per cucire, replicarono, ch'essi non haueuano che cucire; eche cosi non haueuano necessità di quelli, però con tutto questo li custodiuano: perche mai haueuano veduto cosa di ferro, ne di acciaio; si marauigliarono grandemente dell' vso delle spade, e particolarmente quando viddero come tagliauano, perche al principio prima di far l esperienza non sapendo che cosa si fossero, le piglianano per il taglio con gran semplicità, sin che viddero che si feriuano con quelle, e si cauauano sangue.

Cominciò a gouernare l'Almirante come Vicerè di quei nuoui regni, che andaua scoprendo, e per maggiormente acertare il suo gouerno, e consultare a bocca con la Maestà del Re le difficoltà, e dubij che nelle conquitte, e nuone fundationis' andauano offerendo, tornò due volte a Spagna, e nel ritorno andaua. scuoprendo nuoue Isole, amplificando ogni giorno più, e più quella nuoua Monarchia, come più distesamente, riteri. scono l'Historie dell' Indie, alli quali mi rimetto, per non intrigarmi in materie, che sono suori del mio intento, per il quale mi basta notare le cose più precise per tessere il filo della mia narratione; se bene non posso lasciar di fare qualche paula, marauigliandomidi quel che luccesse à questo prodigioso Capitano. chi non hauerebbe detto, vedendo la prosperità, con la quale eseguiua quanto pretendeua in materie tanto ardue, tanto difficili, ch'andaua Eternizando il suo nome, e felicità, e mettendosi co i piedi sopra la maggior fortuna, che giamai si vidde? però accioche nessuno si appoggi conquesta, e tutti si dissingannino, e conoschino quanta certa è la volubilità, e perpetuo mouimento della rotadiquella, e che non vi è stella, nè huma, ma potenza, che la fermi, e stabilischi, per non voltare, e metter sotto quello che hebbe sopra di se, maranigliando si il mondo. nella maggiore altezza dei suoi ascendenti, racconterò breuemente quel che si successe per nostro insegnamento.

Dissingannisi chi gouerna, & suppia vna volta, che il sedere sul trono, e pigliar possessione del suo gouerno è l'istes. so che mettersi come per bersaglioje sco. po, al quale si drizzano le censuse, e giu. dicij de i buoni, e mali; e l'istesso che met. terli nelle mani nondi va medico, ò chirurgo, ma d'altritanti notomilti; quanti sono quei che da loro dipendino, e tie ne sotto dise, per fare anotomia delle sue ossa, e non lasciarli arteria, nè congiun tura che non scoprano, o inuestighino, si mertano inordine gl'humori, che sono le passioni, egl'afferridelsuo cuore, perche li guardano con occhi lincei, che pemetrano con la vista; & almeno arrivano per indicine congetture, come chi tocca il pollo, quei che sonoluperflui, e predominano; e voglia Iddio che si fermi qui la loro imaginatione, e che no si intrometra l'invidia, e passione del malcontento, è poco sodisfatto per finger delitti, anteporre aggrauij; e scomponere la maggior innocenza; nonè luogo quelto d'esami. nar quella dell'Almirante Colombo, sola. mente sò, ch'andorno contro di lui alla corte tante querele, e che l'accusarono (saranno stati i suoi emuli, che mai mancano) contanta ponderatione, che non fomentaua nel Battesmo l'Indiani, che voleua più tosto fossero quelli schiaui, che Christiani, facendo tranagliare quelli fouerchiamente in cauariore, non curandosi della commodidi, e sostenzamento diquelli, & altre cofe; e tali colpe, ch'i Resurono obligati a mandare il Commendatore Francesco de Bobadiglia à riconoscere la verità diquel che passaua, & amministrar giusticia in quel che fusse stato necessario, scriuendo atl' Almirante vna lettera affai amoreuole, perche la: scialle operare il Commendatore conforme all'istruttione datali.

Però eccedendo quello a quel che inquella fi contenena, & alle intentioni delle loro Maestà impressionato dell'informa-

scione che li si fecero contro l'Almirant e, e suoi fratelli cominciò senza sentirli ad vsare il ferro: si fece riceuere per gindi ce è si nomino Gouernatore; e dando fra nchezza a questi, & a quelli, & a tutri i n. generale, e publicando che veniua a leuare gl'aggrauij, che si pagassero i soldi, & ogni cola si componesse, si accosto rno a lui gl' Emuli dell' Almirante, e dietro a questi gl'altri del volgo, entrò nella casa di quello, li confiscò i beni senza lasciar e ne pure vna scrittura, d'ogni cosa si fece. padrone, e porè farlo più a suo gusto, e senza residenza, per esser l'Almirante suo. ri della Cierà, mandò a prender lui, & i suoifratelli, carican loli di ferri a'piedi, e diquesta maniera posti in vna Carauela li mandò a Spagna prigioni, perche dessero conto di loro, quando arriuorno amercere i ferri all' Almirante, nè vi fu chi hauesse ardire d'eseguirlo, per il rispetto che tutti gli portanano, ne l'hauerebbono trouato, se non vi fosse stato in casa sua vn huomo tanto vituperoso come il suo cuoco, il quale arriuò, e glie li pole; quando il-Colombo si vidde legare per mano del suo seruidore, dicono, che mouendo il capo disse queste risentite parole [cosi pagail mondo chi lo serue ? questo è il premio che danno gl' huomini a chi da quelli lo spera? a questo si sono terminate le diligenze de i miei sernitij? non meritano altro le mie attioni, i miei pericoli, i miei defiderij? sepellischinomi quando io moia con questi ceppi, perche siano cestimonij, che solamente Iddio è quello, che sa gratie senza pentirsi, nè dissarle; il mondo compisce con parole, e promesse, & alla fine mente, & inganna !;

Con questo fecero vela & arriuando a Spagnasubito che le Maestà sue seppero la prigionia dell'Almirante la sentirno mol to, perche in nessuna maniera era questa stata la loro intentione: lo secero chiamare, e comparire alla loro presenza, però surono tante le sue lagrime; & singhiozzi, che per va gran pezzo non potè formar parola: vitimamente diede conto di se, assicurando il buon zelo del suo leas seruitio, col quale sempre era proceduto, e che se in qualche cosa hauese mancato non era stato à posta, e malitiosamente,

120

ma per non arrigar più : lo consolarono i, Re, e particolarmente la Regina, ch'era quella, la quale più lo fauorina, e dopo qualche tempo, nel quale si chiari la veritad'ognicola, ordinarono che si restituisle all'Almirante, & a i suoi fratelli quanto dal Comendatore gl'era flato confiscato, e che sossero osseruati li loro priuilegij, & esentioni; & honorato conquesta mercede, tornò l'Almirante la quarta volça all' Indie per lo scoprimento dinuoue terre, & alli due di Nouembre del 1502, arriuò in terra ferma, e costeg. giando per cubija arriuò al porto che per esfer tanto buono, e parer la terratanto piaceuole tutta piena di case a tiro di pietra, e tanto lauorata, che pareua vn giara dino, lo chiamò Portobelo, hauendo scouerto nel camino altre Isole, e patito gran tempeste, vicimamente dando vna voltul per alcune delle terre che prima haueua. scouerto, come chi s'andana da quelle licentiando per no tornare a vederle più, tornando a Spagna per dare miglior rica. pico, & stabilimento alle cose del seruitio difua Maesta, e della fua propria conuenienza, mori in Vagliadolid, done erala corte, come vero Cattolico, e. Christiano con non piccole dimostrationi della fua prediltinatione.

#### CAPITOLO VII.

Dopò la morte dell'Almirante Colombo feguitano altri Castigliani lo scoprimento, & conquista del nuovo mondo: si tratta della Hauana, e della Pietà dell'Indiani gentili verso la Vergine N. Signora.

Ra i Compagni, che l'Amirante Colombo hebbe nel primo scoprimento della sua conquista y no su Vincenzo Yanez Pinzon, che come huomo potente l'accompagnò con quattro
vascelli armatia sue spele; essendo pari
mente questo tornato a Spagna vsci la seconda vosta dal medesimo porto de Palos per scoprire nuoue, terre, & arriuando all' Isola di san Giacomo, ch'è vna di
queste di capo verde, vsci di là a 13 di Gensaro del 1500, è su il primo; che par la

corona di Castiglia passò la linea Equinotiale per il mare del Norte, e scuopri il Capo di Santo Agostino, che chiamò capo di consolatione, del quale pigliò possello per la corona di Cattiglia, di qua arriuò alla bocca del fiume Maragnon ch'è mille cinque cento miglia largo, (altri dicono più, e trouò, che l'acqua dolce. entrana nel mare settecento miglia, di qui, caminando alla volta di Paria incontrò un altro figme affai potente, benche non tanto come il Maragnon, e pigliarono acqua dolce di questo centoventi cinque miglia dentro mare, e scopri tre mila migliadi terra sino a Parà hauendo perso due vascelli in vna fiera, e terribil

cempelta.

Già viddimo nel Capitolo passato che l'Almirante Colombo anch' egli [cuoprì l'Isola di Cuba, benche impedito dalle grandi tempeste ch'hebbe nelle spiaggie di quella non potè circondarla, e morì senza disingannarsi, ch'era Isola, perche giudicana che fosse qualche capo di terra ferma: è quelta Isola assai grande, e bella di buoni porti, e spesse Montagne dipreciose legna di Cedro, Ebano, & altri: assai abbondanti di Zuccaro, e d'altri frutti, vi sono hoggi in questa molte. Città di Spagnuoli, e li famoli Castelli, e forze della Hauana, che sono all'entrata del porto, il quale serue di scala a i galeoni dell'argento, & alle flotte che vengono dall'Indie: sono queste fortezze delle migliori che ha sua Maestà nella sua Monarchia, è la Città dell'Hauana vna delle più splendide dell'Indie; però a mio parere quel che piùfa parere di maggior stimaquest' Isola, è il buon naturale, docilità, e nobiltà di quei che naseono, e crescono in quella, ch'è frutto di quel suolo anche prima ch'i Spagnuoli la calpeltassero, e cost lo mostrarono con l'Almirante Colombo, e con quei che dopò di lui arriua. rono in quella, mostrando a tutti molca cortesia, e buon trattamento.racconterò vn calo, che seruità per edificatione, e farà buona prona di quel che dico.

Fra gl'altri ch'atriuarono a quest' Isola furono alcuni Castigliani, ch in vn porto che è alla costa del Sur settantacinque, ò ottanta miglia lontano da quel di san Giacomo, furono accolti dall' Indianicon, grande amore, e partendoli dilà furono forzati di lasciare vn marinaro, che per essersi ammalato grauemente non potè feguitare; il quale con quel poco che sapeua hauendo imparato qualche co la della lingua dell' Indiani cominciò à dichiarare qualche cola della nostra Santal fede, & in particolare procurò indurli alla denotione, epietà verso la Regina de il cieli, moltrando va' Imagine di carta che seco portaua, dicendo loro che quella Signora era Madre di Dio, per mezzo della quale sua Divina Maesta faceua gran bene agli huomini, ch'era Madre di pietà, edil misericordia, & altre cose che a suo modo esplicaua; & insegnaua a quelli l'oratione dell'Aue Maria, della quale per all'hora non restò loro a memoria se non queste due sole parole, Aue Maria, e persuadette loro, che edificassero a questigran signora vna casa, e Chiesa, era Caciche di quelta gente vn' Indiano assai buono, che a contemplatione del com mendatore maggiore, che gouernaua la Spagnuola, si volle chiamare com nendatore, e si presume che all'hora già erachristiano, perche con i primi, o secondi Spagnuoli che qui arriuarono, vi erayn. clerico, il quale è probabile lo facesse christiano, almeno lo desideraua: Quetto con tutta la sua gente acquistò yn' amore tanto tenero verso la Soprana Vergine, che gli edificarono vna casa, e Tempio, doue vi poneuano molti piatti pieni di cibi, e vasida bere parendo loro, che di notte, o digiorno hauendo fame magnarebbe.

Tutti i giorni mattina, e sera attende ua il Caciche Commendatore con tutta la sua gente a corteggiare questa Soprana Regina, e posti inginocchioni con le mani giunte, con il capo, & occhi bassi l'adorauano, dicendo, Aue Maria, Aue Maria; e le repeteuano molte volte; li composero molte stanze, e varie Canzoni, & andauano a ballare, & a sesteggiarla innamorati ogni giorno più, e tirati dalla sensibile consolatione ch'interiormente sentinano; il che è cosa rara, per esser tragentili, che senza commandamento di nessano, e con vi conoscimento tantosu-

perficiale come quello che haueuano po tuto hauere da vn soldato senza hauere. predicatore che li monesse, nè esempio che imitare o'applicassero spontaneamente ad vn elercitio di tanta pietà, contanta, grande costanza, e perseueranza. Chi dubita che que la liberalissima Regina non si sarebbe lasciara vincere da questi barbari, contracambiando loro per quella denotione co molte misericordie: riferi il Gouernatore Enciso, che moltividdero, che questa Signora operò có questi India ni assai grandi, e manisesti miracoli. E di qu'i douettero hereditare dopò tutti la dinotione grande che gli hanno in quell' Isola, e parimente si può attrib sire a que. sto la facilità, e l'inclinatione, che viddi in quelli che sono nati in quelle, alle cose di diuotione, e pietd ch'è cosa, che mi fece marauigliare quando passai per là il vedere quanto sia docile la natura de i băbini, è giouani per imprimersi in quelli la virtù, & esercitij di denotione; non è questo luogo di trattenerci in questo, benche vi sia molto che dire, e così passiamo inanzi nello scoprimento ch' habbiamo nelle mani fino alle parti più interne, e remote della nostra America.

Per auanzare quel che lasciò cominciato, è tanto inanzil'Almirante già morto Don Christoforo Colombo, pigliò Dio per istrumento Vasco Nugnez di Balboa, vno de primi conquistatori di quel nuouo mondo huomo di buon'intendimento, & industria; come lo mostronell' occasione che dirò; andaua questo Capitano con altri in compagnia del Gouernatore, e Tenente Generale Enciso conquistando, e scuoprendo nuoue terre, arriuarono per mare ad vna che si chiamaua Vraba, e nell'entrare, per il porto, per trascuragine del Timoniere diede la naue del Gouernatore in vno fcoglio, doue fi apri,e si perdè senza dar tempo di scampa refuor che gl'huomini nelle barche, nelle quali per diuina misericordia entrarono entri ignudi, estando per perire per mancamento di magnare disse Basco Nugnez che egli fi ricordaua che li vicino vi cra yn hume habitato da molta gete, & a quella volta guidò le barche, et hauedolo trouato come egli certificaua, acquistò appresso, utri gran reputatio ne, arrinarono a quella terra, & trouarono gl' Indiani in arme
contro i Cassigliani, il nome de i qualigia
cominciana ad essere tra quelle genti temuto: secero voro alla Beatiss. Vergine
di dedicarli la prima habitatione; e chiesa
in honore della S. Imagine di santa Maria
l'Antica, che con tanta gran dinotione si
venera in Siniglia, e di mandarli molti donatini d'argento, & oro; che porterebbe
vn Pellegrino in nome di tutti, & animati con questo voto l'innessirono, & ottennero vittoria, e restarono Padroni della.

campagna.

Subito fecero li vna villa che la dedicarono alla Vergine santissima, e cosi la chiamarono S. Maria l'antica del Dairen, per chiamarli cosi quello fiume, e complendo col loro voto inuiarono i presenti promessi alla sva deuotissima I magine. Cresceua ogni giorno più; e più la buona opinione, e credito di Vasco Nugnez di Balboa, & hauendo disposto con buona inventione, & industria, the il Gouernadore Enciso finisse il suo gouerno glie la diedero a Vasco Nugnez nel principio con vn'altro compagno, però non mancò modo, con il quale finalmente reltaffe folo nel gouerno, come resto, e conneniua per superare le difficoltà ch'ad ogni passo s'offeritiano nella conquista, perche veramente si faceua temete, amare, e rispetrare, & haueua assai gran talento di gouerno: cominció a mostrarlo, e col suo valore, scuoprendo nuoue terre arrivo a quella del Caciche Ponca, & non trouandolo inquella, glie la distrusse; passò a quella del Caciche Careta, il quale non volle guerra, ma lo riceuette come amico, e Io presentò; haueua questo Caciche Careta vn patente ch' era vn Signore che staua più innanzi, chiamato Iuran, il quale persuadè ad yn Re suo vicino chiamato Camagre, l'amicitia con i Castigliani, haueua questo vn bellissimo palazzo, che loro féce marauigliare, quando entrarono in quello, & affai più quando viddero in vno come oratorio, poli molti corpi morticouerticon ricchi drappi, e molte gioie d'oro, e perle, e dimandando che cor pi erano quelli; dissero che de i lor'antepati, e che per conservar quelli senza cor-l rotijone li seccauano al fuoco: Feee il Re a i Castegliani grande aecoglienza, e diede loro ricchi presenti: haueua questo sette sigli, & vno di quessi, giouane liberale, e pi udente; sece loro vn presente di poco men che quattro mila vessi ricco oro, e satture, & opere assai curiose, la pesarono, e cauando la quinta parte per il Re cominciarono aripartire l'aitre para ti tra tutti.

Successe che nel tempo di questo ripartimento contrasfarono dne soldati, perche ciascuno volena per se il migliores il figlio del Caciche ch' haueua fatto ilpresente, & vdi il rumore, non notè suffrirlo, & arrivando a quelli diede con il pugno vn gran colpo nella bilancia, doue stauano pesando l'oro, e lo butto tutto per terra, dicendo a quelli: è possibile che stimiate tanto vna cosa che vale tanto poco? e che per ottenerla lasciate il riposo, e quiete delle vostre case? e passiate. tanti mari, esposti à tanti perieoli ? e veniare ad inquierare quei che stanno pacifici nelle loro terre? vergognateui Christiani, & non fate caso di questo; però già che la stimate tanto, io vi mostrerò alcune terre dove potrete fatiare il voltro appetito; dicendo quelto accennava con il dito verfo il mezo giorno, dicendo loro, che li vederebbono vn altro mare passate alcune altre Montagne, doue vedereb. bono altre genti, che parimente nauigauano come essi a vela, & a remi, e chepassato quel mare trouerebbono gran. ricchezzad'oro, del quale quella gente facenai vafi, & i piarei, ne i quali magnauano, ebeucuano, e che egli l'hauerebbe guidato, & accompagnato con les genti difuo l'adre; ma che era necessario che essi fossero in più numero, perche nel passaggio vi erano Re assaipotenti, che hauerebbono impedito, dando ad intendere con questo la notitia che haucuano del Peril & delle sue ricchezze.

Questa fu la prima luce che i Spagnuoli hebbero del mare del Sur, e dell' oro, e ricchezze delle sue coste, con che si rallegrarono tutti in maniera, che mille anni parcua loro d'attrauersare, & vscirea vcdere quel mare mai inteso, e godere de i suoi tesori: subito si dispose con que-

ite

sto Vasço Nugnez esce del Daira al principio d' Settembre 1513. & andando per mare sino all'habitatione del Caciche a. mico Careca, piglia il camino de i monti alla volta della terra del Caciche Ponca, il quale, benche al principio volle loro impedire il passo, consigliato dopo dalla gente che il Caciche Careca haueua dato a i Caltigliani perche fossero in loto compagnia, non lo fece, anzi mandò loro presenti d'oro vettuaglie, & gente che lil guidassero loro, e questi diedero loro in contracambio specchi, spille, cortelli, & altre cole, delle quali gl'Indiani mostrarono fare gran ltima: con questo cominciarono ad intrare nella serra per le terre d'vn Caciche chiamato Quareca, il quale si pose in arme, & vsci contro i 5pagnuoli: andaua questo vestito di couerte di bambagia, & tutti i soldati ignudi, co-! minciarono questia brauare, e mostrarli animoli per impedire il passo ai Castigliani; peròfubito ch' intesero lo strepito, & gl'effetti degli archibugi, e che qui cade. ua questo, là vn altro, voltarono le spalle, e cominciarono a fuggire come Daine, at toniti, e stupefatti di vedere il suoco, & vdire le risposte degl' archibugiche pareuano tuoni, giudicando ch' erano saette quelle, che quella gete tiraua, o che erano Demonij, che veniuano vomitando fiamme; ecosi lasciarono il passofranco per salire gli altri monti, donde haueuano da vedere il mare.

Haucuano detto gl'Indiani di Careca, che dalle sue terre, sino alla cima vi erano seisoli di camino (che secodo lo stile gene rale de gl'Indiani, è la frale, con la quale si. gnificano i giorni) però i sentieri erano tato aspri, che per arriuare alla Cima spesero venticinque giornispoco prima d'arrivare à quella, comandò Vasco Nugnez, che si fermasse la gente, perche voleua per se la gloria d'esser il primo che hauesse visto il mar del Sur, e cosi fù: arriua folo, scuopre quel pelago, & ampij seni del mar pacifico, epotto inginocchione con il cuore pieno di tenerezza, & allegrezza alza gli occhi al cielo, e rendendo gratie al Creatordelturto perlabellezza di quella sua ammirabile Creatura, e per hauerlo tirato da paesi tato lontani à vedere quello

Iche niuno de'suoi maggiori hauea veduto fece legno di compagni che falissero, a vedere; corrono tutti à gara, non volendo restar in dietro nessuno, arrivano attraversan dosi gl'vnicon gl'altri: quando si viddero nell' alto, donde siscuopr.ua il mare non si può dire il contento, che tutti nebbero di vedere quel terso, e piano specchio, e quel cristallo bello, che per non esser animato non saltò di contento per dar la ben venuta a quei, ch'andauano a liberarlo dal la tirannia, con la quale il demonio lo possedeua, infestandolo con isuoi turbini, e tempelte, appestando l'aria con il fiato dell' Idolatria, che tutte quelle coite dall'Oriente a Ponente, e da Settentrio. ne a mezzo giorno spirauano.

O se le creature tutte di quel mondo " fossero arrivate a vedere il bene, che per loro entraua dalle sue porte per mezzo dell' Euangelio, che saliua già per quelle Montagne ; ò se i predestinati di quel nuouo mondo hauessero potuto scorgere, e conoscere dalle sue capanne, & habitationi, o per dir meglio dalla profonda notte delli suoi errori, e peccati, il Soles che cominciaua a risplendere per quelle sommità per illuminar loro, l'efficacia, e virtù della gratia che di la spuntaua per riconciliarli con il suo Dio, & il sangue di Christo, che come crepuscolidi quel diuino Sole compariua già per quell Orizonte,ò come fiume abbondante si precipitaua per quelle balze sino ad inondare l'vitime partidella terra a dar vita à quei che cadute, e couerti con l'ombra nera. della morte, non solo non sperauano la vita, mane anche la conolceuano, che feste, che allegrezze hauerebbono tutti fatto, come hauerebbono saltato dalle cune i bambini; che per entrare nel paradiso non aspettauano se non l'acqua del battesimo, come à tanti hà successo; che finiti di battezzare hanno spirato: & i vecchi che alpettauano solo la notitia dell'Euangelio, per serrare gl'occhi, & ricociliati con Diovolare, alla gloria come l'hauerebbono aperto, e strisciandosi per il solo hauerebbono volato con lo spirito, già che non poteuano conil corpo a riceuere i predicatori dell Euangelio, che loro portauano la pace, e perdono

### 124 JEREVE RELATIONE

generale delle colpe? tutti gl' altri predeflinaticiascuno conforme il suo stato, che per questo mezzo si sono saluati (che sono moltissimi) come si sarebbono inteneriti, come hauerebbono pianto di piacere, edi contento con questa muona, che per essi era non meno allegra di quella che su la puona della venuta di Christo a i santi Padri del simbo, che con tanta ansial'aspertanano.

### TO CAPITOLO IX.

Seguita V. asco Nugnez de Balboa.

and the south of the second

Anendo Vasco Nugnez di Balboa fodisfatto alla sua dinotione, & essemingratiato il Signore con tutti i fuoi compagni pen tanto gran benefitio che baueua loro fatto, conducendoli sino a quel luogo, consalute, & anche per ibedeficijche volema fare a quel nuouo mondoner mazzo de i predicatori dell' Enangelio, a i qualiandò aprendo la strada, perche entrassero a predicarlo; attese alla seconda obligatione; ch' era quella, ch'hanena al suo Resconforme alla quale pigliò possesso in nome di quello per le co-l rone di Castiglia, edi Legnedi al luogo, e del mare che di là scoprinang, tagliando, per questo molti alberi, enformando da quelli croci, e scrivendo in altri con la punta d'un cortello, i nomi delle Regie Maesta, a con questo cominciarno a scendere il monte, stando sempre su l'auuiso, apparecchiati, & disposti per qualsinoglia resistenza che volessero sar loro i Carichi, per iluoghi, e terre de i quali bisognaua passare; e cosi, benche il Caciche Miapes le gli opponesse con la sua gente, ch'era molta, & valorosa; scatenando i cani, e cominciado la falua degl' Archibugi, siedendo che cadeuano con gran tret. ta i suoi compagni, voltauano le spalle, procurando ciascuno salyarsi; siche attaccandosta miglior consiglio il Caciche offeri la pace, riceuè, & accolle nella sua Città i Castigliani, presentando loro alcuni donatiui d'oro, esu dopò tanto amico, che per mezzo suo si pacificarono altri Cacichi, che parimente stanano in ara me per impedire il passo, e-parimente diedero à i medesimi varij presenti d'oro.

Dalla Città di Ciapes mandò Vasco Nugnez à riconoscere la costa del Sur, per dinerse parti, i Capitani, Francesco Pizarro, Giouanni di Escaraj, & Alonso Martino: quest' vltimo trouò, due Canoe, in secco, & il mare più di due miglia. e mezo di là restò maranigliato di vedere questilegni tanto lontani dall'acqua, e poco dopo, mentre staua ciò considerando , vidde ch'il mare veniua auuicinandosi con gran fretta, & non tardò molto ad. arrivare fino a solleuare le Canoeall'altezza d'vn huomo; entrò in vna di quelle facendofi testimonij come egli era il primo, che d'Europa era entrato in quel' mare. Cresce questo, e manca in quella. costa ogni sei hore all'altezza di due, o tre huomini; di maniera che restano in secco anche naui d'alto bordo, e fugge l'acqua, ritirandosi tanto dentro ch'apporta merauiglia a chi non l'ha visto altra volta, quando vede coprirsi d'acqua tanto prestamente quello che giudicaua impossibile potersi fare seza vscire il mare da isuoi confini.

L'auisato Vasco Nugnez scese parimete alla spiaggia, & entrando nel mare sino alle coscie con vna spada stoderata diste. che pigliana possesso di quello, e di tutte quelle spiaggie, e coste in nome del suo Re, per le corone di Castiglia, e di Leone, che era disposto di mantenerlo con quella spada sempre che fosse necessaria contro qualsinoglia che li contradicesse,e. volessi farli resistenza; di che restarono, marauigliati gl'Indiani Ciapesi, vedendo vna cerimonia tanta nuoua, & vna bizarria, e valore tanto straodinario, e creb-. be maggiormente la loro maraniglia, quando co la contradittione del Caciche & degli altri Indiani che l'aunisarono delpericolo, si espose ad vn golfq, che chiamano delle perle per scuoprire la ricchezza che di quelle troud in quello, benche l'hauesse hauuto da costare caro, perche passando quel braccio di mare su quasi per perdersi. Vediamo adesso perdifinganno di quelli, che leggeranno questo, quanto poco sernia questo gran Capita-

vo, & animoso conquistatore del nuouo monde il suo sforzo, e valore, e le grandi prodezze desin li li guadagnarono il suo animo inuincibile, & ardire; quanto poco l'importò la sua prudenza militare, & la fua industriosa asturia, con la quale si fece temere, e rispettare da genti non conosciute, domando la loro sierezza con il suo buon modo, e facendo con la sua buona industria, e valore, amici tributarij quei che come inimici se gli opponeuano, & víciuano alla difesa delle loro terre, & robbe? quanto poco s'hada. fidare della fortuna volubile; anzi quanto più si deue temere la prosperità, con la quale suole inalzare, a chi Iddio vuole, alla parte più alta della fuarota? . o' 1000

Quanto grand' argumento è di tutto quelto, il tragico, e mai pensato successo, col quale questo sin qui fortunato; e do pò infelicissimo Canaliero, perdè, o per meglio dire gli tolsero la vica; perche trouando nel Dairen done era ritornato il Gouernatore Pedrarias, ch'era venuto p fuccederli, con tutto che il Re gli hauelle raccomandato molto la persona diquello, commandandoli che facesse sempre gran conto del configlio di lui, come di chi l'hauena accreditato con tante beroiche attioni; 6 per le quali li faceua sua Maesta gratia del gouerno delle provincie di Panama se Coiba, e dell' Almirantato del mare del Sur ch'egli scopri). Hauendo già fabricato quattro naut ; epolitin ordine trecento huominiper andare a scuoprire il Perù; il sudetto Pedra. rias lo chiamò dalle nauich'eglistaua finendo d'apparecchiare, e lo prese; e finalmente lo fece publicamente come traditore decollare, come lo riferiscono gli Autori citati: vsci il banditore innanzi, publicando ciò per le strade come si cothuma, e subito che Vasco Nugnez Intele il banditore (ilche senti più che la iltella morte) dicono ch'alzando la voce diffe, ch' erafalsitd, perche nessuno haueua servito il Re con più zelo con più fedeltà, & desiderato amplificare la sua Monarchia di lui; però furono le sue querele come voci nel deserro, che non li vallero quando gli haucuano fatta già la caufa Emulatione, & inuidia de' suoi contrarij, quali mai possono mancare a chi gouerna: si intese quando la sua morte, dispiacque molto in Spagna, perche veramente il Re perde vno de maggiori Capitani ch'hebbe in quella conquista; & che hauerebbe scouerto il Perù conpiù facilità, & senza i rumori, & solleuamenti, che dopo si sperimentarono, perche la suaprudenza, valore, & zelo erano assai auantaggiati.

Non si può negare, che secundum allegata, & probata potè esser giustificata la sentenza; però veramente su essicacissimo argomento della sua inpocenza quello che fece a bocca a Pedrarias, dicendoli, che se egli haueste hauuco nel cuore quello che gli opponeuano di lolleuaiss con la Città, non hauerebbe vscito come subito vsci alla sua voces dalle naui; obedendo senza niun sospetto alla sua chiamata, perche si trouaua con trecento soldati che l'adorauano, e con quattro vascelli, nei quali poteua mettersi in sicuro, e nauigare per lo scuoprimento di nuoue terre, le la conscienza fosse statada qualché rimorfo punta: aggiungono qui l'Historie, ch' vn Astrologo gli haueua prognosticato, che l'anno che vedesse certo segno in cielo, si guardasse di vna gran disgratia che lo minacciaua, e che se scampaña da quella, sarebbe il più potente, e felice huomo dell' Indie; & che cosi successe, perche vidde quell'anno della sua morte il segno, ma che se ne rise vedendosi in tanto grand'altezza, posto solleuato.

#### CAPITOLO X.

Si continua lo scoprimento del mare del Sur, e dell'Isole,

Passione commune diquei chegouernano, o opporsi all' intentioni, & traccie de' suoi antecessori, o almeno non eseguirle per i suoi mezzi, nè per le sue creature, perche la cooperatione di quelli non diminuischi la gloria che per lero stessi pretendono, facendosi autori, e padroni dell' imprese, & opere, che nel loro tempo si imprendono. Suc-

cede come habbiamo veduto Pedrarias, nel gouernodi Vasco Nugnez di Balboa, in tempo che quello finiua di scoprire il mare del Sur; e benche hauesse ordine dal Re d'hauere per raccomandata la perso na, e buon cofiglio di Vasco Nugnez, con tutto ciò non vi fu remedio, per molto che lo pregasse il Vescouo del Dairen, che le concedesse di proseguire lo scoprimento, al quale haueua dato principio, essendo tanto a proposito per quello, voleua questo buon boccone per vn parente suo, che su il Capitano Gaspare de Morales, al quale diede per compagno il Capitano Francesco Pizzarro, perche conl'esperienza che già haueua del camino, per esser stato vno di quei ch' erano andati in quello, hauesse miglior Esito questo secondo, & a Vasco Nugnez diede il pagamento che habbiamo veduto: partirono dal Dairen, arrivarono al mare del Sur, & imbarcandosi li in alcune Ca noe, arriuarono all' Isole delle perle, che gl' Indiani chiamauano di Tarargui, co+ minciarono questi ad impedire l'entrata nelle sue terre digente straniera, però non poterono, petche le forze loro erano afsai inferioria quelle de i Castigliani; passarono questi da vn' Isola all'altra, fin che vitimamente arrivarono alla maggiore, done stana il Re di quasi tutte l'altre, il quale si pose in arme con la sua gente, che era assai splendida. & valorosa, e forte, però come non erano affuefatti a vedere armé di fuoco, cominciando a fentire la rugiada de gli archibugi, l'animo, & valore, col quale i Castigliani la spar geuano, amainarono le vele, & cominciò a mancare loro l'animo e confidanza.

Non aggiutò poco a quelto vn famoso cane che il nostro campo menaua, il quale si auuentaua cotro gl'Indiani com'vn leone, e come questi non haueuano mai veduto tal sorte d'animali suggiuano da quello come vn demonio, per la grantirage, che in quelli saceua, perche essendo ignudi, poteua con più sicurezza, e senza impedimento sare la presa; si fraposero subito gl'Indiani Ciapesi, che veniuano con il nostro esercito, e parlando bene de i Spagnuoli al Re, dandoli ad incendere che non li staua bene hauer quelli

per inimici, e diquanta importanza era la loro amicitia, per esfer gente inunicibile ; eglil'ammesse, & li riceuè nella sua terra con pace: arriuarono nel suo palazzo, il quale era la uorato co tale bizzaria, & artificio che li fece marauigliare, e giudicarono, ch'era il migliore che fino all'hora hauenano veduco: li ricenette il Reinquello condimostrationi d'humanità, & beneuolenza, & in segno dell' amicitia fece pigliare per presentare a quelli vna canestra di verghe curiosamente lauorata tutta piena di perle affai fine,e grosse, che pesarono quattro cento libre: tra l'altre ve n'era vna, della quale poche compagne ve ne saranno state nel mondo, era di venti sei carati, e della grossezza di vna piccola noce, & vn altra come vna pera moscarola affai Orientale, e perfetta di bel colore, & lustro, e di buon peso:la prima arriuò di mano in mano sino a quella dell' Imperatrice, che la stimò come meritaua il suo valore, come lo riferisce Antonio d'Herrera, & gl' altri-autori citati; diedero al Re, & a gl' altri Indiani il contracambio di achi, spille, sonagli, filze di vetro, accette di ferro, cortelli, & altre-bagatelle d'Europa, che stimarono assaissimo, e'non potendo i Castigliani tenere le risa, vedendo la stima che gl'Indianifaceuano di quel che tanto poco valeua, disse loro il Reidi che ridete, & hauedo intefala causa del loro riso, disse, con maggior ragione possiamo ridere noi di voi altri, che fate tata sima di quello che serue tanto poco alla vita humana, come sono le perle, per le quali passate i mari, e tantipericoli in quelli, che questi cortelli; & accette che ci hauete dato feruono per cose alsai vtili, & prositteuol a gl'huomini.

Non su il cambio principale ch'hebbe questo Re per le perle, che presentò quello ch' habbiamo detto, ma la pretiosa Margarita della sede, che innamorato de i Spagnuoli, e del buon modo, e bene informato della loro religione riceuette egli, & tutta la sua casa, sacendosi christiani, ch'era il sine principale, al quale i nostri Castigliani indrizzauano iloro camini, su il battesimo assai solenne, & il, Re per sesteggiare i suoi padri spirituali,

che l'haueuano generato all'Euangelio, li menò a veder come si pescauano le perle: l'imbarcarono nelle canoe, arriuarono alluogo della pescaggione doue si pigliano e con gran gusto di tutti vidgero il modo, col quale gl'Indiani le pescano, & e,ch'entrando nel mare con vna borfa grande piena di pietre legata al collo per arrivar più presto al fondo, & serue lorol di ghiaia, perche l'acqua non lisolleui, mentre staccano le conchiglie, nelle quali si generano le perle: sono i maggiori di queste nel fondo nello spatio di dieci altezze d'huomini, perche mentre non escono a procurarsi di mangiare, se ne stanno nel più ballo, & si attaccano tanto fortemente a'scogli, & gl'vni con gli altri, che è necessario fare gran forza per staccarli, & alcune volte le costa tanto gran trauaglio a' pescatori, e gli è necessario star tanto tempo sotto acqua per staccarle, che mancando loro la respiratione s'affogano, e sono magnati i pesci detti Tiboroni: d'ordinario però non pericolano, perche pescando le conchiglie le và mettendo nel facco, alleggerendolo delle pietre, e prima che machi loro la respiratione, escono suo ri con la pescaggione, aprono le cochiglie, cauano le perle, che sogliono esser molte; fe sono piccole, e se sono grandi poche, e tra quelle che qui presentarono a' Cassigliani, dicono che ve ne erano come ceci, & nocchie, & cofi ritornarono in terra affai allegri d'hauer scouerto questo tesoro, per dare a ssuoi compagni le nuoue di quello, e del più pretiofo, e nascosto che perloro mezo haueuano trouato, il Re & la sua gente facendosi christiani.

### CAPITOLO XI.

Dello scoprimento del fiume dell'argento e delle cosse del Cile per lo firetto di Magaglianes.

Note, sino all'entrare per terraferma, nel mare del sur, con defiderio d'arrivare con lo scoprimento di
questo nuovo mondo, sino all' vltimo suo
termine, e confine, ch'è il regno di Cile,
done si drizza tutta questa narratione;

lseguitiamo quest' ordine, e stile, per arrinare a scuoprirlo per i medesimi passi, e camini, con i qualia questo fine andorono i suoi primi conquistatori, però mentre queste si sbrigano, e dispongono per impresa tanto grande, e difficultosa, c che richiede tanto tempo, come è lo scoprimento, e conquista del Perù che ci ha da guidare a quella del Cile, per esfertanto immediato a quello, sard bene, che lasciando per adesso il mare del Sur, seguitiamo a quei che per quello del Norte. tentarono scuoprire, e riconoscere le coste del Cile; e nel primo luogo non perdiamo di vista il Capitano Giouanni Dias de Solis, che partendo da Spagna all'otto d'Ortobre del 1515 scorle per le coste del Brasile sino a scuoprire il samoso siume dell'argento, al'quale diede il suo nome, non quello ch'in esso nelle sue riuiere si genera; ma alcune piastre di questo metallo che diedero gl' Indiani di quel Paele a i Spagnuoli, le quali haueuano portato dalle terre circonuicine a Potofi, col quale haueuano communicatione per mezzo dell'Indiani di Tucuman, che sono i più immediati da quella parte al Peru, Entro Solisper quel spauenteuole fiume che è, se mal non miricordo, largo trecento sessanta; o quattrocento miglia: di maniera che quando in quello arrinano le naui, non hanno altro fegno per conoscerlo, se non per l'acqua dolce, un che entrando detro al fiume, o aunicinandosi ad alcuna delle sue coste, si riconoscano i monti, e terre delle sue sponde ; & riuiere; è questo fiume vno delli piùfamoli del mondo, di assai suaui, e delicare acque, & assai efficaci, in particolare per schiarire, e purificare la voce, e nettare la gola, e petto dalle distillattioni, & humori che sogliono farla roca, e cost tutti quei di Paraguai che beueno, queste acque, hanno eccellentissime voci, che paiono organi quando cantano: non ho visto sino adesso terra nel mondo, che ananzi in quello il Paraguai, ne che li sia simile:e cosi sono naturalmete Musici quei che nascono, & si alleuano in quel paete; e non folo questi, ma anche quei che vengono di fuori si migliorano nella voce, dimorando qualche tempo in questo luogo

io conobbi vna persona nata nel Cile di, maranigliosa voce, la quale per esfersi trat i tenuta qualche tempo nel Paraguai, chiaramente di migliorò in quella gin molti gradi, però vicendo dilà, e venendo in-Tucuman ( doue egli medefimo me lo contò ) tornò allo stato di prima . - ha. questo sinme vn' altra proprietà, & è, che converte in pietre li rami de gl' Alberi che dentro'di quello cadono: il Gouernatore Hernando Darías naturale del Para guai Cavaliere di gran parti, e singolar talento di gouerno haueua nella sua casa vn alberovintiero tutto impetrito, che cauarono da questo fiume: parimente si formano dall'arena; che in questo siume vi è naturalmete alcuni vasi rustici di variefigure, che hanno proprietà diraffreddare l'acqua; cost parimente sono stimate icocchi della terra, e le pietre che si generano dentro di quella nelle riuiere di questo siume, le quali arrivando a certo tempo, e dispositione crepano, sacendo vingran rumore, e con quelto fi scoprono le punte de gl'amatisti de i quali si compongono dalla parte didentro.

La Si creano vistosissimi vecelli, di varie specie, e colorine iboschi, & albereti, che sono alle sponde di questo fiume, nel quale parimente si pigliano pesci di molte sorti assai buoni, si nauiga per tutto quello con Canoe, benche non fi può questo fare con le medesime, per attrawersarsi nel mezzo il salto mostruoso, che per la diffugualtà della terrafa tutto il fiume; precipicandosi in vna gran profondita, donde corre molte miglia finocallo sboccare nel mare. lo strepito che que-Rosalto sa, la spiuma ch'alza, il gorgoghare, col quale shoga il suo furioso im. peto; le bocche ch'aprono le girandole dellasua acqua, el'incontro, con il quale alcune acque combattono con l'altre non è imaginabile; benche sia facile congetturarlo, confiderando la caduta di vn tanto gran colpo d'acqua, tutta vnita in vna profondità tanto grande, le terre chesono dall' vna, e l'altra parte di questo fiume sono generalmente assai fertilige piaceuoli. le Occidentali che corrispondono alla Città di Bonaire correndo'al Norte, sono quelle di Tucuman, done sono fondate le Città di san Giaco. mo dell'Estero, quella di Cordona, di San. Michele, la Rioxa; & Esteco, Giuzui, e Salta, che confinano già con il Perù, non sono queste Città assai popolate, per esser nel mezo della terra separate dal commercio d'entrambii mari, però con tutto. ciò si vanno aumentando, e crescendo molto, in particolare la Città di Cordova, alla quale oltre l'aitre buone qualità apporta splendore il concorso di grandi ingegni che li nascono, & concorrono di altri porti all' vniuersità, e studij generali della-Compagnia di Gjesh, i suoi segnalati macili, e scolari possono vgguagliarsi co i più auantaggiati di qualfiuoglia altra. parte, come ho io esperimentato; vi sono in tutto questo gouerno molre case di Caualieri assai qualificati, e di gran qualità: similmente nelle terre Occidentali, che, sono sopra questo fiume sono fondate le Città dell'Assuntione ditantafede, delle correnti, di Guavra, & altri; la principale è quella dell' Assuntione, la quale su habitara da Spagnuoli de i più qualificati che passarono all' Indie nel principio si è augumentata affaiffimo, benche in ricchez, za non sia cresciuta tanto, per la difficol:ach'haper esser tanto ritirata dentro terra di smaltire i suoi frutti, che sono zuccari, e cose dolci assat buonide i quali v'è tanta abbondanza, che non si stimano; e per vn melo, o altro frutto d' Europa de quali li v'è minor abbondanza. cambiaranno la meglior cosa dolce che hanno: fono affai celebri queiche chiamano mattonis perche sono di quella forma, e si fanno di cetro trito, e zuccaro, le viè tanto abbondanza di questi, che viene ad esser cibo assai vsuale, e commune; vi sono in tutte queste terre tre gouerni, & tre Vescouatidel Paraguai del fiume dell'argento, & Tucuman.

Salendo più sopra vi sono dalla partedell'Oriente molte prouincie di gentili, alle quali corrispondono altre all'Occidente, & in quelle sono ripartite le resideze delle segnalate missioni, ch'hanno li sondator i padri della nostra Compagnia; già mi pento d'hauer salito tanto, meglio era che non sosse arrivato qui, perche non potrò senza confusione vicire per hauer

cominciato a dire quello che non faprò esplicare con la bocca, nè darlo ad intendere con la penna: non vorrei che parelle esageratione quello che nessuno potrà sufficientemente dar adintendere; non è que sto luogo di Panegirici, nè il filo dell'historia permette lunghe digressioni, così lo confesso; però arriuando a questo punto non pollo contenermi senza fermarmi vn poco a dare vna vista con la considera. tione a quei che possiamo chiamare miracolidella gratia, che si veggono in quei descrei, e posso io testificarli, per essermi trattenuto alcuni anni in quella santa Provincia alla quale deuo quanto ho. Ma chi potrà dire quello che meritano innanzita Dio quegli huomini apostolici, che pare non habbiano altra cosa d'huomini fuori di quello ch'è necessario, per far più ammirabile la loro vita essendo tanto angelica, e spirituale in corpi humani?

Chi non si marauiglia vedendo traquei monti, e solitudini maltrattatittauagliati, perleguitati, scordati, distatti, ignudi, sudati, & angustiati per ju falute dell' anime, quei che potrebbono saluare le loro senza tanto trauaglio della vita allegra, che senzo peccato; & taluolta, anche con il merito potrebbono nelle loro patrie gustare, tra i fuoi, & a vista del miglior del mondo che fivede in Europa? chi non si marauiglia! divedere, che volontariamente si bandiscono tanti giouani, che troncando le loro speranze, & auanzamenti, abbandonanoloro stessi, per viuere infin'alla morte in quelle solitudini soloper amor di Dio,e zelo dell'anime? E opera questa della natura? arriuano qui da per loro le forze hu manete può esferui più efficace argumento della nostra fede?non vorrei inpegnarmi in poderare quel che in allo sento; fuggiamo presto di qui, come chi fugge timoroso, che gsta pietra calamita no lo tratteghi, e no lo lascisseguitare lo scuoprimeto, e narratione cominciata; bêche per molto che fugga non possono lasciare il cuore done sempre l'ha trattenuto il desiderio di morire in questo impiego. Chi desidera sapere le cose particolari del frutto che la compagnia ha fatto în queste gloriosissi-

me missioni, i Gentili, che ha cauaro da se sola da i monti, perfondare tante habitationi, & terre come quelle che hoggifostenta, e tiene a suo carico, i gran progressi di quella nuoua christianità, i martiri che col loro sangue han consacrato a Dio quella terra; fertilizandola per i nuo. ui, e copiosi frutti ch'ogni giorno produce;vegga il libro che di tutto questo compose l'huomo Apostolico Antonio Ruiz di Montoia, ch'in quello vederà vn historia di grande edificatione, e consolatione, & apporterà marauiglia, non meno l'opera che l'autore, che senza poter dimeno, si disegnò in quella, e ci diede certe lontanauze che spero in Dio scoprirà il tempo per gloria di quello, che è tanto marauiglioso ne i suoi predistinati, e con questo torno a seguitare il filo della mia historia.

In questo samoso siume dell' Argento saltò in terra Giouanni Diaz de Solis, co senza resistenza de gl' Indiani pernon escrete tanto crudi, e guerrieri come in altri porti, pigliò possessione di tutta quella innome del suo Rè per le corone di Castiglia, e'di Leone, come lo secoro sempre i primi conquistatori dell' America; & egli per conto suo, de isette palmi di terra, che sono quei coni quali paga la morte il più ambitioso, al quale mentre viue, non pare basti vn mondo intiero, e con questo restando li sepolto, si dissecero i disegni di nuoui seoprimenti.

In questo medesimo tempo si trouauano nella corte del Cattolico Rèidue. famosi Capitani Hernando de Magaglianes, e Ruiz Falero, offerendo a sua Macstale loro persone, sapere, valore, & indu-Aria per cercare per la parte del Sur, & dell' Occidente fino all' America, ò qualche canale, o bocca per doue vnendosi, e fra di loro comunicandofi entrambi i mari, si trouasse modo di scoprire il fondo della terra, nauigando da Europanelle medesime nauissinche sossero necessitati a lasciarle sino ad hauer voltato tutte le sue coste, discorreuano assai bene sopra la materia, e l'Ambasciatore di Portogallo procurauache non si desse intesa a Magaglianes; perche essendo stato disgratiato dal suo Rè per conto di questo scoprimento non volena lo facesse per la corol.

na di castiglia; perche voleua questa gloria per la Corona di Portogallo, però vltimamente hauendo inteso il Rè alla presenza del configlio di Saragosa le ragioni, e fondamenti di Magaglianes, e Falero; accettò le loro offerte, & l'honord dando loro habiti di San Giacomo, & titoli di Capitani: & aggiustatele capitolationi come meglio parue per entrambe se parti: comando sua Maesta s'apparechiassel'armata, & si nominassero i Capitani, & officiali diquella, e per hauer inteso la differenza, che fi era attrauersata tra Magaglianes, e Falero sopra chi hamena da portare lo stendardo, reale, & il fanale, comandò, che già che Falero non si trouaua con buona salute, restasse a recuperarla, e tra tanto s'apparechiasse vn' aftra armata, con la quale il detto Falero seguitasse dopo il suo compagno Maga-

glianes.

Cosi si eseguì, e stando già il tutto in ordine; sua Maestà comandò all'asistenti di Siwiglia, che consegnasse al detto Capi-Fano Magaglianes lostendardo reale nella Chiefa di santa Maria della vittoria di Triana. pigliando il giuramento di fedeltà, secondo il foro, e costume di Castiglia, che farebbe il viaggio con tutta la fedelta, con buono, e leale vafallaggio di sua Macsta, & il medesimo giuramento fece fo i Capitani d'obedire in ogni cosa al detto Hernando di Magaglianes; il quale dopò hauerfatte molte preghiere, e racco niadato il viaggio a nostro Sig.si imbarcò nella Capitana nominatala Trinità, & il Teforiero della armata nella vittoria (tanta'celebratanel mondo per hauerlo circondato con tanta felicità) & gl'altri officiali, e Capitani nell' altre della Con certione, disan Giacomo, disant' Antonio, &c. spiegorno le vele alli dieci d'Agosto del 1519. Pigliando l'Isola di Tenerise ar. riuarono alla costa di Guinea, & al fiume Geneiro, donde vicirono il giorno di S. Stefano, & hauendo patito vna gran rempelta entrarono nel fiume dell'Argento: qui dimorarono sette giorni, & sefeguitando il loro viaggio patirono nell' altezza di quaranta gradi vn'altra terri. bile tempesta che tosse loro i Castelli della prota, e furono necessitati a tagliare, e

lleuare queili di poppa, e facendo voto alle sante Imagini di nostra Signora di Gua. dalupe; & Monsserrato, & a san Giacomo di Galicia; si compiacque Dio Signor nostro liberarli, e che entrassero pigliar porto nel fiume di san Giuliano, però non tutte le naui; perche l'vna si perdè, benche si saluasse la gente, e come erano tanto lontani dal porto, prima, che arrivarono a quello, suffrirono tanta fame, venendo per terra, che quando si vnirono con i suoi, pareuano morti. Suernando in quelto fiume con l'occassione, o dell'otio, ò de trauagli pallati, e di quelli che temenano, si ammutinarono contro Hernando di Magaglianes alcune delle naui; & hauendolo inteso non con minor valore, che industria; si impadroni di quelle, leuado la vita ad alcu ni de' colpeuoli, e perdonado ad altri, & a Giouannidi Cartagena, & ad vn'altro, che fu suo compagno nel delitto che parimente meritauano la morte, benche non glie la desse tanto violenta, & accelerata, no restarono senza suo gastigo perche li lasciò in terra, quando vsci da quel Porto per seguitare il suo viaggio; le bene comadò che fosse loro lasciata abbodanza dipane, e vino; non si sa se con questo poterono sostentarsi sin tanto che si incontrassero con alcuni giganti di quelli che arriuarono li; la prima volta, e furono ben trattatida Magaglianes (come si disse nel suo luogo quando trattallimo di questa gente ) i quali, ò altri dell' Indiani diquelle coste può essere che l'hauessero albergari. Parendo a Magaglianes che già era passaro l'inuerno alli sette di Nouembre, diedero le vele al vento, quando in quelle regioni comincia l'eltà, & hauendo riconosciuto per terra quel che poterono dello stretto, lo passarono congran felicità in venti giorni; e caminan. do verso Norte, andarono costeggiando qualche parte del Cile, benche non hauendo all'hora nessun conoscimento, ne luce di quel che fosse quella terra, ne meno era scouerto il Peru passarono alla larga, e drizzarono la prora all' Isole Filip-

pine, in vna delle quali, come habbiamo

riferito nel c. 3. dell'li. 2. di questa Histo-

lria morì per le mani de gl' Indiani, ò per

· dir

dir meglio della sua temerità, & ardire questo animoso Capitano, e samoso Por-

tughese Magaglianes.

Alcuni anni dopo che fu quello dell 1534. Simone dal Alcazoua Caualiere Portoghese dell' habito di S. Giacomo, e gentil huomo della çasa del Re, gran s Cosmografo, e destro nelle nauigationi, e cheper molt'anni era andato in serui gio di quelta Corona, concertò con il Redi scoprire, & habitare mille migliadonde finisse il gouerno di Almagro, ch' era in Cile, fecero le capitulationi secondo paruero conuenienti ad entrambe le parti, e spedito vsci da S. Luca a 21. di Settembre del 1534. con cinque buone naui, & ducento cinquanta huomini, & non hauedo riconosciuto terra dalla Gomera fino allo stretto Magaglianes, fuori del capo d'apre gl'occhi, e del fiume di Ga gliego, centouenticinque miglia lontano dallo stretto, doue arriuorono a 17. di Gen naro del 35. patirono tanta gran sete, che i cani, e le gatte arriuarono a bere vino puro, e la gente periua per esser stata. molti giorni senza bere vna goccia d'acqua. Vitimamente entrarono nello firet to, doue trouarono rizzata vua gran Croce che lasciò Magaglianes, e la naue che li si perdè. Comparuero in quel porto venti Indianiche mostrarono grande allegrezza per la vista de' Spagnuoli, seguitandoil loro viaggio, tenendosi sempre a man destra, per ester più sicura, surono sopragiuntid'vna tempesta con alcuni venti tanto vnosi che strappò loro la metà delle vele, e pareua che volesse portar'i vascelliper l'aria, si ritirarono ad vn porto, doue paredo a' Capitani, e soldatiloro, che il tepo toffe troppo innanzi, persuasero ad Alcazauache vscisse dallo stretto, come fece, tornando al porto de i leoni, e de ilupi ch' era assai buono.

Questo inuerno si risoluettero entrare di là dentro terra, per scoprir le ricchezze che l'Indiani da loro trouati distero che vi erano: pigliarono quei per guida, & hauendo fatto celebrare la messa, secero benedire i stendardi, secero i Capitani i giuramenti di sedeltà, & obedienza, e conquesto partirono sino a ducento venticinque huomini per terra, cinquanta archi-

bugi, settanta balestre, quattro Cannoni con poluere, e palle, che ciascuno portaua nel facchetto del pane, che arriuaua al peso di venti libre: di questa maniera ca minarono due cento quaranta miglia, & per esfer Alcazoua huomo ripieno, no potè passare inanzi (nelche fu la sua ruina) nominò un tenente, contro del quale si sollenarono i soldari, perche macado loro il magnare, al capo delli duceto cinquata miglia, cominciarono a dire di volersene ritornare, come lo fecero, benche fi fosser' incontrati in vn fiume, & in quello hauelsero trouato molta piscaggione, e dir loro le guide ch'vn poco più sopra arrivarebbo no ad vna gran Città, done v'era molto oro, del quale l'Indiani portauano Piastre nelle braccia, e nell'orecchie; non si mossero punto per esser già impegnati nellaloro temerità; e perche vn male chiama l'altro, determinarono subito, che fossero arrivati alle navi, impadronirsi di quelle, ammazzando quei, che volessero far loro resistenza, e cosil'esequirono; però Dio Signor nostro subito mandò loro il castigo, perche vscendo dalporto, perderono la Capitana, siche trouandosi convn solo vascello, sconfidati di passare innanzi nel loro viaggio, tornarono all'Isola Spagnuola, doue il dottor Sarauia, ch' era presidente di quell'Audienza, castigò i col peuoli di quel solleuamento je con questo si turbò lo scoprimento del Cile per quella parte, perche Dio Signor nostro voleua dare ad altro quelta gloria.

#### CAPITOLO XII.

Dello scoprimento d'altre terre dell' America, prima di quella del Gile.

Entre s'apparecchiano le naui per andare allo scoptiméto del Perù, non sarà suor di proposito toccar qualche cosa di passaggio dello scoptimento d'altre partidell'America, perche almeno si intenda l'ordine de' tempi ne i qualigl'vni surono prima deglialtri, e con questa meglio s'intenderà quel che habbiamo da dire dopo dello scoptiméto de Cile, done si drizza questa narratione. Già s'è visto à suo luogo come il primo Al-

mirante Don Christoforo Colomboscopri la terra ferma dell'America nella quarta nauigatione che fece da Spagna all' Indie, costeggiando per Cubixa a Portobelo, doue arriuò alli due di Nouebre 1502. qual porto habitarono poi i Castigliani l'anno 1510. Parimente s'è visto, che Vasco Nugnez de Balboa dopò esser fondata la Villa di santa Marja l'antica dell Dairen scopri tutta quella terra sino all mardel Sur, doue arrivò, e pigliò possesfione per la corona di Castiglia, e di Leone nel mese di Settembre, & Ottobre del 1513, e parimente nell' anno 1515. scopri, & entrò nel fiume dell' Argento Giouan Dias de Solis, che fu il primo che lo scoprì.

Adesso aggiungeremo quel che si sadelloscoprimento d'altre terre; tra le quali su la prima (dopò le riferite) quella di lucatan ch'andò a scoprirla il Capitan Francesco Hernadez de Cordoua l'anno 1518. della quale è Adelantato D. Christoforo Suares de Solis Caualiere di Salamanca, che con la sua illustre persona, e descendenza hoggi honora quella nobil Cirrà: questo medesimo anno altri Castigliani scoprirono la terra de Campece, doue in vn' oratorio, nel quale l'Indiani teneuano molti Idoli, trovarono Croci dipinte, di che restarono non meno allegri che marauigliati, vedendo la luce tra le tenebre, & al lato di Belial i trofei di Christo, che con l'arrino de i Spagnuoli, mediante la predicatione dell'Euangelio furono conosciuti da quei Barbari, e cacciatida quel luogo, e terra i simulacri del demonio che prima adoranano. l'anno 1518. il licentiato Espinosa dichiarato Tenente del Gouernatore Pedrarias fondò la Città di Panamà ch'è la gola per doue è passata, e passa a Spagna tutta la ricchezza dell Perù, che tutti gl'anni portano i Galeoni: non ha cresciuto questa Città tanto come l'altre dell' Indie; perche la temperie del suo Clima, per esser vicino alla linea Equinottiale non tratta tanto bene queil che sono nati in Europa, che non sono auezzi a tanto caldo, però con tutto ciò ve ne sono molti che se la passano bene, perche il mancamento del fresco si supolisce con l'abbondanza dell' argento, il quale perquei che lo cercano è aura assai suaue, è in questo luogo gente assai nobile, e ricca, e potente, vi è Vescouo, Audienza Reale, e tribunale d'vfficiali Reali, e Capitolo Ecclesiastico, e secolare.

Quello ch'a mio parere ingrandisce più d'ogni altra cola questa Città, è la pietà, misericordia, e liberalità de i suoi Cittadini; quest'anno ho riceuuto lettere, con le quali mi auisano, che per vna disgratia,& inaduertenza di vna schiaua si bruggio gran parte della Città, perche essendo les cale dilegno, attaccandosi in vna il tuoco, difficil cosa è il smorzarlo: si perdè con questo incendio gran robba, e granparte su della Catedrale, però dimandan. dosi vn altro giorno elemosina per la riparatione di quella, essendo quasi a tutti toccara questa perdita, e trouarsi perquesta causa con minor commodità di sar Elemosina, essendo alcuni rimalti più per accettarla, che per darla, subito diedero per questo esfetto più di ventimila pesi, & dopò hauerebbono dato più. Questa su cosa straordinaria, che l'ordinario, in che mostrano perpetuamente la loro Carità,e liberalità, e con i passaggieri, e forastieri che passano da Spagna all' Indie a cercare come dicono, di passare la vita, perche mentre no trouano trattenimento, e s'incontrano con qualche parente, amico,ò paelano, che l'aggiuti, patirebbono affai gran necessità, se quella terra non tosse come vn hospitio di questa pouera gente; solamente nella Compagnia con viuere quel Colleggio di Elemofina, per non hauere sino ade so fundatione, viddi quando passai per la, che si metteua vn refettorio alla portaria, doue ognigiorno dauano da magnare a più di cinquanta, ò sessanta. torastieri, pane, e carne con abbondanza, e l'istesso faranno altre Religioni, e nelle casede i Secolari viddi che soccorreuano quelli, con denari e quello che loro faceua bilogno, questo in quanto alla Città di Panamà che si fodò l'ano del diciotto, il qual anno fu in quello, nel quale passarono dall' Isola Spagnuola i Religiosi di S. Domenico, e S. Francesco, e cominciarono a tondar Conuenti in terra ferma, e nelle coste delle perle, donde feguitarono dopo quelite due lagrate religioni a stendersi per tuti della loro dottrina, e fanto esempio, mediante il quale han fatto tanto granfrutto in quella nuova Christianità, piantando la sede con la loro predicatione. Apostolica, e mettendo in tanta gran perfettione, come hoggistà il culto divino per somenzare con quello la deuotione de i sedeli, & agguitare la salute di quell'anime.

L' anno 1519, Hernando di Magaglianes scopi le coste di Cile per il suo stretto come s'è detto; e questo medesimo anno partiil Generale Hernando Cortes della punta disanto Antonio de la Hauena Lette, o Ette, per Catoce ch'è la prima punta di lucatan, per cominciare la conquista del gran Imperio del Messico, del quale, & delle segnalate imprese di questo, gran Capitano meglio stimo non dir niente, che toccarle di passo, come sarebbe necessario, per non ester questo il suo luogo; perche chi potrà abbracciare con poefre parole la grandezza di quel gran Monarca Monte zuma isuoi vassalli, Corte,e Palazzi, è la fouranità, con la quale si taceua obedire in tante, & tante dilatate Provincie, che, come ad vnico loro Signore rendeuano tributo, e seruiuano coni suoi tesori, e ricchezze: chi ardirà à comprendere in poco, ciò che in tanti librisi troua scritto dell' imprese, & vittorie dell'inutto Cortes, la sua fortuna, e felicità in quante cose metteua la mano, & lifauori che Iddio li fece nell' Elequutione di cose che solamente dopò ester fatte poterono parere possibili come erano ardue, e difficultose, e potenano parere inacessibili alla più ardita, & animosa audacia: veramente non si può negare se non che hebbe l'assistenza del Cielo, per hauerlo eletto per instrumento di pianto la fede in quel gentilesmo, e per la somma riuerenza, che per insegnamento, nuoui christiani mostrò sin dal principio a i sacerdoti, virtù che appresso Dio a gl' huominiaccredita in questa maniera quei che gouernano. Aslai meno posso con poche parole trattare decentemente della grandezza nella quale hoggi si troua quel Regno, della fuaricchezza, policica, e nobilta, di tante, e tanto famose città, Go-

ucrni Chiese, e Vescouati, delle loro entrate, & autorità; solamente la gran Città del Messico meritarebbe vn libro intieroper trattare del suo siro, fabriche, & opere publiche della nobiltà di tanti, tanto illustri Caualieri che son venuti ad habitar in quella tirati dal suo bon temperamento, e qualità naturale delle quali poche perle fono nell' Indie che in questo l'uguaglino; a che si aggiunge lo stare tanto alla vista di Spagna, perche vi e inmediato commercio dall'yna all'altra parte, e le sue gran ricchezze han fatto crescere in maniera, che assai poche Città vi sarrannonel mondo che in tanto breue tempo siano arrivate a tanta grandezza: turto questo ricerca assai stese, e copiole relationi, e molto più il progresso spirituale che ha fatto quella nuona Christianità, la quale si vede non solo nelle Città, doue il culto divino, la pietà, e deuotione christiana vanno al paricon lafua ricchezza, splendore, & nobiltà, però anche nelle montagne, & defertiche la voce dell'Euangelio ha conuertito in paradifo per mezzo degl'huomini Apostolici che l'han predicato, solamente la nostra Compagnia di Giesuha hoggi oltre i soggetti che sono ripartiti per le case & Colleggi sessanta sacerdoti impiegatiin. quelle gloriosissime, & apostoliche missioni d'Indiani, con l'esempio, e frutto che il mondo sà, e non posso io, ne è bene di passaggio riserirlo: veggasi il libro che adesso nouamente ha stampato il padre Andrea Peresdella nostra Copagnia, che in quello ammirerà il pretioso Lettore. non meno l'effetti della divina gratia ne i progressi ch' ha fatto, e sa quella nuou Christianità che lo spirito, e zelo dell'Autore in riferirli, non come chil'ha vdito da altri, ma come testimoni di vista per hauer impiegato apostolicamente il meglior tempo della sua vita nella conversione di quelli infedeli, & nel coltinamen. to spirituale di quella nuoua Christianità, e gouernato quella santa provincia, e slendo provinciale, e to ccato con le mani tutto quello che per nostro insegnameto, & edificatione riferisce in questa sua opera; alla quale mi rimetro, e cosi passo inanzinegl'altriscoprimeti nel mar di Norte.

L'annu 1528. comandò il Reiche si popolasse il fiume dell' argento, e che ciò si trattasse con i mercanti di Siniglia per le grandi conuenienze, che per questo vi erano, di che a suo luogo trattassimo, la Città che si popolò su quella di buon Aire ch'è sopra il medesimo siume in quella parte, che venendo a stringersi dalla bocca del mare (che farà trecento, e più miglia) non ha se non quaranta cinque miglia di largo. Dopò andarono fondado altre Città pin sopra, di che qualche cosa toccassimo nel capitolo passato. L'anno del 32. víci da Spagna Don Pietro di Heredia naturale di Madrid a fondare la Citràdi Cartagena(ch'è il primo gradino, che fanno in terra ferma i Galconi che vano da Spagna all' Indie per l'argento, chiamossi di quelto nome, per hauere il suo porto nella forma, e dispositione, che è quello di Cartagena di Spagna, che, il nome antico de gl' Indiani era Calamari; saltando interra combatte con quelli questo Caualiere, e benche al principio si mostrassero assai braui, e valoros, alla sine surono superati, e sondò la Città che hoggi è delle migliori dell' Indie: e nessuna tanto forte, perche e tutta fabricata di pierre. in maniera che, possiamo dire che tutra, quella non è altra cosa che vna ben ditefa, & inespugnabile fortezza.

Il sito di questa Città è en'Isola, che diuide dalla terra ferma vii braccio di mare, il quale cresce, & manca, & arriua sino allo stagno di Canapote, si passa per vn ponte ch'attrauerfa dall'Ifola ater raferma. Il porto è assai buono, e sicuro entrano in quello le naui per due bocche vnalgrande, & l'altra piccola; la grande è arenosa e l'anno ch'io passai per là sentif dire, che si andaua serrando infretta per l'arena, che butta in quella parte l'impeto d'vn fiume vicino, e cosi vscirono i galeoni, passando prima il Canale & adesso mi scriuono che si è già serrato del tutto in maniera, che non si può già entrare se non per la bocca piccola, con che è più sicuro e difeso per qualsiuoglia accidente; oltre che la Città è tanto ben munica d'artigliaria, & apparecchiata, & in vn'isoletta che fa il medesimo porto y'è un castello; tanto ben armato, e forte, che non teme nessuna inuasione. La pianta della Cictà è assai bella, con assai buona proportione, e dispositione di strade, le case di pietra, biança alte, e di buon garbo, buone chiese e conuenti, & il Collegio della compagnia che ha la prospettiua al mare bellislimo, & allegro. V'è la dogana reale, casa direggimento, & altrefabiche publiche: è assai popolara, & è di molto traffico per l'entrata, & vscita de' galeoni, & altre nani mercantili, ene entrano, & escono da Spagna, donde si prouede di vino, oglio, & il pane glie lo portano da luoghi vicini del suo contorno. V'è gente assai potente, nobile, ericca, Vescouo, e tribunale della S. inquisitione, e Gouernatore a chi tocca il gouerno ciuile, e della militia, & ogni giorno si và aumentando, e crescendo, come anche altre Città dell'Indie, in ricchezza,ornamenti, & altri addobbi di case . e gente; e questa ha più occasione dell' altre per esser in fito doue partecipa di tutto il bene del Perù, Messico, e Spagna.

L'anno del 40. scopri il gran fiume dell' Amazone il Capitan Francesco di Oregliana (quale per questo ordinariamente chiamano il fiume d'Oregliana, & altri per errore commune, il fiume del Maragnon) e sboccando per quello al mar di Norte passò a Spagna, e per la relatione, che diede delle sue grandezze commandòl'Imperatore Carlo V, se li dessero tre nani con gente, e tucto il necessario perche ritornasse a quello, & in nome suo reale lo popolasse; peròquesto non sorti, perche, benche partisse perquelt' effetto da Spagna-l'anno del 49. nebbe tanto poca fortuna, che essendoseli mortinelle canarielametà de' foldati, arriuò vitimamente alla boccadi questo fiume con tanto mãcamento di gente, che benche cominciasse ad entrare per quello in due buone lancje, in che si ridusse vitimamente, riconoclendo ch' erano assai inferiori le sueforze all'impresa, tornò a sboccare. per il fiume, e si ritirò per le coste di caraca alla Margarita, doue dicono chemori con i pochi compagniche gl'erano rimasti, venti anni dopò, che su l'anno 1560. mando il Vicere del Peruil Generale Pietro d'Orsua con vna buona armata. per il medesimo fine, però parimente sua;

nì

mi per la morte che diede a questo Caualiere à tradimeto il Tirano Lope de Aguiri re solleuandos con l'armata; però non accertando quefola bocca, principale di quelto fiumesvenne ad yscire a faccio del-Mola della Trinità in terra ferma, douc pagò la penitenza del suo peccato, facendolo morire perordine di Sua Maestà. Alcuni anni dopo pretefero far questo scoprimento il Sergente maggiore Vincenzodelli Re Villalobos Gouernatore delli Quixi, Alonso de Miranda, & il Generale Gioseppe de Villa maggiore Maldonato, che hebbe a suo carico assai prima che i due questo gouerno, ma la morte turbò tutte leloro intentioni, si che allora lasciarono quella parte del Perù, e Quito, però correndo l'opinione, e fama drquesto gran fiume, tentarono lo scoprimeto di quello per la parte opposta sopra il fiume, Benedetto Maciel, Capitano Maggiore del Parà, e Gouernatore pure del Maragnon, e Para. e benche hauef. sero per questo esfetto ordine di sua mae stà comandanglielo con le realisue cedo le; non poterono eseguirlo per gli acci denti, che loro s'attrauersarono. Tenta rono pure questo scoprimento col motino, e fine della salute dell' anime i padri della Comp. di Giesù l'anno 7. e comin ciando per i Cofani non poterono anda: re innanzi, per la morte crudele, che questi diedero al padre Raffaele Fernandez, che staua predicando, & haueua già cominciato ad instruirli nella fede; trent anni dopò ful principio del trentafette vscirono da Quito Religiosi di san Francesco, che per ordine de i suoi superiori col loro ordinario zelo di amplificare la gloria dell' Euangelio in compagnia del Capitano Giouani di Palazzo, & altri soldati cominciarono a nauigare questo fiume, & arrivarono alla Provincia di quei che portano la capelliera, però non trouando matura la messe se ne ritornarono al loro conuento di Quito, meno due Religiosi laici, chiamati fra Domenico de Brieua, e fra Andrea de Toledo, li quali con sei soldati nauigarono a basso nel fiumeffino alla Città di Para, habita. tione de'Portoghesi, che è situata due ceto migita donde sbocca questo fiumes

Inell'Oceano. Passarono alla Città di San Luigi del Maragnon, donde il Gouernatore ch'all'hora era Giacomo Raimondo di Noragna con le notitie, che questi Religiofi lidiedero del loro viaggio, fece apparecchiare quarantalette canoe, e le spedi con settanta Spagnuoli, e mille, e ducento Indiani frasoldati, e remiganti, a carico del Capitan Pietro di Texeira, il quale hauendo speso quasi vn'anno nel viaggio, vltimamente arrinò alla Cittàdi Quito, hauendo scouerto, e nauigato tutto il fiume dell' Amazone, dalla fua bocca fino al fuo principio: hauendo dato parte al Vicere del Perù, ch' allhora. lera il Conte di Cincion del viaggio del Capitano Pietro di Texeira, si risoluerte che tornassero in compagnia loro due persone per la corona di Castiglia, a'quali si potesse prestar fede di quanto s'era sco uerto, e di tutte l'altre cose, che nel ritorno del viaggio s'andasse notando, e scoprendo.

Gouernaua in quel tempo. La Città di Quito come Regitore di quella cosi per i Spagnuoli, come per gl'Indiani della sua giurisdittione. Don Giouanni Valquez de Acugna, Caualiere dell'habito di Calatraua, Tenente del Capitano Generale del Vicerè del Peru, ch'al presente è Gubernatore di Potosi, il quale per l'hereditario zelo del suo sangue illustre, offerì per l'impresa la sua robba, e persona, arrollando gente à sue spese, & apparecchiandole con tutte le cose necessarie per il viaggio; però facendo riflessione l'audienza Reale al gran danno, che apportarebbe al suo visicio la sua gran prudenza, esperienza, e zelo, non volle darli licenza per far questo viaggio, benche per non prinar del tutto il suo illustre sangue di questa gloria: elesse yn suo fratello professo della Compagnia di Giesu, che su il Padre Christoforo d'Acugna, che era Rettore del Colleggio di Conca, dandoli per compagno il Padre Andrea de Arfienda. della medesima compagnia, ch' era Lettore di Teologia nel medesimo Colleggio & ottenuta la licenza da' superiori con le prouisioni necessarie del Reper l'intento, partirono da Quito l'anno 1639. & hajuendo nauigato entro il fiume (che con-

for-

forme al loro conto è lungo sei mila settecento ottanta miglia, e secondo Oregliana noue mila miglia) e notata minutamente l'origine di questo gran fiume, il suo sito, e circonferenza (che le sanno di ventimila miglia) il luo corso, larghezza, e profondità, l'Isole che sà, i bracci ne' qualisidivide, gl'altri fiumi che entrano in quello, la ricchezza, qualità, clima, e temperamentidelle terre per done pafsa, i costumi, e proprità della moltitudine delle gentiche l'habitano, in particolare dell' Amazone tanto nominate nel mondo, & mille altre curiosità che potrà vedere il Lettore nel trattato che fece il medesimo Padre Christoforo d'Acugna stampato in Madrid, nel quale con assai buona dispositione, chiarezza, e comprehensione sa relatione di quanto s'è detto come lo vidde con gl'occhi suoi, e I'vdì da varie nationi che esamino, è degno d'ogni fede per la persona che è, e

per la sua gran virtà.

Furonojassai ben riceuute in Spagna que-He notitie; però le rinolutioni, che succedettero in quei Regni di Spagna in tempo che s'haueuano d'acquistare permezo de' Predicatori euangelici ch'il suddetto Padre Christoforo dimandana a sua Macsta preritornare conquelli a conquiltare per Dio quella tato gran parte dell'America, turbarono ogni cosa, & imbarazarono i suoi santi disegni; si che quella santa Prouincia del nuouo Regno, venne ad elser priua della gran gloria, ch'hauerebbel ottenuto aumentando con questi nuoui impieghi, e missionil'antiche, nelle quali tanto apostolicamente, e gloriosamente s'occupanoi suoi soggetti, in tante residenze, dottrine, habitationi di Indiani, e luoghi, come sono quelli, ne'quali sono ripartiti in quasi quindeci mila miglia di cir cuito, che conprende la circonferenza di tutta questa dilatatissima Provincia, non mettendo in questo conto li sei mila settecento ottanta miglia della larghezza del fiume; ch'habbiamo detto dell' Amazone, l'Isole che sono tanto dentro di quello, nè le terre per doue passa, doue vi sono assaissime habitationi, & vna di quelle dicono che è di cinque miglia lunga: non è questo luogo di diffondermi nella narratione di tante, tanto segnalate, e potenti Città che ha questo Regno; doue i Colleggi, e case della nostra Compagnia. come anche d'altre sacre religioni fioriscono in catedre, pulpiti, e proprijimpieghi della loro professione; non mancarà, chi tutto ciò in breue descriuerà; co lasciando altri scoprimenti, che si secero quasi nel medesimo tempo cominciamo quello del Perù.

#### CAPITOLO XIII.

Si dà lo scoprimento del Perù à D. Francesco Pizarro. D.Diego de Almagro, & Hernando de Luque, e quel che si pati in quello.

Capitani Don Francesco Pizarro, Don Diego d'Almagro in compagnia del maestro di scoladella Chiesa del Dairen Hernando de Luque arriuarono al Gouernatore Pedrarias come amici suoi, dimandandoli lo scoprimento, conquista di quelle coste, e terre, che scorrono da Panamà al Sur, doue cadeua il potente Regno del Perù, benche alloranon vi erano più che alcuni barlumi, & alcune notitie assai lontane; proposero per questo le loro ragioni, e non su di minor pelo l'esperienza ch'haueuano hauuto, accompagnando ne' suoi scoprimenti Vasco Nugnez di Balboa, e l'hauere da lui saputo i suoi fini, peressere statisuoi amiei. Non vi fu molto, che superare in. questo, perche nonrischiandosi patrimonio reale, masolo quelle di questi particolari, e le loro vite, si diede loro la licenza che dimandauano: comprarono subito viso de' vascelli che Balboa haueua facto perquesto fine, & hauendo vnito da sessanta huomini, e quattro caualli, perche allhora ve n'erano assai pochi, & apparecchiato le cose necessarie per il viaggio; disse messa Hernando de Luque, e volendosi communicaresparti l'hostiasacrata in tre parti, vna per se, e con le due communicò li due suoi compagni, offerendosi a Dio in voione di voa medesima volontà per far quel viaggio di proposito, e desiderio di farlo conoscere a quelle genti. E piantare in quelle regioni la fede per mezzo dek-

la predicatione del suo santo Vangelo. Piangeuano icirconstanti per deuotione, el dall'altra parte haueuano compassione a questi, tenendo per pazzia questa loro im. presa. Partirono nondimeno confidatiin Dio a mezzo Nouembre del 1524. restan. do in Panama Don Diego de Almagro per seguitare dopo il suo compagno con più gente che restaua facendo. Arriuò Don Francesco Pizarro all'Isole delle perle, fino al porto de l'ignaz, che fu l'vltimo, che scopri Balboa, e dopo quello Pasquale Andagoja; sall il fiume del Caciche Biru, o Biruquete, sino alla terra di Ciocama doue si termò per aspettare il fuo compagno Almagro; itranagli che sin qui patirono i Castigliani: combattendo continuamente, la fame, & scommo dità che soffrirono, non sono per riferirle dipassaggio; veti di quelli morirono di tame, gl'altri infermi, perche non haueuano altro, con che sostentarsi, che germogli di palma amari, che l'vccideuano; però il Capitano Pizarro senza mostrare punto di fiacchezza seruiua quelli come infermiero, facendosi amare da tutti per la carità, & amore co che assistena lo ro: arriud in quelta occasione D. Diego d'Almagro, nominato Capitano, e compagno nella nuoua conquista di Don Fran cesco Pizarro: furiceunto come vn'-Angelo per il soccorso che portò loro, ben che egli venisse con vn'occhio meno per hauerlo perso in vna battaglia, de gl'Indiani nel camino con vna saetta. Segui tarono i due compagni la conquista, però mancò loro il magnare, e trouandosi già i foldati nudi, feriti, dalle Zanzare (che.) erano infiniti in quella terra) trattauano) di lasciare l'impresa ritornarsene a Panama, a che non mostrava poca inclinatione il medesimo Capitano Pizarro; ma il Capitano Almagro l'esortò alla perseueranza sino a morite, e s'offerse ditornare a Panamà per nuouo soccorso, lasciando il suo compagno nell'Isola del Gallo; l'effecto che quelto hebbe fu trouando in-Panama mutato il gouerno, perche a Pedrarias era successo. Pietro delos Rios; arriuando questo a sentire i trauagli che patiuano i Castigliani, non consentì, che tornasse il Capitano Almagro, perche vo-l Libro IV.

leua, che si ritirassero, e lasciassero quell' imprela, che parena impossibile: mando per questo vn Caualiere di Cordona, chiamato Giouanni Tafur , persona di gran. parti, e talenti, vguali alla sua nobiltà, con commissione di menar seco quella gente, perche non perisse. Arrivò il Capitano Giouanni Tafur, & intimò al Capitan Pizarro l'ordine che portana, il quale lo senti in modo che non potè contenersi, vedendo che perdeua quanto sin là haueuatrauagliato confiderando quelto Giouanni Tafur, e dall'altra parte l'affictione de' soldati, pigliò vn mezzo prudente per sodisfare tucci, e su, ch'il Capitano Pizarro si mettesse da parte con tutta la sua gente, e lui si pose afaccio di lui, e fattovna linea nel mezzo de' due, disse a'foldati, che tutti quei che volessero tornare a Panamà passassero la linea, e venissero a lui, e quei che nò, restassero col-Capitano Pizarro: supposta la determinatione, ch'haueua di non lasciare se non con la morte l'impresa cominciata; detto questo cominciarono tutti a passare la linea fuori che tredeci, & vn moro bianco che differo, che voleuano morire con Pizarro; e con questo se ne ritorno Giouanni Tafur con tutta l'altra gente = Panama.

Restò il Capitano Pizarro con i suoi tredici compagni in vn Isola, che per maggior proua del loro valore, e constanza hebbe da esser la Gorgona, che chiamano ritratto dell'inferno per i suoi solti boschi & aspre montagne, infinite zanzare, estemperamento d'aria, doue quasi mai si vede il sole, perche sempre pioue se pur non han dato il nome d'inferno a guesto luogo per esfer in quel seno che chiamano Gorgona doue entrado i vascelli si dicono ingorgonarfi, che è l'istesso che dire che è tanto facile l'entrata in quello, come ditficile d' vscita come succede miserabilmente a quei che cadono nel lago, & abitsodi disperatione, per non vscire giamai dalle sue renebre, quando arrivo a Panama Giouanni Tafur, e seppero il Capitano Almagro, e suo compagno il Maestro di scola, che era restato il loro buon amico Pizarro con tanta poca gente, non si può direil sentimento ch'hebbero, sollecitarono il Gouernatore, perche inuiasse loro vn'altro vascello, nel quale tornasse, ro, se per sorte li tronassero vini, e dopo molte dissicoltà, che si superarono, si mandò loro, con ordine che tra sei mesi ritornassero in Panamà partì il vascello, e nauigando confesicità, arrindalla vista dell' Isole, doue era restato Pizarro con isuoi compagni chi dirà ciò che secto quei poueri essiati quando arrinarono a scorgere di lontano le vele del vascellos erano molte l'ansietà. Finalmente arrindo, e satto padrone di quello il Capitan Pizarro con i suoi non potè contenersi senza tentare nuoni scoprimenti.

Nauigarono fino alla terra di Tumbez, che è assairicea, be nche gi Indiani Tumbesi dicenano, che quello, che vedenano; era niente respettiue à quello che vederebbono più innanzi, essendo satto consapeuole il Signore di Tumbez della venuta de' Castigliani, mandò subito a visitarli alle nauicon dodeci piatri di magnare, e molti presenti, e tra gl'altri vn'agnello (farà stato di quelli, che chiama. no pecore della terra, perche non ve n'erano dell' altre, come a suo suogo dissimo) quale presentauanoloro le Vergini del tempio, come ad huomini, che pare uano scesi dal cielo, e mandati da Diol perqualche gran cofa. Arrittarono gl'ambasciatori, e marauigliati di vedere il vascello, e gente bianca, e con barbe dimandauano loro chi fossero? donde venissero? e che pretendessero? risposero ch' erano Castiglians vassallidi vn poten te Monarca, che, benche tanto grande riconosceua vn' altro superiore, che è Re ditutti i Re, e' stà ne' Cieli, Giesu' Christo; il nome del quale veniua a disingannare, eleuar l'errore ch' haueuano d'adorare i loro Dei di pietra, e di legno, non essendoui più ch'vn sol Dio, creatoredeg!'huomini, e di tutte l'altre cose, quale doueuamo tutti adorare, esplicarono loro, che v'era inferno, e gloria,; l'immortalità dell'anima, e gl'altri mi sterijdella nostra santa sede!

Restauano gi' Indiani con le bocche aperte, vdendo cose tanto nuoue, e mai sentite in quella terra, perche essi pensauano, che non v'era altro Renel mondo ch' lil loro Guaynacapa, ne altra Deita, che quella de'loro idoli: tra l'altre cole che apportarono loro più marauiglia furono duc; l'ynafu yn nero, perche mai l'haueuano veduto, e pésauano che quella nerezza era tinta, e così leuauauo à quello la faccia assai fortemente per leuargliela; però quado vedeuano che restaua il nero più fino, e. che tra la nerezza della faccia vicinano i denti bianchi, percherideua assai, vedendo la semplicità di lauarli la faccia, nonpoteua cenere le rifa, marauigliato di vedere tal sorte di huomini. La seconda fu il canto d'vn gallo ch'il Capitano mandò loro a presentare con vua gallina di Castiglia, e marauigliati dimandauano che cofa diceua? perche parue loro ch'articolasse la voce come se fosse humana (che è argomento che quelta gente non haueua questa sorte di vecelli, prima che i Spagnuoli entrassero nelle loro terre, come lo dice Garcilasso, e scioglie l'argomento, che par hauesse contro questo pigliato del nome, Atagualpa, col quale gl'Indiani chiamano la gallina, perche dice che questo nome glie lo posero gl'Indiani dopò che entrarono; i Spagnuoli: estendost ricreati i soldati in quelta terra, e gultati delle dilitie di quella cominciarono a far instanza al Capitano Pizarro, che ritornasse a Panama, per ritornare dopò con più forza, perche quellach' haueua eraaffai sproportionata all'impresa, e così si lasciò persuadere dalle loro persuasioni, e preghiere, & essendo arriuato questa volta colsuo scoprimento sino a Santa, che è assai vicina alla Linea Equinotiale, & hauendo hauuto più, nuoue certe del' Cuzco, della fua ricchezza e potente Imperio e portando seco alcuni Indiani, e gioie d'oro per mostra di quel che andaux scoprendo, se ne rirornò a Panamà.

#### CAPITOLO XIV.

" 11 + 1 w 1 4

Torna il Capitano D. Francesco Pizarro d Panamà, passa à Spagni, e seguisa la sua conquista.

Rriuato a Panamà il Capitano Pizarro andò vnito con i due compagni a proporte al Gouernatore

Fie-

Pietro delos Rios le conuenienze di se-s gustare quella conquista per la gran ricchezza, che da quella si speraua, e perche piantando la fede in quella terra ch' era capo di quella Monarchia, sarebbe facile lo stenderla per tutto il restante di quella; non consenti il Gouernatore e cosi concertarono, ch'il Capitano Pizarro andaffe in persona a Spagna a proporlo al Rescome si fece: portando seco alcune cose della terra scouerta, come surono pezzid'argento, & oro, e le pecore, che habbiamo dettodell'Indie, & alcuni de' medesimi Indiani ch'habbiamo detto vestici alla loro vsanza, di che hebbero gran gusto a Spagna, particolarmente il Rè, alla presenza del quale comparue questo illustre Capitano con gl'Indiani, e presenti, che portaua, e facendo il debito riconoscimento, e commissione, cominciò a proporre il fine della sua venuta, rappre fentando i gran trauagli ch' haueua con i fuoi compagni patito, andando nudi, scalzi, e per l'asprezza de'sentieri mandando sangue da'piedi, morti di same, esposti a mille pericoli, ferite, per tre anni di tempo per l'amplificatione dell' Euangelio, edella sua corona Reale.

IIResenticon gran gusto questo suo fedele vastallo, mostrando gran compatfione de i trauagli, che gli raccontaua, honorando có molte parole quei chel haueuano patito con tanta gran constanza, el concedendo gratie in particolare a lui, & a i suoi due compagni, Almagro, e Luce, & a centotredici, che li seguitarono esposti a qualsiuoglia fortuna, riceuette il memoriale, e comandò, che subito fosfero fpediti, conforme al loro gusto, aggiustate prima le capitulationi assai conformi a'meriti del loro gran valore. Non credenano in Spagna (che è assai antico quelto trauaglio) quel che il Capitano Pizarro contaua della ricchezza del Perù, e de i Palazzi, & Edifitij di pietra, che haueua veduto, sin che mostrasse i pezzettid'argento, & oro, che portaua con che cominciò a diuolgarsi la sama di quella nuoua terra, e crescere la cupidigia d'andare a godere quei gran tesori; e tutti incolpauano il Gouernatore di Panamà che non haueua dato aiuto, per Libro IV:

leguitarsi quello scoprimento. Vltimamente spedito questo animoso Capitano con sua sodisfattione con la gratia d'essere Adelantato ne iprimi mille miglia, che egli conquistasse, & hauendole ancheconceduto nuoue armi, & altri privislegij accompagnato da quattro suoi valorosi frarelli con altri centouenticinque Cassigliani s'imbarcò per l'Indie, e parti da san Lucar nel mese de Gennaro del 1530. & arriuò a Portobelo, doue su riceuuto da suoi amici, & compagni, con molto gusto, & consolatione di tutti per le mercedi, che portaua loro dal Re.

Solamente Don Diego de Almagro non restò molto sodisfatto, e si querelò di Pizarro, perche essendo suo compagno & hauendo egli tanta gran parte nella. conquista, no l'hauesse vguagliato nel premio, hauendo negotiato più per se stesso, che per lui, volle per questo appartarsi dalla sua compagnia, e conquistare per se solo per altro camino; però hauendolo afficurato, che conquistati i mille miglia della sua giurisdittione hauerebbe negotiato coil Re, perche entrasse egli prima di ognialtro de i suoifratelli per adelatato, e Gouernatore d'altri mille miglia, & lasciandosi persuadere dalle preghiere di quello, e ditutti gl'altri amici, e compagni, convenne con quello in certe conditioni, e con questo cominciò ad apparecchiare le cole necessarie per seguitare la conquista, el'impresa cominciata, el restando in Panamà per seguitar dopò con nuouo soccorso il suo compagno Pizarro, il quale parti subito da Panamà con i suoi fratelli, & altra gente di sua compagnia.

Abreniando le cose che sece questo gran conquistatore in questo secondo viaggio, le ricchezze che scoprì, e tra le altre vn smeraldo come vn'ouo di palomba, che secondo riferiscono gli istorici citati, presentarono loro, & altre cose, che non fanno a mio proposito; supponiamolo già arrivato all'Isola del Purà, la quale faccua guerra con i Tombezzini, doue si informò con più chiarezza delle ricchezze del Cuzco, e dello stato, nel quale si trouaua allhora quella monarchia; e perche haucua inteso, che il mezzo più essi-

2 cace

cace perli buoni successi della conquista, che pretendeua era la diligenza, che si piantasse la fede in quella nuoua terra, come glie l'haueua comandato il Rè, e li veniua raccommandato nelle instruttioni che li diede: il primo impiego, nel quale applicò l'animo arriuando in terra ferma del Perù, su edificare un tempio a Dio, perche si desse principio alla spirituale conquilta dell'anime, per questo cominciò la nuoua popolatione di Purà, doue si edificò la prima Chiesa di quelle, che hoggisono in quei Regni; e mentre assisteua a questo, mandò la sua gente a scoprire nuoue terre, e sapere i secreti di quelle, e lo stato, nel quale sitrouauano: e tral'altre cose, che arriuò a sentire, fu la diuisione di quella Monarchia in due fratelli, Guaschar, & Atagualpa, la quale venne cagionata per la morte del loro padre Guainacaua, il quale su Rè assai potente, e tra gli altri figli che lasciò surono questi due, che stauano in guerra, e parte de' vassalli seguiuano l'vno, e parte l'altro: era Guascar il legitimo Rè, però non tantol valoroso, e guerriero; quanto Atagualpa, il quale, benche bastardo, per hauere accompagnato dalla fanciullezza, suo padre nella guerra, essendo per questo gran soldato, e manierolo, trasse dietro a se, morendo suo padre, tanta gran parte del Regno, con che ardi far guerra a suo fratello, e pretese preualere contro di lui.

L'Adelantato Pizarro determinò ab-l boccarsi con Atagualpa, che dra più vicino al luogo doue eglistana, e confidato in Dio, vici con il suo esercito più grande, e potente nel valore, e nell' animo, che nel numero de i soldati; andaua facendosi temere, e rispettare per doue passaua, in maniera che, in breue si senti la fama per tutta la terra, arriuò vicino al luogo doue Atagualpa haueua piantato il suo campo, che era più di cinquanta mila huomini; e li mandò i suoi Ambasciatori a cauallo (che fu circonstanza particolare, per esser cosa nuoua in quella terra) a ragguagliarlo' della sua venuta che era il desiderio, che sua Maesta, e i suoi vassalli conoscessero, e dessero l'obedienza al vero Re della gloria, dal quale viene a quei della terra la potestà, dominio, e comando del qua. le godono; riceuette Atagualpa gli Amba. sciatori in vn maestoso padiglione mostrando nella sua compositione, esembiante sourana Maestà, & autorità di Rè, e benche la Corte si marauighasse di vedere i caualli, che mai haueua veduto; egli si diportò con tanta grauità, dissimulando l'affetto della nouità, che porè cagionarli quella vista, mirandoli con gulto si, però come vna cosa, che per lui non era nuoua: e perche cominciando i caualli afar cornetti, fuggirono alcuni Indiani ( temendo quei salti, per esser pecloro tanto nuoui, è dubitando, che salvassero adosso a loro) fece subito ammazare quelli, perche alla sua presenza Reale haueuano mostrato codardia; rispose a gli Ambascia toricon piaceuolezza, mostrando il gusto che hauerebbe hauuto di vedere, & vdire il loro Gouernatore, per il quale determinò il giorno, auisandoli che non paresse loro cosa nuoua, nè mettesse timore il trouare per all ora la sua gente armata, perche in ciò non viera altro misterio, che l'esser questo il loro costume, & vlanza.

Arriud il giorno determinato, e marciando con il suo esercito in ordine verso il luogo doue stauano i Spagnuoli, manifestò a' suoi l'animo, che haueua di prendere quella gente straniera, che haueua hauuto ardire di entrar nelle sue terre, & auuicinarsi tanto, senza temere le sue armi Reali, benche l'auuisò, che non l'vccidessero, ma che solamente li facessero prigioni, perche voleua seruirsi diquelli, come di schiaui, & i cani, e caualli, che portauano, li voleua offerire in sacrificio a i suoi Dei: i Castigliani, che erano contapeuoli della falsa pace, che fingeua, & haueua loro offerta Aragualpa, benche follero tati pochi, che ciascheduno corrispondeua a quattrocento Indiani, non si perdettero dianimo; anzicon nuouo animo, e confidanza in Dio si accinsero alla battaglia, disponendo tutte le cose necessarie per quella, ripartendosi nelli posti conforme il sito, & occasione richiedeua, se bene dissimulando perche nons'intendesse che essi dauano occasione di rottura; per questo essendo già vicino Atagualpa, aspettandolo pacificamente

l'Ade-

l'Adelantato Pizarro, solamente conquindeci rotelle, che l'assisteuano (perchel'altri Castigliani stauano ritirati, e nascosti) li mandò una imbasciata per un Religioso che li portò il santo Euangelio, dicendo, che in quello si conteneua legge, che da parte di Dio li portauano, perche egli, & i suoi si saiuassero.

Vdi il Re il Reglioso, e pigliando nella mano il missale (cosa che mai haueua veduto) cominció a voltar carte, e comenon sapena leggere, giudicado che quella era fiatione, e burla, lo buttò in alto, e scopri il mal' animo, che haueua, e con questo facendo segao, alli suoi, inuestirono controi nostri, el'Adelantato alzò una touaglia (ehe era il segno che haueua dato a i suoisoldati, i quali cominciando a scaricare gli archibugi da vna parte, & vscendo i cani, e ca'ualiaria dall' altra, e sopratutto perche Diopar che haueste voluto terminare la Monarchia dell' Inghi, e togliere quell'impedimento. alla. predicatione delfuo Euangelio, & haueua nella sua eternità disposto metter quella Terra nelle mani di chi dilatasse inquella con il zelo che hanno fatto i Rè Cattolici, la gloria, e propagatione della suafede; cominció subito a moltrarsi la victoria per i Castigliani, che posero infuga i loro nemici, e presero il medesimo Rè Atagualpa, trattandolo con lacortessadounta alla sua persona Reale, come lo riferiscono più distesamente i Cronisti che trattano diquesta conquista. Mentresuccedeua quelto, che su vn Venerdì, giorno della Croce di Maggio, del 1523. la parte dell'esercito di Atagualpa, che staua combattendo nel Cuzco conero suo fratello Guascar lo superò, e prese, e così preso lo conduceuano i Capitanidiquellosenza sapere gl'vni dell'altro ciò che passaua ne'loro eserciti: arriuò nel camino la nuoua della presa d'Atagualpaà suo fratello inimico, & a quelto essendo già prigioniero de' Spagnuoli glie la diedero della vittoria che il suo esercito haueua hauuto contro suo fratello, & Atagualpa sentendo ciò disse mouendo la relta[ofortuna, che cosaè questa? ch'hog. gimitrouo vincitore, & insieme vinto ?? Guiscar temperò il dolore della sua presa

con quella afflitta, e sfortunata del Tiranno suo fratello, parendos ch' i Castigliani prenderebbono vendetta della tirannia, con la quale haueua preteso precipitarlo, e leuarli lossettro dalle mani,
essendo egli il Re legitimo, al quale per
ragione toccaua, e così gridaua al Cielo
dimandandoli che castigasse la tirannica.

lambitione del suo persecutore.

Atagualpa accusato dalla propria conscienza serraua la bocca sapendo che non era suo quello, che pretendeua; però con tutto ciò non si rendette, cominciò a discorrere seco stesso in questa maniera: se fo ammazzare mio fratello, che sò io come la pigliarano i Caltiglianise se per questomi toglieranno la vita, e resteranno Signori della terra? se lo lascio venire, & egli parla a quelli; parlerà a suo fauore la giustitia, & 10, che non l'ho, bisogna che perischi, perche non ho da chi sperare misericordia, che remedio? trouollo a. suo parere la sua astutia, e finse gran. sentimento, e dolore in maniera, che lo conoscessero i Pizarri(che continuamente lo visitauano) per vscire dalla pernersità, & angustie; dimandauanti, che cosa hauesse? e che cagione haueua di tant gran malinconia come era quella che mostraua? rispose fintamente dicendo; ch' haueua inteso, ch' isuoi Capitani haueuano ammazzato il suo fratello Guascar, di che sentiua estremo dolore; perche, benche guerreggiassero per punti del diritto, che ciascuno precendeua alla-Corona, alla fine era suo fratello, e nonpoteua lasciare di non sentire la morte di quello. Fingena queito sentimeto per vedere, che moto ficeuano i Spagnuoli, 🝛 vedendo che questi non mostranano di-Igusto del caso, mantò subito ordine che ammazzastero suo fratello nel camino, che veniua preso, come lo fecero, e vergognosamente, affocandolo in yn fiume (che tra di loro era morte infame) senza che li giouastero le esclamationi, che fece al Cielo dimandando vendetta della fua ingiulta morte.

Nessuno vecida altro per asseurare la fua vita, perche non vi e camino puì breue, ne più certo di perderla, ne si appoggi nell'arcissio della politica, che detta l'ini.

qui-

quità, & ordifee l'ambitiosa passione, perche, benche habbia apparenza distabilità, sono finalmente tele di ragno, che con vn soffio dissa la diuina giustitia, che in bre ue, o lungo tempo non lascia delitto alcunosenza castigo. Bastante argumento di questo su l'istesso Atagualpa, al quale tutte queste traccie, & inuentioni non seruirono d'altro che di corde, con le quali tessè la cauezza che posenelle mani de i suoi contrarij, perche li togliessero la vita come secero.

Haueua promesso questo prigioniero Re perlasua libertà empire la stanza doue egli staua prigione, che era assai grande, digioie, d'argento, & oro fuori d'altri dieci mila alberi d'oro, e molte altre gioic, e mancie, e benche fosse accettatal questa offerta, & egli hauesse compito come haueua promesso, non ottenne quel che pretendena, perche, in luogo della libertà li diedero la morte giultamente meritata, per quella che diede a suo fratello, & haueua dato a molti altri tirannizando quel che non era suo, e per Je nuoue che ognigiorno veniuano dall' Esercito, che si conuocaua d'ordine suo per inuestire i Spagnuoli; il che s'era così e se fosse stato libero Atagualpa, si poteuano con gran fondamento temere dalle fue astutie, & animo doppio inremediabili inconuenienti, quali non giudicarono poter d'altro modo impedire che con toglier a quello la vita, benche con speranza dell' eterna; s'è verità, che prima di morire, riceuette la fede, & il santo battesimo, come alcuni affermano.

In questo tempo che sul'anno del 33. arriuò da Panamà a Tumbez il Marescal D. Diego di Almagro con buon soccorso di gente, & armi, e di làpassò subito per agiutare, ad acquistare al suo buono amico. & compagno Pizarro la gran vittoria ch' haueua ottenuto, non consentendo, che i suoi soldari sacessero nessuno aggra-uio ags' Indiani: si diedero alla sua gente cento mila pesi, perche benche non si trouarono alla battaglia, hebbero gran parte nella maggior sicurezza, e conseruatione dalla vittoria, e prigionia di Atagualpa; il resto che su più di vn milione si riparti fra i soldati di Pizarro, che per esser pochi re-

starono tutti ricchi, & animati a maggiori imprese nello scoprimeto di nuoue terre. Mandò Pizarro a suo fratello Hernado in Castiglia, con le nuoue di tanto felice successo, & de progressi che andaua facendo la fede nella conuersione de gl'Indiani, e giuntamente si in caricò della pretensione di Don Diego d'Almagro, di Adelantato d'altri mille miglia di terra più inanzi di alla di suo fratello; il che negotiò Hernando Pizarro con sodisfatione di tutti, & l'anno 1534. si fece la gratia in Toledo a Don Diego d'Almagro del gouerno che chiamarono nuono Regno di Toleto, che cominciaua dalli cinci, doue terminaua quello di Pizarro verso lo stretto di Magaglianes.

#### CAPITOLO XV.

Arriuala noua del Gouerno del Marescal Don Diego de Almagro, & esce allo scoprimento di Cile, & si tratta della Gittà di Lima.

Aueua fatto procura l'Adelantato Pizarro al Marescial Almagro per pigliar possesso del Cuzco, quando arriuò la nuoua della gratia ch'il Regl' haueua fatto del gouerno di mille miglia di terra, cominciando da i cinci innanzi. Cagionò questo auiso gran disturbo, perche si pensaua, che il Cuzco si conteneua nello stretto delle mille miglia d'Almagro, e giudicando gli amici di Pizarroil gran danno, che ne seguirebbe, che la mercede fatta al suo compagno lo trouasse in possesso del Cuzco in virtu della procura fattagli, lo configliarono che glie la riuocasse subito, come lo fece e fuquesta la prima origine de i solleua. mentidel Perù, che fecero tanto strepito sino a perdere entrambi la vita, come st potrà vedere nell'historie, che di ciò trattano, & a suo luogo l'accenneremo con la solita breuità, perche non so historia del Perù, ma solamente accenno quello che basta per dar qualche luce, per continuare la conquista l'vitima del Cile della quale trattiamo. Saputa questanuoua in Truxillo, si parti subito Diego d'Aguero per darla a Don Diego d'Almagro, che anduna a pigliare la possessione, che disse del Cuzco arrinollo nel ponte d'Agammai, & hauendola riceunto congran dimostratione d'animo assai superiore a quella prosperità, si diede di mancia circa venti mila scudi, e con questa nuona mutò proposito, ch'hauena della conquista del Ciriguanai, e trattò subito di quella del Cile, perche il gouerno ch'aspettana, cadena in quella parte, e per le grandinuone (aggiange Herrera, & altri) che v'erano delle molte ricchezze di quel Regno.

Perfar questo viaggio ch'era di tanta spesasa necessario nel Cuzco sondere grad'argento per cauare la quinta parte per il Re, esu tanto abbondante che apporto marauiglia. tral'altre cose che si fusero, fu vna gran quantità d'anelli d'oro, & essendo desideroso Gio. Lopez d'hauer vn' anello diquelli lo dimandò al Marescial Almai gro, il quale fu tanto liberale Caualiere; che prontamente li rispose, che non solamentequello, ma ch' aprisse entrambe le mani, e piglialle quanto in quelle capillero, come lo fece; e sapendo ch'haueua mo glie, comandò li fossero dati quattrocento pesi per sua moglie, vn'altra liberalità fece con Barcolomeo Perez, che fu Alcaide della carcere di san Domenico, perché li presentò vno scudo, lo fece contracambiare conquattrocento pesi, & vnivalo d'argento di cento libre:in circa, che ha? neuaper manichi due leonid'oro che pesanano trecentoquaranta pesi: si raccontano infinite liberalità di quello generolo Capicano, che con gran diligenza dispose le cose necessarie per il viaggio, e scoprimento del Cile, per il quale comandò si publicasse vn bando che tutti quei che n el Cuzco non hauellero particolare occuz pationes'apparecchiassero aquel viaggio confar vicire dalla sua casa cento ottanta carichi d'argento, ciascuno de qualiera per quanto poteua portare un'huomo fopra le spalle, & altri venti d'oro ripartendolitra tutti lacendo quei che vollero vn' obligatione di pagarglielo di quello che gnadagnastero nella conquista della terra doue andauano: che di quelta maniera guadagnarono al Re querfedeli vasfalli, e primie onquistatoriquel nuono mondo,

non hauendo altra paga, che la perdita. o guadagno, che poteuano sperare dalle conquitte. Era succeduto a due fratelli Guascar, & Atagualpa, l'Inga Mango, che pure era fratello loro, e tutti tre con altri, che ancor viueuano, erano figli del grande Guainacaua. Quest' Inga Mango s'eras affectionato affai al Marescial Almagro, e così lidiede per compagni in quelta impresa vn suo fratello Inga Paulo Topo, & il sommo Sacerdore Villacumu (i Spagauoli dicono Willaoma, o Vilehoma.). perche nessuno de'suoi vassalli con la sua autorità contro di lui si solleuasse ma che tutti l'accarezzassero, e presentassero come la sua medesima persona supplicò il Mariscial questi due personaggi ch'in com pagnia di tre Castigliani si compiacessero andar innanzi, e comandare fi popolasse dopò mille miglia vn luogo; parti l'altra gente capo della quale fu Giouanni Saauedra, per vn' altro camiño, è seicento cinquanta miglia nel Cuzco fondarono il lugo di Parià, doue arrino all' simirante la nuoua certa, che sua Maesta li faceut la mercè del titolo d'Adelantato col gouerno del nuovo Regno di Toledo, che cominciana da' confini di Castiglia la nuoua, che cosi si chiamana gnello della Giurisdittione dell' Adelantato Pizarro:

L'aunisarono i suoi amici, che subito ritornasse in qualfiuoglia parte che questo auuiso li fosse arrivato, perche era arriva to alla Città de Lima vn personaggio con commissione del Re, che dividesse, & alsignasse a'due Adelatati la Giurisdittione, o termini de'loro gouerni; mail nuouo Adelantato era tanto imbenuto dell' ambitione di soggettare vn tanto grande, ricco Regno come dicenano ch' era quello del Cilere tanto desideroso d'hauer molto che dare a'fuoi amici, & a tanti Caualieri, che lo seguitauano, che non stimò la terra che conosceua, come dice Herrera,per arriuare alla nuoua che speraua, e così seguitò il suo viaggio, doue larà bene, che lo lasciamo vn poco contrastando con i mali passi, neui, e freddi della. Cordigliera, mentre diamo vna vista alla gran Città di Lima, che chiamano de'Re, perche essendo capo di questi Regni non mi par possiamo lasciarla senza farli la

fal-

salua. Eundo questa l'Adelantato Don Francesco Pizarro l'anno 1535. in vniposto piano, & assai allegro dieci migliadifcolto dal mare, alla riujera d'vn piaceuo: le fiume, che dividendosi per varij ruscelli, e lacune, che sono come altre tante vene, nelle quali si communica alla terra, la feconda con vn' inaffiamento, tanto copioso, & opportuno, che tutta quella si vede seminata di varie sementa, piantata di vigne, horti, herbe, e cannamele delle quali v'è tanta abbondanza in tutta quella terra che possiamo in certa maniera dire di quella con proprietà, quello che con bugia dicono le fauole- de' ruscelli di miele in altre, e non solamente di miele però potressimo soggiungere di ogni sorre di ricrcatione, e delitie, perche se qualche cola li manca gl'e la portano di fuori tanto opportunamente ch'ordinariamente tutte quelle piazze sono piene di tutto quello che l'appetito può desiderare.

Per questo e molte altre dilitie di questa città, è cosa maravigliosa quanto si affetionano queich' vna volta han cominciato a gustarle. Quando io passai per là, el viddi il gusto col quale tutti dimorauano in quella, e la gran difficoltà con la quale dila si partinano per altre parti, non solamente isuoi cittadini, ma anche quei che per qualche tempo erano dimorati in quella; mi parue vn' altra Gorgonainon di pene, come quella che tiene in proprie taquesto nome, ma di piaceri, doue e tanto facile l'entrata, come difficile l'vscita non si può dire quelche in questo passa perche pare vn'incatesimo degl'huomini come tornano innamorati di quelluogo queiche sono stati in quello; benche di passo, i mercadanti di Sapagna passarono quell'anno da Spagnaa Lima con la loro robba (che non fogliono venderla se non in Porrobelo) e con esfer stati li tanto poco tempo, in tutta la nauigatione sempre haueuano in bocca quelta città in modo che apportanano maraniglia l'efageratio. ni con le qualitutti la lodavano, come se · fosse patria di ciascuno, tropandosi inquella l'aggregato di tutte le grandezze, delitie; è numerosa di gente solamente di neri, mi disse vn Padre della Compagnia, ch' haueua cura di loro che ve era-l. Ino più di sessanta mila, che si confessauano come costana da Padroni

Ha sontuosi edificij, benche non habbiano di fuori, tanta buona vista, come di dentro per non viarsi tegole, perche non pioue in tutto l'anno, gl' addobbi, apparati, quadri, & ornamenti didentro all' vsanza della Corte, gran numero di carrozze, gran nobiltà, gente affai potente e ricca, mercadantialfai ricchi, affai numero diartifii d'ognisorte quel che toc. ca al culto Divino è assai avataggiato, perche la Catedrale, e parocchie sono assai sontuole nel materiale, e nel formale affaiillustri essendo, servite d'huomini letterati. Che dirò delle sacrate religioni? non miricordo che ve ne sia alcuna, che non habbia due, e tre conuenti nella Città di grandi edificij, alcuni antichi tutti do e rati, come fono quelli di fant' Agostino, e san Domenico, altri moderni con assai curiose, e ben lauorate volte, come è quello della nostra Compagnia, e quello di nostra Signora della Mercè, vi sono otto monasteridi Monache, & in alcuni vi sono più di duecento religiole, molti oratorija hospedali, confraternite, e congregationi, solamente nel nostro Colleggio ve ne sono otto di varie sortidi persone, e ! ... maggiore poche faranco nel mondo, che l'vguaglino nel materiale del vaso (cheè assaigrande, & è tutta couerta d'oro, seta je quadri bellissi mi, & ha altri assai curiosi ornamenti (nel formale, e di grande edificatione esponendosi ogni mese il Santissimó Sacramento con grande apparato, e sollennità; e tra l'altre opere di pietà, è di molto esempio il solenne banchétro che fa ogn' anno ad vn hospedale: con gran splendore, e l'istesso fanno con proportione l'aitre congregationi.

Honorano questa Cittàvn Vicerè (che è come vn Re nella grandezza; & autorità, e nelle gratie che sa d'officij, e posti di grand'honore; e prositto) vn'Arciuesco-uo di non minorautorità, e seruitio, Tre audienze Reali; vn Tribunale della santa Inquisitione, vn'altro de contatori maggiori che e d'assai grande autorità; & vn' la altro che è l'ordinario d'officiali Reali; v'e vn consolato che riconosce le liti, e materie to coanti alla mercantia e contratti. E

fe-

legualate l'uniuerstà, done risplendonos gran maestri, & hoominidi lettere, tre collegij, lidue regij, e quello di S. Martino del quale ha cura la Compañja ha ordinariamente cento trenta Collegiali d'ogni icienza, bacillieri, maestri, e dottori. Vi iono opere pie segnalate, & ognigiorno van creicendo, e si sondano altre per orfani, e donne ricirate, sono segnalati gl' hospedali de lant' Andrea di Spagnuoli, el dilant' Anna d'Indiani, e di san Pietro che è di Sacerdoti, la grandezza de quali, ren dite, aggiultamento, politica, e la puntualirà con la quale sono seruiti, richiederebbono relatione particolare, come di molte altre cose degne distima, e lode. Que Roè quello, chem'ha parfo di dire, benche di passaggio di questa gran Città ch'è capo del Regno del Perù, e se crescerà à proportione, come è cresciuta nel primo secolo, sarà paregiabile con le migliori Cittàdel mondo. el'istesso possiamodire proportionalmente dell'altre Città del Cuzco, Arechipa, Ciuchizaca, e la gran villa di Potofi, & altri luoghi dell' Indie che vanno crescendo ognigiorno, ela ra gione è, perche le miniere d'oro, & d'argento che sono la calamita de' cuori humani & han chiamato tante genti di fuori per popolare l'Indie mai mancano.

#### CAPITOLO XVI.

Enira l'Adelantato in Cile hauendo patito nel camino gran trauagli.

Asciassimo l'Adelantato Don Diego d'Almagro nel luogo di Paria, donde haueua da seguitare il suo viaggio per Cile, come lo fece sul principio dell' anno 1535, auuanzandosi da Faria, e lasciando ordine a Giouanni di Saauedra, che profeguisse il viaggio condodeci caualliperil camino reale verso la prouincia de' Cicas, capo della quale era Topila doue lo stauano aspettando l'Inga Paulo, & il sommo Sacerdote Villacemu conl'autorità de' quali, e per loro rispetto in qualfinoglia parte ch'arrinana l'Adelantato, tuttili faceuano il ponte d'argento, elo riceueuano con grandi accoglienz particolarmente i Signori di Paria, che lo visitarono, e presentarono, arrinò sinalmente a Topica doue tronò i suoi precursori Paulo, e Villacumu, che li secero vn presente di nouantamila pesi d'oro sinissimo, che si tronarono, che lo mandauano dal Cile a presentare conforme al solito all' Inga, senza sapere le tragedie, che erano succedute, e di là spedì mosti Signori della terra, che lasciana in dietro quali erano venuti sin si ad accompa-

gnarlo.

I tre Spagnuoli, che dissimo, hauer accompagnato l'Inga, & il Sacerdote con altri due, che si accompagnarono loro, si separarono, e col desiderio di scoprire quoue terre per ottenere maggiore honore, e far quell' adulatione al Marescials'auanzarono sino ad arriuare a lujuy, che è vn luogo, o Pronincia di gente affai guerriera, & ingorda di carne humana, quali sempre furono temuti da gl' 1nlghi. il loro ardire costò loro la vita, benche la vendessero bene, combattendo sin che non potendo più si rendettero alla morte, volendo l'Adelantato vendicarla quando arriuò a questo porto mandò il Capitano Salcedo con sessanta caualli, e pedoni; perche castigassero l'Indiani, che gl'e la diedero. però temendo questi del successo s'armarono, e conuocando i cie. tadini fecero vn forte per loro difesa, es molte fosse nel campo con acuti legni, perche cadessero in quelle i canalii, e restassero conficcati, & hauendo di piùfatte molte preghiere, e sacrifici, a'loro Dei aspettauano gl'inimici. Di questa maniera difesi li trouò il Capitano Salcedo, il quale conoscendosi inferiore alle loro forze mandò per aiuto, esoccorso all' Adelantato, il quale subito gl'e lo mandò, maarriuando con quello Don Francesco di Ciaues non volsero l'Indiani venire al c mani, ne aspettarli più nel forte, e così si risoluettero abbandonarlo, benche per non perdere del tutto il loro trauaglio, & apparecchio, si risoluettero dar prim L. vn'assalto al quartiero, & alloggiamenti di Don Francesco de Ciaues, doue ammazzarono molti particolarmente de lanaconi, e pigliandosi le spoglie, e bagaglio si polero in sicuro, si che i Spagnuolli ritornorno ad vnirsi con l'esercito.

berche diffimo Ianaconi mi par benei dicciamo quel che significa questo nome; perche s'intenda meglio quel che d'essi fe dira.

Erano i Ianaconi tra gl' Indiani certa sorre digente soggetta a perpetua seruitù, come sono adesso i schiaui, e per ester conoscuti tra gl'altri portanano vna sorte di veltiro, & andare affai differente de gl'altri co l'arriuo de Spagnuoli all'Indie, vededo il valore col quale si faceuano temere, e rispettare da tutti, e le vittorie ch'otteneuano, andarono insuperbendosi, e solleuandost contro i Padroni per scuotersi del cutto il giogo della feruiti, andorno acco. standost a Spagnuoli pigliando la parte loro contro gl'altri Indiani, de'quali furono dopo crudelissimi inimici. Quel che adel so in Cilesignifica il nome Ianacona non ealtro che gl'Indiani che no fono fotto li Spagnoli, che chiamano encomenderos e questa è la différéza che v'è tra gl'vni, egl' altri ch'inquanto alla libertà non v'è differêza, perche il Re ha daro a tuttilibertà.

Da Iuxuys'ananzol'Adelantato con la vanguardia seguitando il suo viaggio, lasciando la retroguardia a Noguerol de VIIoa. Arriuò a Ciaquena doue trouò la gente in armi, perche, benche al princi piosisspauentarono della leggerezza de' caualli, lasciarono dopo la paura, in modo che vnendosi tutti in vn corpo giurarono per l'alto Sole ch'haueuano da morire, o ammazzarli tutti, incontrò quelli l'Adelantato esponendossi a gran pericoto, perche gl' vecisero il cauallo nella. zuffa. mapersiltendo in combattere vitimamente determinarono ritirarsi, perche non poterono resistere alla forza, el valore de Spagnuoli, con questo seguitò a marciare l'esercito ch' era di duecen-l to huomini a cauallo, e più di trecento fanti con molti Indiani così Ianaconi, comedegi' altrich' andauano accompagnando l'Inga Paulo. & essendo tanta. la gente venne a mancare la vettouaglia, e quel che era peggio la speranza di trouarla, perche si trouauano in vn deserto, che durò sette giorni, vitimamente vicendo da vn precipitio quando pensarono trouare alla vscita qualche remedio s'imbatterono ne' monti neuosi della CordiIgliera, che fu vna vista, che solamene un' animo d'acciaio potè resistere a quella

per i rizori, che minacciaua.

Dice Herrera arrivando a questo punto in lode de' Spagnuoli, e della loro constanzane' trauagli, quel che io non riferirei per non parere che lodo i miei; benche non si può del tutto tacere quel che egli dopo aggiunge dicendo, che non poterono non rendersi a questa somma difficoltà, ma che quei, che erano auuezzi ad entrare senza timore della fame, della sete, e di qualsiuogha altro pericolo senza sapere i camini per timorose densità, e difficoltosissime terre combattendo ad vn medesimo tempo con gl'inimici, con gl' elementi, con la fame, e necessità mostrando i cuori inuitti caminando molre volte di notte ne di giorno per il freddo, e caldo, col peso dell' armi, e della vettouaglia facendo tutti gl' vfficij; perchequando conueniua erano soldati, guastatori, falegnami, & il più nobile era il primo, che metteua mano all'accetta quando era necessario fare qualche barca, o ponte, e tagliana l'albero, lo strascinana, & accommodaua, e così fu questa militia dell' Indie in tutte le cose assai valerosa & efercitata per confeguire grandi imprese I sin qui quest'autore. vedendo l'Adelantato la nuoua, & insuperabile difficoltà, che s'offeriua non moltrò fiacchezza, anzi con vn grande coraggio per animare i suoi soldati sece vn raggionamento dicendo loro, ch'i tranagli erano proprij della militia, e che in quelli risplendeua il valore d'vn huomo, e che senza. quelli non si guadagnò la gloria, e ricchezza, che essi pretendeuano, che confidallero in Dio, che haueua da fauorirli, & aggintarli in quella necessità; perchedel liberarfi da quello dipendeua la conquilta di quel Regno, e piantare in quello la fede, tutti risposero allegramente ch' erano pronti a seguitarlo sino alla morte. e perche l'esempio n'i superiori, e più potente a persuadere, che la maggior rettorica, & eloquenza cominciò l'adelantato ad inucstire la Cordigliera, e passarla auanzandosi con yna buona truppa di caualli per soccorrere con quei l'esercito di vertouaglia subito che la trouasse; per-

che andana tuttania mancando, & infiac-

chendosi la gente,

Penetrando per quelle asprezze non. incontravano altra cosa, che neui altissime con vnfreddo, e vento, che penetrananoloro le viscere, & ogni volta pareua, che più, e più si serrasse il passo, e la speranza di vscire da quel pericolo; sinche su Dio Signor Nostro, seruito che da vna altezza scoprirono la valle di Copiapò, che da principio al Regno del Cile. doue gl' Indiani per l'autorità, e rispetto dell' Inga li rice uerono con molto amorefacendo loro molte accoglienze, e con presenti con gran liberalità, in modo, che non solo si rinfrescarono assai a loro sodisfattione, ma anche poterono mandare affaibuon rinfresco, e soccorso all' esercito che veniua dietro, non si può dire quanto veniuano maltrattati di fame, e freddo così i Spagnuoli, come gl' Indiani per l'asprezza di quelle montagne. qui s'affondana, restana questo nella neue, e prima di morire restaua sepolto in quella; l'altro s'appoggiana ad vna rupe, e restaua ridendo difreddo ficcato in quella come se fosse di legno; se quello si fermana a pigliar fiato, in vn'instante il freddo lo passaua da parte, a parte come se fosse vna palla, e lo lasciana interizito fenza potersi mouere più, si che bilognaua caminare sempre, perche fermandosi vo poco era certa la morte, pero venendo tanto fiacchi, & affamati, e non tutti ha ueuano tanto fiato, e lena per caminare restauano ad ognipasso morti. restando per quei monti seminati non pochi morti, Diecimila Indiani, e Neri dice Garcilasso, che questi furono; perche di quindicimila; che andauano con l'Inga Paulo, solamente scapparono i cinque mila; perche portando poca robba conforme alla loro vsanza, & essendo nati, & alleuati nel Perù doue per essere in minor altezza, dentro del tropico a pena si sa in alcune delle loro terre, che cosa sia freddo, patirono tanto di quello di quel paese, che dice Herrera, che piangeuano quando cominciarono a passare la Cordigliera, benche dopò nell'altezze restauano ridendo senza voglia gelati, e dritti, & infletsibili come legni. I Spagnuoli pa-Libro IV.

tirono meno, perche andauano più couerti, benche pure dice Garcilasso, che restarono morti più di centocinquanta, e trenta caualli (che fu vna gran perdita) e che ad altri li caddero le dita de' piedi senza sentirsene, sin tanto, che li vedeuano in terra. Era l'aria tanto fredda, e sottile, che perdeuano la respiratione, e di notte patiuano più per non hauer legna. dafar fuoco, e la fame obligana gl' Indiani a magnare de' corpi morti; & i Spagnuoli hauerebbono assai volentieri magnato la carne de' caualli morti; le si tolsero potuti trattenere a scorticarli. arr uò in quelto tempo il soccorso del mai gnare, che venne loro da Copiapò, con che poterono meglio passare il resto del camino fino ad arrivare alla valle, douc furono assaiben riceuuti, & accolti da. gl' Indiani di quella terra, doue per adesso lasciaremo l'esercito sin che vediamo come passarono altri questa Cordigliera, che vennero dopo seguirando l'Adelantato Almagro.

#### CAPITOLO XVII.

Passano altri la Cordigliera, e quel che successe all' Adelantato in Copiapò il suo ritorno da Cile, e morte disgratiata,

M.On trouo chiarezza di tempo nel quale questo esercito passò la Cordigliera, il certo è che non fu nella forte stagione della state, perche non hauerebbono patito tanto, ne in quelladell' inuerno; perche sarebbono tutti morti, & il primo temporale l'hauerebbe lepelliti viui; larà stato nell'entrata, o vscita dell' inuerno; & il più certo è, che fu nell'entrata, perche se fosse stato all' vicita non hauerebbono fanto pericolato quei che seguitarono il primo de'quali fu Rodrigo Orgonez, ch'era stato lasciato 'dall' Adelantato nel Cuzco, per far gente; perche con quella lo seguitasse, come fece; benche perdesse nella Cordigliera l'vnghie tenendo il legno mentre sistaua armando, & hauerebbe anche perso le dita se subito non hauesse ritirato la mano, ad altri costò più; che furono gl'occhi, &

ad altri le vite, e tra quellia tutti quelli, che stauano dentro d'va padiglione voa notte, che fioccò vn temporale fiero di neue comparuero la mattina morti tut', e sepolti di quella, perdettero vnitamente venticioque caualli (che per essere in quei tempi, & occasione tanto necessarij su perdita affai considerabile ) il secondo, che passò dopo Roderico Orgonez, su Giouanni di Arrada, e suoi compagni, che furono con le speditioni, e prouisioni rea. li del gouerno dell' Adelantato Almagro, che lasciassimo in Copiapo, e sarà bene parlare di quel che lì, e nella terra più dentro li succedette prima di ricenere le patenti, e vedersi con questi suoi compagni.

Laprima cosa, chefece in questa valle fu vn'opera dicarità, e giustitia a fauore del Signore di quella terra, che non la gouernauaper esser rimasto fanciullo sotto la tutela d'un suo Zio morendo suo Padre. edifficil cosa lasciare il bastone, ch' è auuezzo a comandare; s'attacca alle manipiù, chese fosse di vischio, e così il rutore di quello Prencipe non solo nontrattaua di metterlo in possesso di quel che era suo, ma li machinava la morte, el gl'el'hauerebbe dara se l'hauesse hauuto nelle mani, ma i vassalli più fedeli, l'haueuano posto in saluo, e l'haueuauo nascosto per disenderlo. Arrivando in quest' occasione l'Adelantato, informato della verità, e piegacosi alle preghiere diquelle, lo restitui, e pose in possesso del suo gouerno, prinando di vita il Tiranno, che glie l'haueua vsurpato, e llo pretendeua per se. prima di quest'attione, subito ch'arrivaro no a Copiapò, procurò l'Inga Paulo, che fi cercasse oro per presentare l'Adelantato, & hauendo vnito quel medefimo giorno più di duecento mila ducati di assai fino metallo in mattoni gl'e lo presentò in no me del suo fratello il Re Mango Inga di che restò marauigliato, e contentissimo l'Adelantato vedendo, che solo in vna Città s'era ragunato tato presto tato oro; perche cauaua da questo come dice Garcilasso, la gran ricchezza della terra, e così teneua per ben impiegati, i trauagli, che haueva passato per arrivare a quella. Vedendo Paulo la stima ch' haueua fatto l'Adelantato del presente col desiderio,

ich' haueua di darli gusto, fece ragunare da questicontornialtri trecento mila scudi? d'oro, che gl'e li presentò con che l'Adelantato reltò tanto contento che ringra-! tiando Dio della buona sorte ch' hauenz hauuto in toccarli vna terra tanto ricca. della quale già si teneua Signore, e Padrone, fece chiamare tutta la sua gente e cavando le cedule dell'obligo che gl'haue. uano fatto nel Cuzco per l'argeto, & oro che hausua loro prestato, le stracciò tutte rimettendo loro il denaro, e dicedo che li dispiaceua, che nonfosse assai più. Non contento diquesto aprili i suoisacchi di oro, e cominciò a mostrare gran liberalità con gl' vni, e con gl'altri, di che restarono tutti tanto contenti, che non si ricordauano più de' pericoli, e delle molestie de' camini; stimando ognicosa per ben impiegata per godere di tanta ricchezza come quella, che si prometteua ciascuno in quella terra. Dice Francesco Lopez de Gomara, arrivando nella sua historia a riferire questo fatto, che su liberalità, più di Prencipe, che di soldato. però soggiunge per disinganno della poca stabilità del mondo, e delle sue prosperità. che quando morinon vi fu chi mettesse vn panno nel suo palco.

Non diamo noia tanto presto al lettore con la memoria di quelta infelicissima tragedia; seguitiamo questo capitano nella sua buona fortuna sin che vediamo doue termini. andò entrando dentro terra accolto, seruito, e presentato come l'istesso Inga per tutti i luoghi, che nel Cile stauano sotto la sua denotione; però arrinando a Promocai, che su il termine, che maipoterono passare i Re del Perù trouò la medesima resistenza ch'essi hauenano trouato; il che riconosciuto dall' Adelantato, dimandò soccorso all' Inga Paulo, che gl'e lo diede di molti foldati, che li fece cauare, e venire da' loro presidij con che si diede principio alla guerra. Qui tronarono i Spagnuoli forma delle loro scarpe, qui cominciarono ad esperimentare, che la conquista di questa parte dell' America era altro, che l'entrar con i loro caualli, cani, bocche di fuoco, soggetare la terra, prendere vn Re, metter in fuga i suoi eserciti, & restare.

6.

affolnti Padroni della campagna, perche s'incontrarono con gente, che fe bene fi marauigliarono delli loro caualli. a archibugi, il loro gran valore, a animo fu però la marauiglia; e così vicirono all'incontro fcaramueciando con quelli morendo dall' vna, e l'altra parte molta gente, e cominciando il fangue Spagnuolo, che fin' allora era temuto, e rispettato ad irrigar i campi, cominciarono pure a seminarsi d'allora le loro ossa sin che sin ad hoggi habbia giamai cessato la strage, che dall' vna, all' altra parte s'è fatta.

Beche il valore dell'Adelatato, e di quei primiconquiltatori, & il vantaggio col quale superananogl' Indiani nell' armi di fuoco, e caualli, fosse tanto grande, che quantung con tanto danno de'fuoi, si prometteuano tra due anni conquistata grao parte della terra, come l'hauerebbono fatto, se la discordia, e punti di Giurisdit tione tra gl'Adelantato Almagro, e Pizarro, e suoitratelli non hauesse troncato il filo a questa impresa, come anche troncò quelli delle loro vite morendo gl' vni nel le mani de gi' altri, come si potrà vedere distesamente ne gl'autori citati, & hi storie, che trattano di questo. In questo rempo stando l'Adelantato Almagro con l'armi nelle mani, e polto tutto nelle guerre, e contese con gl' Indiani, arriuò Rodrigo Orgognez con il foccorso de' Spagnuoli ch' habbiamo detto, e Giouanni d'Arrada con le provisioni reali, e speditioni della mercè del gouerno di cinque. cento miglia di terra, che li faceua il Re. che su l'istesso ch'arriuare vn diluuio di acqua per spegnere come fece il fuoco della guerra cominciata, con i Promocai, Cauqueni, e Penchi, ch'erano queich'haucuano fatto fronte all'efercito Spagnuolo, e su come vna ripresa, che trattenne la corrente, e furore d'entrambe le parti, de gl' Indiani, perche essi non pretendeua no se non difendere la loro libertà, e l'entrata di gente straniera nelle loro terre, e de Spagnuoli perche chiamati da loro proprij interessi senza gl'assinni, e pericoli della guerra che haueuano loro da costare queiche diquel Regno si prometteuano; lasciarono l'armi, e voltarono la proraper altro camino. No mancarono pareri

corrarij sopra il caso ch'alcuni giudicaua. no ch'era meglio fondare in quella terra, giache il suolo, e l'ariadi quella era miglio. re di quanti haucuano scouerto, la suaricchezza tanto certa come haueuano veduto; diceuano altri ch'era meglio godere di quelche s'era conquistato senza. esporsi a nuoui pericoli, e cotingeze della guerra. Spingeuano quei ch'haueuano por tato le provisioni reali ch'andasse l'Adelantato a godere della mercè ch'il Re per quelle li facena, e sopra tutto l'emulatione di vedere i Pizzarri assolutamete Padroni del Peruse si restaua nel Cile il Adelantato Almagro, a che s'aggungeua, che non andando a pigliar la possessione del Cuzco,e non ottenendo il titolo della sua mercè fino a Cile (come pare che non otteneua) si metteua in dubio di restare senza niete. Inquesto intrico, e confusioni di pareri, s'appigliò l'Adelantato aquello che non doueua diritornarsene al Cuzco, che licostò tanto caro, e non su meno che la vita. Haueuaalla fine arrivato all'vitimo, e su. premogrado della sua fortuna, haucua già posto il piede nel più alto luogo della. sua rota, e come che questa mai sta ferma l'istesso e lasciar d'accendere che cominciare a scendere, & abbassò tanto che non si fermò sino a metterlo in vno oscuoro carcere, e la testa spiccata dal busto.

Malamente compisce il mondo con le sue promesse, che liberale, e l'ambitione ne suoi disegni? che franca nelle sue offerte? e che misera, e meschina (se pur non e bugiarda e traditora)nel comoimento della sua parola? chi haueste detto a questo tanto liberale, & animolo Capitano, ch'haueua da cadere nelle mani di quei medesimi, che si posero in piedi, dando egli a quellila sua? non hauerebbono acceso tato i Pizzarri, se la frachigia & amicitia de'Almagro non hauesse loro dato assistenza da suoi principijanimado, esoccorrendoli co il suo consiglio, con la sua persona, e robba, eniète di questo li bastò per liberarsi dalla morte che li diedero. Arriuarono le differenze tra questi amici,e compagni, a crescere in maniera ch'hebbero da azzuffarsi come inimici, vinse Hernando Pizarro; e fece decollare Alma-Igro seza che l'antica amicitia lo trattenel

ſc.

#### BREVERELATIONE TIO

e, ne lo mouesse più, che se sosse di brozo.

Malamente fece Almagro, nessunolo nieghi, in lasciare l'impresa cominciata della Conquista del Cile (doue senza inuidia di nessuno potena haner vguagliato la fortuna d'ogn' altro ) e ricornare al Cuzco a gouernare come dice Gomara per forza, se di buona voglia non heuesse vo-l luto i Pizzari; ma malamente fecero questi in no accomodarsi colloro atico com

1 15, 10,

pagno, e peggio nella crudeltà d'haueris leuato la vita, con che la prosperità, che sin allora haueuano hanuto ciascuno dalla sua parte si converti in compassionevole tragedia di tutti, moredo gl'uni per mano degl'altri come si potrà vedere più distesamente ne gl'autori citati che a me non mi tocca se non seguitare con lo scoprimento e Conquista di Cile della quale trattiamo. is riging to the contract of the time of time of time of the time of t

# LIBRO QVINTO.

## Della conquista, e sondatione del Regno di Cile.

#### CAPITOLO

Entra nel Cile il Gouerna'ore Pietro di Valdinia, conquista, e fonda quel Regno, & entra il primo sino! à Mapocio.



Vanto più m'auuicino allafondatione del Regno di Cile, per trattare della conquista, del primo Gouernatore, de primi Capitani, e conquistatori, che lo fondarono, e ridusfero

al conoscimento di Dio, & alla sua obcdienza, & a quella del nostro Cartolico Re; tanto più mi mancano le scritture, e notitie necessarie per trouarmi tanto lontano, donde potria hauerle, per scriuere le cose particolari de'successi (che surono affai memorabili quei ch'auuennero inquella prima entrata de'Spagnuoli,e quei chedopo si sono continuati in tanto lunga guerra, come quella, che tanti anni fono e stata matenuta da quelli Indiani) mi valerò di quel che trouo sparso in varie parti dell'historie generali di quei tempi, e di quelle del Perù, & altri autori, che trattado di varij argomementi, toccano qualche coladique! ch' ha succeduto in quel Regno; per contenere successi assai segna lati, e degni d'historia; e quest' istesso suegliarà la memoria delle cose ch'io ho ve duto, o saputo, con che m'anderò agiutando, perdar qualche notitia di questa materia, benche sempre sarà assai scarsa, e breue, e che nonardiria stamparla se non facendo questa protesta al lettore, pregandolo che per adesso si contenti di questo abbozzo, sin tanto ch'eschino l'historie di quel Regno, nelle quali erano impiegati quando io parti da quello, due huomini dotti, & eminenti ne gl'impieghi della lo

ro professione.

Essendo ritornato l'Adelantato almagrodal Cile a Cuzco l'anno 1537. dimandò il Maestro di Campo Pietro di Valdiuia all'Adelantato Don Francesco Pizarro, che già che haueua ordine del Re di proseguire la conquista del Cile, egli s'ofriua a quella con animo di non ritrarre il piede in dietro, sino a suggettare quel Regno, e metterlo sotto l'obedienza di Dio e del suo Re; l'Adelantato che per molto tempo era stato con sollecitudine di questa conquista per la conuenienza ch'inquella vedeua, e per le ricchezze d' oro ch'in quella terra s'erano scouerte, mettendo gl'ochi in questo caualiere (che fu de' più segnalati Capitani che passarono all'Indie Je nel valore col quale s'offeriua a quest' impresa, e nel buon saggio che della sua persona haueua dato, e di quel che a suo carico haueua hauuto, cost

nelle guerre de Italia, come in quelle del Perù, doue era stato suo Maestro di Campo, l'elesse per quest'impresa l'anno 1539, comandandoli che s'andasse disponendo, e tenesse ogni cosa apparecchiata per vescirel'anno seguente 1540, come lo fece.

Non dico niente in particolare del suo viaggio, della gente che condusse, del tempo che spese in farlasino ad arrivare con quella a Cile, perche non sono in luggo doue possa informarmidi questo minutamente, solamente dico quello in che tutti conuengono, & è che con la fama,& opinione ch'già haueua della ricchezza di quel ilegno, e con quello che gi' Indiani del Perù contauano del grantesoro, che portauano sempre all'Inga della parte nella quale lo riconosceuano; si mossero molti a conseguire quell'impresa, e conla buona industria che vsò il Gouernatore Pietro de Valdinia, giunto vnouon esercito, così di Spagnuoli come d'Indianiamici, co'l quale si parti dal Perù, e se bene stetero per perire nel viaggio difreddo, e difame, finalmente arriuarono, e cominciarono la conquilta di quello, al principio con minor dissicoltà: però mentre più entrauano detro terra, era sepre maggiore. Arriuarono primieramete alla valle di Copiapò che fignfica semezaio di torchine,per vn mote,che quiui è,doue dice An tonio d'Herrera che ve ne sono tante che l'abbondanza ha tolto a quelli la stima.. Sono queste pietre di colore azzurro, e di assai buona vista, secondo riferscono quei che scriuono di quelle, e gia che entriamo in questo Regno con diverso piede dell' Adelantato Almagro; perche quelta volta l'habbiamo da vedere conquistato, e. fondato; sarà assaia proposito che andiamo trouando iluoghi propri delle valli, e posti done si vanno sondando le Città, & habitationich'hoggi si vedono, per nontrouarci poi obligati, a ritornare in dietro e parlare di quelche porrebbe parere noiosa ripetitione,

E dunque la valle di Copiapò la primadi quelle che hoggi ha popolate il Regno del Cile, benche l'habitatione sia d'Indiani con pochi Spagnuoli, vno delli quali e il corregitore e questo come tutti gl'altri lo prouede il presidente, e Gouerna-

store del Cile. La terra da se e fertilissima a che l'agiuta vn'allegro fiume, il quale prima di sboccare al mare in vn seno che li serue di porto; l'inassia per spatio di cento miglia, che visaranno dalla costa del mare alla Cordigliera, e per questo vi sono qui ognisorte di frutti, legumi, e semente cosi del paele, come di Europa in grande abbondanza, & il maiz rende più trecento stai per vno, lescanne del quale crescono assai alte, e visono pannocchie di due palmi, come loriferiscono Herrera, e gl' Autori citati. Arriuando qui il Gouernatore Valdinia, benche non habbia notitia del particolare che li successo, e del modo come lo riceuerono l'Indiani suppongo, che sia stato con minor contraditione, eresistenza diquella, che più innanzi trouò, perche questa gete, era già assuefatta a portare il giogo dell'Inga, & haueuano già veduto Spagnuoli, e riceuutili bene, per rispetto dell' Inga Paulò ch'accompagnò nella sua entrata l'Adelantato Almagro, il quale restitui loro il suo Précipe come vediddimo a suo luogo. il medesimo si può dire della valle del Guasco (che è ceto véticinque, o treta discosto da quella di Copiapò) e da quella di Cochimbo, limari, & altre sino a Quillota doue cominciarono i Castigliani a sentire più resistenza negl' Indianiche se gl'opposero, e Pigliarono l'arme difendendo a tue. to potere l'entrata nelle loro terre a quei che veniuano difuori per conquistarle; veniuano ogni giorno alle mani, e benche con gran rischio, e perdita d'huomini, il Gouernatore penetrò sino alla valle di Mapociò, che ritrouò popolata digente infinita per esser tanto ampia, capace, piaceuole, & inaffiarsi quasi tutta quella col fiume del suo nome, tanto liberale: e prodigo con la terra, che per varie parti communicandosi per inassiarla, e fertilizarla, si suiscera, e disfa di maniera che per spatio di pochi miglia sparisce, non perche sisprosondi del tutto, ma per ritarii & vicirpoi con più forza e più pieno, come esce dieci, o quindici miglia più innanzi, e migliorato nell'acque, perche ordinariamente pigliandole torbide dalla sua origine, nel suo rinascimento esce chia ro, e puro come vn crittallo, CA-

#### CAPITOLO II.

Si fonds la Città di san Giacomo in...
Mapociò, si tratta del suo sito,
e pianta...

Vesta feracissima valle e terminata dalla parte dell'Oriente dalla Cordigliera neuata (che l'inuerno fi vede tutta bianca per la neue, e la state. macchiata) al Ponente della costa, & aspre montagne di Poangue, Caren, e Lampa (il piede del quale possiamo dire che calca oro fino per essere di tanto alti caratiquello che si troua nelle ricche miniere, che vi sono in tutto quello; del quale se ne cauò assai quando si lauorauano) ne è senza muraglia da'lati perche per le parti di Norte, e Sur la circondano altre montagne, quali, benche non siano tanto sollenate, come la Cordigliera; sono quanto bastano per la corrispondenza, che per rutte le parti circoda questa valle, la quale produce in varie parti de' suoi precipitis frequetiminiere d'oro. Ha di diametro co ranto da Lenante a Ponente. Che, e dalla Cordigliera alla costa di Poangue, e Caren venti cinque, o treta buoni miglia, eda settentrione a mezzo giorno, che è dal finme di Colinasino a quel di Maipo, altri trenta cinque o quaranta miglia, si che la sua circoferenza verrà ad essere da cento rrenta in quaranta e più miglia, se noilasciamo scendere sino a S. Francesco del monte che cluogo, didenfissimi & amenissimi boschi, doue si tagliano le legna per la fabrica delle case.

In questa valle, dieci miglia dalla Cordigliera, alla spiaggia del siume Mapociò, creò Dio vn monte di vistosa proportione e sattura, che serue come di Torre donde con vna vista si vede tutto il piano come la palma della mano il tutto abellito con allegri, e vistosi prati in alcune parti, & in altre dispessi monti di spineti, doue si tagliano le legna per l'vso commune della vita humana. Al piede di questo monte (che è di moderata altezza, & hauerà di circuito poco più, o meno di due miglia) trouarono i Castigliani gra quantità d'Indiani, che secondo riferiscono alcuni degl'

Autori ch'ho citati, arriuauano ad ottantamila, e parendo al Gouernatore Pietro di Valdiuia supposto, ch'i naturali della terra haucuano habitato in questo suogo che sarebbe senzadubio il migliore di tutta la valle, l'elesse per sodare, come sece la Città di S. Giacomo a 24. di Febraro del 1541. la quale e in trenta quattro gradi d'altezza, e si danno di sunghezza settanta sette discosta dal meridiano di Toledo i nouanta otto mille miglia.

La pianta di questa Città non ricono. sech'altra l'auanzi, & essa auanza molte delle Città antiche, che ho veduto in Europa, perche è fatta col compasso, e co regola informa giuoco de scacchi, e quel che in questo chiamiamo case, che sono i quadrati bianchi, e negri, quiui chiamiamo, quadras, che corrisponde all'istesso, che in Europa dicciamo isole; con questa disterenza, che queste sono alcune maggiori dell'altre, alcune triangolari, altre ouate, o rotonde, pero le quadres sono tutte d'vna medesima fattura, e grandezza, di sorte, che non ve ne è vna maggiore d'vn' altra, e sono persettamente quadrate; donde ne siegue, che da qualsiuoglia parte I huomo si mette; vede quattro strade, vna all'Oriente. l'altra all' Occidente, e l'altre due a Settentrione, & a mezzo giorno; e per qualsinoglia di quelle ha la vista libera senza impedimento sino ad arrivare alla campagna. Ciascuna di queste, quadras, si diuide in quatro solari eguali de'quali si ripartirono a ciascun de'primi habitatora vno, & adalcunigl'e ne toccarono due; ma col tempo, e con la successione de gi' heredi, si sono andati dinidendo, inminori, e minori, in maniera, che fi veggonogià hoggi in ciascuna quadra molte case, & ogni giorno si fanno nuoue diuisioni. Per la parte del Norte è questa. Città bagnata da vn'allegro, e piacenole fiume, che tale è, mentre non si stizza, cometa alcuni anni, quando l'inuerno è affai rigoroso, e pioue come suole segui. tamente quattro, otto, e taluolta dieci, e tredici giornisenza cessare; ch'in queste occasioni, ha successo vscire per la Città, e fare in quella assai gran danno, tirando seco molte case, delle quali anche hoggi si vedono le rouine in alcune parri per questo han fabricato per questo la parte vn forte muro, di pietra doue il fiume rompendo la sua furia, passa per vn'altro lato; e lascia libera la Città.

i. Da questo siume si parte per l'altra parre dell'Oriente vn braccio, o ruscel. logitquale divisor in altri tantiquante sono l'Isole, che si contano da Nortes, a Surientra per tutte quelle di maniera; che a cialcun' Isola corrisponde vn riz uolo la qu'ale entrando per ciascuna dell'Oriente va scorrendo per tutte quelles, che seguitano alla fila, e conseguente! mente per tutte le ftrade transuerfali, ef: sendoni in queste issuoi pontiz perche possino entrare; & vscire le carrette, ché portano la provisione alla Città; si che non viene ad esserui in tutta quella, quadra, ne casa per done non passi vn braccio d'acqua affai copiolo, che scopa, e leuaruste le bruttezze, & imonditie del luogo, lasciandolo assai vsapedo; da che nasce parimente una gran facilità per adacquare le strade quando è necessario senza che siano necessarij icarri, & altri instromenti, che s'vsanoin altre parti, perche non han da far altro, che aprire l'vecello della fontana per la strada; il che basta; perche eschi vn riuoletto, che l'adacqui; e rallegra nella state con gran commodità, senza nessuna spesa! Tutti questi riuoli scorrono a Ponente, & escono ad irrigare gran quantità d'horti, e vigne, che sono piantate per quella parte. el'acqua ch' auanza passa ad irrigare i seminati, o torna al fiume, che è vna gran commodità per tutti : non benono di quelt' acqua, che passaper le case, se non i caualli, & altri animali domeffici ; perche, benche di sua natura sia assai buona, passando per tante parti, non è buona per la gente, e così la pigliano per quellodal fiume, o da' pozzi, che l'hanno assai buona, & assai fresca, e quei che vogliono beuerla migliore si prouedono da ruscellige sontane, delle qualive ne sono molterdelicatissime, e soauissime nel territorio, e contorno.

vna medesima grandezza, e misuraje tanto larghesche capono in quelle tre car-

rozze giunte assai comode: tutte hanno dall' vna, e l'altra parte lisuoi scatini di pietra, elo spatio intermedio resta libero per le carrette. vna strada sola v'è assailarga, ch'hauera tantospatio quanto o'hanno quattro, o cinque altre strade ordinarie, e potranno capire-in quelladodeci, o quindeci carrozze vnite. Questarestò al lato del Sur, e si stende dall'Oriente a Ponente dal principio fino alla fine della Città, di maniera, che entrambi i termini escono alle campagne, e cost e affai lunga; fi chiama questa la cagnada, e benche al principio non passasse di la la Città, ne si stendesse più innanzi; è andata crescendo questa in muniera, che si vede hoggi quella cagnada circondata d'horti, & edifici dall' vaa, e' l'altra parte; e la Chiefadi san Lazzaro, che è in quella, & io mi ricordo quando 'si vedeua fuori della Città; la tengono hoggi dentro molte quadre, che si sono sabricate più innanzi. è questa cagnada. il meglio sito della Città, done sempre spira vn vento tanto fresco, e piaceuole, che nella maggior forza della state, elcono, quei, che li vicino habitano, a pigliar il venco alle feneltre, e porte della ltrada: a che s'aggiunge l'allegra vista ; che di la si gode, così per il gran trafico, e geno te, che perpetuamente passa, come per l'vicite, che visono all' vna, & all' altra parte, & vna bellissima strada di sambuchi, con vn ruscello, che corre al piede de gl'alberi, dal principio sino al fine del la itrada, & il famolo conuento di lan-Francesco; che sta illustrando, e santificando quel fito con vna famola Chiefa di pietra bianca lauorata da conci, & vna torread vn lato del medesimo tanto alta che d'assai lontano si fa vedere da queiche vengono di fuori; e di tre ordini con i suoi corridori, & alla fine si termina insforma di piramide: è assai ariosa, e dalla parte più alta di quella, d'ogni parte fi vedono bellissime viste, che sono di grandissima riereatione, & allegrezza.

#### CAPITOLO III.

Delle piazze, edificij, e Chiese della.
Gittà di san Giacomo.

A questa Città oltre questa strada (che chiamiamo la cagnada, che per esfer tanto spatiosa, possiamo chiamarla piazza, o piazze; perche si potrebbono da quella fare molte, assai larghe) vn'altra parimente assai grande insan Saturnino, che da vn lato viene ad estere continua con quella. parimente. ha quella di S. Anna (doue s'è fabricata poco fa la Chiesa del suo nome, dedicata a questa gloriosa santa) & vn' altra, che Chiamano la piazzetta della Compagnia. di Giesti, doue esce la porta principale della Chiesa, e serue per la processione del corpus; ciascuna Religione parimente haal modo suo la piazzetta proportionata innanzi le porte delle sue Chiese; però sopra tutte, v'è la piazza principale doue è il maggior commercio de' negotianti, mercadanti, e litiganti. Le due tirate, che cadono all' Oriente, & al Sur, sono anche hoggi al modo antico, benche si siano di nuono fatti in quelle buoni balconi, e tutte l'altezze con buon vantaggio per vedere i giuochide' tori, & altrefeste, che quiui si fanno, la titata che cade al Norte tutto pieno diportici, & archi di mattoni, fotto de' quali fono gl' osficij di scriuani, e secretarie dell'audienza, e capitolo e nelle parti più alte che sono al principio le case Reali concorridori alla piazza, e le sale del capitolo, e regimento; e nel mezzo vi sono le sale della cancellaria Reale con aitre appartenentia quella, con i suoi corridori, parimente alla piazza, e per termine, le case reali done viuono i ministri del Re, e vi sono le sale della contatoria e tesoreria Reale & i snoi officiali.

La tirata che cade all'Occidente è occupata nel primo luogo della catedrale. (che è ditre naui, oltre le cappelle, che hadall'una, e l'altra parte; è tutta di pietra bianca, la naue principale di mezzo è fondata sopra belli archi, e pilastri parimente di pietra assai bella, e vistosa archi-

tettura) nel rellance di questa tirata sino alla cantonata. & anche voltando la strada sino alla merà da la strada, si sono lauorate poco fa le famole cale vescouali con vn. curioso giardino, & assai allegre stanze, & appartati, alci, e balli , e portici di mattoni, con corridori alla piazza, quali si come s'uniscono con la ziraca Settentrionale, hauessero eguale proportione con la parte del Sur, e dell'Oriete, farebbe vna delle più galanti, e vistose piazze, che vi fossero; perche è assai grande, e perfetta. mente quadra, come ricerca la proportione della pianta, conforme alla quale ne potè essere più lunga ne più larga di quello, che comprende il sito dell' Isola in tiera con le sue quattro strade; non dubito, che col tempo s'habbiano da mandar a terra le due grate vecchie, & edificarle alla moderna, con isuoi portici, e corridori a proportione dell'altre due, benche non ha necessario mandar a terra l'Ofrientale, perche e ben fondaro solamente con aggiungerei i portici, e corridori hauerà corrispondenza con l'altre.

Gl'edificij, fuori de fondamenti che sono di pietra rozza, ma durissima, che si caua dal monte di S: Lucia (che è quello, che sopra dissimo, che è già dentro della Cirtà) e fuorid'alcune facciate, e fenestre che visono coa cognici di ptetra bianca, o mattoni (che d'ordinario sono di legno) il resto e di martoni crudi de quali si tanno le case tanto forti, e di tanta durezza, chi ho veduto aprire buchi affai grandi, per commettere in quelli altrefacciate allamoderna, e non risentirsi niente il muto benche assai alto, e quasi tanto antico co. me la médesima Città, perche la cretadella quale si fanno, s'indurisce di maniera con la paglia che si mescola, che suol cade re vn' matton crudo d'alto assai, e nonspezzarsi, con essere astai grandi, e di tanto peso, che non può en huomo portarne più d'vno: si fabricano adesso case migliori più alte, e più maestose, e splendide ch'a principij, perche gl'antichi. e primi conquistatori, attendeuano più a cauar oro, spenderlo in banchetti superbi, in libera. lità, e spese superflue ch' in edificare, com: po cenanofare allora palazzi, s cale conmolte habitationi, e stanze di meltastima

per hauere la commodità della pietra tãeto vicina, & hauere allora tanta gente. In questa materia d'edificij può questa Città come anche l'altre dell' Indie gloriarsi d'vna cosa degna di ponderatione, & d'hauer imitato in questo a Salomone, il quale cominciò dal Tempio e casa di Dio, prima che trattasse d'edificare i suoi palaz zi reali, cusì han fatto i Spagnuoli in quel nuouo mondo, hereditando questo costume da'loro antenati, che popolarono, o riedificarono i luoghi, e. Città di Spagna i quali non solamente attesero ad edificare prima la casa di Dio, che le sue, pero pare ch'in alcune parti attesero solamente al primo. E cosa marauigliosa quella ch' io ponderai in quelta parte, and ando qua si per tutta Caltiglia, & altri luoghi di quei Regni, & è che non ve n'è nessuno per piccolo che sia, che almeno non habbia buona chiela; ne viddi alcune, che pareuano le case de palombari, & arriuato alla chiesala vedeua ch'era di pietra co la sua torre assai ben lauorata, che m'apportò gran contento & edificatione, confiderando la pietà de'fedeli ch'in questo risplendeua.

In questo modo i Spagnuoli conquistatorideli' Indie, poco curandosi delle loro case, & habitationi cominciarono subito dal principio le fabriche delle chiese, con tanta grande applicatione, e pensiero, che quelle ch'hoggi si vedono, non paiono edificij fatti, come in realtd sono dicento anni a questa parte, ma hereditati come in altre parti da'gentili, o fabricati d'assai più tempo adietro; essendo che non v'e nessuna chiesa, che no l'habbiano cominciata da fondamenti, e i conquiltatori di quella terra, e parlando diquelle di S. Giacomo oltre la Catedrale (della quale habbiamo detto qualche cosa, e si potreb. be dire assai più, della sua fortezza, bellezza, & ornamento de'suoi altari, e sacristia) sono parimente l'altre assai buone. Quella di S. Domenico, beche no sia di pietra, e fodata sopra archi di mattoni, che fanno la facciata alle molte. & affai curiose cappelle che sono a'lati dell' vna, e l'altra parte: e sopra tutte quella di nostra Sig. del Rosaio, che è tutta dipinta, e dorata, & è vn antuario di molta deuotione, e pieta, e no l

ve nè nessun' altro più frequentato per l'aggiustamento, e puniualità con la quale quei Padri si studiano ripulirla auanzandosi in questo. e nelle seste di questa gran Signora, il tetto della chiefa, e di legno d'assai curiosa fattura, e quello del coro, e più eccellente, che è dipinto, e dorato e con belli intrecci, e lauori. Ha la sacristia ricchi ornamenti di brocato, tele d'oro, & argento ricamati dell' illesso; molto argento per il seruitio degl' altari, e nell'altar maggiore si vede vn sacrario, e tabernacolo dorato di maranigliosa emineza, & ar-, tificio. Peròtutto questo, benche tanto grande, non si potrà comparare col chiostro, che sarà adesso finito d'alto a basso di pilastri, & archidi mattoni, d'assai vistosa architettura, e nel più basso, per doue va la processione, si vedono bellissime imagini di pittura in quattro altari che sono ne'quattro angoli, ch' hanno per sopra. cielo le volte de corridori che corrisponde a quelli, e sono tutre dorate; accompagna a questo la porteria che è assai mae: stosa dipinta con samosi quadri de santi dell'ordine.

Postiamo dire ch'il conuento di san Frãcesco sia vna Città per la sua grandezza. hadue chiostri per le processioni, il minore che è il primo d'archi di mattoni, il secondo che è assai capace, d'assai deuote pitture della vita del glorioso santo accompagnate con i milterij del suo maestro Christo Signor nostro, vi sono sopra quest' historia tutti i santi del suo ordine; e quat. tro quadri gradi negl'angoli, che servono per altari per le feste. l'habitatione assai religiosa, & accomodata con allegrissime viste, ch'hanno le celle alte. La porteria ch'han fatto di nuouo maestosa, la sacrestia tutta dipinta, & assai luminosa, e con ricchi ornamenti. La chiesa che è di piet re assai ben lauorate, si va empiendo per tutte le parti di gran quadri dorati, e les cappelle sono delle migliori, e più ornate della Città però tutto questo non arriuaalli ledelidel coro, che è vna delle migliori cose ch' habbia visto, e tutta di cipresso, che sempre da buon odore, & il primo ordine delle fedieche è appoggiato al muro arriva co le cornice vicino al reito ogni cofa di marauigliofo lauoro di vistose

Libro V.

cornici, e galante proportione la Chieladi nostra Signora della Mercè è pure fondatasopra archi di mattoni, che diuidono vna cappella dall'altra; la maggiore, e cola insigne, cosi per la fortezza delle sue mura per esfer parimente di mattoni, & assai grosse, come per la bellezza del tetto, che è tutto di cipresso, al modo di mezzo melangolo di amirabile lauoro, & artificio, nel quale rifaltano in buona proportione le sofficte de quali si copone, il chiostro di dentro perdoue passa la processione, si cominciò con i suoi pilastri, & archi ditanta grande eccellenza, & maestria chesarebbe ben necessario che l'animo, e buon talento di quei ch' al presente gouernano quella casa la finissero. Il sito di questo couento è il migliore, e più grande di tutte l'altre religioni fuori di san Fracesco, gode delle prime acque, & è tanta quella, che entra nel conuento, e con tanta buonacorrente, ch'hanno potuto fare due famosi molini dentro il suo circuito, che macinano quato basta per il sostentameto de' religiosi, & auanza per la limosina. Il conuento di S. Agostino poco ha, che cominciò, e cost hoggista in principio, però la Chiesa (che sarà adesso finira, e tutta dipietra bianca, e lauorata. e rozza di tre naui) farà delle migliori della Città e non ve ne è nessuna che sia piu nel mezzo dell' habitato.

La sacra Religione del Beato Gionanni de Dio pochi anni sono venne inquel Regno; però in poco tempo hanfatto assai i suoi religiosi perche essendo loro consegnati gl'hospedali reali, l'hanriformato, & aggiustato non solo nel formale, della diligenza, limpidezza, & ralsettamento con cheseruono, & assistono 'agl'infermi, ma anche nel materiale delle fabriche, & edificij, & agginta affai, coli à questo come al buon credito della reli giola carità, e fanto elempio la deuotione, che tutti hanno al loro gran Patriarca, al quale il popolo con gran frequezza e fede ricorre a dimandar aggiuto nelli suoi trauali, e necessità, e non riesceloro vana la confidanza, perche riceuono assai particolari fauori per la sua interces. fione.

11 Collegio della Compagnia di Giesù

non ha potuto fabricare la casa di dentro, perche da che si sundò non ha atteso ad altro che alla fabrica della famolachiesa, ch'è già finita, e fuori della catedrale è senza comparatione la migliore di tutte l'altre, è tutta di pietra bianca, e la facciata della porta principale, assai splendida, e vistosa con i suoi pilastri cornici, e piramidi, e nel mezzo vn Giesù di rilieuo sopra la cornice principale, tutto di marauigliosa architettura, come anche è la croce dell'altare maggiore con la sua cupola, e lanterna, ogni cosa fatta di curiose, e ben lauorati festoni, e concaui di due sorti di legnobianco, e rosto, che fanno assai allegravista. le capelle dell'altare maggiore, e collaterali sono pure d'intagli però tutte di disserente lauoro, l'uniforme varietà della quale fa una assai grata, e proportionata harmonia.

Il tetto del corpo della chiesa, e couerto di legno di cipresso a schiso da cinqueangoli, e benche i quattro collaterali
siano bellissimi però il quinto, che stà
nel mezzo, e tanto curiosamente lauorato con tanti lauori, tanta varietà di
triangoli punte, cantoni, quadrati, e diuersità di figure, che pare a chi lo miradi abbasso, vn'intricato laberinto, stanno
di quando in quando pedenti belle pigne
il che, vnito col cornicione, che correper il muro fa vna vistosa, e grata prospe-

tiua.

La tribuna dell'altare maggiore & il tabernacolo del santissimo Sacramento, e prezzato gran somma di danari per la sua architettura, grandezza, e proportione, sale sin al terto, e perche benche tant'alto non potè conforme all'arte essere tanto largo che arrivasse da un muro all'altro; per empire il vacuo delli due lati, si fecero quattro superbi reliquari, due per banda, tanto belli, e grandi che rizzandosi sopra li loro piedi dal fuolo, viene a parcggiare. con l'vitima cornice co la cochiglia chefa il tetto all'altare maggiore, con che viene ad essere tutta la parte dinanzi tanto couerta, e piena ch'alla prima vista, quando s'entra per la porta della chiefa pare tutta quella vna la mina d'oro.

## CAPITOLO IV.

Del Guerno Ciuile, esclesiastico, e Secolare della Città di san Giacomo e delle proprietà de suoi Cittadini «

L gouerno è l'anima della Republica, e cosi subito, che si fundò la Città di san Gicomo; si formò il Capitolo, e) regimento per amministrare la giustitia senza la quale, nessuna si può conseruare costa questo capitolo di due Alcaidi ordinarij l'Alfiere Reale, vn Algolzino maggiore, vn depositario generale, sei regirori, che s'eleggono ogn'anno, e fono lametà comedatari, e lametà cittadini, e gli altri proprietarij ch'han coprato l'vsficio perse e suoi descendenti de i due Alcaidi ha il primo voto e luogo il comendatario & il fecodo il cittadino, e gl'altri ripartono fra diloro i mesi dell'anno, presiede al capitolo il Corregitore, che è insieme tenente del Capitan generale, & è vn officio alfai honoreugle, e benche sia di più spesa che profitto, per lo splendore nel quale si deue mantenere in questo posto; mai li manca padrone, per esfere di molta autotorità, credito, e stima s'eleggono ogn' anno insieme con i due alcaldi ordinarii, altri due della fanta fratellanza per fuori i termini della Città come in altreparti, s'va.

Sono più di 30. anni che si fundò in. questa Città la Cancellaria reale che costa d'vn presidente quattro auditori, e du fiscali, vno che è l'ordinario, e l'altro che s'aggiūtò da 4.anni a questa parte pure co toga esedia sotto il Baldacchino al quale tocca la protettione de gl'Indiani, e le materie della santa Cruciata, dopo i quali siegue l'Algolzino maggiore della corte, che parimete hail luogo sotto il Baldacchi no dopo li togati. il cacelliere, secretario relatore, & altri ministri come nell'altre parti. non v'è appellatione della sentenza di reuilione, che si da in quelto accordo reale, le non al configlio Reale dell'Indie e quello non in tutte le liti, se non in quelle nelle qualifi litiga di certa quantità cosiderabile, che è già determinara. Non si può negare che la maestà di que to Tri-l

bunale ha dato assai gran splendore a que" sta Città, se bene non manca chi pianga che l'habbia fatto restare in dietro nella. ricchezza, alla quale sarebbe arriuata, se isuoi Cittadini, hauessero seguitato ad andare con la semplicità che prima costumauano, vestendosi de'panni che fitesseuano nella terra, e sparmiando tante liuree,e galantarie superflue, come quelle. ch' hoggi vsano, perche quei che vsciuano in piazza, assai honorati con la pianezza ch'vsauano i più principali, e la genre più nobile; non possono hoggi comparire in publico se non con vestiti di seta, o pano di Castiglia, che anche suole costar più, perche quatro palmi vagliono dodeci in venti pezzid'otto. Ne può decentemente comparire, chi ha concetto di qualche ricchezza, se non con seruiuitori vestiti di liurea più, o meno conforme la possibiltà, che ciascuno ha, e di alcuni annia questa parte han cominciato ad viare ombrelle di molto prezzo,e le bene al principio cominciarono le persone di prima classe, hoggilascia di vsarle solo, chi non può, e benche paiano conuenienti, e siano di molta autorità, e maggior commodità, e profitto per la falute; alla fine sono di più peso, e spesa, & aumentano isforfi, chefecotira il viuer, in corte.

Per questa, & altre cause han giudicato alcuni, che sarebbe stato assai meglio per questa Città; e Regno il gouernarsi senza l'audienza reale, come anticamente faceua, però veramente non hanno ragione, perche primieramente vi sono mol te Città nell' Indie, doue senza quest'occassione di corte ho veduto così stabilita, la vanità de gl'ornamenti, e vanità superflue come in qualfivuoglia aitra parte: fecondariamente, perche astraendo da particolari affetti, di passioni, e proprij interessi;a'qualisono communemente esposti gl'huomini,e sono quelli che possono corrompere l'integrità, e sincerità della giustitia, e ragione; non si può negare che la somma autorità di questo tribunale, e di gran momento, per conseruare in pace vn Regno amministrando giustitia, e leuando gli aggrauij, e protegendo i pouerijnoni permettendo la souerchia potenza; e lilcenza ch'alcuni si pigliano, o per ragioni

de

de' saoi officij, e posti, o per le sue ricchezze, e potere, affoghi la ragione, opprima l'innocenza, e vogli leuarsi dinanzi, quei che meno s'intromettono, che non professono l'adulatione & attrauersando la ragione della loro giustitia. Di questa maniera vna Reale Andieza in vn Regno, e freno de'vitij, premio della virtù protettione de poueri, e fedele bilancia della ragione, e giusticia di ciascuno, e questa è l'intentione del nostro Cattolico Monarca, e per questo fine fondò questa. reale audienza in questo Regno; la quale anche li viene ad essere più necessaria, per effertanto remoto, e discosto dalla vista sua Reale, per la qual cosa, e tanto difficultoso, ch' arrivino alle sue orecchie Reali, le voci de'poueri, le querele, inginrie, & aggrauij de'suoi veri, e sedeli vassalli, e se tal volta arrivano son si stracchi, ch'a pena si lasciano sentire; e per questa. medefima ragione, corre assai piùstretta obligatione a quei ch'interuengono nel prouedere, & eleggere i Reali ministri; che si mandano in parti tanto remote, e discoste di mettere gl'occhi sopra persone christiane, e di buona intentiones che è il principale) e che siano dotte, & inchina tialla pietà christiana, come sono state, e sono in quel Regno, & è ne cessario per dilatare, e confermare quella nuoua christianità.

Serue parimente la Reale audienza, perche passi a Cile con i ministri di quella molta nobiltà, e come che vanno succedendosi gl' vni con gl'altri, e vano aumentandos in quella terra aggintano alla popolatione, & aumento diquello. Con che si continua l'vnione, e corrispondenza con Spagna, il ch'a gl'vni, & a'gl'altri torna assaiconto, e non si può negare, che benche accessorio, e di molto splendore, per la Cittàl'autorità, che da alle feste, & arti publici, l'assistenza d'vn tribunale di tanta veneratione, & respecto, col quale oltre a questo s'honorano gl' attilettera. rij, e si proteggono le lettere, e quei che si danno aquesto tanto vtile, & honesto efercitio, s'animano a trauagliare con la speranza del premio, col quale veggono laureate le sollecitudini di quei che per il medesimo camino arrivarono a'posti di Auuocati, Relatori, Fiscali, & Auditori, che nell' Indiasono tutte queste piazze d'assai grande honore, & vtile, e quelle del Cile auanzano a molte altre; perche oltre all'essere maggiore il salario di quello, che si da in alcune altre parti, e la terra tanto piaceuo'e, e simile a quella di Spagna, come habbiamo veduto, e tanto mercato il magnare, che si può auanzare, buona parte della rendita per altri essetti. Oltre questi tribunali ve ne è vn' altro, che è l'ordinario, che è in altre parti di contatori, e tesorieri, per il maneggio, & amministratione del patrimonio, e casfe reale; tocca a questi ministri la visita. de' vascelli, ch' entrano, & escono da Valpardiso, e sono officij di grande honore, e stima, e non di poca vtilità, & è mercè, che fa il Re, come quella di tutti gl'altri ministri, & officiali dell'audienza Reale: aquelta tocca amministrare giustitia solamente nelle materie spettanti alla Republica, che quelle della guerra, e gratia apparrengono al Gouernatore, & a'suoi ministri de' quali parlaremo a suo luogo. Del gouerno ecclasiastico, e assoluto Padrone Monfignor Vescouo, e benche il vescouato di san Giacomo, non è de' più ricchi dell' Indie per esfer di tanto poco prezzo i fruttidella terra, e confeguentemente le decime, le supplisce la bonta del Paele, & anche quelta medefima abbondanza; e poco prezzo delles cose di magnare viene ad essere parte diricchezze; perche con minor spesasi può sostentare la famiglia, e casa più numerosa, che in altre parti: si che sparmiandosi buona parte dell' entrata viene a pareggiare, & anche ad auanzare moltialtri vescouati, quali per molto, che vaglino, e quasi tutto necessario per mantenere l'autorità Vescouale con la debita decenza, quella di questo Vescouato può compararsi con le maggiori dell' Indie; perche il clero, è assai riguardeuole, e numerolo; e così sogliono essere gl' accopagnamentico' quali esce di casa il Vescouo alcuni giorni più segnalati, e quello che li fanno quando si riceue nella sua Chiesa, è assaicelebre; perche esce parte dell' Audienza, i capitoli, la caualleria, & il refto del popolo, e fuol' effere vn gior-

no di molto splendore. Il capitolo ecclesiastico e assai graue & autoreuole, quale nessun'altro ha cura di prouederlo che il Re, il quale in virtù del lus patronato Reale, e concessione de sommi l'ontefici prouede tutte le vacanze; e non solamente quelle delle dignita, e prebende, ma anche de'curati; benche differentemente, perche quelle le prouede immediatamente da se da Sspagna per consulta ch' ill configlio Reale fra Sua Maesta de benemeriti, e più degni, ma la provisione de' curati, e dottrine la fa per mezzo del suo Gouernatore, e Presidente, attaccandosi prima gli Editti, perche concorrano i pretendenti all'esame, de'quali il Vescouo ne presenta tre al Gouernatore, perche in nome del Rè elegga quello che più conuiene, conforme al grado, nel qual'è proposto, Il santo Tribunale dell'Inquisitione, che è nella Corte di Lima serue per rutti i Regni, e Provincie dell'Austral America, e così non v'è nel Cile se non vn Commissario, con suoi officiali, e familiari, che ne gl'atti publici l'accompagnano, e fanno forma di Tribunale, mostrando grande autorità: vn' altro Comissario parimente v'è della fanta Cruciata, che è pa rimente vn posto d'assui gran veneratione, & il giorno che si publica, e si fa lu processione della Bolla, concorrono per obligo tutti i Cittadini à cauallo, e dopò tucce le Religioni, che sono giorni di gran splendore, e cosi l'officio è di molta ltima, egrande autorità.

Concludiamo questo Capitolo, con dir qualche cosa de'Cittadini che nascono in questa Ciztà, già che sono la principal par ce di quella. Sono questi naturalmente di buoningegni, & habilità; così per le lettere, nelle quali riescono segnalati quei che attendono à quelle, come per altri impieghi: fono naturalmente più inchinatialla guerra, ch'ad altro, e cosi vi sono assaipochiche s'applicano alla mercantia, equeiche da fancinlli non s'applicarono a'ltudij, ò applicandoli i loro padrià quelli, non s'inchinarono, e cominciarono con negligenza, o poca voglia quell'e sercitio, facilmente lo lasciano; e toccandost tamburro, o trombettu, s'inquietano in mo do, che non fi fermano fin'ad arrol larsi per soldati, perche più li piace la liberta della militia, che la soggettione, & disciplina delle scuole.

Sono notabilmente inclinati ad andar d canallo, & ho molte volte veduto, che per far tacere vn bambino ch'appena comineia à caminare, non v'è mezzo più etficace, che metterlo à cauallo; e così riescono samosi caualcatori di giannetti, & assai destri, forti, e sciolti in entrambe selle; & è commune opinione, & esperienza conosciuta, che nella guerra vale più per la caualleria vn paelano, che quattro, che venghino difuori; hanno ciò ben prouato, nel decorso di tanti anni nella guerra che ha durato in quel Regno, come si vedera ne'fatti particolari, & imprele che riferiranno, quando viciranno a luce l'historie del Cile, a' quali mi rimetto.

Sono naturalmente liberali, compassioneuoli, & amici di far bene a tutti, e quei, cheli sano obligare, honorandoli, e trattandoli con cortesia, e rispetto debito, sono padroni delle loro vosontà, & i fanciulli pigliati per bene sono assai docili, e sacili à persuadere, mà se vogliono pigliarili per male resistano, e tanto maggiormetre si ostinano, e fanno molto peggio, e così habbiamo fatta esperienza ne' nostri studij, e scuole, che s'obligano più assudiare, prouocando ti a studiare per motiui di honore, e suauità, che per via di rigore, & asprezza.

### CAPITOLO V.

Della ricchezza, militia . studij genera li, & accrescimenti della Città di S. Giacomo .

Quela Cirtà, alla quale il Rè diede tirolo di assai nobile, e leale, il capo del Regno, & vna delle migliori del l'Indie, eccettuata quella di Lima, e Messico, che sono più ricche, di più sontuosi ediscij, e tempij, di più gente, e di maggior commercio, per esere più antiche, più vicine a Spagna, & al passaggio della gente, che va da Europa; e sopra tutto libere da tumulti della guerra, che è tale, che inpochi anni suole distare città assai grandi & anche Regni intieri; e non è poca pro-

na de lla forza ch'hanno quei, che sostentandole si mantengono, e conservano. sono centoquattr'anni, che si fondò que sta Città, & altretanti sono che ha sopra di se il pesante carico di vna tanto prolisfa, & ostinata guerra, come quella, che gli Indiani han fatto, e fanno a' Spagnuoli, co me vederemo innanzi, assistendo à quella con le loro facoltà, con i loro figli, e cittadini, senza che vi sia stato tempo, nel quale ò non flia con l'armi nelle mani; o foccorrendo l'Esercito Reale con denari, caualli, vettouaglie, e gente, calamità che farebbe pur stato molto l'hauergli dato luogo di conferuarsi in quei primi principij della sua fondatione; quato più l'essersi acresciuta, e postanella magnificenza, nella quale hoggistà.

Ne è di poca consideratione l'altra occasione, e commodità che hanno hauuto altre Città dell'Indie di crescere, che per essere nel passaggio dell' altre sono andati molti ad habitare in quelle, che forse haueuano la mira in altra parte, o almeno andauano indisserenti à quel luogo che riuscisse più a proposito alla loro commodità; il che è tutt'al contrario nella Città di San Giacomo; perche essendo quel Regnotanto remoto, e separato, e viene ad effere l'vitimo dell'America, nefsuno và in quello per passare in altra parte, perche quello del Sur viene ad esfere il non plus vitra del mondo, e così non val là nessuno se non aposta, ò con intentione particolare d'interesse proprio, che quiui habbia, e diquesta maniera bisogna che siano pochi quei che da Europa passino ordinariamente in quella terra.

Però essa è di tant'abbondanza, e tant' accommodata per passarla vita, che, benche babbia queste due circostanze, e difficoltà che hauerebbono potuto fare tanta oppositione a'suoi accrescimenti; e cre sciuca tanto ch'apporta marauiglia : é vi sono assai poche Circa nell' Indie, che. l'vguaglino, ne gl'ornamenti, esplendore de suoi habitatori particolarmente nelle donne (volesse Dio non fosse tanto che d'altra maniera starebbono, perche andandoci tutte queste cose da Europa. vagliono là carissime, e cosi questo cagiona grandi interessi) chi vedesse la piazza! idi S. Giacomoje vodesse quella di Madrid, no trouarebbe differezain quanto à questo dall'vna zillaltra.perchemoresconovestici più da gala i cittadini, mercadanti, le Caualieri inquesta ch'inquella ; e se parliamo dell'aggiustamero, ericchezza delle donne ne' loro ornamenti, e vestitianche è affai più, e più vniuerfale; perche come le Spagnuole diordinario là non feruono, tutte vogliono estere Signore, talicomparire, conforme alla loro possibilità, ella competenza dell'ivne con l'altre d'auanzarsi in galantarie, gioie, perle, & altre cose per il loro ornamento; e liuree delle loro serue (che sogliono essere molte quelle, che dietro di loro menano) e tale, che per ricchi che siano i mariti, e spendono quanto posseggono, particolarmente se è gente nobile per poter sodisfare all'obligo, e decenza del loro stato conforme l'vsanza.

In quanto alla militia di quella Città v'è in queila oltre la copagnia de'cittadini commedatarij, e Capitani riformati(che è la pui principale, e non v'è altro Capitano, che il medelimo Gouernatore, o suo luogotenente generale) altre del numero; due o treà canallo, & altre tre, o quattro di fanteria Spagnuola, quest' escono fre, quentemente i giorni ditelta vicendeuolmente per esercitarsi nell' vso dell' armi, marciando per la Città, & alcune voltze tra l'anno fanno moltra generale, nelle quali escono tutte, & ogni compagnia va passando mostra registrado ciascuna le sue armialla presenza de gl'auditori, & officiali regij, che li vanno scriuendo ne'libriper sapere, che gente, & armivisono per l'occasione, che si può offerire, e sacendo pagare la penicenza à quei, che mancano, o non hanno le loro arme, e canalli con l'addobbo, e chriosità propria della loro professione. Con quest'apparecchio, e diligenza è la gente elercitata, e si troua ben disciplinata per l'occasione, e dipassaggio serue quest' esercitio per una honesta ricreatione, entrattenia mento, e non da poco splendore alla Cit; tà; perche in alcune feste, e processioni, sogliono vscire vna, e due compagnie di guardia mettendo fi alla fila per doue nafsano, per farle la salua con gi' archibugi, che searicano, e la settimana fanta, esce sempre vna compagnia di caualli, & vn'altra di fanteria, occupando i capi delle stra de per doue passano le processioni de'battenti, e della passione per maggior quiete, sicurti de' disciplinanti, e confrati, perche in questi tempidella Sertimana santa.

che in questi tempi della Sertimana fanta, si soleuano temere alcuni solleuameti de gl'Indiani contro i Spagnuoli, per esser questi in quei giorni occupati negli offici

didenotione, e cosi perche potessero attedere con più sicurezza, e quiete à quelli, si stabili quest vsaza, che sin'adesso dura.

· I giorni più celebri, ne'quali comparisce più questa militia, sono quei, ne quali si riccuono i Vescoui, & Gouernatori, perche le Compagnie de'foldati occupano granspatio, & arrivando alla piazza formano il loro squadrone, douc suol'esser'il cocorfo tanto grande, che con esser le strade as sailarghe, e la piazza assai capace, non cape la gente in quella; e già che habbiamo toccato questo punto, non lasciamo di dire quel che in quelta parte è di gran merauiglia in questa Città (el'istesso deue essere nell'altre dell'Indie ) & è vedere quado è cresciuta, e s'è aumetata di Spagnuo li da quarant'anni à questa parte, bencheperpetuamente si cauino gete per la guer ra, doue muoiono molti di quei che vanno: & asiai pochi ritornano: mi ricordo hauer'intesorac cotare di quei tempi, che venendo alla nostra porteria vno de'nostri che veniua da Europa, vedendo caminare tanta poca gente per le strade, e per la piazza, disse que lle parole del Poera: appa rent rari nantes in gurgite vasto; con le quali parole ben dichiarò la sproportione della gente, col sito, nel quale era: però hog gi si vede questastrada tanto frequente di gence, ch'à qualfiuoglia hora del giorno, & anche in molte della notte, se ne ritroua molte, perche si sono sabricate botteghe di mercadanti dall'una, e l'altra parte della strada, per esfer cresciuto il commercio, e l'istesso è nell'altre di artisti, e diverse sorki di habitanting 🔩 🛒 👀

of affai minor differenza di tempo io posso dire, ch'in riconobbi l'aumento di questa città, così in gente; come in Chiefe, edifici, e splendor di tutto questo; masamente essendo mancato otto anni in-

circa da quelto Regno, confesso che quan do ritornai in quello, non riconobbi questo luogo, conforme lo trohai aumentato in ognicosa. Trouai chela Cittàs'era allargata in modo, che essendo fabricata al la falda del monte che dissimo alla parte Occidentale; lo trouai circondato tutto di cale, & edificij verso la parte Orientale, & ogni giorno si va più allongando; con quelto crescendo l'emulatione si fanno opere curiose, e di molto valore di oro, ar. gento, e legno dorati, e pitture; con le qua lisissono ornate le Chiese, e case, ch'in alcune v'è tanto, quant'era ptima in tutta itra belor time la Città.

· Alcuni si lamentano, che non vi siano? hoggi tanti huomini ricchi, e potenti, come al principio, & in parte è veto; però la conclusione di questo non è che la città sia sminuita, anziè argometo del molto che và crescendo; perche le terre, e possessioni ch'hoggi sono ripartite in dieci famiglie erano anticamente di vno, con la morte. del quale si divisero conforme al numero de gli heredi; e cosi quella robba ch'vn solo possedeua, e lo faceua potente, e ricco, lo farebbe hoggi quattro volte più se ricorresse al ceppo; e se anticamente v'era vno, o due più ricchi, non era la Città tanta come è adesso: e ciò è manisesto à chi confidera gl'edificij, possessioni, & heredità, che si sono moltiplicate in maniera: che possiamo dire, che già non cape la géte, & è tanta la cupidigia che v'è hoggi di terre, che quasi non visono altre liti nell'a Audienza Reale, che del ius, e possessione di quelle,

Non vie in questa Città università formata, perche quella del Perù serviua per andare à guardarsi in quella da tutte l'altre parti, e Regni circonvicini però vedendo quanto questi andanano crescendo, che non bastava l'università di Lima per honorar questi sì gran soggetti, com'andavanocrescendo ogni di in altre parti, e l'incommodità che pativano di fare viaggi cosi lunghi, ch'erano di mille, e cinquecento, e di due mila miglia; s'ottennero bolle da'Sommi Pontesci à savore delle due nobili Religioni, di S. Domenico, e della nostra Compagnia, per dare i gradi di Ba ce lliero, Licentiato, Maestro, e Dotto. re in Arti, e Teologia, ne' Regni del Cile, Granata, Quito, Ciuchizaca. Tucuman, e Paraguay, & ha mostrato l'effetto quanto importante è stata questa gratia, e priuilegio, perche co lo stimolo dell'honore si so no applicati più in tutte le parti allo liudio: siche i Sacerdoti, e Parochianisono già dotti, & attendono meglio all'aginto dell'anime, e quei che si fano Religiosi enerano più atti per seruire, & honorare le loro Religioni; fi danno igradi con granpompa, apparato, e solennità, concorren do gran gente, & alle volte il Gouernatore, il Vescouo, e nell'accompagnamento inuitano la Caualleria della Città, che lo fa comparire affai splendido, e numeroso.

## CAPITOLO VI.

Del culto Divino & Ecclesiastica della Città di san Giacomo.

CE douessimo dar giudicio di questa Città co la misura dell'ordine Eccle. siastico, del qual'è coposta, e del Culil to Divino, nel quale con tanta diligenza fi impiega, la giudicariamo molto maggiore di quello, ch'ella è. & poche le li potriano paragonare, perche la magnificen. za, ornamento, & esquisitezza con che si celebrano le feste: le spese, che si fanno in musica, profumi, e cera, sono molto grandi. Diciamo qualche cosa in particolare, donde si potrà raccogliere il rimanente. Hor cominciado dalla Catedrale, dò affieme principlo à lodar la pieta di quei Sigg. L'Illustriss. Vescouo, Presidente, & Vditoridella Regia V dienza, & altri V.fficiali, che rengono tra diloro compartita l'Or taua del Corpo di Christo, facedo ciasche. duno di essi nel giorno, che li tocca tutta la spesa, ch'è molto grande, si perche la cera, che viene da Europa, e gli odori, che vengono altresi da fuori, costano molto; come perche con pierolo gare ggiamento procurano ananzarsi l'vo l'altro. Quindi è molto riguardeuole, l'ornamento, e la pompa, e le Chiese per tutti questi giorni rassembra vn vaso di profumi, che getta il fuo odore molto lungi da tutte le parti. La Chiesa si prende pensiero delle Processioni, che si fanno per tutta l'Ottauzima i

Cittadinidiciascheduna strada, per doue quella passa, le adornano con preggiate, tapezzarie, e ricchi altari. Vanno in queste processioni non solamente tutte le Religioni, ma anco le Confraternite, come si vsa in altre parti, e tutte le Congregationi di Artegiani con iloro Stendardi, e pendoni; onde la Processione viene ad esser mol to lunga. Finita quella della Cathedrale, sanno anche le soro processioni i Religio fino anche le soro processioni i Religio durano tutte più di vn mese, procurando ciascheduno vantaggiarsi all'altra nell'apparato, e nella ricchezza della pompa.

A tutte queste processioni interuego no gl'Indiani habitanti nelli Casali vicini, co ciascheduna Communità viene con il suo stendardo particolare; & è tanto il nume ro loro, e lo strepito che sanno col canto, e col suono de' loro Fiauti, ch'è necessario farli andare nel principio della Processione, acciò si possa godere della musica, che l'accompagna, e si possano intendere l'vn

l'altro quelli, che la guidano :

Di questa maniera si fanno l'altre feste dell'altre Chiese, e delle R'eligioni tra l'anno, perche tutti hanno li loro diuoti, che agiutano col proprio danaro alle spese. Si celebrano tra l'altre con gran pompa le feste de' Patriarchi, e Fondatori di Religionisne sono inferiori quelle delle Confraternite, e Congregationi, tanto de Spagauoliquanto d'Indiani; e di Negri, e si communicano in esti tutti li Congregati, e li Confrati nella Mossa cantata, tenendo torcie accese nelle mani, come si fa la mat tina di Pasqua nella Cathedrale: nel giorno della Concettione in S. Francesco. in. quello di S. Lorenzo nella Chiesa della Mercede, nel giorno della Croce di Maggio nella Cappella della vera Croce: inquello della Candelora S. Agostino; e così di mano in mano nell'altre. La Copagnia in quattrogiorni dell'anno celebra queste publiche communioni de'fuoi congregati con egual pompa, e pietà. Ma di quanto noi trattiamo appresso, quando ragiona. remo de'nostri ministerij. Diciamo adesto qualche cosa della Festa; e Processione; che può dirfi eser la Regina di quante inquesta Città si fanno, & e quella del pulluggio di Noltra Signora, la quale ce le-

bra ogn'anno il Conuento del glorioso Pal triarca S. Domenico, ò per dir meglio vno de'fuoi veri figliuoli, in cuigarreggiala chiarezza del sangue, con la pietà. Questi par che tutto l'anno no pensi ad altro, che in accrescer ne'fedeli la diuotione di questagran Signora; & in fattiogn' anno aumenta, & accresce l'ornamento della festa dell'Assunta; nel qual giorno inalza auanti l'Altar maggiore vna Castellana tanto sublime, che tocca quasi con le altière cime, Il tetto della Chiefa. La sua architetturarichiederebbe vna lunga descrittione acciò si dichiarasse à pieno la proportione delle partida quali è composta dalla base sino all'vicimo finimento; sopra di cui si vede vna corona d'oro, alla quale sopravola vna Colomba, simbolo dello Spirito santo; che in questo caso rappresenta anche la Vergine, la cui coronatione nel Cielo ci addita questa maestosa machina, in cui non si vede altro, che argento, oro, tapezzarie, & esquisite pitture, allumate da tante torcie di bianca cera, che rassembra il Mausoleo, vna continuata sia mma per il rinerbero della luce nell'oro, da cui son guarniti i trichi pilastri colonne, frontispitij, cornici, statue, e tutti gli ornamenri, e le parti di questo maestoso monumeto. L'vrna, che stà nel mezzo, è ricouerta da vn ricco panno: tra li balaustri, che la coronano da per tutto, stanno ripartiti; doppierid'argento, statue d'Angioli, & altri ornamenti, che l'abbelliscono à marauiglia. La Processione costa di tutti i mi-Reri della vita della Verg., che sono portati da' Sacerdoti riccamente vestiti in. mezo de'loro Diaconi, e dopò tutti siegue il Sepolero della medesima Vergine tanto leggiadraméte ornato, e ricco, che egli solo bastarebbe per tutta la festa. Camina questa Processione fin'alla Catedrale per strade tutte guarnite di ricche tapezzarie, Altari, & Archi bellissimi tra le salue della soldatesca, e di molti suochi artificiati; e si termina con vna rappreseratione in musica molto diuota, che si sa nell'arriuo, e riceuimento del sacro tumulo.

Ma benche tutti i Religiosi di questa.
Cittàs'ingegnino di celebiar con tanta.
pompa le loro feste, sono però soprafatti
Libro V.

dall'apparato, e magnificenza, con eui le celebrano altresì le Monache, che sono si numerose, che ilsolo Monastero di S. Agostino ne ha cinquecento, cioè treceto velate, e ducento feruenti, e per non capitcene più, si và riserbato nel riceuere le molte, che bramano entrarui. In quello poidisanta Chiara, se ne riceuono alla giornata tante, che in breue tempo vguagliara nel numero quel di S. Agoltino, come già hanno cominciato d pareggiarle nella magnificenza, & ornamenti del culto Diuino. Appena si può spiegar con parole quanto queste Spose di Christo, & An gioli terreni (che talideuon dirli quelle, che tanr'edificatione, & esempio di virtu seruono di muro aquella Città per difenderla dallo sdegno Diuino) fi segnalino, e vantaggino in quello.

Perche appena possono migliorarsi, ò le ricchezze, ò la curiosità, ò la possezza de' loro Astari, & astri facri ornamenti; masche dirò de' loro odori, de gli siori artisiciali, de'vasi da' prosumi, de'quasi ne ho visto alcune volte nell'Astar maggiore ascuni, non meno marauigliosi per la materia ch'era dibianchissimo zucchero, che per la forma, che rappresentaua vn Castello, vn doppiere, ò vna piramide di esquista.

manifattura.

Nè di questo solamente si appagano, perche ho veduto molte volte ricouerte le inferiate del Coro, e li stalli della Chiesadi curiosissimi pezzi di alcorce in forma di Sole; di Angioli di mezo rilieuo, e di mille altre inuentioni, e figure, che mai potria finire di ridirle in particolare. Dico lolamente, che la liberalità, e grandezza. di quelle Signore è tale, che valendo molti ducati quello, ch'espongono de' sopradetri lauori in ciascheduna festa, non lo conservano come potrian fare di vna fe-Ra per l'altra; ma terminandosi la Messa, hò veduto ripartirsi subito ciò ch'era più alla mano di queste cose trà quelli, che si sono ricrouati in Chiesa. Anzi adornano di quelte pregiate curiosità fino gli Altari, che fanno fuori della Chiesa ne'chiostri, e nella strada per ornameto delle Processioni; perche veramente, sono tant'eccellenti in fabricar varie cole colla fopradetta materia, e di più ifrutti tanto al naEurale, che paiono veramente poco fa coltidalle loro piante. Li Conuenti di Religiosi non sono tito numerosi come quelli delle Monache, quantunque ve ne habbia alcunidicento soggetti, & altri disessanta, e settanta. Il numero del Clero è altresi molto grande, e pieno di soggetti di molta virtui & esempio. Dopò ch'io son partito da quel luogo sarditato fondato vn Monastero di ventiquattro, ò trenta. Monache, le quali non hauerano bisogno didore, perche vn Caualiero, che iui morì, chefu il Capitano Alonso del Campo Lantadiglia, Barigello maggiore diquella Città, lasciò la sua robba per questa son. datione, la quale sarà di gran seruitio di Dio, per porger rimedio alle donzelle, che non l'haueranno per altra strada.

### CAPITOLO VII.

Doue si tratta delle Processioni della Settimana Santa nella Città di S. Giacomo.

Oncludiamo questa materia di piea taediuotione christiana; con dir qualche cosa delle piùriguardeuoli di questa Città in questo genere, & è lu magnificenza, có la quale celebra le processioni della Settimana Santa; nelche veramente auanza se stessa, e quanti di fuori v'arriuano restano stupiti, dicendo, che no l'hauerebbero mai creduto, se non l'haues sero visto. Cominciano queste Processioni nel Martedi Santo, e li daprincipio la Confraternitade' Negri, che sta fondata nel Collegio della Compagnia, delche ragionaremo, quando arrivaremo à trattare de' suoi misterij, come anche di quell che fa la Confraternità delli Indiani la mattina di Pasqua. Siegue à questa Processione quella, ch'esce dall'insigne Conuento di S. Agostino, douestà fondata la Confraternità de' Mulari. Vanno tutti con habiti negri, e portano molti, e molto diuoti misterij della Passione, accompagnati da molte torcie, e la mulica è delle megliori della Città. Nel Mercordi si sa quella della famosa Costaternità de Nazareni, compostada'Spagnuoli Maestri,& Officiali divarie arti, e stà fo lata nel Real Conuento di Nostra Sig. della Mercede, & con delle più ricche, e meglio amminitrate di quante ve ne sono. Esce questaprocessione, ò per dir meglio, tre processioni (perche ciascheduna delle tre truppe, in cui si divide, potrebbe da se sola fare vna giusta processione) portando la pri masanta Veronica alla Catedrale, douaspetta per vicire incontro all'alrra, in cui viene il Redentore con la Croce sopra le spalle, e caduto in ginocchiper quel peso.

Quando questa seconda, ch'è la maggiore arrius alla piazza, li esce incontro quella, che staua aspettando nella catedra le, & in certa distanza d vista di popolo innumerabile santa Veronica accostandos all'Imagine di Christo, e facedoli il douuto osfequio, col piegarli il ginocchio rappresenta lo sciugargli del viso, chefece già col pannolino, qual doppo mostra al popolo con la sembianza del volto che Chri sto vitasciò impresso. E cominciando que ste processioni à caminare, comparisce la terza, in cui viene Sau Giouanni, mostrando alla Verg. santissima quel dolente spettacolo, oue si forma vna processione molto grande; co molte torcie portate da Confrati, che tutti vanno con i loro habiti di colore, con gran silentio, e diuotione. Ne destaminor pierà vn'altra rappresentatione, che, & in questo Conuento; & in queldi S. Francesco si fa della licen-iata di Christo dallasua Midre; la quale perche molto viuamente si elprime, causa gran. mouimento d'animi, e pianto. Nel Gioue di Santo si fanno moltisontuosi Sepolcri,e si danno molte limosine. E benche nelle processioni precedent :nelli V enerdi, & altri giorni della Quaresima vi siano alcuni battenti,e si veggano varie maniere di penitenze, che ciasche duno sa, come li detta la propria diuotione; nientedimeno le processioni, che più particolarmente si chiamano di sangue son quelle di que stanotte. Vua di queste esce dalla Cappella della vera Croce del Conuento di Noltra Signora della Mercede, e costa solamente de' Commendatori, e Caualieri, che vanno tutti vettiti di habiti negri, e quello, che porta il Christo ha obligo non solamente di mandar la collatione al Predicatore, e Musici (la quale suol'esser molto grande, e di molta spesa) ma di proue,

dere di rinfreschi tutti i battenti, li quali, perche alle volte eccedono co souerchio feruore, battendosi alcuni di loro non solamente con le ordinarie rosette, ma con sproni, ò cose somiglianti, è necessario, che da quelli che guidano la processione li siano tolti via dalle mani questi ordegni cosi crudeli, acciò non si vecidano.

Auanti dquesta processione precedono due altre pure di sangue, delle quali vna esce da san Francesco; costa d'Indiani, & è la più numerosa di battenti di tutte l'altre. L'altra costa di Negri, & esce da S. Domenico, & entrambe queste portano li loro misteri molto diuoti, con buona musica, e con grand' ordines, e molta decenza; esono tante lunghe, che consumano molto tempo nel passar per le Chiese, donde escono le Comunità con torcie in mano, e con le musiche delle proprie case à riceuerle; & oltre la gente, che và in esse, è innumerabile quella, che l'accompagna, e stà dispersa per tutte le Chie

le, e per tutte le strade.

Nel Venerdi Santo escono due altre Processioni dalli Conventi di S. Domenico, edi S. Francesco, & entrambi sono di Spagnuoli: quella di S, Domenico s'intitola della Pietà, & da poco tempo inquà èstata fondata; ma ha hauuto tal'acerescimento ne' fuoi principij, che si pareggia & agguaglia ad altre più antiche. In questasi cauan fuori li milteri della passione porratida Angioli, addobbati con granricchezza, & deiaschedun' Angiolo due Confrativestiti di paonazzo fan lume co le loro torcie. L'altra processione, ch'è quella della solitudine, & esce da S. Fran cesco, è delle più antiche, & è stata sempre assolucamente le migliore. In questa veramente è mirabile il silentio, ordine, e diuotione, con che tutti vanno, senza che si lenta nè pure vna parola da quando comincia, fino che ritorna à casa. Prima di vscire si rappresenta la schiodatione di Christo dalla Croce nel cospetto di popolo innumerabile, che vi concorre in maniera, che, benche la Chiesa sia molto capace, gran parte della plebe ne resta esclusa. Quest'attione fu sempre di gran tenerezza, e diuotione, per il gran silentio, & attentione, con che il popolo vi assile,

senza vdirsi altro, che li colpi del martello di quelli, che rappresentano, e le percosse delli petti, con che li spettatori l'accompagnano. Escono ordinariamente li mitterij, equando la processione ricorna, si fa ne la cagnada vn'altra funtione molto renera, per la quale si vede iui, inalberata vna Croce moito alta, quale subito che è veduta dell'imagine della Vergine, questa inalza gli occhi, e come quella, che nonscorge nella sudetta Croce il sommo bene, che vi staua pendente, dispiega vn delicato touaglino, che porta nelle mani, 🕳 se lo metre sul viso, come suol fare chi piagne, e tosto aprendo le braccia, stringe co essela Croce, & inginocchiandosi a' suoi piedi, la bacia vna, e due volte, e torna ad abbracciarla, & à fare altre dimostrationi di dolore, e sentimento, co tanta destrezza, & artificio, che paiono tutti gefti di persona viua; e perche tutti questi monimenti sono accompagnati dallamjusica al miltero, che si rappresenta confaceuole, è incredibile il moulmento, che cagiona ne' fedeli, che per l'angustia del luogo l'vno sopra i'ajtro stanno à veder questo diuoto miltero .

Nei Sabbato doppo la mezza notte, e nella mattina di Palqua si fanno quattro altre Processioni: la principale esce da S. Domenico, o costa di Caualieri, e Commendatori, li quali vanuo vestiti di habiti bianchi, di seta, ò di tela d'argento, riccamente adornati di catene d'oro, e gioielli. Si rappresenta il Misterio del Risorgimento di Christo di notte nel Chiostro, doue si accende per ciò tanti lumi, che rassembra vn giorno:esce doppo la processione molto solenne, e leggiadra, riguardeuole per li molti fuochi, musiche, danze, & altre allegrezze,e patlando per trade riccamentes addobbate dl Tapezzarie, & Archie trionfali, si conduce fino alla Cathedrale, doue, mentre si celebra la messa, e communione de Confrati, la qual si fa con gran solen-, nità, arriva alla piazza, & incontrati con questa l'altra processione, ch'esce dal Collegio della Compagnia di Giesù, la qual costa dalla Confraternita dell' Indiani, & è la più antica di quella Città, & in effa fi porta il Bambino Giesù vestito all' Ingiana (il che cagiona gran de uotione.e tene.

rez-

rezza) & altri misteri, molto ricca je cu-l riolan ente adornati, e con moltissime torcic. Nel medefimo tempo el ono due altre processioni d'Indiani dalli Conuentidi S. Francesco, e della Mercede, & vn' altra di Negri dal Conuento di San Domenico entrambi molto riguarde uoli per le torcie, milteri, stendardi, danze, musiche trombe, e tamburi, che con le loro allegrezze rappresentano quella di Christo risuscitato. Quando queste processioni mtornano al luogo donde vícirono, affistono alle Messe cantate, & alli sermoni, e si communicano tuttili confrati, e consuore, tenendo le torcie accese nelle mani, con che danno la buona Pasqua alla Dinina Maestà, & à tutto il Cielo, à cui no può arrecare la maggiore allegrezza la terra, che con la conversione de' peccatori, e molto più di questi nouelli christiani, li cui maggiori, quasi che l'altro giorno adorarono gl'Idoli, & essi hoggi si veggono piegare le ginocchie, e riconoscere il vero Dio, & affifi con esto lui alla sua mensa, dinenuti Grandi della sua: Corte, quelli, che poco prima erano schiaui di Satanasso.

## CAPITOLO VIII.

Pelle feste & allegrezze della Città di San Giasomo.

7 Na delle cofe, in cui più campeggia la magnificenza, e nobiltà di vna Città, sono le feste, e publiche allegrezze, che nell'occasioni sitanno. Diremo qui qualche cosa di quelle. in cui si auantaggia la Città di S. Giacomo: e parlando delle feste, che si celebrano con allegrezze, edimostrationi secolaresche di Tori, Canne, Quintane, Tornei, Caroselli, Giuochi di torcie, corsodi caualli, & altre somiglianti, che in altre particostumano farsi, e molto riguardeuole quanto di queste cose si fa in questa. Città, particolarmente nelle feste vniuer. sali di Canonizatione de'Santi, nasciméto, coronatione, a nozze del suo Prencipe; e Rè, ò in quelle, che sua Maestà comanda si faccino per qualche particolar motiuo, qual fu quello, in cui vent' anni

fà, mostrando la suagran pieta, e Religio 'ne verlo la Regina dell'Angioli, & il milita ro della sua purissima Concettione; comandò, che in tutti li Regni della sua Corona, si facessero feste vniuersali da gli Ecclesiastici, e secolari, nel che il Regno del Cile non hebbe bisogno di sprone, per il molto affetto, con che riuerisce questa gran Signora, da cui si riconosce eltraordinariaméte fauorito fino dal principio della sua fondatione, come appresso vedremo. Noi ci contentaremo solamente accennare le feste fatte in questall occasione dalla Città di san Giacomo, c seruirà questo per dichiarare la diuotione di questa Città con la Regina del Cielo, & additare con questo esempio ciò che costuma fare in occasioni simiglianti. Lasciando dunque da parte quanto vniuera salmente secero rutte le Religioni, le quali hauendo tra diloro ripartita f dando il primo luogo alla Cathedrale) l'ottaua che à quelto fine si celebrò; la fetteggiarono co ognisorte di pompa, disermon, musiche, messe solenni, fuochi artisiciati, & ogn'altro più sontuoso apparato. Dirò in particolare, che si publicarono tre combattimenti de' Poeti, che vscirono col corteggio di nobilissima caualcata di tutti gli officiali, e Nobiltà, senza mancaruene alcuno. Di queste, la prima andò attorno alla Cathedrale; la seconda passeggiò intorno del celebre Monastero della Concettione; e la terza per la Congregatione de'studenti, sondata nel Collegio della Compagnia. Atutte trefurno proposte premij di molto valore, li quali furno ripartiti a' Poeti con gran solennità, e concorlo, facendosi rappresentationi festeggiate da varij trattenimenti, e dimostrationi diletitia, che iui costumansi.

Ma già che siamo discese alli particolari di queste seste, diciamo vna cosa che vi auuenne, sorsi delle più maravigliose di tutte. Nel giorno che toccò al nostro Collegio sar la sua sesta, predicò nella mes sa il P. Provinciale: al sine della predica si sentitalmente mosso dalla devotione verso la Vergine, che con estraordinario seruore convitò il popolo per la processione. che doppo pranzo douena vicire dalla nostra Chiesa, cantando per le strade a vatil'imagine quelle ltanze, che furno inquel tempo tanto celebri, in lode della beatifima, e purissima Vergine.

Si edificò diquesta proposta il popolo, & inlieme le nerile, parendoli cola impossibile à riuscire: nientedimena vennero tutti nell'hora stabilita; e molti per curiotità di vedere la riuscita dell' imprela . Dida principio alla processione; prendonoruttiramolcelli d'oliua nelle mani, e comiaciano ad vícire ordinatamente intonando i nostri Padri le stanze, Cosa maranigliola; il medesimo Signore, che inspirò al predicatore di proporte una cola tanto nuoua, & estraordinaria, mosse altresi il popolo, e tutta quella nobile Citta, non giad menar danze, e carole, come Dauid in presenza dell'Arca; ma à cantare auanti l'Arca del suo thesoro : onde cantando tutti, e ripetendo à gara le sudette stanze, portarono la sacra imagine per tutte le strade fino alla Cathedrale, done essendo vscito il Clero in processione cantando i sacri hinni à riceuerla, fu tanto lo schiamazzo del popolo in cantare lisudetti versi, che sutno costretti i Ca nonici à tralasciare il canto de' loro hinni, & accompagnare le voci del popolo, cantando rutti come fanciulli. Si mirauano I'vn l'altro marauigliati di quel che face. uano; non credeuano appena à se stessi, e certaméte se io non l'hauesse veduto, l'haueria stimato impossibile; perche conoseo le conditioni, e grauità di quella gente: Ma che non può l'interna forza della diuotione, quando il 'Signore de' cuori vuolleruirsi di questi, per accreditare l'im maculata purita di lua Madre?

Duratono molei giorni le publiche allegrezze, che si facero a questo fine. Toc. cò vna di queste alla Congregatione de Spagnuoli, fondata nel Collegio della Co pagnia, la qual fece vna maschera molto ben' ordinata, e sontuosa, che rappresentaua tutte le nature del mondo con i fuoi Re, e Prencipi, essendo ciascheduno vestito alla sua propria foggia, & accompagnato da molto corteggio. Seguina appresso à tutti questi il Papa, al quale ciascheduna Natione col suo Rè suppliche holmente pregaua, che fauorisse questo miltero. Laspelasu veramente grande,

nelle liuree, diuerse foggie di vestimenti: e nel Carro trionfale di gran machina, che rappresentaua la Chiesa, e nella molta cera, perche la festa si fece di notte.

Neglialtri giorni, che furno ripartiti trà gl'Indiani, e Spagnuoli di futte le arti, procurorno tutti di aquantaggiarfi cons pio garreggiamento l'vn l'altro; ma auanzò tuttivn torneo, che fecero i Mercada. ti, in cui vsciuano gli auuenturieri, fingendo ne'cannelle che portauano di veuire dal mare, da selue, ò da altro luogo incantato y rappresentando ciascheduno diloro molto acconciamente il personag gio, che si haueua proposto. Corsero le loro lancie, e guadagnarono i premij, che furono di molto valore. I Caualieri, e gli V fficiali polero'l vltima mano à queste feite col solito corso de' caualli, canne, e tori, contro de' quali si auentano di ordinari venti, e trenta huomini a canallo a pungerlo, e stuzzicarlo, oscrequello, che con la lancia il ferisce. Arcecano di più molta gioia i giuochi de'carofelli, e delle torcie, che fanno alle volte di notte nell' occasioni d'allegrezza, e letitia; e questi tutti si fecero con gran pompa di liuree, e

di ogni forte di magnificenza.

Sono altresi riguardeuoli le feste & al. legrezze publiche, che li fanno ogn'anno nel giorno del nascimento della Vergine, di san Giouanni, e disan Giacomo, nella cui festa in particolare il Confaloniere. caua fuori nelle prime Velperi lo stendardo della conquista con l'insegne Reali, accompagnato da molta gente, perche tutti sono obligati compatitui. i aggiungono alle sudette felte generali le altre molte particolari, che si fanno nell'occasioni di nozze, ò di battesimi de nobili, e ricchi, nelle quali ciascheduno spende conforme le forze, & anche più, (benche essendo quelto solito appo tutte le nationi, non deue attribuirsi partico. larmente à questo Regno, e Città) in correr Tori, nel che chi li fa cortese ha obligo di dar sontuose collationi à gli vsficiali Regij, & Ecclefiastici, che vi interuengono, ma lespese delle nozze sono molto maggiori, perche olere le vesti, e liuree. sontuosissime, hanno introdotro di dare riecht presenti alle spose, & io ho veduti

alle

alle volte presentarli schiane, vesti, e scri-! gni pieni di gioie de oro, e perle, & altre cose di molto valore. Dopo si fanno sontuofi banchetti, ne' quali da alcuni anni in qua si è cominciato à contrafare col; zucchero (che venendo dal Perù costamolto) tutto il sernitio de' vascellamenti delle credenze; & anche le frutta, & altri piatti di freddo, il tutto marauigiiosamete al naturale: e nel sedere, la prima attione de' convitati è distribuire à chi più gli piace questischerzi dell'arte, e del lusso, per dar luogo al seruitio d'argento, che li súccede, ripieno di tutti li più esquisiti doni della natura. Dopò il conuito de' sposi, costumano i loro padrini di farne vn'altro nel giorno seguenre alle nozze, noninferiore del primo. Ho vdito dire, che anticamente in somiglianti festini si face. uano le spese à tutti quelli, che correnan Lancie, dandolifino le liuree di velluto, il quale in quei tempi valeua il doppio di quel che vale adesso. E ranto basti hauer detto della Città di S. Giacomo, nel quale argomento ci siamo molto distesi per sodisfare al desiderio, che hanno mostrato molti disapere le cose delle Città fondate da' Spagnuoli in quel nuouo mondo, e pet il medesimo fine pongo qui la penna, e la prospettiua di questa Città, dalla quale si possono argomentar l'altre, e tra ·lasciando il resto ad altri Scrittori, che le diranno più à pieno. Sieguo nel mio argomento della conquista di questo Regno, per farmi strada alla propagatione in esso della fede.

### CAPITOLO IX.

Il Gouerna dor Pietro di Valdiuia tiraauanti la sua conquista; si cominciano
à lauorare le miniere d'oro; manda
le mostre della loro ricchezza
al Perù, donde il Generale
Gio. Battista Pastene li
arreca il primo
soccorso.

Oppo che il Gouernador Pietro di Valdinia fondòla Città di S. Giacomo, cominciò à fortificarnifi, per difenderfi dal valore de gl' Indiani, co' equali quasi ognigiorno veniua alle mani, conmoita strage de' nemici, e de' suoi, 1 quali vedendofi in cante fatighese periell, poco cutando delle ricche zze di quel·luo go, che doueuan comprare à prezzo di fangue; e di vita, cominciarono à machinare diritornare al Perù, come hauea fatto Almagro. Mail Valdivia, risoluto di lasciar prima la vira, che l'incominciatà impresa, fece vn forte nella Città. E benche hauesse-risaputa certa congiuta dell' Indiani, nientedimeno mandò settanta sol dati à discuoprire il fiume di Cacciapoal, ma seruendosigli Indiani dell' occasione di questa divisione delle forze Spagnuole, assalirono subito la Fortezza con granvalore, & hebbero che fare i soldatidel presidio à difenderla, finche si richiamassero gli assenti, con la venuta, & aiuto de' quali finalmente restarono vincitori, eti-

buttaronogl'Indiani.

Co questa vittoria il Gouernatore acquistò gran credito con gli Indiani, e grade auttorità co'suoi soldati. Onde quietati i loro ammutinamenti ordinò, che si cominciassero à lauorare le miniere di Chillota c'haueuano gran fama, & in etsetto riuscirono tanto ricche, e se ne cauaua tant'oro, che giudicò à proposito aslicurarle con vna fortezza; ma perche li trouaua scarso di gente, hauendone perla molta nelle battaglie, mandò à domandare soccorso al Perù; e per ottenerso più facilmente volle darle contezza delle ricchezze del Cile, non con semplici auuisi, ma con fargliele vedere in fatti: onde mãdò à quella volta per terra trentasei huomini tra Capitani, esoldari carichi d'oro, di cui portanano fabricate le stasse, i ferri, e tutti gli altri fornimenti delle loro ar mi, e caualli. Questi arrivatialla valle di Copiapòfurono assaltati, & vecisi da gli Indiani; scappando appena, e malamente seriti li due Capitani Pietro de Miranda, e Monroy, che fuggirono per le montagne, li quali però costo surono seguiti, & arriuatida vn Capitano detro Cotèo co vna compagnia di cento Arcieri, da'quali presi, e legaticon le manidietro le spalle furono presentati al Caciche Iprincipale, Iquale trattò subito d'ammazzarli; ma. lisi compiacque la Dinina Bata di muone





re à copassione di questi meschini il cuocre della Cacica: (era questa la legitima padrona ditutta quella valle, perche iui fi costuma hereditare per viadi madre, per hauere maggior certezza de gli heredilegitimi) la quale di sua mano sciosse i legamido' prigionieri, e comandò, chese li curassero le ferite; e fatto venire da bere glie lo diede disua mano, hauendoli primatatto un Brinziall vso del paese, dicendoli di vantaggio, che stessero di buon animo ; che non haueuano da morire; & il Capitano che li haueua presi, vedendo i faugri, che lifaceua la Principessa, maggiormente li rincorò, dicendoli, che esjendo tantofaciofici dalla loro Signora, non haueriano patito oltraggio veruno, Sei mesi durà questa loro prigionia, la quale quantunque susse molto aggiata. nientedimeno era molto graue, perche toglieua la liberta; onde machinando i prigionieri difuggirla, trauiarono di farlo in questa maniera. Si auuiddero, che Prencipe si compiaceua molto delli loro caualii, come d'animali non mai per l'addietro in quel paese veduti, li persuadono per tanto, che vogli apprender da loro l'arte del maneggiarli; cominciò à tarloil Caciche, menando sempre seco la tua folita guardia di Arcieri, & vn soldato auanti con vna Lancia in spalla, & yn'altro appresso con vna spada sguainata nelle mani, più per ostentatione di gra dezza, che per timore. Mentre vn giorn oattendodo à questo in Capagna, il Capitano Monroy, con ardire veramente m erauiglioso, astali il Caciche, & il Capitan Miranda i soldari della Guardia con tal risolutione, e franchezza d'animo, che hauendo tolco la lancia, e la spada à quei due, mal menate le guardie, eferito malamente il Caciche, onde di là à quattro mesi mori, riacquistarono i caualli, co' qualicacciatisi in suga, dopò hauer superate le malageuolezze de' deserti, & al trisinistri incontri di si lungo viaggio, si condustero salui al Perù, in tempo, che lo gouernaua il Licentiato Vacca di Cafire. used but the arright

molta portata; come lo dimostrano le loro nobilissime samiglie; poiche quella Libro V.

de' Mirandi nel Cile è della più scelta nobiltà di quel Regno : e quella de' Monroy è tanto nota in Salamanca, & in altreparti di Spagna, che non deuo impiegarmi in ingrandire quello che à tuttre da se conto, e palele. Furno adunque accolti molto benignamente da sua Eccellenza per le buone nuoue, che arrecauano di quella conquista, dell'amenità del Paese, e della ricchezza delle miniere. Perilche li mosse il Vicerè, come dice Antonio de Herrera, & altri Autori, ad attendere à quella imprela, ch'era di tanta importanza, & impiegarui li migliori, e più legnalati loggetti, che presso di se hauca: onde mandò tubito vn soccorso di gente d'armi, di vettouaglie, e di veltimeti per i soldati, che stauaso quasi nudi; il Capitano Gio. Battilia Pastene nobilistimo Rampollo, & voico ananzo della fua Illustre famiglia nella Republica di Genoua, doue, quantunque estinta, viuerà sempre per le memorie, che nelli Archiuis di quel la Città si lerbano, perche si incontrano molti di quelta casa, non solo annumerati tranobili; mainel numero de Senatori, & Anziani, i quali in quei tempicorrispondeuano alla Real dignità di quello, chenel presente al Sénato presiede. Passòquesto Caualiere alla conquista del nuouo mondo, colla brama di gloria, & ingrandimento di sua Casa; con che tutti gli altri vi andauano; e ritrouandosi nel Perù, il Vicere nell'occasione sopradetta volle valersi della sua persona, e ricchezze per seruitio del Rè. Trasseritosi dunque questo Capitano al Cile col·soccosso datolida S. E. arrecò gran consolatione, e conforto all Efercito Regio, che iui si trouaua, da grandi angustie afflicto, & oppresso; poiche staua quasi che assediato nel Forte di Si Giacomo, & à granfatica si ditendeuada' valorosi assalti dell' inimico; Marinfrancati gli animi di tutti con quelto fresco rinforzo fi disposero à proseguire l'incominciata impresa, & il Gouernatore per promouerla mandò il medesimo Capitano Gio. Battista Pastene con titolo di Tenente Generale, accioche col medesimo Vascello, nel quale era venuto dal Perù al Cile, scoprisse tutte le Riviere, e Forti di quelto. Regno fi-

# 170 BREVE RELATIONE

no allo stretto di Magaglianes, per trouarsi preuenuto in tutte l'occasioni, che si potessero osserire per mare. Fece questo Capitano questa discouerta con mol ta diligenza; onde le Maesta di Filippo II. e III. se ne stimarono tanto ben seruti, che gli nediedero con Regie scritture, e Cedole publico, & autentico attestato.

In questo tempo lauorandosile miniere de Chillota, con diuitiosa, raccolta su portata al Capitano Consalo delos Rios, che vi assisteua per Gouernatore da gli In diani vna pignerta piena di granelli d'oro molto grossi per mostra del molto, che dissero hauerne incontrato in vn certo luogo, doue essi haueuano satta vna imboscata per toglier la vita à quei Spagnuo li, mossi dalle nuoue, e dalla vista di quell'oro: tosto si trasferirono alla miniera da gli Indiani additatagli; ma non v'incontrarono altrimenti oro; ma il ferro delle armi nemiche, che gli ve cife tutti, leappado appena il Capitano Gonfaluo, & vn schiauo negro, che suggirono d cauallo per vna balza, e gli Indianirimasti vittoriosi accrebbero le allegrezze del loro trionto, con dare alle fiamme fino vna fragata, che haucuano fabricata li Spagnuoli, per valeriene nel commercio, e communicatione col Perù.

### CAPITOLO X.

Si popola la Città della Serena. Il Generale Gio. Battista Pastene si trasserisce al Perù, donde porta al Cile nuouo soccorso, e doppo ritorna dal Cile al Perù insieme col Gouernator Valdivia, es altri Capitani, per soccorrere l'Esercito Regio di quel Regno, contro le Ribellioni del Pizzarro.

Iferisce Antonio d'Herrera, che il Gouernador Valdinia colsocorso venutoli dal Perù tirò ananti la sua conquista per la via de'Promocaesi, e che discoperse vasti paesi, conoscendo in farti esser vero quanto la sama ridicea di quel Regno, e che nella Valle di Chilacura scaramucciò con molti Indiani, da' quali sua stalico: gli vinse, e sconsisse, benche con perdita dialcuni canalli, i quali

valeuano all'hora mille pesi d'oro l'uno; e che sinalmente accertato delle grandi popolationi di quel paese ritornò alla Cit tà disan Giacomo. Fin qui Herrera. Molto lentamente penso, ehe questo Gauernatore facesse questa scouerta, poiche la fini così presto, senza che lasciasie tondata alcuna colonia, ò sortezza. Forse che non pretele altro per all'hora, che riconolcere il paese, e le sue forze per misurare quelle, colle quali doueua entrarui di nuono per conquistarla, & impossessarsene. Perquesto essendo ritornato da lui il General Gio, Battista Pastene dal discoprimento fatto delle riuiere del mare; lo mandò al Perù, ancorche egli, che da qael Regno hauea portato il primo loc lcorso di genti, & armi al Cile;ne riportasse anche il secondo, per tirare auanti l'incominciata conquista, & hauere le forze necessarie da soggettare popoli di tanto valore, quali si erano cominciati ad appalesare quelli del Cile. E perche conosceua non esser' opportuno il lasciarsi dietro le spalle luogo alcuno, che non tulles molto ben fortificato, e sicuro, fon do nella valle di Cochimbo la Città, che com munemente ottiene il medesimo nome, benche egli la chiamò della Sirena, e s'ingegnò di tirarui il maggior numero di gente, che glifusse possibile per popolarla, come quello, che dissegnaug, che quella Città fusse una scala, don de tragettasse la gente dal Perù al Cile, e fusse altresi vn baloardo per assicurare, e difendere gli acquisti fatti fino à quel luogo.

Fu questa Città della Sirena, che tu 12 seconda fabricata da' Spagnuoli nel Cile, fondata l'anno del 1544. in una valle mol to amena, e piaceuole, la quale inaffiata da vn fiume non molto grande, ma molto bello; è talmente dalle sue limpide acque secondara, che prouede tanto basteuolmente à tutto quel contado, di tutto il necessario per l'humano sostegno, che non necessita di alcuna merce stranie ra, in quanto si appartiene à vettouaglie, delle quali è più ricca della medefima-Cittàdi S. Giacomo, perche oltre i feutti proprij del Cile, de' qualiè abbondantistima, e di quelli di Europa, che molto felicemente vi allignano, ha due generi

di

di frutti, che non nascono in altre parti, e fono molto buoni. Il primo è vn genere di cetriuuoli moltodolci, a'quali non fa bisogno toglier via la corteccia. quando si magnano, perche quella è molto suttile, liscia, e delicata al gusto, & altrefi alla vilta gradița, poiche è dipinta di color tra bianco, e giallo, intarfiato tutto da alcune linie di fino, e carico paonazzo. L'altro frueto, il quale io hoveduto anche nel Peri è detto Lucuma, il quale è molto sano, e saporoso, & ha l'olfor clasemenza mojto liscia, di colori panonazzo Produce questo luogo il mi glior, oglio di tutto il Regno, & in tanta ab bondanza, che souerchiando all' vio di questa Città se ne caua molta quantità pervlo de glialti luoghi, doue li stima ranto, che si adopera solamente in occafioni estraordinarie. Sono quiui le raci colte molto abbondeuoli, e vi è molta copia di gregge, benche non tante, quan ti ne da il Contado di S. Giacomo, perche piouendoui meno, non sono tanto segondi pascoli aspola e o le simble / roten

Maquello, che rende maggiormente quelto luogo riguardeuole èl'abbondanzade metalli, oro, rame, e niomborche, vi nalcono in tanta abbondanza niche quantunque si habbia tralasciato di cauar l'oro in altre parti del Cile, perche riescono di maggior guadagno de altre industrie; nientedimeno in questo luogo si è cauato, e si caua sempre in maggiore, ò minor abbondanza alla misura delle pioggie del verno; perche quando que. stoè molto pionoso, precipitandosi dalla violenza de correnti le balze de monti vengono à discuoprirsi più facilmente le miniere, che nelle loro viscere, si nascondeuano. Ma la rame, che quindissi caua. prouede non solamete à tutto quello Regno, ma anche il Perù. Gode poi questa Cittàil più temperato, & ameno, Clima. di tutto quelto Paele; poiche essendo situati più di ventinoue gradi di la dalla linea, epiù di sessanta di qua dal polo, si esenta da rigori dell'Estate, e del Verno. Il fuo maggior giorno è di quattordici hore all'yndici di Decembre, e la sua maggior notte di altretante hore à vudici 

Conferifce molto-all'amend tempersmento di questa Città il sito, dove sta fondata, il quale è molto allegro, e piaceuole; non molto alto, nè molto basso, tra'l quale, & il mare si frapone vna pianura didue leghe tutta piena di micti, che piaceuolmente piegandosi verso la marina. non impedifce ad alcuna parte la vilta. finche si termini in vn seno malto delitiolo, & abondeuole d'ogni sorte di pesce più delicato, & altri frutti maritimi zonde pare, che gareggi il mare, e la terra. in prouedere queicittadini, nonfolaméte per la necessità, ma anche per le deliz tie, Questa Città su fondata da molto chiara nobiltà, i cui descendenti hanno consernato in essa lo splendore hereditario de loro maggiori. Il suo Magistrato elegge il Gouernatore; il cui officio arres ca à chi l'ottiene molto profitto; per le miniere, che in questo luogo continuan mente si canano. Nientedimenginon si auanza questa Città, nè si accresces, come quella di san Giacomo, la quale per essen la Metropoli di tutto quel i ceno tira in certa maniera à sè tutt'il meglio di quello Arriud in quello mentre il Generale Gio. Battista Pastene al Perù, per riporearne il secondo soccorso, che domandan ua il Governator Pietro di Valdinia, per tirare auanti la sua conquista; maritroud il Regno tanto turbato per la pertinace. inobedienza di Gonfaluo Pizzarro como fi può vedere nell'Historici, che trattano alla lunga disquesto argomento ) che haueua più tofto necessità diriceuer soccor, fo, che forse da porgerlo ad altri; onde fu necessario, che il medesimo Generale Gio. Battista Pastene ritornasse al Cile per pigliar di là qualche aggiuto, per rinforzo dell' Esercito Reggio del Perù. Ma-Gonsaluo Pizzaero, conoscendo quanto questi poteua ritardare i suoi disegni, e quanto poteua danneggiarlo il soccorso, ch'egliandaua à pigliare del Cile, lo prese prigione, egl'impedi quel viaggio, contrattenerli il Vascello nel porto, e tentò con ogni mezzo possibile di promesse, e di minaccie ritirarlo al suo partito; nientedimeno il Pastene scappò dalle sue mani, e ne liberò anche il suo Vascello, è con gran rischio della vita si parti dal Perù, & ar-Y

arriuo nel Gile, doue riferità quanto nel Peripassaua, & itumulti di quel Regno, per i quali non haueua potuto portare da quello alcun foccorfo: Si mosse il Go; uernator Pietro di Valdinia ad andare in persona con molti Capitani, e soldatide più vatorofi, al Perù, per aiurate il partito del suo Recontrail Pizzarro. Lascio dunque il Valdivia il Capitano Francelco de Vigliagra Caualiero molto speriment eata, e prode per suo Tenente nel-Cile, accioche nella fua affenza conferuaffe gli acquistifatti; & hauendo imbarcato nel Valcello del Paltene la maggior fomma d'orosche potè raccogliere, si trasferi co' suoi soldarit e col medesimo Pastene at Peru doue diede canto calore all'Efercito Reggio, Seal Presidente Gasca; che in quel Regno softeneuxil parriro del Re, e fi valle grandemente della prudenza, & del confeglio del Valdinia nel maneggio di quella guerra, che conlagiuto del Cie lo vinfero nella Valle di Chiraguana it Pizzarlo; onde presolo prigione, castigarono icolpeuoli, come meritana la lo-

Doppo questa vittoriaseme ritorno il Valditra con i suoi soldati, e con vn boon foccorfo, che impetrò dal Perù al Cile, per proleguire de conquistarlo, come fece con gran valore, e come noi vede. remo in questo seguence Capicolo, perche la relisteza, che gli faceurano gl' India ni fi coffgrande, che non so lamente lo impedina nell'auanzachinella conquilta; ma soberite: Pringena cost fatramente li Spagnuoli, che nelli primi lei anni, che durol'offinatione della primaresistenza de gli Indianis li nostre patisfero indicibili trauagli, & allevolte coligranfame, che erano necessitatit & aftretti a cibarli di radiche di herbe di loncia & di altre fi milicole immonde : ele non fuste stato tanto grande il coraggio del Valdinia, faria stato impossibile al poter conquista 

# The second of th

nere di cenjuggi projeti dan in

Di quel che audenne nel Cilenell'affente de del Gouernador Pretro de Valdi ? 2 uia, e doppo che vi ritorno e de de la constante de la constant

Und could broad in ? da alcune iini Téero Sancez, de Hor fu vn Capital no, al quale il Re haueua fatto gta tia della scouerta, e conquista di certo spatio di paese doppo quello della Giurisdittione del Marchese D. France sco Pizzarro. Pretendedo per tanto que sti, che vna parte del Regno del Gile appartenente à quella, che il Reglinaueux conceduta; si oppose al Gouernator Pies tto di Valdinia J quando rifeppe, che il Pizzarro per commissione Reggia ene haueua di ripartir le conquifte, haueua incalzato quella del Cile al Valditia. Ma il Pizzarro fece di modo, che Sancez si contentalled Pandare infieme col Gouett nador Valdivia al Cile, al quale 18 raccomando molto, incaticandoli, che lihonoraffe, elidesse del meglio di quel paele, como legui, perche il Valdinia li diede le migliori Commende d'Indiani, che vi erano i Ma perche l'ambitione difficile mente fi fatoliz, fe non arriua al colmo, il Sancez dolente, che il Valdivia, quando parti dal Cile per andare a l'occorrere il Petu, non l'hauesse lasciato per suo Vis ce nel Cile, tracciò di recidere Francelco di Vigliagra, chi era flato la le fato dala Val divia in quel carico, per viurpulli egli quel gouerno. Ma risaputo quelto dise gno dal Vigliagra; lo preuenhe, & hauen dolo prelo, li tagliò la tella, con che alsicurò la sua vita, & il Valdiula l'approud quando il leppe al'approud si perches era huomo molto ragioneuole, e-giulto,3 come, perche non suble mai dispiacere d chi ha molti competitori, che quelli va dano mancando az suchunes to inq traus

Inquesto menere gli Indiani di Copia pò , che si erano cominciati ad auezzare ad vecidere Spagnuoli per vondicari al morte del loro Prencipe occiso dalli Casi pitani Monrov, e Miranda reome si disse da noi nel capitolo nono, mandarono a si

ib Libra V

dispada Griouani Bont con altri quarantati foldanidialeune iquadre, che veninano dal flerical Ether exont estapio di que -Rixlemurenon huno i medefimi) l'India ni di Cochimbo. Malifonol in soldati, et Chreading detha Civil della Sirena, & occifegli tutti deaza chene auanzalle pust ing, braggiarono anche la Oltta . Mang hauendoto silaputo il Valdiulas quando niternò dal Berd, mando de Copiapò, & di Cochimbo il Capitan Prüceschode Aguirrecon burge humero diffeldatiful qualco configuration of configuration debi la forema victolifie molto favorosole ud epèrche fen zaquello, le forze chelleco haueuahon Band Balleudliper si grandet imprefa) winte inspiu battaglie rutil ques Apladadionikorda Cittadella Sirenad nethrodone hoggish rede: Perilche que Rolandliere fullemore Rimarb Padre wo quella Qieda, nel qual possessi sur sons sevuari istuoi posterii che sono de più moso bilidiention Regno, enella Sireña non solamentocky primi, ma incerta manio rapadtomippendultima / & autofita slaup z Parmi conveneuoleiche in quello luo goin martindad Capitadi, che in varille m piandardanal Oile con feccoffedi armey eloldati, per aggineare, e promonernes la conquilta; petche fatta collemoleo diff diceuoler chegiacesse se politarin eternati dimenticanzala-memoria di quelli, ches comproprio suddre de langue flanno secooato quel Regno; onde canto copiola: melle divice herber, editeloria firmiccot glic andrele monowind filace ritrouarmi in ludgo, dode mi maneano gragguagli; elfe fareboons necessaris der boterne rifefire i para colari. Dirò pertanto quello, che ho potuto cauzte dalle Historie generalisbenche-sia molto-poco; perchequei prunt conquistatori del Cile si impie gatono più nel maneggio dell'atmi i ches della pennay nell'oltinata le valorola rep Menza, chie gli fecero grandiani il con-शिति एका निर्मा कि है कि है जिसके कि स्थानिक विभिन्न के लिए है जिसके हैं। PHillolians Tralaforando dunque l'impficedel Governator Pietrodi Valdivias itamile build and some confidence of the continuent roedniquiffacote entroprimile ameteinel Chicome habbiamo detros e quello dei Generale Gio: Battiffa Pafteneiche vi por

to il notabile loccorfo di velli de armi, come altrefi habbiamo accenato, fu di mol vibili e un l'agiurò che vi arreco il Capita-anomini della medelimo Monroy, e dal Capitano Miranda 200 della della della della della medelimo Monroy, e dal Capitano Miranda 200 della del

-ENon so le prima, o doppo quello docdorlo swquetto; che vi porto il Capicano Christofaro de Escouar Vigharoel, di cui non rimouo memoria alcuna nell'hiltorieircht guitho letto; ma nel Cilae molrovinazine si spegnera sacilmence sperchermon colamente fu riguardenote il foecorfo da un portaro, perche fu in tem: po, che le de haue un somma necessità; ma anche perferueronostanze apoiche que Ha Platte Capitario mendiena copagnia di settanta miomini, periquel; che mi ricordo, a sacspele, esperiterra le per i deferri di Atacama, Oper la Cordigliera ; conviaggio discinativo entos tegnes i de DO Giello arcione folabaltarebbe perillostrate la nobite di quello Cavaliere, qual dendafuse fanto chiara, e conosciuca in Spagna la fua nobiltamiglia dalla quale egituondegenerando, non contento di hauer latto nell'accennara imprefatanco dato fernicio alfuo Re, seguiro marutto if corfo di sua vita a servirto invarie occa honicon la prophia persona percon quela 19 del Capitano Alonfo di Escouan Vis gliaroet fuo figlio, che hauenamenato à quello effecto da Spagna, e conduste seco in questa occasione nel Cile, per convimare ne feringgi de fuoi anconsci, e dat modello al hioi polleri dell'esiquisita difigenza foon The doueuano feruire foat Maesta Beertamente sono statitanto nu merost quelli di questa famigliasche hastno honorarola Republica in geetra, & in pace sche quelli, the io lolamente ho conosciuto arrivano ad ottantaserte, son-Za gli altri, di cuinon mi ricordo, ò mancomo fanciulli, e quando gli aleri catti no tuffeto, baltarland per gloria diquella famiglia i figli del Generale Luigi delle Cucheue, filpoti di ello Caualiere, che almimero dilette, o otto (trattone vno, ò due

di minore età) surno dal padre armati distutto ponto, offerti, espresentati al Regio esercito, nel quale servicono molti annia proprie spese, conforme il costume di quel tempo, quando i Comendatori, loro figliuoli non haueuano altra paga, che la gloria della propria lealtà, e del servico del mine al suo Roa

Antonio di Herrera, mentona vn'altro soccorso di cento ottanta huomini menati dal Capitan Francesco di Vigliagra, il quale fu doppo Gouernatore del Cile ie quel Regno lidene molto per le gran de imprese, che fece nella sua conquista, degne veramente d'eterna memoria, come noi toccaremo in parte; man molto meglio le ridirà l'Historia Generale del Cile, alla, quale miriferisco . Hu fempre mai chiara . Scillustre la nobilta diquesto Caualiere, come sempre l'han dimostrato tutti quelli disua casa ne rileuanti feruiggi, che sempre han fatto, e la qu no a S. Macità degni d'ogni maggiore guiderdone, e premio. Don Antonio Hortado di Mendoza Marche se di Cagnete, essendo Vicerè del Perù mando, come dice Herrera vn'altro foccorfo per terra di mol tifanti, e trecento cinquanta caualli, guidatidal Capitano Don Martinodi Aucadagno.. La nobile discendenza di quelto Caualiero sempre mai ha continuato in auanzarsi nella gloria de suoi antenati, e nello splendore di sua casa tanto chiarain Salamanca, & in altre parti. lo hò conosciuto due fratelli, che soli basterebbono di poter conservare, & accrescere il preggio di quella famiglia. Il primo fu'Dom Antonio d'Auendagno, che fu Mastroidi campo del Terzo dello stato di Araucou done in varie-occasioni diede mostra del suo granavalore particolar mento iniuna rotta, c'hebbero, il nostri, nella quale per non perdere l'honore con rantitranagli, e fatiche acquiffatofi, voldepender la vita, tagliaro a pezzi da nemich El lecondo full Mastro di Campo D. Francesco.d'Auendagno, il quale andato on Spagna fu da fua Maesta in riguardo de'luoiseruigi, e diquelli de fuoi antenatiguiderdonato con un habito di S. Giat como, e co'l gouerno di Tucuman, nel quale mentre speraua maggiori honori, e

11.

premit dountiper altro a' suoi molti meriti, fini la vita, e con la mortelasciò impreso sa nel cuoro di turriquella massima infallibile, che aon si deue far conto di altracosa, che dell'Eternità.

Tralascio di riferire la squadra di qual ranta foldati sche; come habbiamo detto, passando per Copiapò furono ammazzati insieme con Gio. Bon; perche Herrera. che riferisce questo fatto, non dice chi era capo di questa gente, nè io ne ho-alera notitia, che quella, che ci da quest'Autore: Sicome non sò le prima, ò doppo di questiandorno altri Capitani in soccorso del Cile. E probabile, che nolli primi sei anni ve ne andassero molti, & io hauerei caro ritrouarmi in luogo doue ne potesti hauere contezza, per darli questo picciolo honore di mentouarli in quelt opera. accioche i loro posteri participastero inqualche maniera la gloria de' loro ancenati; le cui heroiche imprese meritano du rare perennemente scolpite ine bronzi. Ne menoridico quelfamolo foccorfo, col quale entro nel Cyle il suo secondo Gon vernatore D. Garcia Hurtado di Mendoz za Marchele di Cagnete, perche di questo parlero nel suo proprio luogo doppo la morte del Gouernatore Pietro, di Valdivia, colquale noi terminaremo di trattare de' soccorsi, che vennero dal Pern; perche, benche da quel tempo in qua ne siano venuti molti, & ogo anno ve ne venghi alcuno; nientedimeno non sono stati tanto, segnalati, perche non surono ne' principij, c ritrouarono il Regno già fondato, e con più forze, stabile, e benmunito: oltre che saria vn non finir mai, se volesse riferieli tutti. Dirò per tanto solamente di quelli, che sono venuti da Spagna per la via della Città detta Buenos ayeres, si perche sono stati, più nuo metoli (perche alcuni arrivorno d cinquecento, & altri a mille huomini) come anche perche arrivarono molto opportunamente:, quando tutto quel Regno correus rischio di perdersi . Parassi questonel fine di questo libro in va trattato distinto, nel quale, accioche maggiorme+ te viua la memoria di questi grandi huomini tanto infigni, benefattori del Cile, che si possono chiamare Padri della Pa-

tria,

tria, si poneranno le loro imagini, & anche quelle di tutti i Gouernadori di quel Regno, quanto più al naturale ci consentirà la longhezza del tempo trascorso da squando essi mancarono di vita sino al presente.

# CAPITOLO XII.

Il Gouernador Pietro di Valdivia si avanza nella sua conquista, e popola la Città della Concettione, doue fuin pericolo di perdersi in vna battaglia.

Itrouandosi il Gouernador Pietro di Valdiuia con vn buon nerbo Ji genter, & stimandola per il suo gran coraggio basteuole à terminare la impresa dell'incominciata conquittu: dice Herrera, che mandò da S. Giacomo 'all'altra parte della Cordigliera il Capitano Francesco di Aghirre con buon numero di soldati, co' quali hauendo quell'il traggettate quell'Alpi asprissime, fondò nelli Diaghiti, e Giurij. Tanto dice Herrera, ne io hò più particolar contezza delle Piazze, e Città, ch'eglifondò: onde lasciando di più ragionarne, siegno il Gouernador Valdinia, e'I suo Esercito. Vsci questo con molte forze da san Giacomo, e tragettati li furibondi fiumi di Maipò, Caciapoal, Tinghiririca, Peteroa, Teno, & Matachito, foggettò i popoli detti Promocai molto bellicou, e prodi, nelli cui scudi persero il filo gli acciaii di Almagro, e molto prima quelli del poderolo Esercito di cinquanta milahuomini, co'quali l'assalì l'Inga, quando pretele insignorirsi di questa Provincia, Ma fu tato il valore del Gouernador Valdiuia, e de' suoi Capitani, e soldati, che accompagnati dal fauor di Dio poterono domarli, benche 10 penso, che li costò molto sangue, del che mi rimetto all'Istorie del Cile, che riferiranno meglio tutti i particolari di questa impresa.

Tragettò di più l'Esercito del Valdinia li gran siumi Maule, & Itata, & arrina-to à quello di Andalien, si aquarterò nella rina del mare, e per l'opportunità del sito sù ini sondata la Città della Cocettio-

(ne l'anno 1550, ma vedendo i popoli del paese, che i Spagnuoli entrauano nelle loro terre, come le fussero proprij, mosti egualmente, e da marauigliarsi, e da sdegno fi vnirono tra di loro, e fatto yn numerolo Esercito, presentarono al nostro la battaglia con tanto ardor d'animo, che diedero molto, che fare a' nostri. Onde si sparse mosto sangue per l'yna, e per l'altra parte; ma Dio N. S. che indrizzaua tutte le fatiche de' Spagnuoli alla salute dell'anime da lui predestinate tra quei Gentili, per mezzo dell'Euangelio, che se li do nea predicare, diede finalmente a' nostri vna gloriola vittoria, nella quale reltò prigione il famoso Aynabiglio principalissimo Capitano dell' inimici, che haueua fatto manauigliose proue nella batta-

glia.

Stà sitala Città della Concettione in vna spraggia, che in sigura di mezza luna forma vn bellissimo seno fornito dalla natura di vna grande I sola a guisa di molo, doue si riceuerono come insecuro porto i vascelli; dalla parte di terra è circondata verso Oriente da alcune colline, che per la loro altezza rassembrano motagne, ma sono si fattamente ricamate da vigne e giardini, che ricreano con gradito spettacolo gli occhi di chi le mira, perche da qualunque parte si volga lo sguardo, si vede sépre vna scena verdeggiante, che terminando colle punte nel mare forma vn. gratic so muro intorno a questa città. Nella quale entra dalla parte di tramontan vn piccolo fiumicello che discede da moti nominati di sopra, quado si disse de fiumi di quelta Pronincia, e dalla parte del Sur la bagna vn altro fiume maggiore, più protondo che chiamano di Andalien; maquantunque niuno di questi siumi arrechi a quelta Città il commodo, che apporta a quella di san Giacomo il fiume di Mapociò, perche non entrano come quel lo per le case, seruendo, & alla nettezza, & alla commodità; Suppliscono nientedimeno a questo molte fontane di limpide,e dilicatissime acque, che sorgono per tutta la vicina contrada, tra le quali è molto ri+ guardeuole quella abondante lorgiua che deriud nella piazza di questa Città, il Generale D. Diego Consaluo Montero, qua.

do la gouerno con altre tanta prudenza, esplendore, quanta doppo dimostrò nel gouerno della città disan Giacomo, quando visu Vicecapitano Generale.

11 If to diquella città giace in itrematre gradi, e quarantacinque minuti di altez. za verso il Polo Antartico, e per questo, e per l'altezza del suolo gode di uno aere talmente temperato, e piaceudles che giammai none offeso dal caldo, e nel cuo. re dell'estate è necessario adoprar ne'letti quasi le medelme couerte, che nell' ingerno, il quale, benche sia molto piouoso, non è però molto rigorolo di freddo, perche giammai non vi neuica, Per maggior sicurezza di questa città vifu fabricata vna buonafortezza, che ferui molto ne principij per ricouero de Spagnuoli, li quali in que' tempi eran souenti assaliti co gran brauura da gli Indiani, che oltre modo impatienti di vedersi sottoposti al giogo de'ltranieri, ad altro non badauano che ascuoterlo. Macon tutto ciò in progrelfo di tempo, preualendo la loro offinata oppugnatione si persequesta città, come nelsuo luogo diremo. Doppo su rillorata;ma perche il suo sito è in luogo di tron-l tiera non ha potuto mai crescere, hè auazarli tapro, come quella di san Giacomo. Nientedimeno va tuttania, crescendo in. ricchezze, e magnificenza, perche i suoi Cittadini vi vanno tuttauia introducendo il traffico delle pelli, ch'è la maggior ricchezza de Cile, & oltre a quelto hanno grande abbondanza di grani, e di vini con molto loro guadagno, perche dalle loro farine si pronede l'esercito Regio, & i loro vini sono migliori di quelli disan Giacomo; benche le loro vigne fian baste come in alcune parti di Europa. Nonhanno la copia di mandorle, oglio, agru mi, legumi, che si gode in altre parti del Cile, nè meno commodità di seccar frutti per hauere l'estate molto breue; e diso le molto fiacco.

Li Spagnuoli, che nascono in questo; paesesono molto docili, e di molto buona Indose, leali, veritieri, e sedeli, & aqualunque maneggio applicano l'animo ò di lettere, o d'armi, vi fanno lodeuole riu seita; visi alleua la giouenti con moltaschiettezza, come sche più lontana dalla

Corte, che suol cagionare malitial, e doppiezza negli animi; il Vescouado di questa città è pouero, non hauendo più, che
due, o tre milapesi di oro di rendita, perche, benche il Paese sia molto ricco; &
abbondi di miniere di oro, nientedimeno
sono molto piccole le decime, per cagione
della continua, e trauagliosa guerra, che
da 95. anni in quà, da quando questa città
su fondata, non mai è cessata. Oltre, che
l'essersi perse sette Città (trà se qualivene erano alcune molto ricche (appartenentia questo vescouado ha cagionata
in buona parte la di lui pouertà.

L'anno 1567, si pose in questa Città la Real Cancellaria, è vi durò sino all'anno 1574. & alcum anni doppo fu trasferitanella Città di san Giacomo, doueal presente si troua, e quantunque quel Tribunale comprenda con la sua auttorità (12 quale è vniuersale per tutto il ilegnos anche la Città della Concettione, di cui fauelliamo, con tutto ciò l'esercita in lei mol to poca, perche in essa dimorano ordinariamente li Gouernadori, per assistercinquesto luogo di frontiera più da vicino all'efercito Reggio, & alle repentine occasionidella guerra. E per questa medesima'cag'one stalempre mai questa Citta fornita di numerolo presidio di scelta soldatesca, che ognigiorno entra, & esce di guardia, come si costuma nelle piazze d'armi, & oltre gli ufficiali ordinarij; Alfieri, Capitani Sargenti maggiori, e Maestridi campo, che stango subordinati al Capitan Generale, ve he ha molti altri di più, che dipendono immediatamente. dal Re, e sono il Contatore, il Thesoriere, e Reuisore Generale, le cui cariche sono di molta stima, e di gran rendita; poiche maneggiano più di trecetomila pesi d'oro, co'qualifi pagano li foldati, e gli vificiali, e Reuisore Generale è stimato ilsecondo offitio doppo quello del Gouernadore.

Hanno in questa Città Conuenti, en Chiese molto sontuose li Religiosi di san Domenico, di san Francesco, disant' Ago stino, della Mercede, della Compagnia di Giesù, & i Fratelli del B. Gio di Dio vn. Hospedale, done principalmente si gonernano, e curano li soldati con molta diligenza, e carirà. E le Confraternite, e

tutto ciò, che si appartiene, al culto diui-, no, ognigiorno si auanzano, à segno che gareggiano della Città di san Giacomo. Mae sopra ogni altra cosa riguorde uole per i continui miracoli, e per la gran-dinotione del popolo la diuotissima I magia ne di Nostra Signora delle neui : che stà nella Chiefa maggiore di questa Città, doue al presente se li lanora voa sontuosa. Cappella con le limpfine ditutto il popolo, particolarmente della marinaresca, che l'hapresa per sua particolar-Protettrice, per i molti fauori, e gratie, che del continuo nericeue in quei mari; che sono di ordinario molto tempestosi, e digran pe ricolo per chi li traghetta,ne'confini particolarmente del verno. Onde nelle borasche inuocano questa sourana Signora, e li porgono voti: e quando per la di lei intercessione salui artiuang'in terra, vist cano scalziquelta Chiesa, & offerendoli larghe limofine sodisfano a'voti promesti.

Fu questa Imagine dell' Illustris, Sig. D. Fra Antoniodi S. Michele, il guale, fu mandato dall'Imperador Carlo V. per Velcouo della Città dell' Imperiale infieme con D. Fra. Pietro Medeglia, che. dal medefimo fuedestinato Vescouo di San-Giacomo :: Furono questidue gran. Per. fonaggi del Sérafico Ordine di lan France-Ico, & primi Prelati di queste. Chiele, molto riguardeuoli per la santità della vita. Maessendo il Vescouo dell'Impetiale promosso al Vescouato di Chito, vol le portar seco questa imagine della Vergine delle neui, per la gran diuotione con che la riueriua; ma il popolo che ne era niente meno del suo Prelato di uoto, congrande affetto, e sentimento lo supplicò, che già che egli, passando ad altra Chiela liabbandonaua, li lasciasse almeno quella facra Imagine canto da loro stimata. Intenerito il Vescouo per le lagrime pietose de' suoi figli, li rispose, che , benche chiededoli essiquella imagine lo ricercauano parimente della più pregiata gioi, ch'egli haueua, anzidi vna parte del suo medesimo cuore; con tutto ciò non olana negargliela, perche conosceua, che quella imagine haueua da effer la difeladitutto quel Regno; onde tenessero per cerro: che ne haueriano riceuuto cstraor.

dinarii fauori, e gratic in tutti i loro trauaglii, e pericoli; e con queste parole diede licenza di ritenersi l'imagine tutto lagrimolo non meno per il dolore di pri 4 uarsi di cosa da se tanto amata, che perke consolatione di scorgere tanta piera inca quel popolo, che restò contentissimo con l'acquifto di quelfacro tesoro, e lo cola locò di nuquo nella Chiesa maggiore, do r ne sempremaisha fatto raremeraniglie. Ho voluto riferire questo fatto molto mi nutamente, perche veramente questa. imagine è stata sempre la principal difesa di questo Regno, fino da' principii della. sua fondatione; partecipandoli sempre? mai straordinarii fauoti. E perche i deuoti della Vergine riceueranno gran conteto in risapere in particolare queste graties ne accennerò ne' seguenti capitolivalcui! ne, ò generali, che à tutto il Regnodele Cile appartengono, à particolari auusal nute à banefitio della Cirtà della Concet tione, doue fu trasferita questa sacra limagine della Città Impetiale, quandoc questa si fusse et la contrata de la participa de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la c

# rica de l'astroné de les contros. CAPITOLO XIII. CAPITOLO (Carrella de la carrella de la carre

Delle meraviglie, e miracoli operati nell Cile dall'Imperiale Imagine di Nata si stra Signora delle Nevice cassoni

Serre, Torones, Strong Auendo fatta mentione della di-1 uotisima Imagine di Nostra Signoradelle Neui; la quale stà nella Città della Concettione, saria grande ingratitudine non mentouard anche les merauiglie, é miracoli, co' quali questais liberalissima Signora sino da' fuoi principii ha misericordiosissimamente fauoritoil Regno del Cile; benche per la perdita della Città dell' Imperiale, nel cui Archivio si serbavano le lautentiche teltimonianze di ciascheduno in particola+ re, non ne potrò riferire più che vno de due delli più conti, e noti, delli quali me sono informato da quei medelimi, che vihirono presenti, ò l'hanno rilaputo da altri, come cosa publica; e zenuta dais tutti per certa, senza che miuno residi negarla. Mi ritrouo in particolare, pen . buoca forre yn ragguaglio di quanto rife.

rirò dato dal Capitan Diego di Venegas, Caualieto di gran credito, & autorità, il quale si ritrouò presente nell' Imperiale à tutto ciò ch'egli nel detto ragguaglio ettestò ad istanzadi Giouanni Pasomino, persona molto pia,e diuota di questa santissima Imagine, il quale essendo Econo. mo della Confraternita eretta al culto, e veneratione di lei, con molta pietà, e diligenza la promoue, & aumenta insieme colla fabrica della leggiadra cappella, che come habbiamo detro se li lauora nella. Cathedrale della Concettione.

Tra l'altre città, che furno nel Cile difirutte dal talizzo furore de gl'Indiani ribellatisi da Dio, e da Spagnuoli, vna fu l'Imperiale, da cui, quando l'assediaro. no, divertirono il braccio del fiume, che li dana da bere; onde mancata questa, nè essendoui altra acqua nella Città, doppo hauerstolerata due, ò tre di la sete, stauano in pericolo i Cittadini, ò di morire di sete, ò di rendersi a'nemici, con pericolo della morte del corpo, & anche diquella dell'anima, quando riserbati da quelli in vita, & alla seruitù sussero costretti a viuere schiaui di gente Idolatra. Ricorsero per tanto in questa necessità alla ! Vergine, e cauarono la sua Imagine dalla Chiesa, e con diuota processione la menarono ad vn pozzo secco, e pieno di terra, riponendola sopra del couerchio di quello. Mirabil cosa, cominciò subito à sgorgare in quel pozzo acqua, limpida, efresca, con la quale su souvenuta la sete del popolo, e temperate le lagrime, & l'imagine riportata alla Chiesa, era quiui diuotamente visitata da tutti, si per renderle le gratie del riceuuto fauore, come per impetrarne de gli altri. Ma perche pareua in certa maniera disdicenole, che hauendo la Regina del Cielo proueduto dibenanda quel popolo, non lo prouedesse ancora di cibo, sece perciò ella piouere dall'aria non già manna, o pernici, come agli Hebrei nel deserto; ma grandissima moltitudine di vecelli molto delicati, e piaceuoli al gusto, che raecolti con molta ageuolezza da' Cittadini, li sosentarono, mentre durò quell' assedio. Et accioche non fipotesse dubitare, che questierano celesti sauori, poco doppo, Iguando gl'Indiani auuedutifi che la Città non si rendeua per il mancamento dell' acqua, che li haueuan tolta, con diuertireil fiume, lo lasciarono correre comeprima per quella; tosto si seccò la vena d'acqua, che miracolosamente era sgorgata nel pozzo.

Nonfu minore delle sudette vn'altra meraviglia, che anuenne in questo medesimo assedio. Era questo tanto gagliar do, e stretto, che non poteuano gli assediati con le loro forze liberarfene, nè meno mandare à richiedere di soccorso le vi cine Città; fabricarono per tanto al miglior modo, che seppero vna barchetta. acciò mandandolaper il fiume al mare, per quella via potessero aunisare gliamici del loro bisogno; ma non hauendo pece cauauano quella, che poteuano da gli otti del vino, la quale non essendo basteuole, ticorfero alla fanta I magine per im petrare il suo agiuto in tanta necessità. Vn Cittadino si ricordò, che haueua due otridivino, & andòtosto à cauarne la pece, che viera, per offerirla al fornimento della barchetta: mirabil cola, li croud ripient, non di vino; ma di pece, per intercessione di colci, che nelle nozze di Cana Galilea impetrò, che l'acqua si mutasse in persettissimo vino, & al presente rinouandone le merauiglie haueua fatto. si, dhe il vino fi conuertifie in pece, con che fornita di cutto punto la barchetta si posero in essa cre Spagnuoli, e tre Indiani, e di notte à seconda del hume trasferitifi al mare, quindi si condustero sino alla Cittàdi Valdinia, ch'era la più vicina; ma volendogi entrare; non gli lo confenti va gagliardo vento, che da terraleuatofi, li ribuctò verso lo Concettione. E questa. che parue disgratia, tu particolar tauore della Vergine, perche in quel punto gli la diani infignoritifi della Città di Valdinia l'haueuano data in preda alle fiamme, es non si deue dubitare, che quel vento sotfiò per liberar quelta barca dal lopraltante pericolo. Che poi la rispingesse alla. Città della Concettione, che stà molto più lontana, si può piamente credere, che fusse cagionata, accioche, come dice il P. Antonio Spinello della Compag. di Giesti nel dinoto suo libro de landibus Beatiss. Virg. fol. 628, non da altra parte fussero questi assediati soccossi, che dalla Città, che col suo nome rinerisce, & honora la purissima, & immaculata Concettione della nostra Signora; alla quale si diano im mortali lodi, e rendansi perpetue gratie per le mentonate, & altre meraniglie, con le quali ha protetto sempre quel Regno sino da' suoi principii, e sempre mai li continua per maggior mente beneficar-lo, & accrescerso.

Fecero sperienza in vn' altra occasione del fauor di questa gran Signora cinquanta Spagnolitra soldati, e Capitani (vno de' qualifu il Capitano Diego di Venegas, che l'attestò ) nel tempo che si perderono le mentouare sette Città. Vscirono questi valgrosi Heroi dall' Imperiale in-Compagnia del Capitano Francesco Gal dames di Vega, per pigliar lingua, e spiare il disegno dell' inimico, & a'pochi passi furno assalti da più di duemila soldati Indiani, a segno, che ciascheduno di loro hauenaquasi çinquantade' nemici all'incontro. Non poterono ritirarsi per esterh stati presi i passi dall' aunersarii. Coltret ti dunque a combattere con tanto suantaggio, benche si disendessero con gran yalore, con tutto ciò non hauerebbono poruto conseguir la vittoria, se colei, ch'è terribile, come i squadroni bene ordinati non si fosse fraposta, o per dir meglio non hauesse combattuto a fauor de Christiani, li quali trouandofi molto mal conci, menere procurano stare uniti tra di loro quantopiù possono acquistarono vua piazzetta, doue il Capitano ch' era molto buon christiano, e diuoto della Vergine in questa maniera li fauellò. Giàvedete, ò Ca. nalieri, quanto noi fiamo pochi, e quanto numerosi siano i nostri nemici. Egli è impossibile il ritirarci, per esterci stati presi tuttiipassi da gli auuersarii. E altresi temerità il seguitare a combattere; ma è insiemenecessario; accioche non restiamo schiavi di tanto crudeli nostri nemici, & è manisesta la nostra morte, se Dio per l'intercessione della sua Madre non ciapre qualche strada allo scampo. Inuochiamola dunque, esacciamoli voto di andare scalzi sino all' Altare della sua santa. smagine delle Neui, che stà nella nostra

Chiesa dell' Imperiale, perche non vi è altro rimedio. Tanto disse il Capitano, quanto e' disse secero tosto i soldati: onde fatto il voto, pieni di confidenza in. Dio, e nella sua santissima Madre, passarono per mezzo de' nemici co egual merauiglia, con che si vedeuano passare gli agnelli per mezzo de' lupi affamati, senza che alcuno di loro si mouesse per offenderli, Cosi vscirno li Christiani d vista di quelli, che poco diazi gli haueuau assaliti quasi per magnarseli viui; ma al presente? haueuano conversito quel guerriero furore in meraniglia, estupore; vedendo, che se ne andanano liberi, e senza timore, alle loro cale coloro, che già stimauano essi proprii schiani, Et essendo doppo gli Indianiticercati del mutino, per il quale. non haueuano tirato auanti l'acquistatai vittoria, risposero, che non sapenano inqual modo li suani dall'animo la voglia di combattere, cosa, che per non esserli giamai per l'addietro accaduta gli haueua. per lastranaganza cauati in certa maniera fuori di le medesimi. Adempirono i Christiani con molta allegrezza, e diuotione il lor voto, rendendo infinite gratie à questa gran Signora, per la cui intercessione, e difesa hauenano in quel giorno quasi che ricominciata la vita.

# CAPITOLO XIV.

Siegue nel medesimo argomento delle meraniglie della Regina del Gielo.

Onè la nostra Regina niente meno potente ne gli Elementi, che formidabile, e terribile negli Eserciti per proteggere, e disendere i suoi. Habbiamo nel passato Capitolo veduti basteuoli argomenti, e proue di questa verità; ne vederemo nel presente altri di non inferiori meraniglie operate nella medesima Città dell'Imperiale, al cui fauore su derogato alle leggi di tutti i quattro elementi. E referisco tutti questi supori in questo luogo (benche non siamo ancora peruenuti atrattare della fondatione di questa Città ) ancorche vadaro tutte vitte le misericordie, e sauori, con le quali questa gran Sig. s'è copiaciuta disenderla

Sia la prima di tutte le meraviglie quel! la che auuenne nell'aria, e nella terra. Ilgiorno di san Simone, e Giuda su-l'alba fuscossa quelta Città da vn terremoto tãto gagliardo, che poco mancò, che nonladiltruggesse del tutto. Cominciarono à cader molte case, e forsi non ne sarebbe rimalta alcuna in piedi, le la Regina del Cielo non hauesse impetrato dal suo benedetto Figlio il rimedio, il che passò inquesta maniera. Aprendo il Sagrestano, doppo passaro il terremoto la Chiesa, tro uòl'Imagine della Vergine delle Neui ca duta nel suolo, ma dritta, e con il volto riuolto al santissimo Sacramento; il chenon pote accadere senza gran mistero, miracolo, perche l'Altare doue staua l'Imagine era sito in vno de' fianchi della Chiefa, e per esser'alto più didue canne non pareua possibile, che l'Imagine, che era collocata iui sopra nella caduta non si fu sse à spezzara, à almeno mal concia;accrebbe la merauiglia l'essere rimasta in piedi, e con la faccia riuolta al Santissimo à guila di chi, chiedendo gratie, si abbatte, & humilia, come leggiamo in alcuni essempii, da' quali sappiamo, che scendendo l'Imagine di Nottra Signora dall'Altare hanno offerte preghiere al suo pietosissimo Figlio, & impetratone gran fauoriper i suoi deuoti. Non hebbe ne. cessità il popolo d'interprete di questo mi racolo, nè di predicatore, che li persua. desse inuoui oblighi, che haueua à que-Ra gran Signora, per il gran fauore, che in questa occasione riceueua dalle sue mani. Nè il Sagrettano hebbe alcun dubbio del miracolo, perche tosto, che apri la Chiesa, e rauisò il diuoto gesto, e sito dell'Imagine, senza potersi trattenere, vsci gridando, miracolo, miracolo, & il popolo, che stana quasi fuori di sè, per lo spa uento del passato, e gagliardo terremoto, fubito che vdi quelle voci, corfe precipitoso alla Chiesa, e prostrato nel suolo, e baciandolo con dinotione, rendeua le douute gratie à Colei, ch'era stata loro Protettrice, & Auuocata appresso del suo benedetto Figlio, trattenendo la sua giustitia, acciò non li distruggesse. Presa doppo dalle braccia di tutti la sacra Ima gine, e portata in processione per la Chie

sa fu con riverenza nel suo luogo riposta. · Accoppiossi con la mentouata meraui glia operata dalla Vergine nella terra, e nell'aria, quella, che fece nell'elemeto dell'acqua, fecondando con essa la medesima terra. Patill Contado della Città Impe riale per vn'anno intiero vna siccità cost ostinata, che in molte partila terra s'apri, apprestado quasi i sepoleri à quelli, a quali con negare dall' infecondo feno gli alimenti, accelerana la morte. Accrebbe questa same vn nembo di vermicciuoli. che ricoprendo la campagna rodeuano le radiche delle biade seminateui. E perche à questa calamità non si poteua porger rimedio da altra mano, che da quella, che la caggionaua, per proua, & esercitio di patienza de' suoi fedeli, e castigo delle loro colpe, ricorlero à sua Diuina Maestà, inuocando l'intercelsione della loro potente Protettrice, & Auuocata: onde portando co lolenne processione l'Imagine della Vergine dalla Chiesa maggiore ad yn'altra, doue cantarono ad honor di lei la sua Messa, e predicarono delle sue lodi. Staua con tutto ciò il Cielo tutto infocato, e duro à guifa di bronzo, senza dar segno alcuno della pioggia bramata. Terminati i sacri vsfici su colla medesima processione riportata la sacra Imagine. alla sua Chiesa; ma prima, che vi arriuasse si ricouerse in vn tratto il cielo. di nuuole, e comincid à scaricarsi pioggia si copiola, che fu necessario ricoprir con les proprie cappe la facta Imagine, acció no fusse mal trattata dall' acque, le quali perennemente piombando dal cielo per due giorni, e due notti intiere tollero di vita. tuttiquei molestissimi vermi, e fecondarono talmente la terra, che non mai diede la più copiosa raccolta:

Restada vedere il modo, con che il soco mostrò l'essicacia della protettione, che questa suprema Regina ha tenuto sempre dell' istessa Città dell'Imperiale. Fu in vna sesta questa santa Imagine delle Neui portata in processione per la città, e passando per la piazza, done stanano alcune artiglierie per sar salua, su dato soco ad vna di loro ben tre volte dal bombardiere, e giamai vi si apprese, sino che l'Ima gine con tutta la gente non perucone alla

chic-





Chiela. Era quel pezzo carico di palla, e di molti pezzi di catene, di che si era dimenticato il Bombardiere: onde se hauesse preso soco mentre passaua la processione haueria cagionato gran danno; ma volle impedirlo la Regina del cielo, togliendo alsoco la sua attiuità, sino che tutti si sossero posti in saluo, acciò quella sessa festa fatta in suo honore non si conuertificati

se in tragedia, & in pianti. Moltialtri miracoli enidenti, e chiari fece la Vergine nella Cittadell'imperiale (dice con queste espresse parole il detto Cap. Diego Venegas nella sua relatione) & erano tutti autenticati, con publiche restimonianze discritture, che si conteruauano nell'archiuio della medefima Citta; ma come che tutte queste scritture si cauarono dal detto archinio, e si trasferirono altroue, quando l'Imperiale si perse; si persero le testimonianze autentiche, e le memorie de tanto rari miracoli; perche il furore dell' Indiani non ci diede sempo a poterli mettere in saluo; Sperimentammo in particolare i fauori della Vergine, quando veniua gran moltitudine d'Indiani con risolutione di pigliar la Città; perche tosto ricorreuamo tuttial rimedio della difesa della Nostra Sourana Protettrice. Auuenne molte volte, che ritrouandoci noi in gran frangente, e periglio, la Vergine comparue vilibilmentel a gl' Indiani, e comandogli; che senza far male alcuno alla Cietà, facessero ritorno alle loro case, & essi senza potere fare altrimenti obediuano, e scioglicuano l'assedio, ritornando alle lor case come agnel li mansueti dalle quali erano vsciti come tanti samelici lupi. Lo attestarono li medesimi Indiani molte volte, dicendo, che vna donzella accompagnata da vn vecchio Spagnuolo, ch' era portato da vn. bianco destriero (che perquello, che sempre si conieccurò era san Giacomo protettore della Metropoli, edi tutto quel Regno) li cacciaua in fuga verso i propris Paesi]. fino qui son le parole di questo Capitano,

Sperimenta ruttauia la Città della Con cettione le merauiglie, e fauori, che per mezzo di questa Santa Imagine operalempre dal cielo colci, che in essa si rapprefenta, non meno nel mare, che nella. lterra: Hora tranquillando l'onde, quando con tempelta si mouono, & incrudeliscono, liberandone le naui di quelli, che li porgono votile preghiere: hora turbandoil Cielo, e ragunando nunole, accioche versino opportuna pioggia, sempre che si teme di siccità, per secondar le campagne. Onde in riconoscimento della protettione di questa illustre nostra Regina, e del gran potere, che ha soura de gl' elementi sopra la guerra, e la pace, espon-> go qui la sua Santa Imagine in atto, e gesto, che stando in vna riuiera tira dal mare vna naue per introdurla nel porto, per fignificare l'assistenza invisibile, con che fauorisce inauiganti. E per mostrare gli fauori, che fa in terra a' suoi diuoti visi veggon dipinte piogge, che cadono; i nimici che suggono, fonti, che sgorgono, e nembidi vecelli, che volano per alludere a quelli, che fece volare sopra l'Imperiale, per sostentarle nel suo stretto assedio. accid che tutti l'inuochino in somiglianti necessità, e sia da tutto il mondo glorisicata, & esaltata come ella merita.

### CAPITOLO XV.

Di vn'altro miracolo operato dalla.

Vergine nostra Signora a fauore

della protettione del Cile.

Ino della prima fondatione, del Regno del Cile ha mostrato sempre la sourana Règina del Ciclo di hauerlo tenuto fotto l'ombra del suo patrocinio, come habbiamo vedute nelle cole già metouate, e vederemoanche per l'auuenire. Ma già che fiamo entrati in quelto argomento voglio aggiungere vn' altra merauiglia, quale ho vdito narrare da'miei antenati, benche non mi ricordo in particolare in qual luogo auuenisse; sò però, che auuenne in vna delle Città di questo Regno ne' principii della sua fondatione. auuenne adunque, che stando assediata vna diqueste Città, o pure essendo assalita dall' Indiani vscirono li Spagnuoli, che vi erano dentro a farli resistenza cominciando a combattere, l' Indiani si cacciarono inlfuga con gran velocità con tutto che fulsero molto più di numero delli Spagnuoli, e tanto valorosi, come si sà. Ma essendo stati dimandati da' Spagnuoli della causa di questa fuga, risposero, che quantunque essi non temenano de' Spagnoli per lo picciolo numeroloro, si erano ritirati; perche viddero venire innanzi alla loro squadra vnadonna bellissima , che burtandoli negli occhi poluere, gli accecana, e costringeua a ritirarsi, come secero. Egli è dunque diceuole, O valorosa condotticra de gli eserciti di Dio , la quale con le vit terie dal vostro fauore participasse in questo. Regno alli christiani, appresta la strada alla falute di tanti gentili, che sempre mai viuala memoria delle veltre misericor. die, e per vostra gloria si scolpisca ne'bron zi, e molto più ne' cuori, e si offerisca all' Altare della vostra beneficenza, e si registrinella imagine, che io in questo libro à nome di tutto il Regno del Cile vi confa gro per pegno delle gratie, e dell'ossequio dountoui.

L'Imagine si vede nell'altra parte del foglio, done se ne vede anche vn'altra,

de lla quale dopò ragionerò;

Per terminare quest' argomento, & accioche più chiaramente fi veda il fingola re patrocinio, con che la Regina del Cie lo si è degnata fanorire tutto quel Regno, rimirandolo con guardo molto fauoreuole (forsi perchè come tanto lontano dal resto del mondo maggiormente necessitaua della difesa di lei) voglio sare l'viti ma ponderatione, the mi souniene in questa materia, e questa sia, che non so lamente ha voluto questa sourana Signo ra honorare con la protettione delle sue sante imagini le Cirtà, e Chiese publiche generalmente, ma si è la sua liberalità a uanzata à parricipare i suoi fauori alle case de'particolari Cittadini. Tra glial tri, che si ritrouarono nel Cile quando gli Indiani distrussero le Città de' Spagnuoli; vno fu il Maestro di Capo. D. Pietrodi Y. bacauache, e Caualiero, in cui gareggiarono il guerrier valore, e la pietd'christia. ne con meraniglia di tutti noi, che l'hab--biamo conosciuto, & habbiamo con istupore offeruato in vn personaggio alleuato, e nudrito fra l'armitanto tenero senso di pietà, & applicatione alle cole del cie-

lo. Hora questo Caualiero liberò, se no mi ricordo maie, (a guisa divn'altro Enea) il suo Padre Anchise) dall'incendio, e. dolle rouine di quelle Città vna imagine i della Vergine alta due palmi in circa, e la portò seco alla valle della Ligua, luogo appartenente alla Città di san Giacomo, doue la ripose in vna sua stanza, quale mol to dinotamente l'adornò, e consacrò per Cappella. Sono jo passató molte volte. per quel luogo, & altre molte ho parlato altrone con questo Canaliero, e sempre ho vdiro da lui marauigliosi tauori, che, da questa santa imagine ha ricenuti; ma.... conciosia cosa che non misouuenga degli altri colle particolarità necessarie per publicarle alle stampe. Dirò solamente di vno, di cui ho piùfresca memoria per ha 🕞 uere arrecato vtilità ad altri molti, che fedelmente me l'hanno narrato. Auuenne dunque che essendo in quella valle vna gra siccità, e temendosi per conseguente, poca o'nulla ricolta, ricorfero tutti ad implorare: l'agiato della: Vergine, e portarono la di lei Santa Imagine in processione per le capagne, cantando ad honor suo le Litanie. & altri facrithinni: Stanaful principio il Cielo oltre modo fereno, fenza dar legno alcuno della pioggia, che tanto bramauano; ma à mezzo il corso della processione mentre gli occhidituttistanano affissi nella Sauta I magine, fu auertito, che cominciana ad ondeggiare il mato di lei agitato da vn piaceuol venticello, che si leuaua, onde destatasi nel cuore di tuttila speranza di conseguir la gratia, si accrebbero le... preghiere, e gliaffetti diuoti, nè passò molto che ricouerrass tosto di nuvole quella. parce del cielo, che sourasta a quella valle; cominciò a scaricare si copiosa pioggia, che su necessario ricoprire l'Imagine, acciò non fuste guasta dall'acque, le quali, doppo peruenuta la processione a la cappella, donde era vícita, l'auanzarono legno, che scorlero torrenti tanto abbon danti per le campagne, che le fecondarono tanto, che su molto doujtioso il ricolto di quell'anno. Merauiglia altre volte sperimentata in quelluogo per l'intercelsione della nostra Regina, la cui Imagine. ricauata, quanto meglio, al naturale si è posiuto esponge qui al pietoso Lettore,







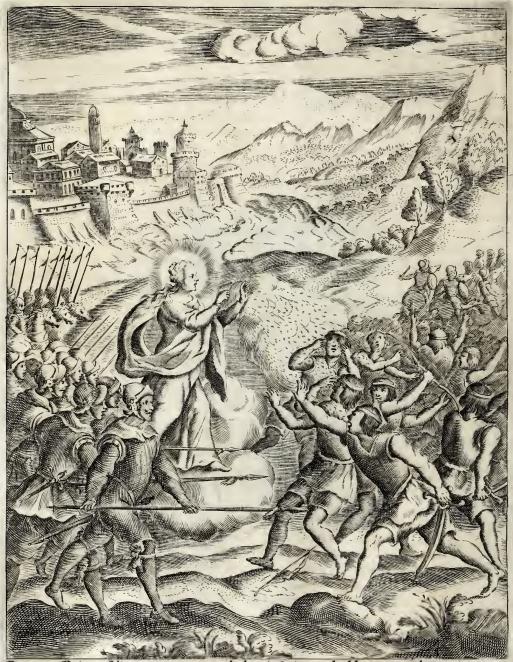

Præcune Deipara Hispanorum exercium, Indi qui Cuitatem obsidebant, eam Videntes in ipsorum oculos puluerem conspergentem perteriti sugerunt in Chile

particolarmente a gli habitatori della Val le della Ligua;acciò che s'anizino nella de notione della loro protettrice,e coll'esempioloro la promouono negli altri fedeli,

### CAPITOLO XVI.

Il Gouernador Pietro di Valdinia vicito
dalla Concettione siegne la sua conquista, e sonda le Città dell'Imperiale, Valdinia, e Villa periale, Valdinia, e Villa piea, e tre Fortezze

, tronger of the settle Slendosi l'anno 1550, impiegato il Gouernador Pietro di Valdinia in popolare la Concettione, & in difendersi nella forcezza, che vi haueua fabricato da' continui assalti, che riccueua dall'inimico. & anche in informarsi meglio delle qualità del paese. Alla fine mos. so dalliragguagli, che ne li diede il Gapizan Geronimo Alderette, che l'hauen eutto traseorso, determinò di vscire da quella Città, e seguitare à conquistarlo; onde hauendo lasciato bastenolmente prefidiata quella fortezza sul principio del 1551, pole mano ad esseguire la presa risolutione. Parti dunque l'Esercito per le pianure di Angol, & hauendo tragittato il gran fiume Biobio, arrivò alle sponte del piaceuole fiume di Cauton (il quale fudetto fiume di Dama, per la leggiarria d'yn'altro fiumicello, che in lui entra poco prima che nel mare si scarichi). Quiui troud questo Capitano molte popola. tioni d'Indiani, & egli vi fondò la città detta l'Imperiale tantofauorità dalla Re gina del Cielo per mezzo della facra Ima gine delle Neui, come di già habbiamo detto. E questo luogo vno delli più ameni ditutto il Regno: si allontana dal mare tre,ò quattroleghe, e trentanoue dalla Concestione, centonoue dalla città di san Giacomo, centosettanta dalla città della Sirena, e loggiace à trentanoue gra di di altezza verso il Polo Antartico, le campagne, che circondano questa città sono molto fertili di ogni genere di biade, e frutti, (beache non vi vengono tanto felicemente le vue nere, quanto le bianche) abondano altresidi fecondi pascoli

per le greggi: non ispatiano sempre inpianure; ma souento si solleuano in piaceuoli collinette, che sono da per tutto inaffiate da tanto spelle ruggiade, che lo secondano à merauiglia. La città su fondata sopra di vno scoglio molto scosce so, lotto di cui si vniscono due fiumi nauigabili; non ha molto buon porco per i frequentibanchi di arena, che sono per quel tratto di mare molto alti. Trouò in questo luogo il Gouernatore ottanta mila Indiani, che l'habitauano, ò molto più; come dicono altri Autori, quali tutti couengono, che sono quei popoli molto pia ceuoli, e di buona indole, nè tanto fero ci nell'armi come gli Araucani. Hebbe que sta città il suo Vescouo, e per le buone qualità del suo sito cominciò ad auanzar si tanto, che se non fusse stata distrutta, come vedremo, sarebbe hoggidi yna gran città, e molto ricca, per le molte minie re d'oro, le quali sono nel suo distretto. Hauendo il Gouernatore fondata questa Città, che su la quarta di questo Regno, riparti il contado di lei,e diede le comende degli Indiani alli conquistatori, conforme l'autorità Reggia, che haueua per questo, affine d'impegnare magiormente i Spagnoli nell'incominciata conquista; per se stesso serbò ala tenuta di Arauco, da Tucapel, sino à Puren, trattone alcune comende, che in quei luoghi diede ad alcuni per tenerli tucci contenti. & hauendo lasciaro il presidio; che li parue ba-Reuole nell'Imperiale, andò verso Valdia uia, & essendo arrivato al famoso fium e mentouato di sopra, e volendo valicarlo per insignories del Paese, e de' Popoli dimoranti sino di la dall' altra sua sponda su trattenuto dalla valorosa Indiana che haueua nome Recloma, la quale si offerse tragettare quel fiume a nuoto, e tirare colla sua sola autorità alla di slui obedien. za queipopoli, come realmente fece, e noi habbiam detto, nel cap. 18. del primo libro, doue con l'occasione di trattare del porto diquesta Città, habbiamo dette molte cose concernenti al suo sito, fondatione, abbodanza, e ricchezza delle sue Minere, che rendono il più perfetto oro di tutto quel paese; onde non è necessario lil tidirlo in questo luogo. /H2.

# 184 BREVERELATIONE

Hauendo il Gouernador fondata quenta Città, vifece la sua fortezza, e la forte ni di presidio se riparti le terre, e comende, come haueua fatto nell'Imperiale, e rimanendosi in quella per darmaggior cai lore al di lei auanzamente, e progressi, mandò al Capitano Geronimo di Aldarette con basteuole nerbo di gente per esplotrare il paese sino alla Cordigliera; mà questi hauendo raguagliato il Gouernatore del gran numero di popolationi, che incontraua se del gran spatio di Regioni, che discopina i sondola Città, a cui diedenome di Villa Ricca, per le moltericchez ze, che nessoni confini ritrouò.

Sul principio su eletto per sondar questa Città il sito, che parue il migliore; mà poco doppo fu trasferita ad vn'altro più varaggiofo alle sponde: de un gran lago, che giace alle falde della Cordigliera, Iontano sedici leghe dall'Imperiale, e quarantal dalla Concertione; il qualluogo, benche non sia tanto abondante di vineri, come gli altridi quel R'egno; non li mança però it necessariot, & ha tante altre buone qualità, che compensando questa scarlezza; lo rendono non inferiore ad alcuno. Ma io sono costretto a passare in silentio leu particolarità di questa, e delle altre mentouate Città; delle quali (conciosia, che gran tempo è che si persero) potriano dat compito ragguaglio, folamente coloro, che le hanno conosciute prima, che suste, ro distrutte, liquali, perche stanno molto Iontani, io mi rimetto all'història Generale, che lo dirasutto in particolare.

· Queste sono le Città, che popolò il Go nernatore Pietro di Valdinia, e quantunque nella fondatione di quelte vicime, no hab biamo fatta mentione del molto fangue, con che furno fondate, non perciò fi nega, che questo non fusse molto; mal io tralascio di ridirlo, perche non ho parcicolar contezza delle battaglie, e diffic coltà, che fi superarono; mà so bene, che furno tali; perche si hebbe à contendere con gente tanto bellicola) che parue temerica ( se pure non tu parcicolar disposia tione del Ciclo) imprendere opere cotan. to malageuoli, che sarebbono parte impollibilia qualfiuoglia cuore per temerario che fusse. Onde non vi manca, chi tac-

ci il Gouernador Valdinia, dicendo, che non miluro le que forze, e che abbracciò più di quello; che botea stringere com'egli stesso poce doppo lo sperimente con tanto suo danno. Alcuni Autori, che trattano di questo alla lunga ci parrano il granvalore, toleranza, e longanimità, che mostarono i Caltigliani, combattendo coiltinuamente, è soffrendo estreme necessità di tutte le cole; ma nede loro forze, nè il doppio, le l'hauellero hauuto di gente & armi, faria stato bastenole a soggettar quei popoli; se essi in vedendo i nostri a ca uallo, cosa tanto nuoua inquel paese, e che toglieuanola vita di lontano con gli archibuggi, non hanefletostimato i Spagnuolitanti Epunamoni (coshchiamano essi iloro Dei ) & immortali, che traessero l'origine da qualche virtusourana; che li participana possanza da scoccar saette a guisadi Dio, perche non hauendo essi, giammai fentito colpi di bombarde line vedure arme da foco, li parcua che il rimbombo di quelle fusse vn tuono; onde posero nome a questo genere di macchine Talcache nei loro linguaggio fignifica. tuono, e chiamano i Spagnuoli Viracochas,cioè, gante venuta per mare, ouero spuma delmare, addirando, ch'erano man, dati da Diopersoggettarli. i il 🐃

. Questo concetto, cagionò in esso loro; gran rispetto verso de'Spagouoli, particolarmente in quei principij, benche all'hora, e sempremai li fecero, valorosa resillenza, e particolarmente gli Araucani, che sempre farno tanti Achilli tra tutti al'altri; ilche conoscenda bene il Gouernador Valdinia fi appago per allihora di quello, che fino à quel segno. si era acquistato, e ritornando verso Aradco, al passarchesece per Puren, & Tucapel, fondo, in quei luoghi tre fortezze, lontane otto leghe l'vna dall'aftra nelli fiti, che li parnero più opportuni, accioche dalla vicinanza si potessero meglio disendere, e dopòritornò alla Concettione, 3: a S. Giaco mo, e quiui mando il Capitan Geronimo di Aldacette in. Ispagna, accioche ragguagliando il Rèdelle ricchezze, & altre buone qualità di quel Regno, e de gli ac-, quilti, etondationi fatteui, impetrasse da S.M. il foccorfe, & affiftenza, di cui fi ne-

cofficaua; Perche le città di fresco fondate haueuano gran bilogno di difela, à cagione che gl'Indiani erano molto sdegna ti, e tacitamente fremenano, vedendo di esser' entrata tanta gente straniera nel lor paese, & hauerui fabricato tante città, e fortezze, le quali tuttavia & andauano auanzando, e crescendo. Perquesto il Gouernadore vsci dalla città disan-Giacomo con la gente del soccorso arrecatoli dal Perù da D. Martino de Auenda. gno, la riparti per li presidij, per assicurar maggiormente le città tutte, e credendo d'hauerle tutre basteuolmente fornite, applicò l'animo à far lauorare le miniere d'oro

Perche il suo dissegno era di passare in Spagna, e portarui quanto maggior quantità d'oro hauesse potnto, per dimostrare co gli estetti la ricchezza di quel Regno, & impetrar da sua Maesta li honori, e prerogative solite darsi alli conquistatori dell'Indie, & vn buon soccorso per terminare l'incominciata conquista. A questo sine mandò Francesco di Vglioa l'anno del 1552. con due naui allo stretto di Magaglianes, acciò riconoscesse il modo di tragettarlo, per potersene egli seruire nel viaggio verlo Spagna, che disfegnaua fare per quella strada. Ordinò di più che si rin trouiassaro nuoue miniere d'oro, delle qua li, perche il paese abbondagrandemente, come dice Herrera, se ne discouersero molte, e le più ricche furono quelle di Chilacoya, lontane quattro leghe dalla Concettione, equelle di Angol, doue furno posti, come attesta il medesimo Autore, ventimila Indiani per cauarle. E perche i tesori, che si ritraheuano da miniere tanto ricche, e vergini erano copiosissime; abbaccinati non solo i soldati, ma il medefimo Gouernadore dal lufinghiero lampo di tante ricchezze, cominciarono à trascurare la disciplina è della militia, ès del gouerno tanto necessario, particelarmente su i principij delle conquiste; onde diedero campo à gli Indiani di machinar li con la ribellione l'vitima stragge, e ropina, come accenna elegantemente Ercila in questi versi della sua Araucana al canto primo.

El felice sucesso, y la victoria, La famay posessiones que adquirian Los truxo a tal soberbia y vanagloria Que en mil leguas diez höbres no cabian Sin paßarles jamas por la memoria Que en siete pies de tierra al fin bauian Devenir a acabar sus binchazones Su gloria vara, y vanas pretensiones. Cracian las intereses, y malicia Acosta del sudor, y dano ageno, I la hambrienta, y misera codicia Con libertad paciendo iua sin freno La ley, derecbo, fuero, y lajusticia Era lo que Valdinia bania por bueno Remisso en graues culpas, y piadoso, Y en los casos liuianos riguroso.

Gli Araucani dunque impatienti del giogo Spagnuolo per iscuoterlo cominciorono à trattar con esso loro con molta arroganza, & orgoglio, non solamente di parole, ma anche di fatti, venendo taluoita con esso loro alle mani, & vccidendone alcuni, e scorgendo, che si dissimulava da' Spagnuoli con esso loro, si auanzauano sempremainella baldanza, e superbia, & annistis, che li Spagnuoli non erano Dei, nè immortali, come al principio s'imaginauano; ma huomini come glialtri, e foggetti alle communi milerie dell'humana caducità, si risolse. rocon manifesta ribellione sottrarsial gio go della toro serunu, come dice Ercila ne' fegue nti versi.

El estado de Arauco acostumbrado
A dar leyes, mandar, y ser temido,
Viendose de su trono derribado
Y de mortales bombres oprimido
De adquirir libertad determinado
Reprobado el subsidio padecido
Acude al exercicio dela espada
Y a por la paz ociosa desosada.
Por Dioses como dixe erantenidos.

Delos Indios los nuestros, pero olieron, Que de muger, y hombre eran nacidos, Y todos sus flaquezas entendieron Viendolos à miserias sometidos El error ignorante conocieron Ardiendo en viua rabia auergonzados Por verse de Mortales conquistados.

#### CAPITOLO XVII.

Si popola la Città di Angol, e si ribellano gl'Indiani dalli Spagnuoli:

On l'occasione del lauoro delle miniere di Angol il Genernador Pietro di Valdiuia vi fondò vna città, à cui diede il medesimo nome di Angol, ouero quello del confine. Visono alcuni, che ascriuono la fondatione di questa cit tà al Gouernador D. Garsia Hurtado di Mendozza Marchele di Cagnete, che successe al Valdinia nel gouerno di quel Regno; ma io conciliando queste sentenze, penso, che il Valdinia la fondasse nel primo sito, & il Mendozza la rifacesse nel mede. simo luogo doue hoggi sta tre leghe lon tano da quel primo. Questo è vna pianura molto spatio sa, e disimpacciata, otto leghe loncana dalla Cordigliera, e dalla Concettione sedici, à venti, secondo le dinerse opinioni nate forsi dallidue siti, che hebbe questa città, del che mi rimetto all'historia generale; il maggior giorno, ej la maggior notte di questa città sono di quattordici hore, e mezza. Il contado è molto abbondante d'ogni genere di frutti, e biade, particolarmente di cipressi, da' quali si caua, come dice Herrera, il lacre, cioè la cera per suggellare, comunalmente detta di Spagna. La città è circondata dalla parte di mezo giorno dal gran fiume Biobio, e da quella di Tramontana da vn'altro ruscello, che scaricandosi da. vn'alto scoglio, li porge la comodità di molti molini, & entrambi questi fiumi concorrono grandemente, non solo alla bellezza, ma anche alla fortezza di questa città. La gente, che vi nasce è comunemente d'acuto ingegno, d'indole gene. rola, e piaceuole, molto amica della verità, e molto leale, come gli altri del Cile, che stimano la leastà per il principal preggio della loro nobiltà.

Maritornando à gli Araucani, già mi pare di vederli affacendati, & intesi à tracciare il modo per liberarsi dalla seruiti de Spagnuoli. A questo sine si ragunarono insieme i loro Cacichi co la gente da guerra, che ciascheduno pote commodamete

nella sua Signoria assoldere senz'altra paga, che quella, che sborsaua l'amore della libertà, e della Patria comune.

Si ragunarono per tanto i seguenti Cacichi. Tucapel gran nemico de' christia. ni con tre mila soldati. Angol Capitano molto prode con quattro mila. Cayocupil con tre mila, che menò dalla Cordigliera, huomini forti, come li scogli di quel monte, Migliarapue vecchio di grande esperienza, ne menò cinque mila: Paicaui, tre mila: Le molemo sei mila: Mareguano, Gualemo, e Leuopie, ne condustero tremila per ciascheduno: Elicura stimato, lynode' più forti huomini di tutto quel Re gno ne arrolò sei mila: & altretati ne menò l'attempato Colocolo da tutti per la fua molta prodenza. stimato, per capo, e; per padre. V ngolmo ne offerse quatromila, e Puren sci altri mila. Lincoya, che haueua vna giganteica statura, si off rea dar più gente di cutti gli altri. Peteghele Signor della valle di Arauco, donde prese il nome tutta quella Prouincia, comparue con sei mila, & ilfamoso Caopolican, & i sui vicini Tomaso, & Andelican, & altri molti si moltrarono pronti a concorrere ciascheduno di loro con i proprij vasfalli a questa impresa. Radunatisi tutti questi Cacichi nel giorno, e nel luogo assegnato a banchettare, e crapulare, secondo illor costume di comenciare le loro resolutio ni più graui, e dal vino, e dall'obriachezza facilmente determinarono il punto principale, di ribellarli dalli Spagnoli; mavi fu molto che fare per elegere il capo, e Generalissimo di quella impresa, perche pretendendo ciascheduno, perse quello honore & allegando le sue ragioni perco seguirlo, sarebbono quasi venuti alle mani, se non si fusse fraposta la venerabile prudenza, & autorità di Colocolo, che la ridusse ad eleggere il gran Caopolicano, ilquale tutti si lottoposero, e prestarono, vbidienza.

Presso al luogo, doue su fatta questara gunata, e congiura, era vna delle tresortezze sabricate de Spagnoli in questa Pronincia; a questa volcua la soldatesca impatiente subitamente dare l'assalto, ma la rassrenò il Generale Caopolicano per procedere con maggior sicurezza, e cautela

onde; ordinà ad vn suo sergente detto Palta, che scelti ottanta soldati de più valerosi, e delli meno conosciuti dalli Spagnoli e da glialtri Indiani, chestauano con esso loro nella fortezza e tra essi li due gransoldati Caiaguano; & Alcatipay, li cari casse di fasci d'herbà, e di legna, dentro de qualiciascheduno hauesse le sue armi, e li mandasse nella fortezza (doue entrauano ognigiorno!'Indiani, che stauano al seruitio de Spagnoli carichi di gente, & altre cose necessarie) con ordine, che ad ogni domanda, che li fusse fatta, fingessero di non vdirla, o non intenderla, sino che non fussero entrati tutti: & all'hora hauendo prese l'armi, comenciassero, a menar le mani alla gagliarda. Il tutto su puntualmente esseguito; & essendo colla stratagema accennato.penetratitutti nella tortezza, & hanendo cominciato a combattere, gli Spagnoli tosto toccarono alf armi, e brauamente si disesero, vecidendo molti de nemici i quali, quelli, che soprauissero, cominciarono ad vscire dalla fortezza, o per fuggire da Spagnoli, o per tirarli fuori di quella, mentre che alla lor fuga volessero darla e accia, & in questo mentre dar tempo a Caopolican, che arriuasse col resto dell'esercito il quale stosto se presentò alla fortezza, e col fresco soccorso della molta gente, che menaua seco non solamente liberò i sugitiui Indiani; ma tosto, fece ritirare i Spagnuoli, che li seguiuano dentro del forte, doue gli assediò.

Ma i Spagnoli non fi tennero ficuri inquelluogo, onde l'abbandonarono, ritirandosi alla fortezza di Puren, per potersi meglio difendere in Compagnia de gli altri soldatidiquel presidio. Peruenuta la nuouadiquesto successo alla Città della. Concettione il Gouernador Piedro di Valdiuia, che jui all'hora dimoraua, subito cominciò a trattare di porre opportuno rimedio alle sourastanti sciagure. Alcuni tacciano la sua lentezza, e dicono che per assicurare li tesori delle miniere. delle qualiteneua impiegati, come dice Herrera cinquanta mila huomini, prima di andare a soccorrere la fortezza di Puren, volle visitare le miniere, e sabricarui vna fortezzaper difesa di quella, con la quali dimora soccorse molto tardo que di Puren madittatamente giudicando più tosto deue essertacciato per souerchio srettolo- so questo Capitano, mentre che senza attendere socorsi dell'altre Città si incaminò con molto poca gente ad incontrare, e combattere il grade esercito di Caopolicano e lusingaro dalla buona fortuna delle passate vittorie, si espose, e si lanciò nelli pericoli, e nell'oltimarouina, che si dirà nel seguente capitulo.

#### CAPITOLO XVHI.

Gli Indiani ammazzano il Gouernador, Pietro di Vaidinia con tutto l'esercito, si narra famoso fatto di Lautaro seruidore del Gouerna dore prinsipal'Autore di questa stragge.

Ragià terminato il corso della vita diquesto gran Capitano, degno, certamente per le magnifiche imprese da sui fatte di vna eternità di Encomij, e la morte lo chiamava a se con moltafretta, & egli per cooperarui dalla sua parte senza aspettare i soccorsi dell'altre città vici da Tucapel co la poca gente, che haueua, per trassornare quel torrente di disgratie, prima che s'auanzasse più oltre, Mà perche il cuore presago gli indouinaua cole sinistre; mandò auanti trascoritori per spiare la campagna, de'quali però non ritornandone alcuno a darli auuiso, stauz con molto sospetto; ma hauendo doppo due leghe di camino ritrouato le teste de' suoi esploratori sospese ad vn albera, se gliaccrebbe il timore, e tenendo il consiglio co' suoi; alcunifurno di parere, che sifacesse alto; altri portorno openione. ch'era loro gran vergogna ritirarsi, senza ne mono hauer veduta la faccia dell'inimico; questa openione preualse, onde si marciò, & essendosi poco doppo incontrati i nostri con gli Indiani, si cominciò vna fiera battaglia con tanta ostinatione da engrambe le parti, che per va pezzo non si scorgeua, doue la vittoria inchinasle madoppo lungo cobattimento, cominciando a dimostrarsi la vittoria per i Spagnuoli, e facendo gl' Indiani mostra di

ritirarli, il famolo Lautaro, ch' era vnoj Indiano, che seruiua di paggio al Gouer nador Valdinia prenalendo in lui l'amordella Patria, e della libertà, alla fedeltà, che doueua al suo Signore passò al partito de gl'indiani, e di questa maniera li fauellò. Che cosa è questa, che voi fate, ò valorosi Araucani; perche voltate le spalle, mentre si tratta della libertà della Patria commune? Non vedete quanto sia meglio? gloriosamente morire, che viuere in milera, e perpetua seruitu? Qual rio destino vi scorge a macchiare, & oscurar la fama acquistata per tanti secoli? Souengaui, che voi seta figli di genitori, che si acquistarono tanto grido di lode, con fare faccia al nemico, e per conservarlo, auenturarono souente, e la robba, e la vita? Qual male è più graue della seruitù? Qual cosa più dura del giogo della schiauitudine? Non è egli molto peggio vederle vostre donne, e figli soggetti ad altri, restando voi liberi? Shandite il timore, e prendere animo, ò generosi compagni, erisolueteni, o a morire, ò a viuete liberi. Tanto disse Lautaro, & accompagnò il suo dire con tanta eficacia, che mutò i cuori di tutti, & egli per maggiormente mouerli, postosi dalla sor parte, dominciò a brandere vna lancia contro del Gouernador suo Signore, il quale merauigliato di tanta nouità le disse, Traditore, che è quello, che tu fai? ma Lautaro lirespose con alcune lanciate, conle quali accese talmente gli animi de'suoi alla zusta, che la ripigliarono con grande ardire; risoluti, o di morire, o di vincere. Ilfamoso Ercila canta di quelto fatto in. questa maniera...

De quien prueua se oyò tan espantosa
Ni en antiqua escritura se ha leido
Que estando dela parte victoriosa,
Se passe ala contraria del vencido?
Y, que solo valor, y no otra cosa
De un barbaro mochacho aya podido
Arebatar por suerza alos christianos
V na tan gran victoria delás manos?
No los dos publios Decios, que las vidas
Sacrificaron por la patria amada
Ni Curcio, Oracio, Sceuola, y Leonidas
dieron muestra de si tan señalada (das
Ni aquellos, q en las guerras mas reñi-

Alcanzaron gran fama por la espada Furio, Marcello Fuluio Cincinnato Marco, Sergio, Philon, Seuay Dentato Dezidme estos famosos, que bizieron? Que al hecho de este barbaro igual fuesse Que empressa o que batalla acometieron Que alo menos en duda no estuviesse? A que riesgo, y peligro se pusieron Que la sed de l'Reynar no les mouniesse? Y de interresses grandes insisticos, Que alos timidos hazen atreuidos? Este, el decreto y la fatal sentencia En contra de su patria declarada Turbo, y reduxo a nue ua differencia Y al fin bastò a que fuesse reuocada Hizo a fortuna, y hados refistencia Forzò su voluntad determinada Y contrastò el furor del victorioso Sacando vencedor al temoroso.

Animati dalle parole di Lautaro gl' Indiani combatterono con tanto valore, che co'l fresco soccorso, che riceueuano sempre mai dalle loro moltitudine di gran. lunga maggiore della gente Spagnuola, hauendone fatta gran Itrage finalmente fecero prigione il Gouernador Valdinia, vecidendo il Cappellano col quale voleani confessarsi, mentre vedendosi disfatta la gente, e poco men che folo, fi disponeua: alla morte. Menaro quelto gran prigioniere in presenza del gran Caopolican li offerse, se li dana la vita, si prometteua con giuramento di partitsi con tutte lesue genti da tutta quella Provincia. Fece il Valdinia questa offerta con tanto sentimento, & eloquenza, che già si era mosso Caopolican; in cui gareggiauano del pari la generosità, e la sortezza a dar-: gli la vita. Ma lo ritrassero da questo pensiero le sconsertate grida de'suoi, che con gran schiamazzo vociserauano; estere vina grande imprudenza prestar sede alle parole diquel priggione, che si mostraua cosi humile, perche si vedeua in mano de'suoi nemici; ma quando hauesse ricouerata la libertà, hauerebbe senza fallo seguitato la guerra, & afarli ogni-danno. Fu dunque condannato a morre il Valdi. uia, etolto su esseguita questa sentenza. Non è certo, con qual maniera di mor. te li togliesser la vita, perche alcuni dicono, che li versarono nella bocca oro dis-

fatto, rimproperandoli che si satollasse pure dell'oro, che con tanta anfietà haueua bramato. Altri vogliono, che vn Caciche, de molti, che si ritrouarono in quella consulta impariente di vedere, che si richiamasse indubio, se il Valdinia douea morire, ò pur viuere, l'yccife, dandoli con vn bastone serrato sul capo, non senza dispiacere di Cappolicano, per il poco risoctro mostratoli. Mi rimetto all'historia generale, che con più agio potrà rintracciare questi particolari; non dubito però di affermare, che questi Indiani doppo haner' veciso il Valdinia, non facessero secodo il lor collume pifferi de gli offi delle gambe di lui, conseruandone anche il cra neo per testimonianza diquesta vittoria, e per incitamento a' loro posteri di confeguirne dell'altre. Tutto l'esercito de'spagnuoli fu mandato à fil di spada, e solamete scapparono due Indiani amici, che difesi dall'oscurità della notte, si nascosero! in alcune macchie, donde transferitisi alla Concettione, arrecarono l'infelice nouella, e con essa quella confusione, e dolore, che potea caggionarsi da tata ruina.

## CAPITOLO XIX.

Di quello che auuenne dopò la morte del Gouernador Pietro de Valdiuia.

Acpolicano doppo la mentouata. vittoriassonò à raccolta, e fece cosiglio co' suoi di quel che si douesse fare. Vifurno diuersi pareri, giudicando alcuni esser meglio inuadere le città de' Spagnuoli subito, prima ch'hauessero tempo di apparecchiarfi per la difesa; altri esfere più oportuno aspettare il nemico nel proprio paese, doue haueuano le montagne, & 1 laghi per bastioni, e trinejerc, ch'andare ad affalirlo nelle proprie cale, done ciascheduno suol'essere più valorofo, e più prode: questa opinione fu abbracciata da Caopolicano, il quale haué. dola persuasa all'Esercito con molta elo quenza, al fine del raggionamento voltosi à Lautaro, lifece yn grande Elogiojascriuendoli co molta lode quella victoria, da cui pendeua la libertà della Patria comune, e per guiderdone, con consenso di

tutti l'honorò del carico di suo Luogotenente Generale. Doppo cominciarono à festeggiare per molti giorni, conforme il lor coltume con lotte, giuochi, balli, e bachettil'ottenuta vittoria; senza però tralasciare la disciplina necessaria ad vn'Eser cito, che ancora si ritroua in campagna" à fronte dell'inimico. Ma molto diuersamente passauano le cose nelli Spagnuoli; perche francesco de Vigliagran, ch'e rais Generale, Luogotenete del Valdinia s'incaminò con tutta la gente, che potè porre in ordine alla volta d'Arauco per vendicar la stragge del Gouernadore del suo Esercito. Lautaro, al quale Caopolicano hauea commesso, che scieghesse il fito più opportuno per attendere il Campo Spagnuolo, si era accampato con diecemila. Indiani sopra di vn'alto monte le cui balze dalla parte d'Occidente sono bagnate, e disese dal mare, e gli altri fianchi da sco-. scesi precipitij, nè vi si può ascendere per altra via, che per yna parte sola. Sopra vi. è vna spatiosa pianura, doue s'era accampato Lautaro, che à bello studio lasciò libe ra tutta la campagna, fuori di quel monte alli Spagnuoli, per tirarli à quel luogo tanto vantaggiolo per lui.

Peruenuto dunque il General Fracesco de Vigliagranà vista dell'inimico schierò subito le sue squadre, e mandò tre compagnie di caualli ad inuestirlo, per tirarlo suo ra delle sue trinciere; ma Lautaro non per quelto si mosse da' suoi quartieri, e solamente ributtava li assalti con molte salue di dardi, e di quado in quado accolentina ch'vscisse alcunde'suoi à disfidar' à corpo à corpo qualche soldato del Campo Spagauolo. Vicitra gli altri va giouane mol to valoroso, ch'hauea nome Curiomano, il quale correndo vn lungo arringo, lanciaua vna lancia con tal destrezza, che feriua molti delle squadre Spagnuole. Corse sette volte in questa maniera, & all'ottaua il General Vigliagran non potendo hormai più tolerare tanta baldanza, ordi. no à Diego Cano soldato di molto valore, che vicisse à domar quell'orgoglio, & egli lo fece, impiegandouiperò tutte le sue. forze;tato grande era la fortezza di quel" valorofo Indiano.

Ma scorgendo i Spagnuoli, che non po-

tenano con i spessi loro assalti tirar l'inimico fuoridalle trinciere; & auuedendosi, che da quelli li erano serrati li passi co molta fretta per torli in mezzo, cominciarono d'fargiocare l'artiglierie, e moscherterie, che fece gran strage ne gl'Indiani; ma Lautaro per liberarsene ordinò al Capitano Leucatone, che assalisse li Spa gnuoli dalla lua parte, senza fermarsi, fino che non si fusse mescolato con i moschettieri. Tanto essegui Leucatone, ell'estetto fu appunto quello, che pretendeua conquesto stratagemma Lautaro; cioè, ch'elsendosi mescolate le squadre de'Spagnuoli,e dell' Indiani, restasse inutile la moschetteria de'Spagnuoli, li quali er ano co stretti à non iscaricarla contra de'nemici, per non oltraggiare i proprii compagni, che con quelli stauano rimescolati. Stra. tagemma certamente piena di molto ardire, per i molti Indiani, che morivano, quando si storzavano di mescolarsi conla moschetteria de' Spagnuoli; ma molto necessario per togliere all'inimico il vantaggio dell'armi da foco.

In questa maniera si combatteua con gran valore dall'vna, e dall'altra parce, fegnalandosi tra Spagnuoli in questa sanguinosa battaglia i Bernali, Pantoggi, & Aluaradi, & altri molti; ma più di tutti il Capitan Pietro Olmos d'Aghilera Cauaciero Andaluzo, che tolse di vita quattro amosi Capitani inimici, Titaguano, Guan cio, Canio, & Piglio, e fece altre prou degne del molto valore proprio del suo nobi hilimo fangue, che diramato in molte case Illustri, honora hoggidi quel Regno con personaggi, le cui heroiche imprese, e meriti richiedono vna particolare Historia. Hor'essendo l'inimico molto superiore di forze alli nostri, cominciò la vittoria a mostrarsi per la lor parte. Que il Gen. Vigliagran co'suoi, stimado più tosto temerità, che valore il voler combattere con tanto suantaggio, cominciò à ritirarfi con buona ordinanza, e nella ritirata mostrarono molto gran valore, e pru denza, perche l'inimico li segui per sei leghe continue sempre rinforzando li assalti.ò con le nuoue squadre, che faceua entrare in battaglia, ò con le molte, che, disposte prima in molti luoghi per prender-

lli i passi, vsciuano da tutte le parti fresch à danneggiarli. Trà l'altre cose poco macò, che non virestasse ò preso; ò morto il General Vigliagran, il quale essendo caduto in mezo de' nemici, si disese però con tanto valore, che diede tempo à tredici valorosi Spagnuoli, che tosto vi accorlero di venire à liberarlo. Fu grande la strage di questa giornata; poiche dalla nostra parte vi restarono mortidue mila, e cinquecento trà Spagnuoli, & Indiani loro confederati, e molto più di nemici, i cui ossi si veggono hoggidi sparsi per le falde. del famolo monte, oue legui questo fatto d'arme, al quale perciò è rimasto il nome del Monte di Vigliagran. Quei pochi de' nostri, che auanzarono, si ricouerarono nella Concettione, riempiendola tuttadel dolore, e dellutto, che ciascheduno si può immaginare, e suol nascere alle nouelle disomiglianti ruine,

#### CAPITOLO XX.

Lautaro faccheggia la Città della Concettione: Caopolicano affedia quella dell'Imperiale,ma non la préde per lo particolar fauore, co cui la difese la Regina del Cielo.

On sogliono le sciagure accader sole;ma più tosto vna calamità è calamita dell'altra. Tanto auuenne a questa misera Cietà della Concettione. In vnasera vi si ricouerarono gli auanzi dell'Esercito Spagnuolo; ma appena passò quella notre, che su molto più tenebrosa per il dolore, e paura, che per l'ombre, e caligine, quando su l'Aurora si viddero le squadre del vittorioso nemico, che veniuano à bandiere spiegate ad assalir la meschina Circh. Qui s'imagini il pietolo lettore la confusione, lo spauento, e l'horrore: basti sol dire, che, non hauendo i nostri forze da far difesa, furono costretti. ad abbandonar la Città, con la fretta, e cofusione, con che si suol fuggire da vno iocendio,o da un terremoto, senza badare ad altro, che à saluar la vita, lasciando la Città tutta piena d'oro, che hauena cauato,dalle miniere senza punto curarsene, c

tragettando con grandiffima fretta, anfie-1 rd, e patimenti: ilughissimi spatii di terra, che ci è tra questa Città, e quella di S.Giacomo, doue si ricourarono, si frapongono superando li disagi, e le malageuolezze di tanto lungo tragetto di deserci, siumi, e bracei di mare, spinti dallo sprone del timore dell'inimico, che sempremai si credeuano hauere alle spalle. Doppo la partita de' Spagnuoli, gl' Indiani entrarono nell'abbandonata Città, e no potendo sfogare il loro sdegno contro de gli huomini, incrudeliti contro le cale, e le mura, diederofuoco, con chearsero fino da'fondamenti, e vi restarono inceneriti fino à gli animali, col quale incendio fu diuora ra, come dice Ercila la città più ricca d'oro di tutto l'uniuerso, perche l'habitauano più di centomila famiglie d'Indiani, come dice il medesimo Autore, e quasi tutti si impiegauano in cauar' oro per i Spagnuoli, de' quali chi haueva venti, chi trenta, chi cinquanta mila pesi d'oro di rendita l'anno.

Doppo questo incendio venne auuiso à Lauraro, che Caopolicano haucua intimata vna Dieta in Arauco, onde tosto, egli con la sua gente si trasferi à quella vol ta, e peruenutoui si congratularono insieme questi due gran Capitani delle vittorie ottenute da' Spagnuoli, vestendosi cento e trenta tra Cacichi, & altre persone principali delle più preggiate vesti de' Spagno. li morti nelle battaglie per segno del riportato trionfo, edicono, che il General Caopolicano comparue in quel giorno riccamente adornato delle vesti, & armi del Gouernador Valdiuja, le quali erano vn vestimento di drappo verde ricamato d'argento, & oro, & armi bianche di molto fina tempra guarnita di vn gransmeraldo nel cimiero della celata, che fu l'vitimo freggio della vita del Valdiuia, che col suo colore parue che gli augurasse il funesto cipresso del funerale. In questa giunta propose il Generale il disegno, che haueua di ricuperare il rimanente del Regno, spegnendo del tutto il nome Spagnuolo, secondando la fortuna, che tanto se li mostrana sauorenole. Risposero tutti con grande orgoglio, e baldanza, applau dendoli, & offerendosi all' impresa propoprudente Colocolò raffrenò tato loso giouanile ardore, dicendoli, che non si solleeitassero tanto per le conseguite vittorie,
e mirassero bone, che se essi ne haueuano
già conseguite due contra de Spagnuoli,
molte più ne haueuano conseguite i Spagnuoli contra di loro, e che l'haueuano
per l'addietro posto il giogo di misera, &
ineuitabile servità. Si regolassero per tato con maggior cautela, e prudenza, e per
questo era di parere, che fatte tre parti
dell'Esercito si assalisse nel medesimo tépo, ma da diuersi luoghi la città dell' Imperiale.

Secondò l'opinione di Colocolò Puce. calco Caciche, e famo so stregone, il quale per il medesimo fine di rastreuare l'orgoglio, che scorgena ne' suoi compagni, lor diffe, che hauendo egli richiesto i suoi Oracoli haueuane riceuuto risposta, chequantunque gl'Indiani fussero rimasti vincitori al presente, nientedimeno in progresso di tempo doueuano esser vinti da' Spagnuoli, a' quali doueuano viuer soggetti con perpetua seruitu. Dispiacque questo detto di Pucecalco, tanto al Caciche Tucapel, che tosto le diede cosi gran colpo col suo bastone, che gli tosse la vita. Sirisenti molto il Generale Cappolicano del poco rispetto, e volendo castigare il malfattore, si pose sotto sopra tutta l'Assa blea per prenderlo; ma Tucapel si schermi con tanta destrezza da tutti, che scappò via dalle loro mani; ma Lautaro per la grande autorità ch'haueua col medefimo Generale, e con tuttiglialtri, racchetata tosto la ragunanza, su cagione, che tirandosi auanti il consiglio, si determinasse di assediare la città dell'Imperiale; ilche fu el seguito subito, che finirono di sesteggiare con le solite danze, & vbbriachezze l'allegrezze delle pessate vittorie.

Trasserito dunque l'Esercito dell' Indiani all'assedio dell'Imperiale, pose gli alloggiamenti tre leghe lontano da quella città, la quale staua tanto ssornita di monitione, e di viueri, che sarebbe stata presa al primo assalto, se non susse stata disesa dalla mira colosa protettione della Regina del Cielo, come che Ercila additane' suoi versi (e forsi questo: su l'assedio ne' suoi versi (e forsi questo: fu l'assedio di questa città, nel quale la Vergine operò le molte meraniglie riferite da noi nelli Capitoli 13.014.) il che fegui in questa maniera. Già s'appressaua. Esercito Indiano alla Città, quando esfendosi di repente turbata l'aria, e scaricandosi rosto vn diluuio d'acqua, grandini, e pierre, apparue in mezo di quel rempeltolo nebo l'Epunanome, cioè il falso Dio de gl'India ni in sembianza d'vn fiero, & horribil dragone, che con la coda raccolta in giro, e sbuffando fiamme dalla cauernosa bocca, lor diffe, che entrando tosto in quella, non houeua alcuna difesa la faccheggiasfero, con mandareà fil di spadatutti i chri stiani: e detto questo disparue; ma apprestandosigl' Indiani à far quanto li haueua ordinato il loro Apolline, si rasserenò il cie lo, e nel mezo di vna risplendente nuuola comparue vna bellissima Donzella più lu minosa del Sole, che mirandoli con vn vol to benignosi, ma graue, e seuero, smorzò ne'loro cuori tutto l'orgoglio destoui dalla vista del loro Epumenone. Li comandò dipiù questa donzella, che non passafsero auanti; ma tosto alle lor patrie facessero ritorno, perche Dio voleua proteggere li christiani, che habitauano in quella città: Detto questo disparue la visione, che fu veduta da tutto l'Esercito a' 23. d'Aprile, come dicono tutti gli Autori, gl'Indiani, senza dare ne pure vn passo auanti, alle loro case si ricondussero.

#### CAPITOLO XXI.

Si ristora la Città della Concettione; Lautaro di nono la prende, doppo và ad assalir quella di San Giacomo, e vi resta morto.

gnuoli dalle passati disgrati di Spagnuoli dalle passati disgratie si trasferirono da S. Giacomo alla Concettione, e la fabricarono di nuouo, con aggiungerui vaa buona fortezza per difesa maggiore. Il che veduto dall'Indiani, benche hauessero gran sentimento, che li stranieri fondassero Cirtà nel proprio paese, con tutto ciò lo dissimularono sul principio; ma quando li parue opportuno, ne diedero auuiso a quelli di Arauco, richiedendoli di foccorso, pet cacciare quei nemici, e finirla vna volta con essi loro. Volò a questo auniso Lautaro con buono esercito, & essendoli vscite incontro alcune compagnie de'Spagnoli, le fece tosto ritirare dentro della\_ città, doue si disesero per qualche tempo nella fortezza; ma non potendo lungamente refistere alle gran forze di Lauearo, furno costretti rigirarsi di nuovo a san Giacomo. Morirno molti Spagnoli in questa impresa, e restando Lauraro Signor della Campagna profegul congran calore la vittoria, facendosi da entrambi le parti proue segnalate, e memorabili. Tra gli altri il famolo Rengo vno de'Capitani di Lautaro seguiua con la fue squadre ere Capitani Spagnuoli, che si ritirauano, dicendoli molte ingiurie, e rimpronerandoli per codardi, ma essendo arriuati i Capitani Spagnoli ad vn fiume, voltarono faccia; ma Rengo prese tosto: vn fito molto vantaggioso, il che vilto da Spagnuoli, lasciarono di astalirlo, e seguirono a ritirarsi verso san Giacomo, e Lautaro per l'altra parte fece ritorno in-Arauco, doue celebro l'ottenuta vittoria con grandi allegrezze, e festeggiamenti, nelle qualifurno fatte proue, e dimoitrationi di molta fortezza, è valore,

Fecero di nuouo gl' Indiani le loro ragunanze, e vedendosi tanto facoriti dalla fortuna, disegnarono di non perdere più il tempo atrorno l'altre città di minor grido; mad'inuadere quella di San. Giacomo, ch' era Metropoli; Si offerse per quella impresa Lautaro, & vicito in campagna con uno efercito moito fcelto, tragettò di là dalli fiumi Biobio, Ytatata,i Maole, & Matachito, doppo de' qualfabricò una fortezza per assicurarsi le: spalle, e la ritirata, perche si ritrouaua molto allontanato dal proprio paese. Risaputosi tutto questo in San Giacomo si apprestarono i nostri alla difesa, e furno mandate alcune squadre incontro all' inimico tra per ispiarne idilegni, come per impedirli, e trastornarli da venuta; mahauendo questi attaccata la mischia con la vanguardia di Lautaro, furno costretti a ritirarfi, con perdita di molti di loro, in

San Giacomo.

Si

Siritronaua in questo tempo il General Francesco de Vigliagran infermo, onde mandò in suo luogo il Capitano Pietro de Vigliagran suo cugino con tutta la gente, che potè porre in ordine. Peruenuto questi alla fortezza de gli Indiani, facilmentela prese, perche Lautaro hauea comandato a'suoi, che si cacciassero infuga al comparire de' Spagnoli a finche, impadronendosi quelli della fortezza, esso poili cogliesse in essa a man salua. Onde quando li parue opportuno ritornò Lautaro con l'esercito contro de, Spagnoli, che stauano nella fortezza con tanta brauura, & ardire, che tosto li taçciarono in fuga, e per vna lega li diedero la caccia, facendoli il maggior danno possibile, con tutto che li Spagnuoli si difendessero col molto valore, & ardire. Finle vn' altra volta Lautaro di ritirarli; ma non consentendoglielo inostri, che rinnigoriti da' nuoui, e freschi soccorsi li assalirono con grande ardire, egli fece alto,e si apparecchiò à sostenerne l'assaltos nella sua fortezza, tre volte li Spagnuoli assaltarono il forte, & altretante furono dagli Indiani, che vi eran dentro, ributtati valorosamente con vn nembo disaet zume, e di sassi, onde auuedendosi li Spagnoli, che per all' hora non poteuano espugnare quel forte, si ritirarono in vna valle poco lontana per potere doppo vo breue ristoro inuadere più rigorosamente la fortezza, & espugnarla; ma Lautaro per finirla vna volta finse ritrouarsi scarlo di viueri, quelli mandò à richiedere da'medesimi Spagnoli con disegno, che addormentandogli con questa dimostratione di fiacchezza, e di necessità, ha. uesse egli tempo per deriuare come già hauea cominciato, vn fiume per le pianure, doue stana alloggiato il Campo Spagnuolo, e con quelle acque chiuderli non meno il passo allo scampo, che il maneggio alla disesa. Mà hauendo Pietro di Villagran penetrato questo strattagem ma, lenati via gli alloggiamenti si ritirò tosto à S Giacomo, lasciando l'inimico dell'vso, le grandemente sdegnato per elferli stata suentata la sua mina.

Voltossi adunque col pensiero Lautaroali' assalto, & alla presa della Città di Libro V.

San Giacomo; mà conoscendo, che per esser quella molto ben fornita, e force; hauea bilogno di forze maggiori, fece alto in vna valle, e vi fabricò vna fortezza per ricouero del suo esercito mentre arrivavano li soccorsi, che haueua chiamati per far l'impresa di S.Giacomo; mà in questa Città non si perdeua tempo, anziera andato il General Francesco di Vigliagran in persona all' Imperiale per riportarne loccorlo, col quale mentre ritorna, hauendo inteso, doue si ritrouasse Lautaro, vi si trasferì di notte con molto silentio, e l'assalì all' improuiso nella sua propria fortezza, & al primo assalto, che su su l'Aurora vi restò morto il medesimo Lautaro, à eui su trafitto il core da vn colpo di freccia, e questo fu l'infelice fine di questo valoroso capo del popolo Araucano, icui soldati no ismarriti punto per la morte del loro Capitano; ma spronati maggiormente à vendicarla, tecero in quel giorno cose merauigliose, non volendosi in conto alcuno mai rendere al Vincitore, Onde moriron tutti coll'armi in mano, sino all'yltimo fiato con tanto ardire, e valore, che molti di loro essendo stati trafitti dalle lancie Spagnole si spingeuano per esse, per potersi accostare all'inimico, e prenderne la bramata vendetta.

#### CAPITOLO XXII.

Passa al gouerno del Cile Don Garcia.

Hurtado di Mendozza, e di quanto
li successe nell'arrino à quella
Prouincia, e delle battaglie; che sece con gli
Araucani.

Ssendo morto il Gouernadore Pietro di Valdiuia, ricorsero quelli del Cile al Vicerè del Perù, à cui si appartiene prouedere di gouerno quel Regno in somiglianti accidenti, sino che auisatone il Rèvi mandi proprio Gouernadore. Era Vicerè del Perù in quel tempo D. Antonio Hurtado di Mendozza Marchese di Cagnete, che gouernò con molta lode di zelo, e di prudenza, e con gli essemplari castighi tranquillò tutto

quel Regno. Haueua egli seco D. Garcia Hurtado di Mendozza suo figlio, che li successe non solo nel retaggio della casa; ma nell'officio, e nelle virtà. Gli Ambasciatori del Cile chiesero al Vicerè questo Caualiere per lor Gouernadore, l'ottennero, perche l'Adelantado Girolamo d'Alderette destinato dal Re Filippo II. per successore al Gouernador Pietro di Valdinia era morto discostamente (come si era inteso) in Panama. Nell' Isola di Taboga. Don Garcia adunque hauendo fatta buona leuata di caualli, e fanti, mandò parte delle soldatesche per terra con la caualleria, & egli col restante dell'esercito s'incaminò per mare allavolta del Cile: & hauendo superata vna gagliarda borasca, che pose l'armata rischio diperdersi, entrò nel golfo della Concettione, & approdò nell'Isola Chirichina per pigliar lengua, & informarsi meglio dello stato della Prouincia. Li popoli diquesta Isola, che sono prodi, e bellicofi, vedendo accostarsi le naui al porto, tosto presero l'armi, e schierando li squadroni per la spiaggia del mare, si sforzarono impedire alli Spagnuoli il prender terra; ma indarno; perche non hauendo armi da foco, ne altre difefe, tostoche cominciarono a giocare dalle naui l'artiglierie, si ritirarono. Il Gouernadore appena disceso colle geti in terra, fece bandire, il fine della sua venuta el fere principalmente la salute degli Araucani per mezzo del Santo Vangelio, e che quelli, che l'haueuano abbracciato si riconciliassero con Dioper mezzo del fanto Battesimo; Menaregli seco a questo fine Religiosi dell' illustri ordini di S. Francesco, e della Mercede se à questo acconsentissero gl' Indiani, esser eglino pronti à venire in nome di Carlo V. lor Signore à qualsiuoglia partito. La sama portò questo manifesto del Gouernadore ssino in Arauco, doue sedici Caciqui, e molti Capitani cominciarono a consigliarsi del partito, che douessero prendere. E benche molti diloro, parlassero indispreggio della pace, rapiti del furor giouanile, e dalla lor solita alterigia; si oppose però à questi il vecchio, e prudente Colocolò, e con molte, e ben pesate rag-

igioni raffrenò il loro orgoglio, e gli ridufle a riceuere pacificamente i Spagnuoli, mentre ventuano con buoni termini, proponeuano conveneuoli partiti Vdite ciò, che propongono, disse egli, non cipuò apportar danno alcuno; osferuaremo quel che pretendono, e come si portano, e questo non citoglierà le forze per valercene a nostra difesa quando pretendessero traviare dal giusto. Fu seguito il parere di Colocolò da molti de' più saggi, e tra gli altri da Puren, Lincoya, Talcaguano, Lemolemo, & Elicura, li quali mandarono Millalauco personaggio fornito di grande eloquenza naturale, per Ambasciadore alli Spagnuoli, con ordine, che trattalle con essi della pace da loro offerta, e con questa occasione osservasse con diligenza le loro forze, gence, & arme, moltrandosi sempre inchineuole alla pace, per tirarli dall' Isola & terraferma allettati dalla speranza dell' oro di quella, di cui tanto risuonaua la fama. Peruenuto Millaloco al Campo Spagnuolo, & al padiglione del Gouernadore, doppo i saluti dati da lui conmoderata cortesia, espose con moltabaldanzala sua imbasciata, dicendo, che si ammetteuano volentieri trattati offertili di pace, e d'amicitia, non per alcun timore, ò spauento di quello esercito; perche nè quello, ne altro giammai gli haurebbe fatto paura, come haueuginsegnato l'esperienza nelle guerre passate; mà acciò che non patisse tanta gente innocente, tante donne, a fanciulli, che nella guerra restano abbandonati, & orfani, onde procedendo li Spagnuoli con buoni termini, riconoscerebbono il Redi Spagnaper for Signore, con che non li togliesse le leggi della patria, nè la libertà; ma se pretendessero farli violenza, e farli schiaui, prima dinorarebbono i propri figli, e si infilzarebbono da se ttesfi nellespade inimiche, che acconsentirlo. Con questo finì l'Ambasciatore di fauellare, & hauendo riceuuta dal Gouernado re risposta confaceuole alle sue voglie, & alcuniregalidicose molto dalla sua natione stimate, prese da lui congedo, e ritornò à raguagliar i suoi della prosperarinscita della sua ambasceria; ma quelto of the of non

non fubaltebole per afficurarli, onde re-Rarono lospeti badando all' estro delle cole; ma per allecurare i Spaganoli, che stauano molto guardinghi, fecero mostra! di licentiare al loro eserciro, stundo però lempre su l'auniso di hauer l'armi pronte per tutto quello, che potesse accadere; niencedimeno li Spagnuoli nulla di loro h landofinan vollero poere il piede in terradermane' due mest, che auanzauano dell'inuerno, ne'qualinella mentouatas Ifola dimorarono; ma venuta la pri mauera fecero sbarcare, cento e trentasoldari delli più scelti, prodi, e valorosi, liquali fecero vn fortemelgiogo di vno de' monti, che fanno corona alla Città di Penco, alerimenti detta della Concettione, & allicurati da quelta fortezza, vi il conduste dall'I sola ikrimanente dell'elercito, e mentre quini aspettano la Caualleria, della quale hanenano nuoue, che già s'appressaua, s'impiegarono à fortificarfi maggiormente in quel posto, essado i primi alle faciche il Gouernatore, & i Capitani con che in brene reltò quel torte ndotto à perfettione di buona, es sieura difesa, guernito di otto bombarde da campagna, e di tutto il necetiario.

Ma gli Araucani, che osteruauano quato si faceua, hauendo veduto il forte fatto dalli Spagnuoli, e chiariti da quello, che non gli era da loro arrecata altrimentipace; maguerra, tosto si radunarong, & vicirono come tanti Leoni rifoluti di abbattere quella fortezza, e sbrigarli in vn tratto dall' impaccio di quelli, chellhaueuano fabricata. Si allogiarono nella prima mossa in Talcagano, due miglia lontano dal forte de' Spagnuoli, e nell'alba del seguente giorno gli presentarono la battaglia, disfidandoli primieramente ad vno, ad vno, per combattere con singular cimento a corpo a corpo, come legui; e doppo diedero l'allalto tutti insieme con tanto ardore, che quantunque le palle delle bombarde squarciassero molti diloro con fiera stragge, nientedimeno non ne faceuano maggior cato, che se sossero state di cottone, o d'altramateria morbida, perche già haueuano anteuisto questo rischio, e giudicanaao, che quello si finirebbe, quando sil,

Libro V.

mescolatiero le loro squadre con quelles de' Spagnuoli, dalle cui teste, e corpisarebbono esti difesidal furor dell'artiglierie, e su questo assalto tanto gagliardo, che molti Arraucani falirono fopra le corcine della fortezza, e fra questi su Tucapel, che fece in quel giorno merauigliose proue, nelle quali fu imitato da. molti de'snorà segno, che diedero molto che fare alli Spagnuoli della fortezza, li quali si portarono pure egregiamente, & essendo à tempo loccorsi dal resto dell'es sercito; che stava nell' Isola, e nell' armata, ributtarono finalmente gli Arraucani, li quali accorgendofi di hauer perfo molta gente, si ritirarono d poco, d poco, restando solo Tucapelad combattere, che essendo-grauemente ferito, si ritirò finalmente per 'mezzo de' medefimi Spagnuoli, lasciandoli pieni di merauiglia del suo coraggio, e valore. Lascio di rammentare le particolari prodezze di questa giornata, perche tesso solamente vo breue ragguaglio diquesti successi; el'Historie ridiranno più compitamente quanto si segnalarono non solamente il Gouernatore D. Garsia Hurtado di Mendozza; magli Andij, & Spinosi i Perciri, Oreigofi, e Paceccho; gli Olmi di Aguilera, Torres, Carniccia, Riveri, Soales, Cariglij, Cabreri, Pardij, Arias, Cordoni, Lasarti, Camposrio, Guzmani, Guttierrez, Zugnichi, Berrij, Ronchigli, Oforij , Lici , Ouandij, Bustamanti , Vacca, Messij, Ercili, Perez, & Saldagni, che in questo fatto d'armi furono, ò Capitani, o soldati i descendenti de' moiti de' quali illustrano hoggidi quel Regno, non solamente con la chiarezza del legnaggio; ma coll'heroiche imprese con le quali si pareggiano alli loro antenati.

In questo mêtre arrino al campo Spagnolo non solamente la caualleria, che si attendeua da san Giacomo ma di più vni altro nerbo molto scelto di caualli mandatoui per socorso della Città imperiale. L'inimico tetò disare la rassegna della sua gente, ma su impedito da' Spagnoli, i quali andarono ad assalirli nella valle di Arauco done seguì vna siera battaglia, e vi restarono perdeti gli Araucani, ad vno de'quali, che si diceua Galbarino, e restò prigione

de'spagnuoli, furono da questi tagliati lej mani, & inquesta maniera fu rimandato a'suoi per atterrirgli; ma la cosa hebbe co trario effetto, perche ritornato Gualbrino a'suoi con le mani trouche, l'incitò maggiormente alla vendetta, perche riputarono quella offesa propria, onde il Generale Capolicano tosto mandò a disfidare il Gouernador D. Garcia, e si accostò con le squadre a Migliarapue, doue stanano alloggiati li Spagnuoli, e la mattina seguente gli presentò la battaglia, la quale legul col medesimo valore, e fierezza, che la passata. Fusul principio molto dubiosa la zussa per il gran valore; con che dall'yna, e dall'altra parte si combatteua, poco doppo piegò vn poco la vittoria a fauor degli Indiani, che a poco a poco guadagnauano terreno, e stringeuano alla gagliarda li Spagnoli; ma vno squadrone, in cui erano riposte tutte le speranze dell'esercito li liberò da quel tim ore, e da quel dubio, ributando l'inimico e con-Aringendolo a ritirarsi, quelli che in questa occasione si segnalarono per l'attestato di Ercila, oltre li sopranomati, surono gli Auendagni Chiroghi, Arandi, Coneti Giofirri, Reinofi, Toledi, Carranzi, Aguai, Castigli, Cani, Paredi, Sentigliani, Nauarri, Bielmi, Caleri, Vastidij, Valdami, Ponti di Leone, Ibarrij, Veghi, Aghirrij Gamboij, Autolij, Tagarri, Velaschi, Verdughi, Riueri, Pardi, Allegria, Barrli, Coronati, Pinedi, e Schiueli, Altamirani, Morani, Vergari, Laghi, Godoii, & altri, delli quali conosco molei descendenti, che manifestano hoggidi nella chiarezza delle case, e nel valore de loro heroichi gesti nell'armi, che sono molto meriteuoli, che li tenga memoria delli loro generosi ante nati. Mirimetto all'historia Generale,, che dard a ciascheduno il suo luogo, gli elogij, che meritano. Riportarono finalmente la vittoria i Spagnuo li, e gli A raucani, benche vinti, rimasero con tutto ciò molti degni dell' honoreuole mentione, che D. Alonso di Ersiglia sa del loromilitar valore, e coraggio in questi versi della seconda parte della sua Arrau cana...

Cosa es digne de ser considerada, Y no passar por ella facilmente, De innauegables golfos rodeada
Alcancen lo que affi disficilmente
Alcanzaron por curso dela guerra
Los mas samosos bombres de la tierra.
Dexen de ancarecer los escritores
Alos, que el arte militar hallaron
Nimas celebren ya los inventores
Que el duro acero, y el metal sorjaron
Pues los vitimos Indios moradores
Del Araucano estado assi alcanzaron
El orden dela guerra, y disciblina
Que podemos tomar de ellos dotrina,
Quien les mostro a sormar los esquadrones?
Representar en orden la batalla?
Leuantar caualleros, y bastiones?

Que gente tan ignota, y desusada

Dela frequencia, y trato de otra gente

Huzer defensas; sosos, y murallas Trincheas, nueuos reparos, snuecioness Y quanto en oso militar se halla Que todo es un bastante, y claro indicio Del valor de esta yente, y exercicio.

Is sobre todo debe ser loado
El silencio en la guerra, y obediencia
Que nunca sue secreto reuelado
Por dadiua, amenaza, ni violencia
Como ya en lo que de ellos be contado
V emos abiertamente la experiencia
Puespor mañajamas, ni por espias
De ellos tunimos nueva en tantos dias.

Dice molto bene il Poeta; ma perche parla in Generale non basta per tare compito concerto della qualità di quelta natione. E veramente hò vdiro narrar cose tali del valore di questa gente, e del dispreggio della morte, con che si sono taluolta lanciati ne' più perigliosi, incontri, che sono veramente marauigliose. Poiche sappiamo trà l'altre, ch' essendo stato trapassato vno Indiano da vna Lancia,. egli si è sospinto auanti, infil andosi maggiormente peressa per arrivare alle strette col'inimico, & vendicarsi di luisenza perdersi d'animo sino all' vstimo fiato. Ma, che dirò del loro costante, & ostinato silentio quando l'importa? Narra il medesi mo autore, ch' essendo stati alcuni prigioni presi in questa battaglia, tormentati con ugni più rigorosa maniera di Cruciati, per ristarre dalla loro confession alcune cole, li offerno con indicibil costan 2a, come se fussero del tutto insensibili.

L'iltoria Generale, riserira molte cose, particolari, dalle quali si potrà cauare più persetto concetto del molto valore di questa natione, di cui può render chiara testimoniauza.

L'elercito Spagnuolo, il quale in questa' segnalata vittoria lasciò la Campagna tutta piena de Cadaueri de' perditori, e dodici de più principali presi viui, impiccati ad altretanti alberi per terrore degli altri-Tra questi su il Mentouato Galbarino, che non solamente, mostrà nella sua morte animo molto francoje costante; ma lo partecipò a'suoi compagni, in particolare ad vn Cacico, il quale vedendosi vicino a morte, cominciò a temerla, & a chieder misericordia, ma Galbarino riuoltosi a Jui, riprele la fua fiacchezza con vn ragionamento tanto baldanzoso, & arrogante, che non hauedo potuto far più, le egli tusse stato il vincitore, del che restarono oltre modo stupiti i Spagnuoli.

Doppo questo l'esercito si parti da quel luogo, e marciò verso doue il Gouernador Valdiuia hauea fatto vna delle case torti, in cui egli doppo fu veciso. Quini subito i Spagnoli fabricarono vna buona fortezza, donde víciuano alle volte a fare scorrerie per acquistar terreno, & auanzarsi sempre più nella incominciata conquista, nella quale ad ogni passo si incontrauano in gran perigli. Fu molto grande tra gli altriquello di vn passo stretto, fatto da, due monti nella strada di Puren, doue gli Indiani vscirono contro de' Spagnoli e li haurebbono sézafallo del tutto disfatti, sel non si fussero trattenuti a saccheggiare le loro bagaglie, onde vna Truppa di Spagnoli, che si giuntarono infieme in vna parte sollenata del monte, auuedutisi della trascuraggine degli Indiani, chehauendo già la victoria nelle mani, la trascurauano, si cacciarono auanti in vn Juogo più alto; donde cominciarono a scaricare con li moschetti tal procella di palle, e di sassi adosso, a gli Indiani, che stauano di sotto, che hauendoli scompigliati, e cauatifuora di se con quel repen tino diluuio; li cacciarono in fuga, con che l'esercito Spagnolo restò Signor del capo,

henche molto maltrattato per le ferite ri-

cenute in questa battaglia, e sixititò agli

alloggiaméti, one su riceuuto con salua, & aitrisegni di allegrezza. Ma il Gouernatore hauendo lasciata quella fortezza ben sornita, e pronista per due mesi, vscì a visitare l'altre Città per sortificarle, & apparecchiarle agli assalti, che si temenano da Caopolicano, che fremendo di rabbia per tanti sinistri incontri haunti sino à quel tempo (poiche) in meno di tre messi hauea haunto tre rotte, haueua determinato con i suoi non quietarsi mai, sino che, o con la propria morte, o col dissacimento de' Spagnoli non rimettesse la Republica, e la Patria nell'antica sua libertà.

#### CAPITOLO XXHI.

Altri successi della guerra, Conuersione, e morte di Caopolicano.

Roseguiua Caopolicano l'impresa, contrastando però con la tortuna. stanca omai di più fauorirlo, perche nelle battaglie o restaua vinto, ò disfatto, à pure quando si vedeua già vincitore, li scappana dalle mani la vittoria, ò per la souerchia, e negligente trascurag gine de' fuoi, o per altro impensato accidente. Onde cominciarono à disingannarsi i soldati, & il volgo censuratore di chi comanda cominciò ad incolparlo, e tacciarlo di trascurato, & ambitiolo, e che per volersi egli mantenere, nel carico del gouerno di quello esercito somentalse con le sue negligenze la guerra, e susse poco sollecito di promouere l'armi Araucane, come doueua. Peruenuta questa mormoratione del popolo all'orecchie di Caopolicano, fece egli di nuouo configlio, in cui propose nuoui partiti, per proseguire l'incominciata impresa di ridurre la Republica all' antica libertà, e la risolutione, che concordemente si prese su di tentare ognimezzo per vincere, ò pure gloriosamente morire. Inteso questo dal Gouernadore D. Garsia Hurtado di Mendozza, il quale, come si disse di sopra, si era trasserito alla Città Imperiale per fortificarla, auuisò subito li Spagnuoli del forte di quanto passaua,e li mandò opportuno soccorso.

Tra

Tra glialtri mezzi; che Gaopolicanol prese per il suo disegno, il primo su seruirh d'vnostratagemma, col quale potefse cogliere li Spagnuoli all'impensata nel la loro, forcezza, & improuisamente affaltandola, guadagnarla. Ma se li oppoferoli famoli Campioni Rengo, Orompeglio, Tucapel, & altri, che per essere molto valorofi, e prodi one alle battaglie sempre erano di vanguardia, & i primi a menar le manis giudicarono poco gloriola quella vittoria da conseguirsi per frode, & inganno; onde lasciarono andar Caspolicano solo con le sue gentia questa impresa. Questo dunque appresfatofi alla fortezza de' Spagnuoli, fecealto tre leghe lungi da quella, e quindi per spiarla vi mandò vn Capitano di molto nome chiamato Pran huomo altuto, e sagace; il quale trauestitosi in vn briccone penetrò sconosciuto, come vn'huomo ordinario nella forrezza, e con gran simulatione spiandola tutta osferuò, che il tempo del merigio, quando i soldati, si ristorano co'I sonno dalle veglie tolerates per le guardie, e sentinelle notturne era il più confaceuole alla forprefa.

Viera nel campo Spagnuolo vno Indiano detto Andresillo, che staua al seruitio di vno Spagnuolo, & era molto affertionato a tutta la nattione; con questi Pran strinse amicitia ; & essendo vsciti vn giorno fuori della fortezza per procacciar vettouaglie, come costumauano, Pran discouerse il suo disegno all'amico, pregandolo ad agiutarlo, & a concorrerui, poiche si trattaua della libertà della. Patria commune. Ma il mentouato. Andreache non era meno prudente, & accorto di Pran, li promise l'opera sua distimulando con molta accortezza il tradimento, che ordina di farli. Conuennero dunque, che ciascheduno ritornasse a suoi, e che nel seguente giorno Andrea vicille ad vn certo luogo, doue Pran l'aspettaria per menarlo all' allogiamento di Caopolicano con cui trattasse del modo di sorprender la sortezza. Pran ritornò tutto allegro a ragguagliar Caopolicano di quanto hauca fatto, & Andrea discouerse questo disegno dell' inimico al Capitan Reinoso, Gouernadore

idel force Spagnuolo. Mel giorno seguente si trouarono insieme, Pran; & Andrea nel luogo determinato, fu introdotto Andrea da Caopolicano, e riceunto da lui con infinita cortesia, e larghe promesle convennero, che nel seguenre giorno sul merigio si desse l'assalto per sorprender lafortezza. Ritorno Andreaa suoi, el'aunisò di nuovo dell'appuntamento preso, & il Capitan Reinoso diede ordine a'saoi, che singendosi, al principio dell' affalto, che darebbono l'Indiani, trascurati, e sonnacchiosi, in toccarsi all' armi menassero gagliardamente le mani. in his a comp

Le parti di questa scena furono rappresentate acconciamente da tutti, onde i Spagnuoli con l'armi di suoco, e con la i caualleria fecero grandissima stragge degli Indiani, che oltre modo turbati dalla maspettata resistenza de'Spagnuoli si dispeciero in suga. Fuggi tra gli altri il medesimo Caopolicano, che con dieci soldati caminando fuor distrada si pose insaluo, e si ascose in maniera che non si possibile con tutte le diligenze, che vi sifecerodi ritrouarlo per molto tempo; poiche gli. Indiani, che di mano in mano eran fatti prigioni, non poteuano esser indotti à darne nuona, ne per minaccie, ne per promeste. Mi come che egli e malageuole, che trà moltileali, e fedeli vi manchi vn traditore, venne in mang de'Spagnuofi un soldaro di Caopolicano. ilquale essendo poco sodisfarto di lui lo discopri alli Spagnuoli (valendosi la Dinina Predestinatione di questo mezzo. per la faluezza dell' anima diquel gran-Capitano) scorgendoli per una stradetta fuor di mano ad vn folto bosco, lontano noue miglia da Ongolmo, doue Caopolicano fi eraricouerato in vnagrotta vicino alla caduta di vn fiume, per'iltarut sicuro, mentre si raccoglieuano le sue gentidisperse della passata rotta, e si rimettena in ordine. L'esercito per poter proseguire la guerra. Quiui su preso da's Spagnuoli Caopolicano senza che punto. li gionasse la franca, e risolnta disesa, che fece, e quello, che poco dianzi si vantaua di fradicare dal mondo tutta la potenza Spagnuola, tolerò ad vu tratto, e la loro

prigione. & i rimproueri della moglie, perche si susse satto cosi, vilmente sorprendere; mà il tutto so tralascio, e piglio licepza dal pietoso lettore di ponderare più alla lunga la couersione, e mor
tedi questo samoso Araucano.

# Conversione, e morte di Caopolicano.

Hiattentamente considerardi varij effetti della divina predeltinatione, e le dinerse strade, per le quali Dio guida i suoi eletti, fino che limetta nel sicuro possesso del sommo bene; incontrarà trà molti mociui di lode di quel Signore ch'è ammirabile ne'suoi Santi altri molti di timore, e distidenza di se medesimo. Vedendo, che alcunisono dall' infelice soro sorte strappati, per dir cosi, dalle braccia, & amorolo grembo della chiefa, e duti in preda a' lupi sanguinarii dell' empietà, & al macello dell'inferno, oue per il cotrario la poderola mano della Diuina gratia libera molti altri dalla gola, e da' denti de'lupi infernali, ne quali stauano per esserne dinorati, e dinenime pastura al che vi siano alcuni, che, quantunque nati nella luce della gratia, muotono, con tutto ciò nella tenebrosa, e fradda notte del pec cato: la doue altri, che haueuano menato tutți i giorni de la lor vita, auuolti, & ingombri tra le tenebre de' propris erro ri, e gentilesimo, sianorischiariti dal Sol di giultitia nell' vitimo punto della vita. Che siano esclusi dalla gloria, come stranieri, quelli, che vi hebbero raggione, e diritto come figli per la Diuina gratia, in cui qualche tempo vissero, & all'incontro, divengono heredi del Cielo, e ne prendono con questo titolo il possesso quelli che in tutta la lor vita passata, non fecero mai vn passo per conseguirlo. Acerbo dolore in vero, & inconsolabile sciaguta, che vn Barbaro Gentile, chenon mai entrò nella Chiefa di Christo fino all'vitimo della fua scelerata vita, entri morendo nel Ciclo, e calchi co' suoi piedile stelle; E che all'incontro yn Chri stiano alleuaro, e nudrito nella Regia di S. Chiefa, e giurato per la gratia Principe,

& herede del Regno della gloria, ne resti prino, e per l'eterna condannagione ban dito. Sono moltilicafi, che nelle Historie ii leggono, che porgono basteuol son damento à questa merauiglia; e non cede a gli altri l'auuenimento che habbiamo per le mani del famoso Generale dell' esercito d'Arauco, Caopolicano, huomo veramente grande, e tanto da gl'Indiani stimato, che su eletto daila sua Replublica nella giunta di sedici Cacichi principali Gouernadori, e quati che Senatori di quella per Generalissimo della guerra da farsî cotro de' Spagnuoli. Questi su quello, che con soli ottanta soldati espugnò la fortezza di Arauco, e vinse li Spagnuoli nella sanguinosa Zusta, che si sece à vista delle sue mura. Questi, hauendo cobattuto in Campagna col Gouernadore Pietro di Valdinia, li disfece tutto l'elercito con tal sconfitta, che non gli lasciò ne pur vn' huomo viuo, hauendo combattuto egli, & i suoi in quella giornata, come tanti Hettori, e fatto marauigliose prodezze : Questi smantello la Città di Puren, e colla sola fama del suo arriuo costrinse li Spagnuoli ad abbandonare la Città di Penco, nella quale essendo entrato trionfante, arricchi le sue genti col' sacco, ese medesimo di gloria, con hauerla sparbicata dà fondamenti senza lasciarui ne meno pietra sopra pietra. Questo su quello, che tante volte sece testa alli Spagnoli; cante volte l'affali, tante bartagle li presentò, o vincendoli, e. trionfandone, o almeno facendo granpompa della sua prudenza, e valore combatten do non meno da Capitano, che da foldato. Questi (o volubili vicende della fortuna) peraltro inuitto, & indomabile, su vinto da un traditore, che lo vendè alli Spagnuoli, e quello che poco fai inebriato dalla fauoreuol sua sorte eratanto orgaglioso, & altiero, che disfidaua perdir cosi il cielo, e le stelle stimando anguito teatro del suo valore la terra, al presente prigioniero, e cattino, a piedi de' Spagnolisuoiacerbi nemici ( senza però mancare alla fua autorenole gravità, ne meno tra ceppi) li chiede humilmente la vita, promeztendoli in ricompensa ilfacile di tutto quello stato per entrambe le

Mae-

Maestadi. Dio, e del Rè esibendosi a far si che i suoi si sottomettessero all'impero de'Spagnoli, & abbracciassero la fede di Christo voiben sapete (disse egli, al Capitano Reynoso) che io posso adempira quato vi prometto, perche vi e notalariuerenza, & osseguio, con che tutti questi popoli del mio cenno dipendono, e se mi toglierete la vita, non si fa niente, poiche dalla mia testa tacita pulluleranno molti Caopolicani, i quali non folo faranno vendetta, della mia morte, ma suppliranno il mio mancamento nella patria, non voglio, che tu mi ponga in libertà restarò tuo priggione; & in hostaggio della promessa, io ti chiedo in dono la vita, ne hò che cosa offerires equiualente per quella, e conosco, che maggiore è il dono di quel che posso darri per ricompensa; ma molto più importa a te il darmi quel, che tichiedo, che diniegarmelo. lo confesso che per miei intetelli tirichiedo, e prego, che tu mi donila vita; ma auerti, che afsieme, assieme tratto quelli del suo Dio, c del suo Re, de'quali da questo punto mi dispongo ad esser vassallo; non voler dunque togliere ad entrambi queste corone, tanti sudditi, quanti ben sai, che sottoporranno il proprio collo, e loro scettri col medesimo. Ma questi & altri molti argomenti poco vallero a Caopolicano per farlisfuggire, com'egli pretendeua, la morte. Fu egli con publica sentenza condannato a morte saettato in vn palo per terrore degli altri; ma parue, che quelle saette fometassero maggiormete de'cumulti, e delle guerre l'incendio, come appalesò il tempo, e le cose, che doppo quella mor te auuenirono: vdi Caopolicano la fiera sentenza, oltre modo costante, & intrepido, e mentre i ministri si accingono ad eleguirla, si pone in ordine il Cielo (o potenza, e clelméza del Crocifisso) per sesteg giare la conuersione, e penitenza di questo peccatore sanguinario: Lampeggia il fol di giustitia in quella anima, e dileguado con la sua luce l'oscura notte del infedeltà, & il freddo giaccio dell' ostinatione, lo discioglie tutto in tenerezze, & amoro si effetti, onde chiede con ansiosa brama il battesimo. Accorrono tosto i Sacerdoti l'insegnano le cose necessarie della nostra

sede per quanto il tempo permette, & hauendolo basteuolmente disposto col pentimento de'suoi peccati, e con l'amore al suo Creatore tardi conosciuto; ma selicemente trouato l'arrollano con l'assolutione, col battesimo alle bandiere di Chrilto, e doppo questo fu eseguita la promulgara sentenza, alla quale egli si esibi conpronta, e costante franchezza d'animo, destando varij affetti negli animi de spetta tori di quella tragedia, perche molti lo compassionauano, per la morte in cui lo vedeuano vicino, altri l'innidiauano per la felice sorte di morire lauato dal sangue dell' Agnello dalle macchie contratte. per tante sue colpe, e tutti lodauano 1d. dio per i gran fegni, che scorgeuano della saluezza di questa anima.

#### CAPITOLO XXIV.

Trattasi il fine del gouerno del Marchese di Cagnete,e de suoi successori, sino a quello del Dottor Melchior Bracco di Sarauia.

Amorte di Caopolicano non solo non raffreno, & atterigli Araucani ma l'irritò, & accese più in essi il de sio della vendetta, e l'odio contro de'Spagnoli. Siradunarono per tanto di nuouo a configlio, elestero nuouo Generale per la futura campagna, facedo ogni sforzoper affertuare il loro dilegno, man conculcò, e disperse tutti questi loro pensieri, e spezzò il loro ardire, il gran valore, e la guerriera prudenza del Gouernadore il primogenito del Vicerè Marcheles di Cagnere, il quale succedendo al Padre nel gouerno ritornò al Perù, lasciando edificate in Cile vna, o due, o più Città, hauendo hauuto in quel Regno grandifsima fortuna nel gouerno, e nella felicità dell'armi Reali, di cui fu capo, e mi dispiace non hauere più particolar notitia di tutriquesti successi, per poterli dare le lode che meritano con l'elogij, douuti e si gran Signore, che merita il nome di confundatore, o Restauratore del Regno di Ci le; poiche entrò a gouernarlo quado stana in pericolo di perderse, quel che poco prima si era conquistato, per l'arroganze

bal-

baldanza, con che si trouaua l'inimico per la morre del Gouernatore Valdiuia, e per altre vittorie riportate, da' Spagnoli, mi rimetto totalmente all'historia generale del Cile, io dirò dell'altri gouerni quel che

pot ra souuenirmi.

l'Adelantato Francesco di Vigliagra, ch' era stato, Tenente generale del Gouernatore Valdiuia, a cui successe doppo la sua morte. Lidà il secondo loco, perche se bene carrò in questo gouerno doppo quello di Valdiuia, e del figlio del Marchese, e su nominato auati di lui l'Adelantato Alderete, e conforme a questo ordine venne ad essere il quarto conforme però quello delle nomine del Rèsu il secodo.

Il morino ch' hebbe sua Maesta difare questa electione su la buona relatione, che di questo Caualiero diede l'Adelantato Alderette, il quale richielto da Filippo II. qual persona li paresse a proposito per questo carico, li propose il detto Franceico Villagra, e che più Roderigo di Chiroga, e Francelco d'Aghirre, rappresentando li loro meriti, nobiltà, valore, e militar prudenza. stupissi il laggio Re della. modestia dell'Alderette, che scordandosi dise, tanto honorasse i suoi copagni; onde l'antepose a tutti tre, nominadolo Gouernadore con titolo di Adelantato; Gran documeto de' Correggiani, che credono non potere auanzarsi, senza calpestare i compagni, ne'poter crescere, che coll'al. trui rouine; ma sapendo sua Maestà esser passato a miglior vita in Panamail detto Alderete, ricordandosi del raguaglio da lui hauuto degli altri, elesse per Gouernado. re questo Caualiero, della cuiprudenza,e valore, no ho al presente maggior notitia di quella, che ho accennato nel suoluogo, parlando del suo primo gouerno, stimo però, che nel lecondo non furono inferiori, e benche no sappia quanto in esso soprauisse quello che posso direin Gene rale si è ch'egli non degenerò re'suoi gesti dalla gloria della sua antica, e chiara prosapia, tanto conosciuta in Spagna per la gloria de'suoi antenati pareggiata con alrretanto splendore della migliore, e più chiara approuata nobiltà del Cile, con cui siè per parentado congiunta quella del [Marchese di Cagnete è notoria in Spagna] e così non parlo di niuno, sò che à questo Caualiere fu commessa la conquista di Tucuman, benche non sappia qual parte di questo gouerno egli fodassero, perche Antonio di Herrera, come habbiamo detto disopra, attribuisce Francesco di Aghirre la fondatione delli Giurij, che sono nel medesimo distretto di Tucuman, forsi perche l'uno fondò in una parte, e l'altro nell'altra, e cosi ad entrambi toccò que-Ita conquilta, mi rimetto all' Historie, che di ciò trattano; il certo è, che ambedue tornarono al Cile, & hebbero competenze intorno al gouerno, pretendendolo ciascheduno per la morte di Valdiuia; ma il Vicerè tolse la contesa, con inuiare il suo figlio a quel gouerno, come si è detto.

Quando l'Adelantato Francesco di Vigliagra titornò al Cile, vi entrò per il varco, che si apre nella Cordigliera dalli due fiumi, che scorrono da Oriente verso Occidente, e questa è la strada, che hoggidi si vsa. La gente ch'egli meno fu quella, ch' hebbe nome Comecingoni, e fu si numerosa, che diede da pensare al Valdinia per il molto seguito, che hauea il Vigliagra, ma il Valdiuia colla fua molta prudenzale lo guadagnò per amico, dandoli la comenda di Macheghe, che dicono essere di quaranta mila Indiani, ò come altridicono famiglie, onde non vi furono occasionidi disterenze; ma molta. conformità fra di loro, come si vidde in. tutte le occasioni, che successero.

Giunto finalmente l'inevitabil hora della morte di questo inuitto Capitano, gran Gouernadore, e Confundatore di quel nuouo mondo, e nominò per suo successore il Generale Gabriele di Vigliagra suo Zio, il quale non accettò l'officio lasciatoli per honorarne Don Pietro di Vigliagra suo nipote per parte de' Zij, nel cuitempo si stabili, che si fondasse l'Vdienza del Cile, come dicono alcuni, benche altri contra Gregorio di Leone nel sno Mappa citato da noi altre volte, dicano esfersi fondata nella Concettione al tempodi Roderico di Chiroga. Non mi stendo più circa di questo, perche non ne lhò maggior contezza, ne meno del tem.

Libro V.

po, che questo Caualiere gouernò, e dell' imprese, che tece, mi persuado però, che il molto valore, inestatoli dalla sua chia. ra nobiltà, non si marci nell' otio, stuzzicato massimamente dalla ostinatione de gli Araucani, che non dormiuano punto ne'loro dilegni. Nè meno sò se lasciò discendenti.

Risaputasi dal Rela morte dell'Adelantato Francesco di Vigliagra, conferi il gouerno del Cile all' Adelantado Roderico di Chiroga, vno de' tre proposti a sua Maestà dall' Adelantato Alderete. Fu questo Caualiere della nobilissima, & illustre casa di Chiroga tanto antica, e chiara in Galitia, & in altre parti di Spagna, & anco nel regno del Cile, oue ha fiorito, da'suoi principij, fino al presente, feconda d'illustri soggetti, che in guerra, & in pace han dato sempre chiarisegni, nonfolamente di non hauer degenerato dal valore de' loro antenati; ma di hauerli anche superati con heroiche imprese, le quali ridira l'Historia del Cile, quando vsci rà alla luce. Et io al sicuro bramerei potere più lungamente distendermi in questo argomento, ma non mel consente la gran distanza, in cui mi trouo da coloro, che me ne potrebbono dar contezza. E mi manca in particolare il ragguaglio delle battaglie fatte, le delle vittorie riportareda questo illustre gouernadore, che douerono al ficuro esfere molto riguardeuoli, quanturque poche, perche poche furono le occasioni, che se le offersero dafar mostra del suo gran coraggio, & esperien za nell' armi. Perche dicono ch'egli gouernò con molta tranquillità, ancorche l'Araucano che ardeua ancora nel suo an. tico furore non lasciò di trauagilarlo. Mori quello Canaliere nel tempo, che gouernaua, come è aunenuto ad altrimolti Go. uernadori di quel Regno, Primadi mori. re nominò per successore il Marasciallo Martino Ruyz di Gamboa suo Suocero, che non sò quanto gouernò nell' occasioni ch'hebbe di pugnare con l'inimico. Mà midò a credere, che ne hauesse alcuna,& in essa si ananzasse nella gloria, che haueua acquiltata con le sue molte prodezze in quella conquista, e che haueua hereditata dalla nobiltà de'suoi antenati tan-

to chiari, & illustri in Biscaglia, doue si vede hoggidi il palagio, ela casa, donde trahe la sua origine questa famiglia, ch'è delle più illustri di quelle montagne, lungi tre leghe da' Durango, per doue passando, incontrai, che i Caualieri di quel luogo haueuano molta corrispondenza dilet. tere col Capitano D. Andrea di Gamboa, il quale hoggidi conserua nella Città di S. Giacomo del Cile con losplendor della sua casa quello de' suoi maggiori, hauendo al pari diquelli seguitato per moltianni à'seruir sua Maesta nella guerra. Gouernò il Maresciallo sino che mandò il Reproprio Gouernatore il quale doueua esfere il General Francesco di Aghirre, vno delli già proposti dall' Adelantado Alderete, ma essendo già morto quando sua-Maestà voleua honorarlo con questo carico, su nominato vn'altro. Lasciò il detro Francesco di Aghirre vna numerola discendenza, e sono li Caualieri Pastenes di Cochimbo, li Riueri, e li Ahgirri, li quali hauendo imparentato con altre illustri case vguali alla loro in nobiltà, honorano hoggi quel Regno.

Prima di questi due Gouernatori Roderico di Chiroga, e Martino Ruyz di Gamboa, vien posto il Presidente Melchior Bracco di Sarania Sottomayor dalli autori, che dicono, che si fondol'vdien za nel Cile nel tempo del Gouernador Pietro de Vigliagra: mà fra Gregorio di Leone, secondo la cui opinione si fondò questa Vdienza nel tempo del gouerno dell' Adelarato Rodrigo di Chiroga, dice per confeguente, che il successore mandato dal Rè sù il detto Dottor Melchior Brauodi Sarania Sottomayor, il quale fù il primo Presidente di quel Regno, dalla cui prudenza, e sapere, che furono veramente grandi, riconobbe sua Maestà, buonisuccessi in pace, & in guerra di quel Regno, gouernato da questo gouernato+ re con grande integrità, e giustitia. E questo, è quanto posso dire in generale di questo Caualiero, trasasciando gli altri particolari a chi hauendone maggior notitia le potrà più, e degnamente ridire. Ma, non deuo lasciar di accenare la molta nobiltà della casa dilui a tutti ben nota, essendo vna delle più principali di Soria in.

Hispagna, donde trahe la sua origine, & hal moltibeni, e palagzi, e la sepoltura nel coro della Chiefa maggiore, in cui essendo egli ritornato dal suo gouerno a morir nel la Patria fu sepellito hauendo lasciaro nel Cile molto numerosa descendenza, che ha honorato, & honora hoggidì quel Regno con licatichi più illustri, e riguardeuoli in pace. & in guerra. E campeggiò trà gli altri il Maestro di Capo D. Diego Brato di Sarauia fottomayor, che fu Maestro di Capo di quel Regno, e dapoi Almirante dell'armata, che vsci dal Perù cotro quella Generale Georgio Spilberghi, di cui habbiamo fatta mentione molte volte in questa opera, con i quali i nostri presso ad

Arica hebbero quella gran battaglia nauale mentouata da molti autori, e trà gli
altri da Giouanni, e Teodoro di Bry da me
altre volte citati. Questo Caualiero su il
capo, e Maiorasgo della sua illustre samiglia, e moreado li successe il Maestro di
Gampo Don Geronimo. Brauo di Sarauia Sottomayor sno fratello, che al presente possiede il dominio della Città di
Almenar, di cui surno patroni i suoi antenati. Hanno satto questi Caualieri seruiggi molto considerabili, e con la propria
persona, e co le loro ricchezze, souuenendo molte volte l'esercito Regio, quando
staua bisognoso di denari, come è bennoto.

# LIBRO SESTO.

Nel quale si contengono varij successi della guerra fatta in tempo delli altri Gouernatori del Cile, che succedettero alli passati.

#### CAPITOLO I.

Emandato da Spagna per Gouernatore del Cile Don Alonfo de fottomaggiore, e de primi successi del suo Gouerno.

TEll'anno 1579. il Vicere del Perù D. Francesco di Toledo madò due naui del Capitan Pietro Sarméto alla traccia del Corfaro Fracesco Draco; queste passaron lostretto di Magaglia. nes, come già si disse di sopra: arrivarono a Spagna, doue riceuuto benignamente. dal Rè il Sarmento, & honorato conforme i suoi meriti, lo rimandò al Cile con vn'armata di ventitre nauigli, e due mila huomini, fecondo scriuono molti autori, della quale era Generale D. Diego Ebres de Valdes, con ordine di fortificare quel Regno, e quello del Perù. A quest' effetto fu data instruttione, che si douesse sondare nella bocca dello stretto vna città

della quale restasse per Gohernatore, detto Sarmento; e cosi apunto si eseguli alla parte Settentrionale dello stretto, e chiamossi la città di S. Filippo; però noni potè per allhora trattenersi tanto, per esser cosi lontana dalla communication dell'altre del Cile, quanto per i freddi insopportabili di quella regione . Meglio riuscil'altro disegno di quest'armata, che fù di portar'al Cile vn soccorso di cinquecento huomini, delli quali ve n'era necessità estrema, per tirar'auanti la conquista, e fundatione di quel Regno, & afficurarlo contro l'impeto de gli Araucani, & altri Indiani. Passo dunque Capitan di questa gente, e Gouernator del Cile D. Alonso de Sortomaggiore, Caualiero dell'ehabiro di S.Giacomo, e doppo Marchelz di Villa formosa, Signore per la chiarezna. del sangue, & illustre parentela con tati-Signori di Spagna ben noto à tutti. Questi suil primo Gouernatore che da Spagna venne al Cile con numero di gente.

cc 2 dop-

doppo vn lungo, e fastidioso viaggio, e varij ranuolgimenti, & intoppi. Peruenuto alla città di S. Gincomo cortessissima alber gatrice di quanti forastieri vi capitano, come à tutti è notorio; gli Araucani non folamente non fi perfero d'animo con l'auiso della nuoua gente; ma più tosto aguzzarono le lancie per riceuerla con efse; in tanto il nuono Gouernatore preue--nendo con la prestezza li sforzi che poteuano fare gli anuerfarij, subito diede auni so à tutte le Città, che si mettessero all'or dine per la guerra: per questo mandò D. Luigi suo fratello, con titolo di Colonnel-10 del Regno, e di Maestro di Campo, e con buona soldatesca alle Città di Valdiuia, Osorno, e Villaricca, & egli rinfranc2tosi con la sua gente de'disagi del viaggio, a'quattordici d'Ottobre 1584. passò con l'Esercito in ordinanza alla Città della. Cocettione, & indi à quelsa di Cillan, che allhora si ritrouaua in grande strettezza, e lasciatala ben prouista entrò nella Valle di Chinello, etenendo desta con esercitij militari la sua gente, cominciò à scorrere i paesi di Angolo, sacedo all'inimico quel maggior danno che potesse, e presi due Indiani, li rimandò alle lor terre con le mani tronche per dargli maggior terrore, e spauento. Partiro il Campo da quel Juogo, il maestro di Campo generale D. Alonfo Garsia Ramon, del quale si parlerà à lungo nel suo gouerno, caminò tutta vna notte con centocinquanta valorofi foldati per arriuare à Mareguano; e cogliere all'improuiso Chipimo, e Maiorebe che teneuano molto infestata la Città:di Angolo; ne fu vano il disfegno, perche da do sopra l'inimico spensierato, li sece mol to danno: vccidendoli gran gente, e se ne ritornò carico di spoglie; e menado auanti del bestiame: Nel'inimico, quantunque gli sopranenisse aggiuto hebbe ardire dil seguitarigli Spagnoli che si ritirauano per conginngersi col Campo del Gonernatore, come apunto secero; auanzandosi tutti in vn lieto, & aggradeuole sito, sopra il fiume di Angolo.

Fece qui la rassegna dell'Esercito il Ca pitan Generale, vedendosi già alle porte d'Arauco: e per arriuare più ordinatamete à combattere co si poderoso nemico, riparti la sua gente in dieci compagnie, dando à ciascuno valoroso, & esperimentato Capitano, quali furono Campofreddo, Loayla, Giouanni Ruiz di Lione, Francesco Hernandez, Pietro Cortese, Francesco d'Herrera. Gio. Ocampo, Gio. de Gumar, Martino de Auedagno, e vn tal Drouo; oltre molti altri reformati, che apparteneuano alla Compagnia del Maestro di Campostra' quali andauano i valorosi Aguillera, Bernal Mercado, Miranda, & Alnarado, li quali erano per la loro prudeza, & esperienza di quelle terre principali Configlieri. Entrorno dunque nello stato di Pureno per inuiarsi per Arauco alli venti di Decebre del medesimo anno 84. e benche arriuassero di notte alla terra di Pureno, non hebbero così buona sorte come in Mareguano, perche stando i Purenesi sù l'auuiso, e non trouandosi sorze fusficienti per resistere all'Esercito Spagno lo, si ritirorno, e posero in sicuro: onde pat sò il Campo fenza ostacolo ad Elicura... Chiapo, e Migliarapue, oue fece gran pre sa di bestiame, del quale, benche non vsas lero gl'Indiani prima della venuta delli Spagnoli, doppo però era talméte cresciuto, che hormai copriua le campagne per la moltitudine. Passorno senza incontro di nemici tutto quel paese sin' allo stato d'Arauco; s'accampò l'Esercito lungo il fiume. Gl'Indiani colti all'improuiso fuor d'ogni loro credenza, non seppero prendere miglior partito, che dar fuoco alle lor cafe (ilche fanno ancora per guer reggiare più spediti, seza cosa ascuna che li dia impaccio, ò noia nell'animo) hauedo prima raccolto ciò che poterno, e po-Rolo in ficuro alle montagne co lor gente imbelie: perquesto appena furono presidalli Spagnoli tre Indiani, li quali per at-2 terrire gli altri, impalarono; onde có grade auuertenza s'andaua l'Esercito ritiras do, perche correa voce, che Alonfo Diaz nato da'Spagnolo', & Indiano s'era pollo: con ottocento Indiani in imboscata, perassalir la retroguardia de'nostri: Era que sto Alonso vn'Apostata, che più di dieci. anni prima s'era fuggito all'inimico, & in t sieme con vn'altro scelerato figlio di Spanz

gnolo, & Etiope, the chiamano Mulato, s'era fatto cosi gran largo tra gl'Indiani. che erano stimati due gran Zapi di guer ra,ne mai, quantuque inuitati da i nostri Gouernatorishaueuano voluto ritornare alli Christiani. Questo Alonso, che s'haue ua posto nome Paygnagnango assali, come si sospettaua la retroguardia degli Spagno lisma questi,facendo alto la vanguardia, li fecero faccia, & inuestirono in modo, che aprironostrada per entrar dentro lo squal drone nemico; siche entratoui in suria. molta gente, lo sbarattarono, e posero in precipitosa fuga, nel qual fatto si segnalò fra gli altri il Capitan Zapata, mandado à terra vno delli più principali Capitani nemici,& hebbe sorte Gio. Martino prode guerriero di ritrouare in vn canneto Pay guagnango, & alzado la mano perveciderlo, su ritardato dalle preghiere del mi sero, e supplicheuole penitente, che prostratosegli a' piedi n'on meno gli dimandaua la vita del corpo, che dell' anima: onde vinto lo sdegno lo conduste Giouani all'alloggiamento con molto gulto di tutti: molte cose promise il prigione Alon so Diaz come prattichissimo del paese,& in particolare di far prendere l'altro Apo ítara,& infatti l'hauerebbono preso, aslalendo la casa di quello, co la guida di Gio uanni, se egli non si fusse lestamante butta to nel fiume; doue notando come vn pesce scampò dal pericolo, non però su dall'intutto vano l'assalto, perche suggito chi cercauano, ricuperarono vn pouero Spagnolo, che con le mani legate co duceuano sei Indiani per veciderlo tra poco,come haueuano già veciso vn suo copagno. Passò auanti l'Esercito per Taboleuo, co risolutione di non sermarsi sino ad' arrinare à Mareguano, per madario à terra, come haueua fatto per douunque passaua, appiccando a gli alberi gl'Indiani, per dare à glialtrispanento.

Auisto fra tanto il Caciche Cayencu ra Signor della Valle di Mareguano del dissegno delli Spagnoli conuocò la sua gente, e mandò centocinquanta messaggieri in varie parti con la saetta; sollecitando li Cacichi vicini ad assrettare li aggiuti. E cerimonia tra gl'Indiani quan-

do vogliono far lega infieme mandare. vna saetta per segno, e quel Caciche che la riceue resta obligato come con giuramento à seguire la parte di chi l'ha inniata. Non fu bisogno di molta retorica à quelti Ambasciatori, per persuadere la lega contro i christiani; subito si radunorno tutti con la lor gente in fauore di Cayencura.Longanabale Signore d'Arauco; venne con due mila soldati, e tre samosi Capitani tra gli altri Aliencura, Arancomo, e Chelenante: Anteleuo Signore di Pureno,e Guadaua vi condusse mille lancie con i brauissimi Capitani Categuanchen, Capi, e Chincatipai. Quidana come supremo Capitano, la gente di Talcamahauida, Palchi, Millagra, Andalican, Cipimo, e Maiorebbe, il Signor Pilchisoa, il quale l'haueua spartita tra i Capitani Painamiglia, Guanipilche, & altri. Tacocino venne dalle pianure con cinquecento soldatise con quattrocento Caicaiande. delle montagne, scesero trecento sotto la cura di Migliandoro, etutte insieme arriuauano à cinquemila. Radunossi tutta la massa de'soldati à Catirai con Cayencura, che era il principale, e comparue nel mezzo con vna mazza in mano ad vsanza di guerra, chiamado i Capitani à costglio co la sua solita arroganza, & alterigia. Lungo saria il riferire à minuto li varij pareri, l'offerte, e la brauura, con la quale tutti s'offeriuano ad ogni rischio, per ab battere gli Spagnoli : erano alcuni di fentimento, che si douessero assalire di notte, altri di giorno: questi voleuano, che se fi presentasse la battaglia; quelli ripugnauano, parendoli meglio che fi cogliessero alla sprouista. Il vecchio Caycaiande proponeua partito, che si dasse ad intendere à i christiani, ò che essi si suggiuano per tema della lor forza, ò che licentiauano la llor soldatesca, che cosi, dicena, daremo passo franco al nemico, per la Valle, lasciadolo andar pure ad Arauco doue pretendono; per tanto inten do erigere vna fortezza, e mentre egli và con quelto dissegno noi daremo sopra qualche loro città, che starebbono sprouiste, e potressimo sor tire gran fortuna. Non approuo il Con-Ifiglio: disle allhora Pilchisoa. L'occasio.

ne.

ne, che si perde vna volta, difficilmente ritorna, non dobbiamo spreggiare quel che habbiamo di presente, la spesa è satta, i soldati bramano venir'alle mano impatienti d'ogni dilatione, affaltiamo l'inimico in. vn tratto, e per più assicurare la vittoria. diamliadosso di notre. Così su risoluto, e spartito in tre squadre l'esercito per assaltare da trebande gli Spagnoli, fu dar Cuiui al Mulato, del quale habbiamo giàragionato fopra che lo disponesse in ordinan za come Sergente maggiore. Presa questa risolutione salto in mezzo vn ragazzo, che non passaua i quindici anni, e chiesta vdienza s'offerse di spiare il Campo Spagnolo, e riconoscere le sorze, e gli andamenti degli nemici, sapendo egli benissimo la lingua Spagnola, come alleuato tra esti, e benissimo conosciuto. Accettata. l'offerta non mancò punto à compirla in effetti. Finse di fuggirsi da gl'Indiani, e fu di buona voglia accertato dagli Spagnuoli, parendoli che se li porgeua ottima occasione di sapere lo stato dell'Esercito Indiano. Fu interrogato di molte. cole il perfido Andrea (che quello era il fuo nome prima che da Cillan fuggisse dagli Spagnoli) e a tutti rispondeua molso accortamente, sempre conchiudendo chegl'Indiani stavano in gran paura, e perciò non hauestero che temere, ma. che andassero pure à fondare le lor fortezze.

. Due giorni solamente stette tra li Spagnoli Andrez, per riconoser bene ciò che voleua; presa doppo vna sera occasione di adacquare yn cauallo al fiume fi rifug gì alli suoi, dandoli auuiso come gli allog giamenti de nemici stanano in certe Val li, doue facilmente poteuano essere assa liti dalli tre squadroni Indiani. Partirons dunque baldanzofi gl'Infedeli, con la gui da del nouello Sinone, menando Longal nonale la primiera squadra di venti con pagnie molto braue; feguiua Anteleuo col la seconda, & à vista di ambedue Tarocima,che conduceua la terza: arriuati prefso gli alloggiamenti Spagnoli si nascosero nel bosco, aspettando l'opportunità della notte, e quando gli parue, che li nemici già dormiuano, cominciorno à marciare!

verso loro; ma le nostre sentineste, che, non dorminano, accorgendosi della poluere insolita per l'aria, e sospettando di quel ch'era, gridorno all'arme; però fu tata la celerità de gl'Indiani, che appena vdito il grido già staua per la strada dell' alloggiamento che li toccaua, Longonaual con i suoi & Anteleuo e Tarocina entrauano per l'altre bande, sacendo grade strage de gl'Indiani amici, che stauano i primite criuellando le tende, e padiglioni de christiani pensauano di serire i lor corpi. Già s'era impadronito Longanaucale d'vna strada, quando gli venne incôtro il Gouernatore cosigran sforzo, e corag gio, che potè reprimere l'orgoglio, e trattenerli il passo, con minor marauiglia, che s'hauesse ritardato l'impeto ad un precipitoso torrente. Onde vedendo Longanauale molti de'suoi già per terra, altri seriti,e mal ridotti, giudico bene ritirarsi. Nel medesimo tempo sece sionte ad Anteleuo il Capitan Francesco Hernandezie lo ftrinse parimente à ritirarsi dalla strada che haueua quasi acquistata. Il Sergenre maggiore, benche fi ritrouasse mal disposto, ad ogni modo s'oppose al Terzo di Tarocima con gran generostà: gli vecise vn fratello-e con esso il Mulato, che faceua il Mastro di Campo, come accennammo, lo rispinse dalla strada, che haucua. preso, c secelo ritirare à i suoi. Staua in tanto il Generale Cayencura in vn posto rimirando quel che passaua; e quado ved de, che la sua gente si ritiraua, li sù incontro fgridandoli, erimprouerandoli la lor codardia, in modo, che restando essi confusi alle parole del Generale secero alto, apparecchiandosi à nuoua battaglia. No gli fù però bisogno tornare à gli alloggiamenti per cimentarfi con gl'inimici, perche il Sergente maggiore, accompagnato da valorosi Capitani gli assalirono nes posto: iui ricominciatasi nuoua zusta, si combatte dall'vna, e dall'altra parte con gran risolutione. Però non potendo finalmente più resistere gl'Indiani; essendo molti caduti; e molti malamente feriti, si ritirarono à fatto, lasciando morti inquella battaglia i brauissimi Capitani Anteleuo, e Carapi; & i nostri rirorno.

rono à gli alloggiamenti, dando gratie al Signore di cosi segnalata Vittoria, che su alli sedici di Gennaro del 1585.

#### CAPITOLO II.

Si proseguiscono altri successi della guerra.

Asciato quel fortunato alloggiameto marciò il Campo Spagnolo sino à Migliapoa, con animo di guerreg giare lì, & anche in Ranceuche, Mareguano, e Taboleuo, Tascaguano, Gualchi, e Chilacoya nell'està seguente. Si accamparono vicino il gran fiume Biobio, doue fecero per lor difesa vna sorte palificata, di grossi alberi, e doppo fabricarono à vista di Ranceuche, e Taboleuo vn buon. forte, trauaglian doui con l'esempio del Gouernatore tutti li Capitani, e soldati; Chiamossi il sorte della Trinità, e per mag gior sicurezza se ne cominciò vn'altro detto dello spiritosanto nelle Contrade di Yumbel, che erano di Tarocina, e l'haueua rouinato, come haueuano ancor far to altri Cacichi nelle loro terre, non potédole disendere contro le sorze del nostro Esercito. Accioche queste sortezze si potessero col commercio aggiutare l'vna col l'altra sece sare il Gouernatore alcune bacche nella Concettione; però auisato di questo Tarocina sece vn'imboscata di mil le, e ducento persone vicino al fiume, doue doueuano passare le barche conuoiate dal Maestro di Campo, e sua gete, e come le vidde si lanciò con la sua soldatesca nel fiume Tarocina, e eogliendo in mezzo le barche, le prese, e sece in pezzi impededo d'vn gran soccorso quelle fortezze.

In tanto il Generale D. Luigi de Sotto maggiore fratello del Gouernetore soccorso la Città come dicemmo di sopra, e presa la sortezza di Liben disesa per longo tempo valorosamente dagli Indiani, e lasciatole sossiciente presidio venne ad aggiutarsi con l'Esercito, col quale sacendo continue scorrerie però con grandissimo danno a' nemici, consumandoli ogni giorno più, e togliendoli il sostentameto, Senti sopra tutti la perdita della sortezza

il Caciche Guepotaen,e cost radunò bud? na massa di gente, per iesasperarla, elesse per Mastro di Campo Milalermo, e caminando di notte si posero à vista del forte; senza che fosse sentito, iui si imboscorono diuisi in tre parti, per dar l'assalto: era vscita per auuentura dal forte vna truppa di quindici soldati à cauallo per far herba molto spensierati di quelche se li pareua, vista Guepotaen si buona occasione vscì dalla montagna, e passato vn ponte per donde solo si poteua andare alla fortezza, lasciò iui vno squadrone per impedire il passo à quella truppa; visto ciò da quei Caualieri, dato di sproni a'caualli seza rispetto alcuno del numero de' nemici e delle lor poche forze inuestirono i pagani nel ponte con grandissimo coraggio passando per le punte di lancie, e frezzeà soccorrere il forte, senza che riceuessero altro danno, che vn solo cadesse per terra, il quale anche esso passò co i suoi alla difesa della fortezza, doue si combattè buo na pezza con-gran valore :alla fine restando morti tre Capitani de gl'Indiani, & vccisi ottanta soldati delli più valorosi, nelli quali confidaua il Capitano Guepotaen. desperati dell'impresa si ritirarono con tanto scorno, e tristezza del detto Guepotaen, che da se stesso si condennò in perpetuo esilio in vna balza delle montagne sino alla morte, e i Christiani, resero le dounte gratie al Signorc per cosi segnalata. vittoria in vn pericolo tant'importante.

Hor entrando l'inuerno firitirò il nostro Campo alle fortezze, d'onde il Gouernatore mandò à S. Giacomo il Sergente Maggiore à fare vna buona leua di, gente per la Primauera, & intendendo che A loso Diaz, per esser Genero di Longanauale, & apparentato con tutto Arauco teneua commercio con essi per mezzo di spie secrete, lo sententiò à morte, la quale rice. uè con dimostrationi di gran pentimento delle sue colpe, confessandosi, e piagendo i suoi peccati, e dando à tutti occasione di. ingrandire la diuina clemenza tanto liberale anche con quello, che cosi gran danno haueua fatto alla propagatione del fanto Euangelo. Intesasi la morte di Alonso, e che il Gouernatore era vscito à visitar le

fron-

frontière; determinarono gl'Indiani fubi-l ro di vendicarla ancorche fosse l'inuerno, stauano già radunati per l'impresa, questo hauendo inteso, che il Gouernatore s'era ritirato al fortesparue che si raffreddassero; ma Nangoniel li parlò con sì grand'elo quenza, & energia, che tutti ad vna voce l'elessero per Capitano, risolutissimi di mo uer guerra: eglifatta scelta di cinquanta valorosi soldati dinise il resto della gen re in tre squadroni sotto la cura di tre Capitani eccellenti, e s'inuiò alla nostra forrezza, con brama di pigliar qualcheduno de nostri, per ispiare come passassero les cose. Hauendo dunque caminato vna notte intiera si ragunarono in vna montagna attendendo la buona occasione, la quale non tardò molto; perche essendo vscito il Capitan Francesco Hernandez di Herrera con ventitre soldati a sar la guardia vicino al fiume, diede l'inimico sopra sei di essi, li quali non sapendo gl' aggiuti s'erano appartati dagl' altri facendo presa con i lor caualli in vn verde piano, e perche essi si disendeuano più di quel che si possa ridire, vecisero quattro di loro, e gli altri due si buttarono in siume per estremo rimedio. Tagliarono le teste a gli vecifi, perche è costume di questa. gente quando han vinto alcuni foldati va lorost sar doppo vasi delle lor teste, nelli quali possono beuere le genti di guerra, ma non già gli altri. Stando in questo occupati, il Capitan Francesco accortos, che maneauano sei soldati de' suoi andò alla lor busca, & incontratosi con l'inimico cominciò a combattere, nella qual battaglia hauerebbero patito molto i christiani, & anche persa la fortezza, se non fosse stato per vn samoso tiro, che sece Tomaso della Barria; questi preso di mira Nangoglien lo buttò a terra, fattoli in pezzi vn braccio: onde gl'Indiani attendendo all" aggiuto del loro Generale diedero luo go a'Spagnoli di ritirarfi alla fortezza, & essi parimente si ritirarono con il loro esercito.

Venuta la Primanera alla fine d'Ottobre dell' 85, parti il Sergente Maggiore da San Giacomo con duemila caualli, & altra gente che- iui haueua rollata, e subito che

jarriud alle frontiere feorfe con cento fol, dati alla montagna, doue prese due Indiani per guida del camiño e con esti dette in vna valle, doue era gran radunata di Gentili venuti'li a relebrare le lor feste, e giuochi, che sono, beuere sino che cascano, e trouandoli fuor di pensiero ne fece grande strage, e macello. Peruenne la. noua dital disgratia a Perchincheo Signore di Aiglarague, e confiderando comeandauano vittoriosi gli Spagnoli perseguitandoli sino alle balze, e valli più ritirate, leuandoli le prouifioni, e non lasciandoli viuere, fi accordò di dar pace, che in vero si moriuano di same: mandò per questo due ambasciadori, con ordine che arriuatia vista de'christiani alzassero due Croci per segnale di pace. Furono riceuuti con allegrezza commune, e segni di reale ami citia: venne doppo in persona il Caciche e sece pace in nome di Leuo con l'esempio del quale lo fecero ancora Migliacigue Signore di Pangalemo, & altri sino al numero di tremila. Tra i Cacichi che & pacificarono fu vno Aygnande; il quale configliò il Gouernatore, che mettesse gli alloggiamentinella valle di Gualchi, per costringere alla pace gli altri Indiani: preso questo consiglio inuiò il detto Aygnande messaggiero a quelladi Gualchi consigliandoli che facessero pace come essi haueuan fatto:già s'erano determinati di farla, quando ciò inteso Nangoniel sano hormai del braccio corse lì accompagnato da certi soldati', e parlò a quelli Indiani con sì fatta energia, e forza di ragioni ponendoli auanti gli occhi la libertà che doueuano sopra ogni altra cosa stimare; e disendere che l'accese in modo che tutti s'alzarono gridando ad vna voce guerra, guerra, perloche rouinarono tutta quella valle, che già staua seminata con risolutione di passare ad Arauco, conforme la persuasione di Nangoniel; e questa su la risposta, che rimandarono al campo Spagnolo, il quale arriuato a quella valle la fini di distruggere, brugiando le case, & ogni cosa riducendo in cenere, & in questa maniera attrauersò rutto Chipimo, e Mareguano. Ma non potendo soffrire Nangoniel il danno, che patiuano le sue terre, gli se-

guitò

guitò con cinquecento Maraguani, e facendo alto in vna collina a vista del campo Spagnolo, alla calata, del Sole venne giù vn'Indiano a prouceargli con grandissima arroganza, però il campo nemico non. si moueua, aspertando il soccorso degli Araucani. Gli Spagnoli in tanto fingendo di partira fecero restare imboscato il Sergente Maggiore in un luogo con buona. gente; & in vn'altro il Capitan Cortese. Vedendo gl'Indiani, che s'erano già partiti i nemici, vennero alcuni giù con il loro Generale Nangoniel, senza sospetto de gli agguati: allhora vsciti i christiani l'assalirono brauamente. Non si turbò il Capitano nemico, ma raccogliendo centocin quanta de'suoi, co i quali si ritrouaua in. quel piano lo mio squadrone. Inuiaggiorno lungo tempo fino che ferito Nangoniel a morte con tre serite si ritirò, ma tardi, perche seguitato da molti vi restò morto co'suoi: Il giorno seguente a questa rotta arriuò da Arauco col soccorso di trecento il Capitan Calleguale, il quale si ritirò a Catiray, doue diede la trista nouella a. Caiencura della morte di Nangoniel suo figlio, & herede di sua casa, e come il Cam po Spagnolo andaua tuttania distruggendo il paese sino a Ciccico, e che iui cominciaua ad ergere vn forte che poi si finì il gouerno dell' 89. E questa valle delitiosa, e molto popolata, signoreggiata da Pay. namac fratello di Anteleuo, è ancora mol to forte, per i pantani impenetrabili. Ca deguale dunque faceua la giunta della ge te, che da ogni parte veniua, e formati sei squadroni ben armativscì dalli pantani marciando con gran silentio sino al fiume, doue stauano gli Spagnoli accampati iui dando segni euidenti, che son gente di seruitio degli Spagnoli fecero vn bo bottino, con molto bestiame. Inteso ciò da' nostri vscirono immantinente a ricuperare la preda alla sfilata, e trouandosi il Maestro di Campo con dieci soli soldati, non essendo gli altri ancora arriuati, si risolse inuestirlisper non dar li tempo di perdere in sicure il bottino preso : e l'esegui con tanto impeto, e valore, che ruppe lo squadro-l ne nemico; e soprane nendo l'altra gente ricuperarono la preda tutta, e ritornaro-Libro VI.

no al Campo, lasciando in somma consussione Cadeguale con tutta la sua gente.

#### CAPITOLO III.

Cadeguale mette fuoco alla Città di Angolo, aßalta il forte di Pureno, e resta morto in vna disfida.

T7 Edendo Cadeguale quanto ben fortificato stasse in Pureno il Campo Spagnolo, volse il pensiero alla Città di Angolo, per questo elesse da tutta la sua ge te folo cento a cauallo ben'armati . Andò con questa scelta alla Città che staua con molta sicurezza per la pace fatta con gl'In diani della montagna, si fermò tre miglia lontano dalla Città, nascondendosi in vn bosco di Pini ; indi inuiò le sue spie per far meglio il suo disegno & vna delle principali fu il Capitan Cenquetaro, il quale entraua, & víciua spesso, fingendosi esfere de gli pacificati, e così andana sollecitando l'arriui de gli altri Indiani, che gia haueuan fatto pace, fingendo ancora astutamente, che l'esercito Spagnolo era stato disfatto in Puren, & era tempo di distruggere i christiani. Facilmente restarono persuasi, e su tra loro risoluto che tutti ad vn. tempo dessero suoco vna notte alla Città, e che mentre bruciana sarebbe soprauenu to Cadeguale con la sua gente, e mandati à fil dispada tutti i Spagnoli, e cosi ritornò la spia con questo appuntamento. Partirono il giorno prefisso cento soldati dall'imboscara, & entrati di notte nella. Città senza che fossero senziti, presero la piazza, stando i nostri dormendo spensierati, che già era la mezza notte:dato fuoco in molti luoghi auampò in vn tratto la Città quei che suggendo il suoco vsciuano dalle case, inciampauano nelle lancie nemiche che stauano ben ripartite per le strade, & invero sarebbe stata la disgratia senza rimedio, se Dio Signor nostro conla sua prouidenza non hauesse disposto, che tre hore prima dell'incendio fusse entrato à caso nella Città il Gouernatore; egli benche niente di tal tradimento sosperato hauesso, vsci però al romore con. lla sua gente, arriuando gli altricon la sua

presenza, e parole, e discorrendo per tuts ta la città, e dando ordine, che le donne, e puttifussero posti in saluo nella rocca, accioche gli altri potessero più sbrigatamente combattere. Ciascuno col sumo dell'incendio, la confusione della notte à benesitio dell'inimico, però per la diligen za, e valore del Gouernatore, che raccolse moltagente, su stretto à ritirars, conten tandosi del danno fatto, e della pace dissattatra i Spagnoli, e quelli della Montagna. Segui in tanto gl'inimici il Capitan Luigi Monte, con vna Compagnia di caualli, & attaccata battaglia con alcuni di essi in cima d'vna collina, ne ammazzò parte, e parte ne prese viui al numero di quaranta, li quali pagarono in luogo di tutti il danno di quell'incendio. Fu questo vn nuouo fuoco à Cadeguale, e suagen te, che li spinse ad andar per tutto attorno, persuadendo con viua forza di raggiri, la ribellione contro i nostri, & in fatti tirorno quasi tutti dalla sua, eccetto tre Cacichi, che furno Migliacigne, Aygnande, e Perquinceo, contro li quali per es. sersi mostrati fedeli a'Spagnoli giurorno cruda guerra finita l'impresa contro i chri ftiani.

Cominciorno à mettersi insieme i Pilmaicheni, gli Ongolmi, i Maraguani, e da Cipimo venne il famoso Guanoalca con. quattrocento soldati; dallo stato di Arauco; mandò Longonau alle tre squadre, à carico di Curilemo. Cinqueceto Picchieri vennero da Elicura, Vedaregna, & Ongolmo, sotto la condotta di Relmoante, & ottocento della montagna. delli quali era capo Caniotaro; seguirono questa guer ra molte delle loro mogli, risolate di morire, ò vincere con i mariti, li quali seruiuano con ogni diligenza, apparecchiate ancora à prender l'armi, quando l'occasione lo richiedesse. Già s'erano raccolti insieme quattromila huomini con Cadeguale, alli quali hauendo egli esposto il suo disegno, che era di cacciar via gli Spagno li dal forte c'haueuano alzaro in Pureno, promise che dal canto suo haurebbe posto ognisforzo, conforme al suo hereditario sangue, e valore; e così collocò il Campo à vista del Forte, doue sece ostentation

delle sue genti con finte scaramuccie, gridi, estrepiti per atterrire i nemici. Stando dunque in procinto di assalire la fortez za venne nuoua, che il Gouernatore già marciaua da Angolo per soccorrere i suoi: con buon numero di foldati; e nel medesimo puto che ciò intese Cadeguale si partì con cento lancie scelte tra tutto l'esercito, per impedir detto soccorso, e conse. guì l'intento, perche prese vn passo stretto e fangolo: al qual passo arrivati alcuni de' Corridori del Gouernatore, che batteuano la strada, diedero nelle lancie nemiche, e furono costretti ritornarsene al Gouernatore molto mal trattati dalle ferite. Voleua il Gouernatore proseguire ad ogni modo il camino, ma fu dagli fuoi prudentemente ritenuto, per non mettere. ad euidente pericolo tutto quel resto con

la sua persona.

Non si può credere l'alterigia di Cadeguale per questo felice successo: ritornò tutto orgoglioso al suo campo sopra vn Cauallo preso à gli Spagnon. Il Maestro di Campo, che difendeua il forte, vedendo. si circondato da tanta moltitudine dinemici, dispose la suagente, con ordine che nissuno vscisse dalla Rocca, eccettola Copagnia che doueua condurre il bestiame, senza pure che si allontanassero dalle mura. Però gl' Indiani veduto vscire quella. gente, impatiente di più tardare domandauano al lor Capitano che si venisse alle mani. Non volle Cadeguale non ritardato di codardia, e cimore; ma perche pretendena rendersi maggiore la gloria del con. flitto. Nonfarà, disse sorti Capitani, e gen. te valorosastraordinaria la vittoria, se tutti inuestiremo il sorte, che di tal sorte molto ne può raccontare il valore Araucano in sin hoggi. Lasciatemi per questa volra. che io solo vinca tutti. Voglio sfidare il Maestro di Campo, che venga meco à singolar certame di corpo à corpo, che essendo noi tanti in numero, & essi pochinon. sarebbe cosi chiara la gloria di noi vincitori. Vi andrò folo, e per nostra maggior giustificatione gli proporrò che lascino il posto, e vadan via; con giuramento di non. ritornar mai più ad inquietarci: se così faranno, haueremo conseguito l'intento; se

faranno inaltari, chiunque verra à combater meco da folo à folo; e se ciò non basta; sarò sor danno, perche haueranno da sperimentare il valore, e forza del nostro braccio.

Parue à tutti buono il partito, e cosi caualcando in vn famoso Cauallo solo se n'andò conforme hauea detto; trouò molto ben disposto all'inuito il Maestro di Capo, il quale dall'altra parte del fiumo era vscito peraspentario, & vdirlo. Fu determinatala disfida al terzo giorno. Vn giorno prima mandò Cadeguale vn messo, che arrinò all'alba, e disse al Maestro di Camvo, che il di seguente verrebbe al certame Cadeguale: aggiunse di più, che sapendo egli, che nella fortezza vi erano molti mal contenti, offerina da parte del suo Generale sicuro passaggio al Campo Indiano à chiunque volesse dalla sortezza. Fu dato ordine, che nissino rispondesse parola; però come che tra molti boni non manca vn trilto, prese occasione da questo, vn foldato gionane chiamato Gionanni Tapia di fuggirfi dal forte, forto colore, che vsciua alla busca d'un cauallo, e su riceunto da gl'Indiani con molta festa,& honore. Andò il giorno prefisso Cadeguale. alla distida, e menò feeo vno squadrone de suoische fi fermasse à vista di ciò che succedena per ogni accidente : dall'altra. banda vsci parimente il Maestro di Campo con quaranta soldati à cauallo delli migliori, ordinando che si sermassero in debita distanza, & egli solo saltò al posto, doue l'aspettaua l'inimico. Andauano ambedue ben armati, & in proportionata distăza dando de gli sproni a'caualli si vrtorono di carriera come due tigri, cercando ciascheduno di abbattere il cotrario: però la superbia di Goliat, che nell'idolattia sacea le parti del suo competitore, che come vn'altro Dauid era salito per togliere 2 quello l'opprobrio del nome Christiano: lo vinfe, permettendo il Cielo, che alli primi incontri gii desse il Maestro di Campo vui si fiero colpo, che per quello eglicol cauallo diedero à terra. In vedendo gl'Indiani atterrato il loro Generale, corsero alla difesa, & il medesimo secero li quaranka Spagnoli per difendere il suo: non era.

Liero VI.

ancor morto Cadeguale quando arriuò il soccorso, & leuatosi come potè senza volerfi rendere, benche il Maestro di Campo glie lo persuadesso, volle combattere di nuono; però perdendo tuttania la forza. & andando à dietro, mancandoli via più il sentimento, cadde à vista de'suoi dopo pochipassi, e con esso cadde insie me l'animo alla sua gente, la quale visto già mor to il suo Generale, s'andò ritirando à gli alloggiaméti, oue intefa la trista nouella, si disfece subito l'esercito, ritornando ciascuno à casa sua, e gli Spagnoli ritornorono alla lor fortezza, renden do infinite grarie al Signore per sì gloriofa vittoria, & al Maestro di Campo Alonso Garzia Ramon mille congratulationi, che vn folo hauefse atterrato quella moltitudine di Filistei. fpreggiatori di Dio, e del popolo Christiano.

#### CAPITOLO IV.

Della pace she fecero colli Spagnoli alcuni Gacichi, e di molti, e varÿ fuccessi della guerra .

Entre queste cose si saceuano in Puren, faceuan tuttauia pace co li Spagnoli molti Indiani di Valdinia, Osorno, è Villa ricca, stanchi homai dal. la lunga guerra di diece anni che li haueua posti in molte necessità, e tra l'altre di viueri, perche li Spagnoli non li permetteuano il godere del frutto de'loro poderi, e della ricolta de'loro Campi, distruggen. dole, quando già era ridotta a maturità. onde erano costretti à sostentarsi con radiche di herbe, e con frutti seluaggi. Perilche molti diloro cominciauano à parlamentare di rendersi, benche non senza. contrasto di molti altri, che stimauano minor male il morire, prima che sottometterfi alli Spagnoli, li quali per maggior ficurezza dell'Indiani loro Confederatifecero trè fortezze, la prima nella Valle di Ranco, à mezzo camino, trà Valdinia, & Osorno, la seconda nelle Terre del Caciche Andeleppe presso la Città di Villa Ricca, e la terza alle sponde del fiume Caufen, lontana sette leghe dal Imperiale, e

dd 2 vera-

# BREVE RELATIONE

veramente surno queste trè sortezze molto necessarie per difesa, e ricouero de gli Indiani, che tuttauia si andauano riducendo al partito Spagnolo, perche erano g randemente perseguitati da gli altri del I sartito contrario. In questo mentre il Gogernadore che dimoraua nell'Imperial amandò gente in traccia di Guepotaen. Questi era quel samoso Caciche tanto rispettato da tutta la sua Natione, perche hauga fatto refistenza alli Spagnoli nella. sua fortezza di Liber: ma scorgendo che alla fine quei preualeuano, e che egli non potea più frontegiarli, si era ritirato conalcuni suoi parteggiani nella Cordigliera., come habbiamo detto di sopra. Ma perche nella ritirata che fece non menò feco la sua moglie, era ritornato à calare nelle pianure, doue l'hauea lasciata per ricuperarla, e leuarla seco. Il Gouernadore adunque raguagliato di questo si valse dell'occa sione per prenderlo prigione, perehe sapeua bene che fino dalla Cordigliera, doue staua ritirato saceua gran danno contradicendo sempre colla sua molta autorità alla pace, che si andqua trattando. La gente dunque mandata dal Gouernatore incontrossi con questo Caciche, e lo sorprese all'improviso, mà egli non si perse d'animo anzi si disese quanto potè, ma alla fine non potendo resistere, sirese non già alli nemici che li offeriuano la vita, mà alla morte, di cui prese dopò vendetta la sua moglie come appresso vedremo.

Si ritrouaua in questo mentre l'esercito Regio bisognoso di molte cose, particolarmente di vestimenti per non essere arriuati à tempo li soccorsi (cosa spesso auuenura in quei regni doue le soldatesche hansofferto indicibili trauagli, e necessità, le quali arriuorono in tal fegno nella fortezza di Puren, che staua quasi sempre circondata da nemici, che la fame che è vna ma-Ja configliera teneua la gente molto mal sodisfatta.) Del che auuedutisi gli Indiani della Contrada, li quali, quantunque scorgessero, che molti della loro Natione habitatori della Cordigliera faceuano pace colli Spagnoli. con tutto ciò molto ostinaramente la ricusavano, valendosi dell'oc. casione determinarono fare disalloggiar

Idal lor paese à sorza di arme i Spagnoli. Vi fù molto che sare per determinare il capo dell'impresa, pretendendo molti di loro quel carico, onde furno eletti quattordici personaggi, non meno per la maturità dell'età, che della prudenza riguardenoli per arbitri della contesa, & elettori del Generale, da quali fù nominato per quell'officio Guanoalca foldato di paragonata, esperienza, e valore, il quale tosto in presenza di tutti diede il solito giuramento giusta i riti, e cerimonie paesane, aprendo il petto ad vna fiera, e sminuzzadoli il cuor ancora palpitante co' denti in segno che prometteua far il medefimo scempio de Christiani, ò di morire nell'impresa raccomandatali.

Mentre si celebrauano le solennità di questa elettione soprauenne vn mezzo, il quale era vna spia secreta c'haueuano gli Indiami nella Fortezza, e riferì il poco buon'animo, ch'haueuan quei soldati per il macameto de viueri, & monitioni, che pa tiuano, perche non li era venuto à tempo il soccorso che sperauano. Si rallegrarono tutti al riceuere di questo auiso, e bramando assalir subito la sortezza li rassrenò il Generale, esortandoli ad osseruar prima. con prudente tardanza se li Spagnoli l'abbandonauano da se medesimi, mentre non vi si potenano mantenere. Tanto auuenne, perche hauendo riceuuto auniso il Maestro di Campo che non poteua venir soccorso prima di vn anno abbandonò la. Fortezza, e si ritirò alla Città di Angola. doue souvenne al miglior modo possibile. alla necessità dell'esercito.

Tosto che il Generale Indiano vidde, che li Spagnoli haueuano abbandonato la sortezza la sece diroccare, accioche non vi ritornassero ad annidaruisi, & hauendo le sue genti pronte, e disposte per ogni impresa, determinò di assalire la sortezza di Mareguano, che era la più vicina à quelle di Puren già diroccata. Ma il Gonernatore Spagnolo che stana vigilante à preuenir con sortificatione quello che restaua ina sua mano, auisato di questo disegno dell'inimico; e conoscendo in quanto pericolo si trouasse la piazza di Mareguano, al cui assalto già marciaua di vanguardia Gua-

noalca con 1500, fanti scelti, & 80. caualli, mandò tosto à soccorrerla. Gli Indiani ar riuati al forte, presero vn Indiano di quelli, che erano confederati colli Spagnuoli, e procurarono da lui pigliar lingue di ciò, ch' erano confederati colli Spagnoli, e procurarono da lui pigliar singue di quello che paffaua nella fortezza; ma il prigione si portò con tanta cautela nelle risposse, che con sagace inganno persuase à gli Indiani, che li consentissero che ritornasse alla fortezza promettendoli, fintamente che egli vi attaccarebbe foco, mentre l'esercito loro si appressa à darli l'assalto? Preso questo appuntamento gli Indiani si nascosero dietro vn monte vicino: mà l'Indiano entrato nella fortezza discouerse alli Spagnoli il disegno dell'inimici. Onde quando nel rempo determinato questi si trouono suriofamente all'affalto, la gente della fortezza che staua all'erta comincioà disendersi col cannone, e moschetteria, senza peròfare forcita alcuna, sendo grandemen te inferiore di numero. Posero gli Indiani l'assedio, e si trincierarono alla larga per non effer danneggiati dal castello,e sicrattennero qualche giorno stringendolo alla gagliarda, Ma essendo stato introdotto dal Maestro di Campo buon soccorso nelle fortezze, gl'Indiani discioltone l'asse dio, si partirono. Hor li Spagnoli vsciți dalla for tezza trascorsero baldanzosamente la cam pagna, distruggendo si seminati, & i campi fino alli confini di Angol; li cui Cacichi no potendo farli resistenza, dimandarono soccorso da Guanoalea, il quale ragunato il Configlio-mentre s'ingegna di persuadere à suoi l'importanze di questa impresa. Ceuchetero li contradisse, dicendo: Non esser dilegno prudente lo sfornire di gente in. quei tempi la Valle di Puren. Perche quatunqueli Spagnoli haueuano abbandonata la già distrutta sortezza; nientedimeno l'haueuano fatto per ripigliar vn poco di fiaro, e di forze, e dopò rifabricarla. Onde era manifesto il pericolo di perdersi tutta quella valle, se al ritorno de' Spagnoli si ritrouasse senza la necessaria disesa. Esser perciò molto miglior partito, che li Montagnuolise li Peulci (questi sono nomi di popoli)che richiedenano al presente soccor-

160, si rappacificassero finalmente colli Spagnoli, accioche raccolte per all'hora le loro biade, e ristoratisi delli danni che da quelli haueano riceuuto:dopò nell'occasione che se li offerisce ripigliando l'armi si vendicassero. Fù seguito da più del Consiglio questo parere. Onde in conformità si rispose à gli Ambasçiadori de' Caciqui, li quali abbracciando questo partito, subito secero la pace co'gli Spagnoli calando dalle montagne Catepiuche, e Mareguano di persol na, à concluderla, hauendo primieramente da quelli ottenuto il perdono del tradimeto fatto da loro, nell'incendio, al quale diedero in preda la Città di Angola, come si

disse al suo luogo.

Ma perche questa pace era finta, nella prima occasione, che se li offerse, ripigliarono l'armi, come dirassinel seguenrecapitolo. Perche a questo darà fine la Relatione dell'arriuo al Cile dell'armata Inglese sotto la condotta di Tomaso Candich. Questi due volte passò lo stretto di Magaglianes, yna dell' anno 1587. l'altre del 1591. Vna di queste volte riconoscendo le riuiere di questo regno passò per l'Isola disanta Maria, e prese porto doue si dice l'herradura nel golfo della Concettione, donde traggetto à Valparaiso, doue non sò se prese Porto, perche subito traggettò al Porto di Chintero; quiui hauendo posta gente interra per sare acqua, fu dalli nostri costretto à ritirarsi più che di passo: la cosa passò così. Tosto che In San Giacomo s'intese l'arrigo delli Inglesi in quelle Spiagge, vscirono gli habitatori verso Valparaiso, la quale stàsita 24, leghe lunghida San Giacomo, & quattro ò cinque da Ghintero, per impedirli l'andar più oltre: ma l'Inglesi non volendo auenturare la gente di guerramentre non erano sicuri di poterla fare vscire dalle Naui senza pericolo, e necessitando per altro di acqua, legna, & altre cose, cauarono in. terra la ciurma, con la scorta vna Compagniadiarchibugieri; questi vedendo coparire due Spagnoli, che si ritrouarono à caso in quel porto, per altro spopolato, e deserto, temendo, che dietro à quei due ne venissero altri molti si ritirarono molto alinfretta alle Naui, donde mandarono

## BREVERELATIONE

per yn altro Spagnolo, che hauean presol perquelle riviere, à dire alli nostri, che mirassero quanto l'importatia l'amicitia, e bona corrispondenza con Inghilterra nelle presenti congiunture quando la Francia hauea fatto lega contro Spagna, & essi erano tanto possenti, che in breue sariano stati padroni di tutto quel mare, e Regni dell'America. Onde li dessero qualche soccorso, del quale al presente haueano gran bisogno. Lo Spagnolo che si dalli Inglesi liberato acciò portaste questa imbasciata, tosto che sù in terra la riferì à gli altri due che detto habbiamo esfer comparsi in quel porto, e questi la portarono alla. gente di San Giacomo che staua in Valparaiso, la quale à questo auiso si trasseri à Chintero, doue fecero vna imboscata attendendo l'Inglesi, li quali vedendo, che tardaua il messo colla risposta, spinti dalla. estrema necessità posero gente in terra per prouedersi, ma essendo tosto assabiti dalla imboscata de'nostri, particolarmente dalla Caualleria, si cacciarono in fuga verso le Naui, seguitati però sempre mai dalli nostri che ne fecero gran strage, e ne presero 14. delli quali poco doppo ne fecero morire per via di giustitia dodici, che prima della Morte si ricon ciliarono con la chiesa, e morirono Cattolici, lasciando gran segni della loro predestinatione. Quelli delle Naui vedendo, che poco profitto poteuano ritrarre dalla gente di quel paese, (quale veramente può dirsi, che Succhia il guerriero valore co'l latte della Balia, e si auezzi all'armi fino dalle cuile) fatta vela presero il camino verso California, e quindi si trasserirono alle Filippine. Il Capitano Fernando Aluarez di Toledo fu vno di quelli, che fecero l'imboscata che habbiamo riferito, & in vna ottaua della prima. parte della sua Araucana riferisce li principali Personaggi, che si ritrouarono seco in questa impresa: io la riferisco qui per honore delli posteri di questi Caualieri, che hoggi viuono .

El Capitan Gaspar dela Barrera Don Gonzalo, el de Cuenas, y Molina. Campo frio; Pasten, y el de Herrera Angulo, Pero Gomez, y Medina Iuan V enegas. V alor en gran manera Descubre cada qual en la marina Derribando cabezas enemigas Qual diestro segador cortando espigas.

#### CAPITOLO V.

Della noua ribellione,e tradimento dell'Indiani c'haueueno fatta pace co' Spagnoli: si tratta della vendetta ceblanequeo determinò prendere per la morte data à suo marito.

M Entre che li Spagnuoli s'impiega-uano in difendere le riuiere dal Corsale Inglese, gli Indiani non trascurarono l'occasiones onde Catepiuche principale Caciche di quelli che fatta pace colli nostri era calato dalle montagne alle pianure, e populatele con li suoi Vassalli mandò vn huomo suo confidente detto Falcagnano nel paese delli Coijunchi, acciò richiedesse Piurume Signor di quelli che si abboccasse seco in certo luogo determinati, perche hauea da participarli vn negotio di gran consequenze. Quando questi due Principi si abboccarono Carepiuche, parlò à Piurume in questa forma. Benche io sia disceso alle Pianure con pretesto di far pace con li Christiani, nientedimeno hò preteso con questo sare vna memorabile impresa, di cui la gloria sarà vostra ò Piurume se mi prestarete aggiuto. Invntempo determinato voi amarete tutti li vostri Vasfalli con pretesto di celebrare qualche festa, Io in quel mentre andarò alla Città, e persuaderò alli Spagnoli, che Imentre voi scioperati dell'armi festeggiate vi assaliscano, e vi distruggano,& io stesso verrò con esso loro, con titolo di guidarli, e prestarli aggiuto, ma quando sarà attaccata la mischia io passarò dalla parte. vostra, & hauendo in questa maniera vnite leforze li renderemo padron delle persone loro, e della Città. Piacque quelto partito à Piurume, & hauendo determinato co Catepiucheil tempo, e modo per eleguirlo, si accommiatorono celando ambedue questo disegno con profondo silentio.

Frà questo auuenne, che hauendo gli Indianinemici preso disgratiatamente vn foldato Spagnolo, chiamato Valuerde, lo tagliorono in pezzi: e cauandoli il core lo stritolarono co' denti, in segno della rabbia, & odio che haueano con tutta la natione.

Risaputa questa crudeltà nella Città, si trattaua di prenderne la douuta vendetta: il che venne molto in acconcio il tradimento che ordina Catepinche; egli dunque mostrandosi zelante di punire vn delitto si atroce si offerse con la sua gente, e li promise di guidare i nostri per alcune strade breui, e nascoste, per le quali senza essere offernati dalli Indiani potenano lor prendere all'improuiso la gente del Caciche. Piurume, che come egli sapeua si ritrouaua in vna certa valle tutta intenta à banchetti, e festini, e farne grandissima strage, fù prestato sede à Catepiuche, e seguitato il suo Consiglio. Onde il Maestro di Campo si parti con 40. scelti soldati Spagnoli, & altretanti Vassalli di Catepiuche (il quale subito auisò Piurume acciò susse pronto) non menando più gente per far la lor presa tanto più sicura, quanto più secreta.Peruenuta quelta squadra à vna collina che sourastaua alla valle, in cui staua. Piurume con li suoi calò il primo Catepiuche colla sua squadra dopò seguì il maestro di Campo con venti Spagnoli, & a piede per calar più speditamente da quelcoll e, done lasciana il resto della gente per guar dia del bagaglio: si lanciarono come tati sol gori contro de nemici da' quali sperauano sicura vittoria con l'aggiuto de gl'Indiani amici, che haucuano mandato auanti. Ma questi tosto si discouersero traditori, e nemici, perche hauendo tagliato à pezzi vno Spagnolo che era andato con esso loro, & inalberatane la testa sopra vna picca fi vnirono con gli altri Indiani, e tutti insieme riceueuano la carica del Maestro di Campo, e delli 20. suoi Compagni conmolta bonanza.

Ma li nostri auuedutisi del tradimento, benche tanto inseriori di sorze, non perciò si persero di animo, anzi essendosi accostati l'vn con l'altro, e sormato vno squadrone tondo colle saccie riuolte all'inimico, cominciarono 'valorosamente à combattere, dando, e ricenendo molte serite, tra le qua-

li il Maestro di Campo toccò vna freccia nell'occhio destro, onde cascò in terra quasi morto, benche poco doppò ritornato in se si alzo, e ripigliò valorosamente la pugna. In questa forma combatterono gran tempo, e con l'archibugi mentre li durò la monitione, e doppò che quella fiornì con le spade, & à poco à poco senza mai tralasciar la presa ordinanza si andarono ritirando verso l'altri compagni, quantun. que maltrattati à guisa di vinti, gloriosi però come trionfanti per essersi disesi in tanto poco numero in vn caso così improuiso abbandonati, etraditi da proprij compagni da tanto gran numero di auersarij. Ma Catepiuche vedendo che le cose non erano riuscite, tenendo il giusto sdegno delli Spagnoli volò subito ad auisare le sue genti, che populauano quelle pianure prima che li Spagnoli portassero la noua alla Città, & à questo auiso tutti quelli Indiani che viueuano in pace con li Spagnoli senza frammetterci punto di tempo si trasserirono alle montagne, bandendo di nuouo la guerra.

Mentre queste cose si faceuano in queste parti, la samosa Gianechio Donna degna di essere annoueratatra le più virili di quante mai ne narrino le historie si trasserì in persona al suo fratello Checiunturco, & hauendoli rappresentata la sua vedouanza, e dolore per la perdita del marito Guepotaen, ammazzato già dalli Spagnoli come si disse nel passato Capitolo, lo richiese di aggiuto nel prendere la vendete

ta di quella offesa. Non voglio (dicea ella) esfere esente dal pericolo, al quale t'innito co'l chiederti aiuto, sarò tua compagna, anzila prima ne rischi, e voglio che le palle inimiche passino prima per il mio petto, che peruenghino al tuo, & acciò che il mondo tutto conofca, che le mie parole non sono sfoghi di femina offesa, ma sinceri sensi di cuore che ama non prestar sede à quelche dico, ma, & bada à quel che fò. Appena hauea terminato questo breue raggionamento, che leuatassin piede, e senza che il fratello la potes. se trattenere ne persuaderli con raggioni, che lasciasse à lui solo il pensiero di sar que sta vendetta cominciò ad andarsi sollici-

tando glianimi de' suoi vassalli che la seguissero nella guerra, onde facendo il somigliante Checiuntureo in breue hebbero sotto l'insegne vn esercito di 1200. soldatitra Tuelci, & montagnoli, li quali sono popoli di statura gigantesca, vanno nudi alla guerra Embijados armati di saette intrise in vn veleno tanto esficace, che sanno irremediabili ferite. Radunate queste geti presso ad vn fiume, Gianechio leuatasi inpiede in habito guerriero con il Carcasso alle spalle, e l'arco in mano nel mezzo de Capitani, e soldati li fece vn ragionamento marauiglioso, rappresentando à tutti l'obligo, che haueano à Guepotaen suo marito, che sù già Signore loro : à se stessi,& alla patria commune della cui causa si trattaua. Animati in questa guisa li soldati alla impresa minacciarono guerra all'Indiani che stauano in pace con li Spagnoli, se non lasciauano di; seguire quel partito, e non si vniuano con le loro squadre, e con questo si andò aumentando l'esercito lasciandosi molto persuadere di ribellarsi dalli Spagnoli, non tralasciando mai Gianecheo stratagemma alcuno per destar quei popoli al furore, & allo sdegno. E perche tutti bramauano di far qualche segnalato seruigio alla loro Principessa, hauendo preso due Spagnoli che viaggiauano da Osorno à Villaricca li tagliorono le teste, e ce le presentarono. Doppò marciò l'e sercito verso la valle di Andelepe do ue era vna fortezza de'Spagnoli sette leghe lungi da Villaricca. Il disegno di que ste squadre era di cominciar la guerra colla presa di quel sorte, ma mentre baldanzosomente si marcia precedendo Gianecheo molta baldanzosa nelle prime file, hebbero auifo che era nouamente nel Cile due naui cariche di soldati, e monitioni mandate per soccorso dal Côte del Vidal Vicerè del Perù. Onde Checiuntureo mutato il disegno si ritirò per allora alla Cordigliera, doue ricouerò la suagente in vna sorte trauata fabricata sopra vna precipitosa balza, donde poteuano sar gran danno senza riceuerlo.

#### CAPITOLO VI.

Il Gouernadore cerca di bauer nelle mani Checiuntureo: Gianecheo siegue nell' impresa di far vendetta del morto marito,& alcuni Cacich isanno pace con li Spagnoli.

T Osto che il Gouernatore riceuè il soccorso venutoli dal Perù, dicui habbiamo raggionato nel passato Capitolo, vscì in Campagna perprendere Checiuntureo, e mentre viaggiò per far questa caccia. diede il gualto con memorabile strage al paese, facendo molti esemplari castighi per arrecare terrore à tutti: tra gl'altri, che egli fece affogare, fu vn'Indiano tanto arrogante, che vedendosi condennato à morte, pregò i ministri della giustitia, che lo sospendessero nel più alto albero, che si trouasse in queste campagne, accid che fusse meglio veduto da quei che passauano, & egli conseguisse appresso di molta più gente la lode meritata da lui, per esser morto in difesa della commune libertà: li fu detto più d'vna volta, che lasciando quelle brauure riceuesse il battesimo, o che già che perdena la vita del corro, guadagnasse quella dell'anima, e li surno apportate le raggioni couenienti per persuaderli questa verità. Ma come che la. sua gran superbia li haucua chiusi gli occhi dell'animo, acciò non vedesse il suo male, & otturate l'orecchie del core, acciò non vdisse le diuine ispirationi, egli tutto ciò trascurando, replicò che non sistancassero in vano in somiglianti raggionamenti, perche egli non pretendea altra. gloria, se non che si sapesse nel Mondo l'honoreuol caggione della sua morte: che egli non voleua dilationi, ne altri termini, che già era tardi, e che si spedissero in si. nirlo come segui.

Il Gouernadore marciando a questa, impresa metteua di vanguardia 400. Indiani consederati, si per sar proua della lor sedeltà, come per castigar con le mani, & armi di questi gl'altri della medesima natione, che erano rubbelli. Peruenuto in questa maniera, doue stana accampato.

Chechuntureo: questi livsci incontro, non con animo di combattere, ma di danneggiarlo con secrete imboseate, nella qual maniera sece qualche danno alnostro esercito, ammazzandone alcuni, e rubbando varie cose, particolarmente caualli.

Ma auuedutosi il Gouernatore, che non faceua cosa di momento, mentre non poteua tirar l'inimico à far giornata, ributcando questa impresa in occasione più opportuna, attese per allhora a ristorare (il che più importaua) le due fortezze, della Trinità, e dello Spirito santo, le quali, perche malamente poteuano disendersi, e per altro non si potena per allhora rifare la fortezza di Arauco, albeneficio della qua le erano stati quei due forti fabricati, li dif fece, riducendoli ad vno, che potena bastare per sicurezza della Città di Angol:sabricarono i nostri questo sorte molto all' infretta alle sponde del fiume Pucianchi, ne perciò tralasciauano di fare in questo mentre le solite scorrerie per danneggiare quanto poteuano gl'inimici. Tra l'altre vsci vna volta il Maestro di Campo co sesfanra foldati, che valeuano per seiceto per la loro sceltezza, e valore, per vedicarii del tradimento fattoli da Chatepiuche, quando li diede in mano di Piurume: ma auifato Catepiuche di questo disegno, al principio si ritirò al più remoto, e sicuro luogo de'suoi Stati, oue mêtre dimoraua, riseppe, che il Maestro di Campo hauea dato il gua sto à tutto il Paese del suo dominio: onde non hauendo altro luogo da ricoueraruili, si forzificò in quello, doue staua, ragunando guant'Indiani potè, allettandoli con li soliti festini, e bachetti, per obligarli à pigliar l'armi per difesa del suo partito.

Ma li Spagnoli mentre diedero il guaflo al paese del Piurume non incontrorono altra gente, che sei Indiani, de' quali
due soli poterno prendere viui, essendosi
l'altri ostinati nel disendersi sino alla morte. Vno di questi prigionieri, era il fratello di Piurume, da cui hauendo cauato
à sorze di tormenti doue staua ritirato Piurume, tosto vi si conserirono, sorprendendolo all'improuiso nel meglio delli banchetti che co' sioi saceua; molti ne tagliarono, e molti ne presero, e trà questi vn.

giouane figlio del medesimo Piurume (il quale poco doppò li scappò dalle manifuggendo velocemente sopra vn cauallo)e dopò si ritirarono, auisando che con le prede fatte hauessero hormai stabilitala. pace tanto bramata. Ma mentre li nostri così divisano molto diversamente designauano Gianecheo, e Chechuntureo fratello di lei; perche stimo ati dall'antico desiderio della vendetta, che prosondamente li era radicato nel core, non mai tralasciauano di machinare quato li pareua à proposito per il lor disegno. La prima cosa che determinarono sare su di coquistare la fortezza fabricata di nouo, la quale già era finita, e n' era Capitano D. Christotaro di Aranda, il quale era Signore della Valle di Andeleppe, done quella fortezza era fabricata.

Marciò Chechuntureo colle sue squadre, nelle quali faceua l'officio di Sergentela medesima Gianecheo, che esortando quelli, & inanimando questi con coraggio, & ardire merauiglioso nel suo seffo donnesco, destò tal vigore ne' soldati, che tutti si dimostrauano pronti à morire, o à riuscire vittoriosi da questa impresa. Il che lhauendo risaputo il Capitano Aranda, giudicando, che era miglior partito vscire incontro all'inimico, che aspettarlo nella fortezza, fece vna fortita con 22. soldati tanto volorosi, che li giudicò basteuoli à trattener solile squadre inimiche si numerose: Oltre che in quei principij li Spagnoli erano tanto pochi, che souente erano costretti à misurar le imprese più tosto co'l valore, che co'l numero della. gente, al quale suppliuano, con valersi dell'opera de gli Indiani loro confederati, & amici, de' quali mi persuado che andasse in questa impresa qualche truppa, Stauano questi salpartire, & il Capitano li fauellaua, diuifando con esso loro della maniera con che si hauea da tracciar que ll'impresa, quando arriuò yn messaggiere tutto molle di sangue, dicendo che à pena cosi malconcio era scappato dalle mani di Chechuntureo, che già baldanzolo calana colle sue squadre dal monte, risoluto, ò di conquistare quella sortezza, ò di morire nell'impresa. A questo auiso il Capi-

Libro VI.

tano accelerò la falita, & egli il primo afsali la vanguardia nemica, dalla quale su riceuuto con tanta ostinata resistenza, che! quantunque combattesse con valore marauiglioso; nientedimeno in breue vi restò morto, e tagliato à pezzi.Il che veduto da Gianecheo (che non era nè l'vltima, nè la più pigra in quelle squadre à menar le mani) tosto cominciò à gridar vitto ria, dicendo a' suoi per darli animo, e lena, che combattesse ro pure allegramente, perche haueuano già debellato i Spagnoli tutti, hauendo abbattuto il lor Capitano; la cui recisa testa tosto sù inalberata sopra vna picca, acciò si cobattesse co più valore alla vista di quel troseo. Il disegno li riuscì, pche, beche i Spagnoli facessero proue mi rabili, staua però lo squadrone Indiano sì stretto, e serrato, che parena impossibile il romperlo. Eli valorosi Pietro Calderone, e Gio. Rubio, che con vno sforzo degno d'eterna ricordanza lo ruppero, e vi pene. trorono dentro, ne riportarono maggior lode di fortezze, che di fortuna, poiche essendo circondati da'nemici, vi restarono morti, seguendo l'orme del loro capo già estinto. Dal che ammaestrati gli altri, vedendoche era temerità il combattere in quella occasione, si andarono ritirando con molta celerità, seguitati da'nemici, abbattuti nella coda per due leghe continue con manisesto rischio di esser totalmente disfatti, se l'inimico li hauesse dato la cacciasino à Villaricca, che ne staua con anfioso timore. Ma l'inimico, lasciò di seguitarli, perche voltò l'animo à solleuare gl'Indiani di quelle contrade amici de' Spagnoli, acciò tiratili al proprio partito, con maggiori forze ritornassero ad assalirli. In esecutione diquesto disegno, co. minciarono à maltrattare con incendijse rapine le habitationi, e li campi di tutti quei loro paesani, che ricusauano seguire le loro insegne, e disegni, menando anche via le persone ligate à guisa di schiaui,e di prigioni di guerra, Ma perche già entrana il verno, furno costretti à ritirarsi nel proprio paele, doue fabricata di repente vna fortificatione di vna forte intrauata, vi si ricouerarono per isuernarui Chechun tureo, e Gianecheo sua forelle con 4. mila

lsoldati del loro esercito.

Ma il Gouernatore non attese la primauera per quuiare il danno che da questa valorosa coppia si temena. Onde mandò tosto vn Colonnello con buon nerbo di gente ad affalir Chechuntureo nelle sue medesime trinciere. Doue peruenuti costoro dopò hauere superato melageuolezze incredibili accaggionateli da'bisogni di quei luoghi, oltre modo accresciuti dalla asprezza della stagione con valoroso assalto v'intrassero, e benche gli Indiani valoro samente, si disendeuano, con tutto ciò perche i ripari, done stanano riconerati non erano muraglie, ma semplici trauate, surno facilmente rotte, da'nostri, che penetratine'sfeccati degli inimici incontrarono in esso loro valore non punto inferiore di quello con che poco dianzi haueano difeso quelle trinciere. Onde combattendosi per l'vna, e per l'altra parte con molta lode di coraggio, e fortezza, ondeggiò per qualche tempo la vittoria. Ma alla fine appalesandosi già per li Spagnoli, gli Indiani si cacciarono in suga co'l medesi mo Chechuntureo, il quale feguito, e preso in vna spelonça, doue si era appiatato nel vedersi prigioniere, chiese in gratia la. vita, offerendo in contracambio adopelrarsi in maniera, che tutti i suoi vassalli abbracciassero il partito della pace. Li fù cocesso quello che domandaua colle conditioni dalui proposte, & egli lo recò ad esfetto. Onde stabilita di nouo la pace coni popoli di quelle montagne, e calando tuttania dalle lor balze, e dirupi, e ricominciando à popolar le pianure, si cominciò à goder qualche riposo nelle Città di Osorio, Valdiuia, e Villaricca, c'hormai dieci anni continui erano state oppresse dalle gran mole di tanti mali da quella guerra arrecatili, essendoli stato per tanto tempo Interrotto il commercio, & inuolato il necessario sostenzamento.

Hor mentre il Campo Spagnolo suerna, nella valle di Cauiglianga, e vi concorrono à garali Cacichì del paese à stabilir con esfo loro la pace, inuitandosi l'vn l'altro, allettati tutti dalla same che correua del buon accoglimento che li era satto: ll Casciche Piurame Signor de' Coiunchiche.

non poteua racconsolarsi per la cattiuità del figlio, che era vn pezzo sà prigione delli Spagnoli, fcorgendo che quanto più de' suoi paesani con quelli si rappacificauano, tanto più se gli rendeua malageuole il poterlo liberare per forza di armi;prele partito, di fare anche egli la pace, & in. questa maniera ritrarre il figlio da quella seruità. Chi esto per tanto saluocondotto per andar di persona à trattar di questo,& ottenutolo, si trasserì nella Città di Angol, doue trà le conditioni, che richiese per conchiuderla pace, la principal fù, che li fusse reso libero il figlio co vidde egli in quest' occasione sciolto dalle catene, nelle quali però restò, per ostaggio vn suo fratello) ma dal Maestro di campo li sù risposto; che quantunq; egli hauesse tolta à quel giouane la libertà, con farlo nella. guerra prigione; nientedimeno il render. glielo non dipendeua da lui, ma dal Gouernatore, co'l quale però li prometteua di adoperarsi in maniera, che egli conseguisse l'intento, purche la pace che prometteaal presente non susse finta come quella del traditor Catepiuche. L'affecurò il Caciche della sua lealtà, & in pegno di quella si offerse di andare à prendere Carepiuche, e darlo nelle mani di luisò viuo, ò morto.

E certamente egli recò putualmete ad effetto, quanto haueua promesso; perche peruenuto alla patria ragunò li Cacichi Tu ripigliano, Raglianga, Cariguano, Guacapeque, Talcaguano, & altri suoi amici, e cosederati, tra'quali sù il medesimo Catapiuche.In alte ragunaze cominciò à fauellare Piurume della volontà c'hauea di far pace da douero colli Spagnoli, per isfuggire hormai li trauagli, e li oltraggi di guerra tanto lunga, e dannosa: e per la grade sua autorità appo di tutti, facilmente à tutti lo persuase, trattonne il solo Catepiuche, il quale ò guidato dal suo mal talento, ò stimulato dalla conscienza che l'accusaua del tradimento passato: non solamente non consentinel parere commune, ma di vantaggio si sforzò con molti raggioni di ritrarre gli altri da quella risolutione,e di superarli dal seguito di Piurume, il qual recandosi ad inginiala contradittione di

Libro II.

Catepiuche, lo disfidò da corpo à corpo, & essendo accettata la disfida dall'auersario, e seguito il duello, Piurume al secondo colpo abbattè Catepiuche per terra, e recisali la testa, la portò al Gouernatore, che la riceuè con grandissimo contento, e congrande dimostratione di allegrezza, che fece nella fortezza. Et hauendo stabilite le conditioni della pace con Piurume, calarono li Cacichi in quelle compresi col le loro famiglie nella Valle di Molchen, quale cominciorono à populare, e coltiuare, menando in esse i giorni loro in mol ta buona corrispondenza colli Spagnoli, dando segni di hauer fatta vera, e real pace con essoloro,

#### CAPITOLO VII.

Il Vicere del Perù D. Garzia Hursado di Mendoza manda un buono soccorso nel Cile, il cui Gouernadore con questo agiuto và in Arauco, doue sà un sanguinoso satto d'arme.

V D. Garzia Hurtado di Mendoza Marchese di Cagnete, Gouernadore del Cile, mentre che il Marchese D. Antonio suo padre su Vicere del Peru, e gareggiò questa generosa, e nobilissima. coppia in acquistarsi tanta lode in quei gouerni, che recò merauiglia all'vno, & all'altro mondo, de'quali, vno sù spettatore delle loro heroiche imprese; l'altro ne partici» pò co l'rapporto della fama le glorie. Hor essendo D.Garzia successo al padre nel gouerno del Perù, ricordeuole che il Regno del Cile li haueua nel gouerno che egli ne. fece, apprestato il primo scalino per doue. egli era asceso all'altezza de' gloriosi meriti, che al presente godeua; e consapeuole della gran necessità che hauea di esser soccorso, vi mandò due Naui cariche di monitioni, e soldati, sotto la condotta di D. Pie tro Castillegio, & N. Pegnalosa Capitani di molto grido nelle guerre d'Italia, & in altre parti di Europa, che egli hauea quando pas. sò al gouerno del Perú, menati seco da. Spagna. Arriuò questo tanto opportuno loccorso gran contento al Gouernadore

C 2

del

del Cile, & à tutto quel Regno; per la gran, necessità che ne haueua. Ma perche, entrando già il verno; non era opportuno at-tendere per all'hora all'impresa, che si trattaua di popolare Arauco, furno compartite quelle soldatesche nelle terze frontiere, & nella primauera, che tosto seguì, presa prima vna mostra generale di tutta la gente. da guerra, ne fuscelta quella che parue più confaceuole, & à proposito per quell'impresa, e diuisa in dieci compagnie, capitaneggiate da D. Carlo di Yrarrazabal, Gio, Ruyz di Leone, Gio; de Gumar, Francesco Giofre, D.Gio.Rodolfo, eli già mentouati Cortese, Chiros, Vglioa, Gaglieghigli, & Auendagno. Marciò l'esercito, e si accampò nella Valle di Migliapoa, con disegno di distruggerlo à fatto, e finir pure vna volta di soggettar l'Araucano.

Erano stati gli Auracani mentre durò il rigore del verno, ritirati tra li steccati di vna forte intrauata; ma hauendo inteso che li Spagnoli già veniuano ad affalirli, li vscirno all'incontro risoluti di non consentirle, che li portassero la guerra nel proprio paese, ne vi pigliassero piede, del che surno sino da'principij di questa conquista grandemente gelosi. Quando ambedue gli eser citi furno à vista l'vno dell'akro; vno Araucano detto Reureante chiesto saluocondotto dal Capitano Spagnolo, per poter venire à parlare al Gouernadore, & ottenutolo, entrò trà le squadre Spagnole con tanto brio, egarbo, che fece maranigliar tutti, perche con vna quali che gigantesca statura accoppiaua vna amabile leggiadria. Introdotto dal Gouernadore, in questa forma li fauellò. Sono io, 3 Signore vno de gli Arancani Cacichi, che si sono ragunati à difender la patria, e la commune libertà. Ma ricordandomi che i miei genitori furno Colonesi dalla vostra natione, e molto beneficari, sono venuto à farui sapere, che miglior partito farà se cessarete dall'impresa che tentate, perche difficilmente potrà riuscirui, perchele sorze Araucane vnite per fronteggiarui, sono molto riguardeuoli, sendoui già sotto le insegne più di due mila soldati, trà Araucani, Mareguani, e Pureni:e se arrigano à tempo le squadre che si attendono da Tucapel, sarà l'esercito loro del tutto inuincibile, perche tutti stanno risolutissimi prima morire, che rendersi, o cedere. Tutti quelli vi attendono nel monte, al qual diede già il nome di Vigliagran la memorabile vittoria, che iui di quel famoso Capitano riportarono i nostri antenati. Molte altre cose di questo tenore disse Reureante; consigliando li Spagnoli à tralasciar quell'impresa. Ma come che li confegli dell'inimico sono sempre sospetti, fù gradita la buona volontà di lui, non. già seguitato il consiglio. Li secero offerta di ognibuono trattamento se si voleua rimanere con esso loro. Ma anteponendo egli la fedeltà douuta alla patria, fece ritorno da' suoi, quali ritrouò molto timorosi per vna Cometa comparsa in quei giorni, che con vna lunga coda à guisa di infocata spada parea minacciarli. Con tutto ciò nulla smarriti si apprestarono all'armi. Et il Generale Chinteguano hauendo dato il comando delle squadre alli principali Cacichi Vntete, Chelentaro, Curileno, Apigliano, Nantoche, Nacheando, Rapiguano, Careande, Achiguala, Naualpolo, Chinteguano, Colocolo, fece intendere à tutti, che chiunque volesse suggerirli alcuna cosa concernente al buon maneggio di quell'impresa, lo facesse allhoraliberamente, che egli molto volentieri vi prestarebbe orecchio; ma che quando susse il tempo di combattere, niuno per vecchio, e prattico che si suste, li dicesse più parola, perche non vdirebbe alcuno; perche non li pareua potersi ben gouernar vn corpo c'habbia molte teste. Onde già, che l'haueuano eletto per loro capo, le sue parti erano il comandare, e le parti di tutti gli altri l'obedirlo. Et in questa maniera si apprestauano gli Indiani alla battaglia, nulla pauentando le molte forze de' Spagnoli ridettele da Rareante, ne la loro fiacchezza, per non hauere voluto venire ad vnirsi coll'esercito loro i popoli di Tucapel.

In questo mentre il Campo Spagnolo dopò hauere dato il guasto nel pascere à tutto il paese nemico, si era presentato alle salde del monte di Vigliagran, & il Gouernadore istesso accompagnato da 20. soldati di vanguardia cominciò co gran coraggio à salirui. Riuscirno gli inimici all'incon-

tro, e soprauenendo di mano in mano le squadre dall'vna, e dall'altra parte, si at taccò vn sierissimo, e sanguinossissimo fatto d'arme. Combatteuano si Spagnosi con gran suantaggio, per il sito del luogo, e per la moltitudine de'nemici, onde cominciando à languire per la stanchezza, diedero occasione à gli Indiani, di cominciar à gridar vittoria; ma ripreso animo da'nostri, secero sforzo tale, che Chinteguano sù costretto à ritirarsi, e sonando à raccolta si ricouerò, sempre mai seguitato da'nostri nel più alto luogo di quel monte, doue con incontrastabili ripari si trincierò.

Ma venti foldati Spagnoli degni al ficu ro dell'immortali encomii che li di il Capitano Ferdinand) Aluarez di Toledo nella sua Araucana manuscritta, facendo vno sforzo maranigliofo, & incontrastabile, ruppero finalmente li steccati dell'inimico, e penetrandoui dentro, furno tosto seguitati dal Maestro di Campo, e da molti sceltissimi soldati per quella porta, e da altri molti, che spinti dall'esempio loro si aprirno per altre parti il passo. E incredibile l'ardire, e fortezza, con che gli Araucani si disendeuano, risoluti prima morire, che cedere. Onde la strage fu grande,e per qualche tempo furno trattenutili Spagnoli del goder l'acquisto di quella vit toria. Ma hauendo di nuouo vrtato nell'ini mico il Gouernatore col seguito di venti valorosi reformati, & occiso il Generale de gl'Araucani Quinteguano (il quale sino che diede gli vltimi tratti non tralasciò di animare i suoi, come hauea satto sempre in. quelto fatto d'armi, à perder prima la vita, che la libertà) e colla morte del Capo vinto, e disfatto il corpo dell'inimico esercito sa acquistata intieramente quella vittoria, non senza sangue de' nostri (perche trà molti che vi morirono, vno su vn Caualiere Portughese dell' habito di Christo, che combattendo con grand' ardire nelle prime file, meritò di valore non già l'vltima lode) ma con infinita lor gloria, perche in quel giorno gli Araucani combatterono con una ostinatione, e costanza incredibile: onde meritamente il sopracitato Aluarez di Toledo nella sua Araucana. mentona co'l donuto tributo di lode tutti

quei foldati, e Capitani Spagnoli, che in questo satto d'arme con qualche estraordinaria prodezza si segnalarono. E l'estreito tutto vittorioso ritirandosi per la Valle di Arauco, e di Cibilingo, verso se marine, sendo riconosciuto dall' Armata di Mare, che il Vicerè del Perù hauea mandato sotto la condotta di Lamero di Andrada, e dell'Ammiraglio Herrera à disendere se riuiere del Cise dal Corsale Ingles; riceuette da quella colsaluto di vna salua Reale gli honori, & il plauso conuenequole al conseguito trionso.

### CAPITOLO VIII.

Si fahrica la fortezza di Arauco: si ssorzano gli Araucani d'impadronirsene: ma alla fine fanno pace co'nostri.

Re volte haueuano li nostri fabricato fortezza nella Valle di Arauco, & altretanto erano stati costretti dall'ostinatio ne degli Araucani ad abbandonarlo. Ma perche la vittoria questa volta acquistata. mostraua speranze di miglior fortuna; su di nuouo fabricata non già nel fito di prima, ma nella valle signoreggiata dal Caciche Cologolo, e presso del mare, accioche per quella, in cui l'inimico non ha forza a cuna, potesse più ageuolmente riceuere gli opportuni soccorsi: ma gl'Indiani fremeuano di rabbia trà per la molestia, e danni che riceueuano dalle sortite, e scorrerie, che cotinuamete da quella fortezza per le loro contrade si faceuano: trà perche si vedeuano li Spagnoli annidati sempre in casa loro si ragunarono à consultare della soma delle case alle sponde del fiume Corileno. Li Cacichi, che in questa radunanza interuennero, farno Andalican, Colcura, Cilibin go, Larachete, Longonabal, Migliarapue, Curilemo, Vntete, Curachiglia, Chiapò, Le. uopia, Naualguale, & altri molti, a' quali dopò li conuiti soliti, e le crapule, colles quali costumano dar principio a'loro confegli, Colocolo, che raggionò il primo conefficaci raggioni si sforzò di persuadere, che pigliando di nuono l'armi cacciassero viali Spagnoli dal Joro paese, e si dichiarò, che quando da gli altri non susse abbracciato questo consiglio, era risoluto impredere, e sostenere solo la guerra per la pa-

tria, e per la commune libertà.

Ma ragionando nel secondo luogo questifuroridi Colocolo furno temperati dal Caciche Longonabal, ilquale fù di parere, che non era à proposito stuzzicar per allhora coll'armi li Spagnoli ardimentofi, e gonfij per la fresca vittoria, ma che foramiglior partito trattando finalmente di rappacificarsi con esso loro, addormentarli, e doppò valendosi dell'occasione, che li arrecherebbono il tempo, la ne gligenza. loro, la fame, e gli altri oltraggi à quali è sottopostala lunga conseruatione delle fortezze in luoghi tanto for di mano, es Iontani dalle Città am iche, come era quella;più ageuolmente assalirli, & opprimerli. Mà Cibilingo, il quale raggionò il terzo, approud che non si p rendessero per allhoral'armi contro de'Spagnuoli; ma port ò opinione non effer cosa dic euole all'honore del nome Araucano procurare di renderli trascuratialla disesa, co'l darli, e. chiederli pace: quale non vedeua con quali conditioni si sarebbe potuto conchiudere senza scapito della riputatione della. loro natione. Suggeri per tanto, douersi indurre l'inimico alla trascuraggine, e negligenza opportuna ad opprimerlo, no già coll'offerta di finta pace, ma con vna ritirata alle montagne, donde non facendosi per qualche tempo scorreria, nè sortita veruna, apprendesse l'inimico, che hormai li Araucani non si teneuan memoria, ne face uan più conto di lui.

De gli altri Cacichi che dopò questi ragionarono, chi seguì il parere di Longonabal, chi quello di Cilibingo: onde diuisain due partite la ragunanza, & accendendosi à poco à poco la colera, si sarebbe
da quelle scintille acceso vn grande incendio, se non lo hauesse ancor nascente smorzato la canuta autorità del vecchio Colican, che eletto da tutti per arbitro, e compromissario, persuase à tutti il seguente
partito, che si ripacisicassero colli Spagnoli tutti i Cacichi, trattone Cilibingo; in
questa maniera la pace de gli altri seruirebbe à render trascurato, e negligente
l'inimico, e l'odio, e la guerra di Cilibingo

sper titolo, e pretesto della guerra commune, l'inclusi nella pace potere più ageuolmente spiare le forze, e li disegni Spagnuoli, e raguagliarne Cilibingo; il quale mouendosi apertamente quando li paresse. opportuno, susse da tutti seguitato in questa maniera conseruarsi meglio le loro cole al presente, mentre li conueniua attender ciò che l'occasione, e'Itempo portassero. Fù con applauso di tutti ri ceuuto,& abbracciato quelto partito. Onde per elelguirlo tosto madorno p Ambasciadore al campo Spagnolo Curachiglia, personaggio che nella gibbosità, & altre dissormità del corpo appalesana la doppiezza dell'animo di cui era fornito, per trattare dell conditioni di pace; la quale volle il Gouernatore, & che venissero li Cacichi in. persona à concludere, e giurare per assicurarsi maggiormente della loro lealtà, e veracità in stabilirla, e dal canto suo li pro. mise vn perdono generale di tutte le passate offese, e di più che darebb e libertà à molti prigioni, che per l'auuenire li farebbe ogni miglior trattamento, moderandoli con certa conuenient e tassa li rributi da pagarfi per l'auuenire; che li difenderebbe dalli insulti de' loro nemici. Furono queste conditioni accettate, e giurate i n. questa forma, la pace da tutti trattone Cilibingo. Onde tutto il paese dal fiume leuo che èl'vltimo confine di Arau co fino à Tucapel si ripacificò finalmente col nome Spagnolo. Ma Tucapel, Puren, e Mareguano, che non erano consapeuoli che la sudetta era pace finta, perche non erano linteruenuti in quella congiura, & in quella liga,tanto maggiormente si posero in armi,& in difesa, stimando che tutta la tempesta dell'armi Spagnole si scaricarebbe sopra di loro. In questo mentre essendo le stagioni opportune al ritorno dell'atmata verso il Perù, il Gouernatore mandò in quella il maestro di Campo Alonso Garzia Ramon, accioche ragguagliado di quei felici successi il Vicerè, più ageuolmente ne impetrasse i soccorsi necessarij per tirar auanti in questa buona fortuna, e per tenere più contente le soldatesche incaricò al Dottor Mendoza, & al Capitano Benauides personaggi di molte partise meritische

soccorressero, come secero, il Regio eser-

### CAPITOLO IX.

1) Gouernatore ottiene una celebre vittoria in Tucapel, firibellano gli Araucani, e D. Alonfo di Sottomaior finifce il suo gouerno.

Ratanto grande la brama che ardeua nel petto del Gouernatore D.
Alonfo di Sottomaior di veder conquistato il Cile à Dio, & al suo Rè, che non li cosentì l'attendere li soccorsi, che si sperauano dal Perù. Onde hauendo presidiato
basteuolmente il Castello di Arauco, e lasciatoui per Gouernatore dell'armi, il valoroso Capitano Francesco di Riueros,
egli con 200. Spagnoli, e molti Araucani
consederati s'incaminano alla volta della Valle di Tucapel per sarne l'impresa,

ridurlo ad obedienza.

Fu avisato di questa vscita de' Spagnoli Pailataro fignor di quella Valle, e tosto mandò à richieder soccorso à Ongoloro, Ylicura, Puren, Palonaycuen, & altre vicine, & amiche prouincie, i cui Cacichi già fi erano cominciati à ragunare in. Pelietaro, luogo destinato per la ragunanza; quando furno auisati da veloci messaggieri inuiati dal Caciche Leuo (questi era vno diquelli c'hauendo conchiusa finta. pace colli Spagnoli spiana le loro cose, & auisaua li proprii paesani, come sece in. questa occasione) che il Gouernadore co buone forze già entraua nel loro paese, onde liamoniua à star delti, e prontialla. difesa. Si disciolse à questo auiso la ragunanza, richiedendo il bisogno più l'opera della mano che del configlio. E Pailaeco che non haues ancora possuro per la breuità del tempo raccogliere tutte le sue soldaresche, riuolse in quel subitano pericolo l'anno alli stratagemi, & alle astutie. Onde fatto imboscare il corpo del suo esercito in vna montagna vicina, egli con soli 100 soldati nel vicino piano, attese li Spagnoli, e quando li vidde comparire, fingen do di esfere stato sorpreso all'improuiso fece dar frettolosa, e disordinatamente all'armi: li Spagnoli vedendo si poca gente ve niuano loro incontro più somiglianti à chi và à ligar prigioni, che à chi và à combattere. L'Indiani per tirarli meglio nell'imboscata si cacciorno in suga verso del monte; doue essendo seguitati da' nostri, vscirno quei che vistauano ascosti come tanti Leoni, & vniti con quei che poco diazi fintamente suggiuano, si attaccò vna sanguinosa battaglia. Ma il Gouernadore fottomaior, giudicando pericolofo partito, che le sue squadre, stanche dalla caccia. passata, riceuessero lungamente quella carica, e dubitando raggioneuolmente, che da quel monte non vscissero di mano in mano altre truppe fresche in rinsorzo dell'esercito nemico, si valse a'danni di lui del medesimo stratagemma, che quello hauea contro se medesimo adoprato. Onde hauendo fatto ritirare i suoi à guisa di chi st caccia in manifesta fuga, e seguitandoli tuttauia, quei di Tucapel, che stimauano quella fuga vera, e nota da vil timore, e nonda artificio guerriero, li tirò molto lungi, & in disparte dal monte, e dal luogo dell'imboscata. Et all'hora hauendo fatro voltar faccia a'suoi, e ripigliato valorosamente. il combattimento, in breue tempo con ammazzare il medesimo Pailaeco con noue altri suoi Capitani, dissece tutto l'esercito loro, il quale vedendosi senza capi, e scompigliato, e pascendo nella precipito-(a, e disordinata fuga col proprio sangue le spade Spagnole, che sempre haueuano a' fianchi, si ricouerò in vno stagno vicino, coll'aiuto del quale, e colla notre, che fopragiunse si liberarono molti pochi di loro dalle armi vittoriose de'nostri, i quali nel ritirarsi alla fortezza, diedero il guasto al paese per terrore dell' inimico.

In questo mentre gli Araucani, che haueuano fatta la finta pace con i Spagnoli, e viueuano sotto il loro impero, e comando, impatienti di attendere l'occasione opportuna da fare vna rubellione yniuersale, come haucano dissegnato, faceuano moltedisubidienze, e rubellioni particolari, poco curandosi de gli eseplari castighi, che si dauano à coloro, che si discopriuano in questa parte colpenoli, a' quali souente erano tagliate le mani, e sospese al collo, & altre

volte con fiere maniere di tormenti, e di morti puniti. Onde li Spagnoli stauano sempremai dubiosi, che vn giorno non si rubellasse tutta la natione. Ma li tolse di questo dubio vno, che stando per esfere giustitiato, chiese il battesimo, e palesò chiaramente la congiura, e l'animo, ch'haueuano tutti i suoi paesani. Li quali vedendosi discouerti, tosto suggirono alle montagne, bandita di nouo la guerra; si ripigliorno le scambieuoli hostilità, molestandosi l'vn l'alro con le solite scorrerie, e danneggiamenti. Precedendosi in questa maniera, presero vna volta i Spagnoli l'vnico figlio del Caciche Colocolo (hauea egliil medesimo nome del padre) insieme con la Migliavene sua moglie. Questi come che era fornito d'indole molto buona, & inchinata alla. pace, si esibì alli Spagnoli di farli ripacificare lealmente, e da douero con tutti li proprij vassalli, a'quali mandò ad ordinare, che eseguissero questa sua volontà. Ma come che il messo tardaua molto con la rispo sta, Migliayene ansiosa del bene del marizo, e del proprio, se li offerse ad'andar di persona à trattar quel negotio co' proprij vassalli. Hor mentre pongono fine à questi prigionieri, di subbito ritornò il messo con le negatiue : perche i vassalli risposero: Dis piacerli grandemente la disgratia del loro Signore; esser pronti à sparger il sangue per liberarneli:ò pure per vendicare i maltrat zamenti che in quelle li sussero satti: Mo-Arasse egli nella generosità del sostener quel l'auersa fortuna la chiarezza des sangue, donde era nato: non conuenirsi nè à lui, nè àloro per il dano priuato di vno particolare auuétyrar le cose communi, esser eglino risoluti à perder prima la vita, che la liber tà. Sdegnossi grandemete Colocolo al rice. uer glta risposta da' suoi disubbedieti vassalli,& istuzzicata dal proprio dolore, e dalla moglie promise al Gouernatore di guidar le géti Spagnole alla distruttione di tutto il nome Araucano, e trattare sedelmente quanto promise, perche su mentre visse. realissimo amico delli Spagnoli, quali agiutò col configlio, e coll'opra à confeguire memorabili vittorie, qualitralascio di referire in particolare, perche stimo esfere le accettante bastenoli à palesare l'indi-

cibil valore del Gouernator D. Alonso, che non solamente tenne sempremai oppressi gl'Araucani rubelli, ma passò di vataggio à Tucupel per soggiogarli. Ma li su impedito il disegno non tanto dal disgratiato incendio, che diuorò repetinamente la sortezza di Arauco, (perche à questo male si diede presto rimedio con risarla subito) quanto dal contaggio delle varole, che insettò in quel tempo tutte quelle, prouincie, onde si ne cessario che si sospe

dessero l'armi da pertutto,

Era trà questo mentre ritornato dal Perù, il maeltro di Campo col soccorso. Ma perche le varole haugano grandemente. siminuito l'esercito Regio, non su questo soccorso balleuole per l'imprese che si haueuano da eseguire, particolarmente per la conquista di Tucapel. Onde il Gouernato, re hauendo in publico configlio tenuto nella Città di S. Giacomo determinato di andare in persona al Perù per domandar il soccorso necessatio al Vicere, s'incaminò à quella volta. Ma peruenuto al porto del Cagliao, hebbe dal Vicerè ordine preciso, che senza porre il piè in terra se ne ritornasse al Cile, doue la sua persona douesse essere grandemente necessaria. E che se alcuna cosa li occorresse da rappresentare, lo facesse in iscritto: lo sece il Gouernatore, & il Vicerè hauendo dalla scrittura inteso l'efficacia, e la prudenza de' motiui, c'haueuanospinto il Gouernatore à venir di persona no solamete li consenti lo sbarco, ma lo riceuette co estraor linarie dimostrationi di honore, come queilo che ben sapeua quati ne meritassero gli officiali, & i soldati del Cile, one si tranaglia più che in altra guerra di Europa, e con meno allettamenti di premij, è per esfere tanto lontano quel Regno dal centro donde questi deriuano, e si comportono. Mentre il Gouernatore tratta col Vicerè de gli interessi del Cile, arriuò auiso che il Rè, lo chiamaua adaltri carichi per rimunerarlo delle fatighe sostenute in quel gouerno; il quale il Rèconferiua a D. Martin Garcia Ognez, e Loyola, onde tosto li rinuntiò il carico. Metre il Sottomajor fù assente dal Cile, e prima che vi si trasferisse il successor Loyola. gouerno quel Regno il Licentiado Pietro,

di Viscerra lasciatoui dal medesimo Sottomaior, di cui non sò altro in particolare.

### CAPITOLO X.

Principij del gouerno di D. Martino Garsia Ognes di Loyola.

Martino Garsia, Ognez di Loyola. i cui posteri sono al presente Marchele di Oropefa, e Signori delle cale di Loyola, caualiero dell' habito di Calatraua, e capo della sua nobilissima samiglia. tanto chiara in Guipuzcoa, e molto più riguardeuole per il glorioso Patriarca Santo Ignatio fondatore della Compagnia di Giesù, che da quella trasse l'origine, hebbe per moglie D. Beatrice Coyarampollo delli antichi Monarchi del Perù. Elet to dunque per Gouernatore del Cile, es trasferitofial suo gouerno, tolto pose mano al rassettare i posteri tumulti, e come quello che accoppiaua gran prudenza,e gran cortesia, determinò di quietare gli animi, e ridurre i Rubelli all'obedienza del Rè con buoni termini, e con amoreuolezza. Et alla sama di questa volontà di lui comin ciarono à comparire dinersi Cacichi ad offerire la pace, ò in persona come fecero Tarochina, Talcamahuida, e Mareguano, ò per mezzo d' Ambasciadori, mandarono Ranceuche, e Tesoleuo, à quali tutti il Gouernatore faceua intendere che il Rè lo mandaua à fine che ristorando tutti dalli danni patiti nelleguerre passate, rassettasse i disordini, moderasse i tributi, e riducesse à tale stato le cose di quel Regno, che banditi via li trauagli, & oltraggi, che arreca la guerra, viuessero con quiete li Spagnoli, e l'Indiani, e per stabilir meglio le cose sece egli ragunar tutti i capi de gli Indiani, che mo strauano volontà inchineuole all'accordo, & hauendòli accarezzato con molti segni di affetto, & honore, chiaramente lor disse: Che ben sapeua che fino à quel segno era itata conclusa molte volte la pace, ma fempre fintamente: onde se questa voltadisegnauano far il medesimo, era meglio lasciar quei trattati, e ricondursi alle case loro, perche altrimenti l'obligariano à far-Libro VI.

li più rigorofa guerra che prima per castigarli delle doppiezze, e del tradimento. Ma se voleuano sare lealmete la pace, egli era pronți à darliogni sodisfatrione possibile; vdirono gli Indiani questo ragionamento con profondo filentio, e leuandosi vno di loro detto Aluepiglieno, il quale in Chilacura era di grande autotità,& all'hora era vno de primi Tochi (chiamafi questa natione Tochi personaggi principali, e di comando nelle cose di guerra) & à nome di tutti assicurò il Gouernatore, che questa volta la pace sarebbe stata ferma,e stabile, perche esti la concludeuano di vero cuore, e con fincera lealtà. In segno di che li configliò, che fondasse vna Città in sito opportuno, donde potesse non solaméte impadronirsi di tutta la Valle di Mareguano; ma di vantaggio molestare con le Prouincie il paese di Puren, e liberandosi ad affisterli con le loro forze, acciò che in questa maniera fussero costretti con la. violenza à far la pace quelli, che non l'abbracciasseno di bona voglia. Confirmarono il detto, e l'offerte di Aluepigniano, Tarocina, Pailaeco, Signor di Chilen, Chineiamali Signor di Ytata, Guaichipanghi, Rinceuche, Paylamiglia, & altri offerendo tutti à gara li paesi delle loro Signori e per sito, e le loro genti per aggiuto dell a.. fabrica della Città: e perche tutti conuennero che il sito più opportuno susse queldi Migliapoa; quiui si fece subito vna sortezza, à cui si diede per nome (Del Giesù, e sit presidiata con cinquanta scelti soldati, & elettone Castellano D. Gio di Ribadenevra caualiere di gran nobiltà, e valore, dall'altra parte del fiume Cinicuranessi fabricata vn altra, sendosi fabbricate a bel lo studio molte barche, perche queste due tortezze si potessero dar la mano per il siume, che scorreua nel mezzo.

Daqueste due sortezze vsciua del continuo la caualleria Spagnola à danneggiar gli Indiani, molti de quasi trà per il timore di questi danni, trà per il conseglio, & esem pio di questi che già stauano in pace coi nostri, ogni giorno con esso loro si riconciliauano. Lo secero trà gli altri li Cacichi Taboleno, Macheuoco, Talcamahuida, Mareguano, e Palco. Li popoli di Guadaua, e

ii

Min

Migliandoro : quei della Valle di Cilibingo, e gli Araucani, & Chilacoya non folo fece pace, ma di vantaggio confenti (il che fùstimato gran fatto, che i Spagnoli lauorassero le suc miniere d'oro, dando gente de' suoi vassalli per sarlo più ageuolmente con gran profitto de'Spagnoli, per la ricchezza di quelle miniere accresciuta no essere stato tocche per 30, anni, che erano durate le guerre. In questa maniera fù reso il bel sereno di pace à tutte quelle provincie, e vi si cominciarono à godere i srutti, che da questa germogliano. Solamente, questa di Puren, confidata nelle paludi, da cui era circondata, e quasi da naturali trinciere disesa, conseruana gli odij verso i Spa gnoli, à cui danni Paylamcaicio, e Palétero, & altri Cacichi di lei continuamente destauano con minaccie, e promesse le nationi vicine che hauenano con quelli fatta la pace.

### CAPITOLO XI.

Della fondatione della Città di S. Croce di Loyola, e di molti altri auuenimenti della guerra sino alla morte data da gli Indiani rubelli almedesimo Gouernatore.

7 Edendo il Gouernatore il frutto che si raccoglicua dalle due fortezze da lui fabricate per accrescerlo, tirarlo auanti, fondò in vna amena spiaggiavicina vna Città, à cui diede nome S. Croce di Loyola, e ne diede il gouerno al Capitano Antonio di Auendagno, personaggio di molto merito, come in più luoghi di questa relatione si è metouato. Creb be questa Città in vn tracto con merauigliosi progressi, cocorrendoui ad habitare molti Spagnoli, & Indiani, vi sifecero molte Chiese, e vi surno sabricati monasterij alli Relgiosi di S. Francesco, S. Agostino, e di N. Signora della Mercede, e co l'oro che si cauaua dalle miniere, co'l concorso di mercanti trattiui dalla brama del' l'oro, e de gli altri frutti del paese, che è fertilissimo, douentò in vn tratto una delle ricche Città di quel Regno. Ma quanto più questa Colonia si auuanzaua, tanto mag-

giore, rabbia, & inuidia si accendena nel cuore, di Peleutero, Paylemaccio, & altri Cacichi, di Puren. Onde per distruggerle determinorono di rouinar prima le fortezze vicine, che li sergiuano di Baloardi, e disesa. Mandò danque Pelantaro vn fuo huomo molto attuto, e sagace detto Gaucaya alli popoli della valle di Chilacura, acciò gli esortasse à rubellarsi dalli Spagnoli, ò che almeno imperrasse da loro vn saluo condotto, e il passo per le loro terre, per 500. soldati, co' quali disegnaua inuadere la fortezza del Giesù. Ottenne il messo il passo da quei di Chilacura, e sece consapeuole Paymalacio, e Pelantero che era molto facile l'acquisto di quella fortezza per la trascuraggine, con che la guardauano quei pochi soldati che vi stauano, che non passauano il numero di 20. I Pureni adunque tosto s'incaminarono ad assalirlo, e l'inuasero à meza notte co le loro gen ti diuise in tre squadroni, e vi attaccarono foco. Non si smarrirono li Spagnoli del forte à si repentino assalto, anzi lo disesero co proue di merauiglioso valore. Perche il Castellano D. Gio. Ribadeneyra difese solo la porta ordinaria: & il Capitano Guasardo ributtò solo gli Indiani chetentarono di penetrarui per due altre parti, c'haueuano con l'affalto, e con la forza aperto, & in vna di queste con ammazzar vn valoroso Indiano chiamato Longotegua (questo suona nella fauella del Cile, capo di cane) che era già entrato con molti valorosicompagni, li cacciò in fuga, e constrinse tutto l'esfercito à ritirarsi, e conseruò quellla fortezza. Il che risaputo dal Gouernatore ne riceuetre grandissimo contento, onde canatisubito 100:scelti soldati dalla Città di S. Croce li mandò à dar il guaito alle campagne de'nemici per maggiormente atterrirlise ridurli in questa maniera ad abbracciare la pace. E certamente si canò gran frutto da questa vittoria; perche si confermorono gli animi de' confederati nell'amicitia de' Spagnoli à segno che quei di Tucapel richiesero il Gouernatore, che fondasse vna Colonia nelloro paese;il che però non si potè codurre ad effetto per allhora per difetto di gente:Perche ilsoccorso vitimamente venuto dal Perù

era stato di molto pocagente, per lo più fanciulli, e di pocaesperienza nell'armi.

In questo mentre si era mutato il gouerno del Perù, & il nono Vicere D. Luigi di Velasco mandò tosto, yn buon soccorsol fotto la condotta di D. Gabriello di Casti. glia, nel Cile, il cui Gouernatore, vedendo che ridotte hormai ad vbidienza zutre le altre Nationi di quel Regno, solo i Pureni costantemente ricusauzno ogni partito di pace; determinò coll'agiuto di questo soccorso domarli, e finirla vna volta co esso loro. Banditali dunque crudelissima guerra, e fatta la rassegna delle sue genti con. vna mostra generale nella Valle di Chinel à 10.di Gennaro del 1597.si trasferì al pae se dell'inimico. Ma hauendolo ritrouato abbandonato, e deserto, perche Pailemaciose Pelantaro auuisati della noua del Gomernatore si eran ritirati nelle paludi, doue si difendeuan co la fortezza di quel sito, s'impiegò tutta quella estate in darli il gua-Ito, & in fabricare varie fortezze in diuersi luoghi delli confini, si per tenere assediato il nemico in quelle paludi, come per difesa delle vicine Colonie Spagnole. Dopò hauendo presidiato basteuolmente quei sorti egli co'l resto dell'esercito si ritirò alla Cit-#à dell'Infanti per molestare di là con continue scorrerie li Pureni. Ma questi sempremai giurati nemici del nome Christiano dopò essersi per qualche tempo in quel Ioro ritiramento apparecchiati alla guerra, che disegnauano, vscirono dalle loro paludi al numero di due mila armati, e cinsero di strettissimo assedio la fortezza. del Giesu. Volle il Gouernatore, tosto che ne sù auuisato vscire in persona à soccorrerla, ma alle preghiere de' suoiche li rappresentarono, che nella sua persona auenturaua tutto quel Regno, lasciò di andarui, mandò però il Capitano Cortese con 150. sceltissimi Spagnoli à disciogliere quell'asfedio, come in effetto segui.

Perche Pelentaro, & Pailemacio alle noue di quelto soccorso tosto si ritirorono, perche il disegno loro era molestare li Spagnoli senza sare giornata con esso loro; essendo dunque libero già dall'assedio il sorte del Giesù, vi andò il Gouernatore, & havendolo in sei giorni, che vi si trattenne,

- Libro VI.

reuisto, e conosciutolo difficile à conseruarsi in quelle congiunture; l'abbandonò & hauendo fatto ritirar la gente di quelpresidio ad Angol, egli volle visitare l'altre Colonie de Spagnoli per rimediare à molte dissensioni ciuili, & altri inconuenienze che vi regnanauo. Menaua egli in' sua compagnia da 30.0 50.Reformati molto valorosi, & oltre à questi altri 200. soldati, & hauendo visitato li presidij de le frontiere, & prouisteli di tutto il necess' ario si ritirò dal paese inimico, doue stimandosi già sicuro dall'hostilità degli auersarij, rimandò li 200. soldati à i loro posti, stimandosi basteuolmente prouisto ne' subiti casi co i Reformati, che li faceuan corteggio. E con questa sicurezza hauendo spiegate. le tende in vna valle molto amena, detta Curalaua vi si posaro à dormire senza niuno dubio, ò sospetto per ristorarsi delle passate vigilie. Ma Pelantaro, e Paylamaccio con i Pureni, li quali stauano sempre desti per danneggiare i Spagnoli senza loro periglio, onde li feguiuano alla larga. con una squadra volante di 200. scelti soldati, nè maili perdeuano di vista con les spie, hauendo saputo, che il Gouernatore riposaua spensieratamente con tanta poca gente iu quelluogo. Li assalirono su'l meglio del dormire ammazzando à mansalua dentro de padiglioni, e delli letti il Gouernatore, li Reformati tutti, e 3. Religiosi di S. Francesco, che stauano con essi (erano questi il P.F. Gio: di Touar Pro uinciale: F. Michele Rotiglio suo Secretario, e F. Michele di Arteaga Laico, che andauano visitando la loro Prouincia) se ne ritornorno à Puren carichi del bagaglio, che leuorono à quella nobilissima squadra. Equésto fù il tragico fine del gran Loyola, Caualiere veramente degno di miglior fortuna per vtilità di quel Regno, quale haucua cominciato à riordinare in maniera, che se sopraniueua vn poco più, l'hauerebbe ridotto ad ottimo stato. Ma li giudicij di Dio debbonsi ossequiosamente riuerire. Lasciò questo Gouernatore vna figliuola. di cui solamente l'hauea fatto padre l'Infanta D. Beatrice Coya sua consorte herede del Principe D. Diego Tupac. Quest a. figliola essendosi casata con D. Giouanni

ff 2

## 228 BREVERELATIONE

Henetiaches di Borgia su honorata da S. Maestà del Marchesato di Oropesa ( è questo vn Castello sondato nel Perudal Vicerè D. Francesco di Toledo ) accioche godesse del ripartimento degli Indiani che li troccaua per l'heredità del Inga Sayri

Tupac suo antenato.

Gonfij oltra modo i Pureni di questa vittoria secondando l'odio che sempremai haucano notrito nel cuore contro de'Chri stiani, procurarono non perdere l'occasione di quella propitia fortuna per detestare gli animi dell'altre nationi Indiane ad vna rubellione generale. Mandarono dunque Ambasciatori in varie parti con le freccie nelle mani (questo è il modo, col quale appo quei popoli s'intimano le diete, ele ragunanze,per determinare i publichi affari delle guerre communi) è perche sempre l'amore della libertà preuale ad ogn'altro affet to, molto facilmente tirarono al loro partito tutti quelli, che per altro consederatisi con i Spagnoli viueuano in lor compagnia pacificamente: onde ne segui vna congiura generale, che distrusse molte Colonie de' Spagnoli, come vedremo nel seguente capitolo.

### CAPITOLO XH.

Della distruttione, che secero gli Indiani di sei Colonie delli Spagnoli nel Cile, e del molto che li Spagnoli fatti schiaui in questa occasione soffrirono nella seruitù di 40.

A molta felicità, e le copiose ricchezze, che godeuno li Spagnoli
nel Cile, li riempì di quei molti vitij, de' quali sogliono esser cagione le delitiose ricchezze, perche oltre le lasciuie, e
le crappole, cominciò ad insignorissi de'
loro animi la crudeltà, e l'ingiustitia esercitata da loro, in far fatigare di souerchio
i poueri Indiani nel cauar delle miniere,,
& in fraudarli della mercede douuta alle,
loro satighe; onde quei meschini si determinarono scuotere vna volta quel duro
giogo, con sare crudelissima strage di quelji, che tanto li maltrattauano. Li partico,

lari di questi tragici auuenimenti ili ridira meglio l'historia generale di quel Regno, perche io ne darò solamente un saggio, ca-uandolo ò da quello, che mi potrò ricordare: di quanto ho visto, & inteso concernente à questo argomento ò dalli-commetarij di Garcilasso della Vega, che lo cauò dalle annue della Compagnia di Giesù del 1599. & 1600. e da altre Relationi, che sur no tramandate das Cile in questi, e nell'anni seguenti sino all'anno 1604. Dice dun-

que quest'Autore così..

Delle tredici Città Colonie de Spagnoli nel Cile, ne furno distrutte dall'Indiani sei, cioè Valdinia, l'Imperiale., Angol, Santa Croce, Cigliano, e la Concettione; posero di più l'inimici assedio alla Città di Osorno, estringendolo sempre più, costrinsero li Spagnoli à ritirarsi nella Fortezza. doue tenendoli assediati per vn anno intiero, li costrinsero à pascersi di tutte quelle cose, che ne lunghi assediji'ingegnose necessità soggerisce alla bisognosa natura. Alla fine hauendo con furtiuo, e notturno assalto veciso le sentinelle, penetrorno nella Fortezza, e vi esercitorno tutte le crudel tà, & empietà, che suole soggerire il demonio ad animi barbari, e sdegnati, quali erano i loro. Buttauano perterra le facre imagini, mandauano à fil di spada quanti incotrauano senza distintione di sesso, o di età, prendeuan prigioni, e violauano le Vergini consecrate à Dio, e faceuano ogni males possibile; ma mentre con souerchia ingordigia si impiegano nel sacco delle copiole ricchezze in quella Città radunate, hebbero aggio i Spagnoli di prender animo; 🕒 riunitisi ributtar l'inimico, ricuperando dalle loro mani, non altro che alcuna delle molte donne, e sacre Vergini, che quelli haueuano preso. Ma molto maggiori, furno le rouine, e le straggi aunenute in Villa Ricca; alla quale gli Indiani attaccarono fuo co per quattro parti, & hauendo mandati à fil di spada tutti gli huomini, anche gli Ecclesiastici, e Religiosi di S.Domenico S.Francesco, e della Mercede, menarono via prigioni tutte le donne,& con esito tanto infelice terminò la grandezza di bosì illustre Città. Tanto dice questo Autore, il quale doppo di hauer riferito le rouinera

.IV ordedg-

caggionate in Arechipa del Volcano, che jui si accese l'anno 1600, riserisce vna lettera, che trattando delle rouine del Cilne dice così.

Mercordì 24. di Nouembre 1599, su'l far del giorno si presentarono alla Città di Valdiuia cinque mila Indiani armati, cioè tre mila à cauallo, e due mila fanti, de'quali lesianta erano archibugieri, e ducento andauano armati di Cotas, quali haueuano rubate alli Spagnoli nelle passate guer. re, perche esti non hanno ferro da fabricare questo genere d'armi. Arriuarono alla Città senza esser sentiti, per esser stati guidatida spie doppie: Dalle quali raguagliati, che li Spagnoli stauano nella Città senza guardie, e sentinelle (perche hauendo fatto alcuni giorni auanti alcune scorrerie, & in esse preso vn forte degli Indiani, & vccisoui di molta gente, pensauano, che per molte leghe attorno niuno li potesse assalire) l'inualero diuisi in quattro squadroni per quattro dinerse parti della Città, & assediando nel più alto siientio le bocche delle strade, e le porte delle case; secero con attaccato fuoco ne luoghi opportuni, diuampare in vn miserabile incendio la miserabil Città, con morte di tutti i Spagno li, che vierano al numero di 400. numero picciolo in vero, ma grande in quei luoghi, & in quei tempi, e si impadronirono dell'Artiglieria, e di tutte le masseritie al valore di trecento mila pesi d'oro; scampando appena alcuni pochi Spagnoli, che si faluarono ne i vascelli, che stauano nel fiume, e si allargarono da terra, e seruirono per portare la nuoua di tante calamitole rouine. Dieci giorni dopò arrinò nel Cile il Colonello Francesco del Campo con vn soccorso di 300. huomini, che menaua dal Perù, & hauendo risaputo tanto lagrimeuoli auuenimenti, e che trà gli altri molti prigioni, vi sussero due suoi figliuosi di poca età fussero in mano di quei barbari, riscattarli, e di vantaggio porgere qualche rimedio à quei mali, canò le sue genti in terra, e disegnaua di andar à soccorrer la Villa Ricca, Osorno, el'Imperiale, di cui da vn messo inuiatoui da quei Cittadini a feconda per il fiume no intese, che essendo stati assediati per vn'anno da'ne mici erano

rutti alla fine morti di pura fame, trattone venti soli, la cui sorte sù molto peggiore per esser rimasti schiaui di quei crudeli nemici, che de compagni, che nell'assedio terminarono la vita.

Queste cose riferisce Garcilasso della Vega; il quale varia solamente nelle Città distrutte, trà le quali pone la Concettione, e Cigliano contra la traditione comune, la quale tiene, che surno distrutte le Città di Valdiuia, Osorno, l'Imperiale, Villaricca, Sata Croce, & Angol; onde se questa vitima era la medesima con quella, che chiamorono degli Infanti, vengono ad esser sei le Città distrutte; ma se quella dell'Infanti era Città diuersa, vengono ad esser sette, ma quali si susser queste misere Città, essi è certo sino al giorno presente non si è po-

tuto risuperare alcuna di loro.

Puote anche essere, che trà le sudette. Città fussero prese da gli Indiani quelle della Concettione, e di Cigliano. Del che mi rimetto all'Historie Generali, e solaméte dico, che se queste due Città surno prese in questa occasione dall'Indiani, surono ripigliate in breue tempo dalli Spagnoli (come già auuenne, quando alli principij della sua fundatione la Gittà della Concettione, su presa dall'Indiani; ma tosto ripigliata dalli Spagnoli) perche da 40. anni in. quà, de' quali hò memoria non hò mai inteso che queste due Città sussero, state distrutte; benche molte volte si siano trouate in grandissimi pericoli. Mali patimenti, e li tranagli tofferti dalli Spagnoli nelle distrutte Città superano di gran lunga. ogni humana credenza, perche essendo sta te assalire dall'Indiani all'improuiso, soffrirono nel lungo affedio, dal quale furon circondate crudelissima same, dalla quale prima vollero gli assediati morire, che rendersi à quei barbari, nella seruitit de quali poteuan temere ragioneuolmente per la loro innata crudeltà, e per l'odio, che li portauano mille morti l'horasoltre il pericolo di perdere le donne, l'honestà, e les medesime, e gli huomini anche la fede. Ma quando quei pochi Spagnoli, che erano auanzati alla same, & al suror dell'armi, vennero finalmente in mano dell'Indiani, quai lingua potràridire le calamità, che

l'af-

l'afflissero?furno tosto spogliati (gli huomini almeno) fino de' proprij vestimenti, quali per ischerno della lor miseria si vestirono quei barb'ari. Furono menați schiaui in diuerse parti, secondo la diuersità delle Patrie dell'Indiani, che li fecero prigionieri, diuidendosii padri da i sigli, i mariti dalle mogli, senza speranza di racconsolarsi nelle comuni sciagure, col vedersi, e trattare insieme. Furono impiegati in opre satigose, cioè gli huomini di coltinar la terra, e le donne nel seruitio domestico, e nel macinare il Maiz (e questa virima sù fatiga tale, che alcune donne, che doppo molzi anni ricuperarono la libertà, haueuan quasi perso l'vso delle mani, come io medesimo hò veduto) & in altri satigosi trauzgli, tanto più sentiti da'nostri, quanto erano più dilicati per l'indole, e per l'educatione, e se taluolta si ritrouarono nel medefimo luogo alcuni parenti, questo seruiua per accrescerli la pena, perche i maltrattaméti fatti ad vno di loro erano partecipati da tutti per la congiuntione del fangue, particolarmente dalle madri; quado vedeuano maltrattare i loro figliuoli. Intorno al che hò vdito narrarmi da vne di quei, che furno schiaui di quei barbari, che hauedo vno spagnoletto, che guardaua vna greggia spersa, perso vna pecora, il padrone lo castigò co lanciarlo dentro del soco;ma li pericoli maggiori di questi poueri schiaui erano, quando gl'Indiani celebrauano le lor feste con le solite crapule, & ybbriachezze, perche costu mando essi in queste occasioni richiamare alla memoria i loro passati auuenimenti per hono. rare con ossequiosa rimembranza, e con douuti encomij le prodezze delli loro maggiori, con questa occasione rammentandosi delle passate guerre, e delle stragi in quelle fatte da Spagnoli de'loro antenati, si accendeuano (spintiui particolarmente dal vino, di cui eran caldi)à prenderne nelli Spagnoli che haueuano schiaui, (come molte volte fecero) la vendetta; & à tutto questo si aggiugeua la poca speranza di vscire da quella seruità, e l'esser priui dell'agiuto de' Sacramenti, benche per la Diuina mercè non si sappia, che alcuno de' Spagnoli, che furno fatti schiaui.

habbia mai abbandonatala fede.

Non mancarono i parenti, & amici di questi poueri schiaui procurare con tutte le diligenze possibili la loro libertà, riscattandoli ò con prezzo, ò con le scorrerie, che faceuano nelli confini di quei barbari, dalli quali però, e dalle donne Spagnole, che stauano in lor mano (le quali alla. fine non poterno resistere alla violenza sat tali da gl'Indiani) nacquero molti figli di quei, che li Spagnoli per la mescolanza. del sangue chiamano Missicci, quali riuscirono oltre modo prodi, e valorosi nell' armi, come suole auvenire in somiglianti foggetti. Si procaccianano anche libertà molti di quei schiaui in varie maniere; ma marauigliosa fu quella di vn Caualiere Spagnuolo, che fu fatto schiauo ancor fanciullo, e rammentandosi quel che haueua veduto quando era tra' suoi dell'arte di lauorare ferri, cominciò ad adde straruisi; e lauorando varij instrumenti per l'agricoltura (cose molte stimate da gl'In diani, che sono mancheuoli e di serro, e dell'arte di lauorarlo) fiacquistò appoidi loro credito, & autorità: onde essendo libero di andar doue li piacesse, alla fine suggì, e si ricondusse al paese de Spagnoli. Ma in quanto preggio sia la virtù anche tra gl'infedelise trà i barbarilo palesa il ca so seguente. Furono nelle mentouate. calamità prese da gl'Indiani alcune delle sacre Vergini consecrate à Dio. Di queste vnavenuta in mano d'vn Indiano, li disse, ch'essendo lei Sposa del Monarca del Mondo, li portasse il douuto rispetto, se no voleua prouocar contra di sè l'ira del Cie lo. Non furno queste parole; ma saette., che penetrando non senza diuino lume nel cuore di quel Barbaro, furno cagione, che raffrenando egli ogni fuo scomposto capriccio; non solamenterispetto comedouea quella vergine, ma libera la rese a' suoi, e su da Dio guiderdonato, col darli gratia di riceuere il santo battesimo; come diremo più distesamente al suo luogo.

Distrutto in questa maniera il Regno del Cile, quei pochi Spagnoli, che si sottrassero da questa calamità si accommodarono al meglio che si potè per il paese, i che rimase al loro Rè vidiente, cioè dal-

la Concertione in quase non hauendo tuti ti luogo d'habitare nelle Città, ch'eran rimaste in piedi, secero nuoue populationil per le campagne, e si moltiplicarono in maniera, che per centocinquanta leghe di paese son tanti frequenti i villaggi, che quasi si camina sempre per l'habitato, El quantunque scamparono affatto nudi dal le mani de'barbari; con tutto ciò con l'industria, e fatica loro, aiutata dalla fertilità del paese si sono à poco à poco ridotti alle antiche ricchezze. Ma in quel che occa à i Gouernadori di questo Regno. n loco di Martino Garsia Ognez di Lovo a, che su ammazzato, come habbiamo detto da gl'Indiani, successe il Licentiato Pietro di Viscarra, che quando morì il detto Gouernatore, era suo Vicario Generale; onde il medesimo Regno l'elesse per suo Gouernatore sino che il Rè pronedesse quella carica.

Nonfece poco questo Caualiere in disendersi da' nemici, tanto questi erano dil uenutiorgogliosi, & altieri, e le forze de' Spagnoli doppo la perdita delle Città indebolite, sino che il Vicere del Perù, D. Luigi di Velasco vi mandò per Gouernatore in proprietà D. Francesco de Chignones, il quale hebbe molto che fare intrattenere l'inimico baldanzoso per le pass sate vittorie trà i confini, ne' quali eran. rimaste le cose doppo la perdita delle Cit tà. Due cose posso dir di vero di questo Gouerna tore; la prima, che in suo tempo gl'Indiani non fecero altri acquilti contra Spagnoli; la seconda, che trà le molte battaglie, che sece con l'inimico, vna ful con Guenecura gran Capitano de gli Araucani; ma li particolari di queste, e dell'altre guerre, che douerno esser molte. in tempi così torbidi, benche ggli visse po co nel gouerno, mi rimetto all'Istoria generale.

Al Chignones successe per Gouarnatore Alonso Garzia Ramon, mentouato molte volte da noi, quando habbiamo par lato del gouerno D. Alonso Sottoma ior, di cuisù maestro di Campo, sacendo memorabili imprese, come habbiamo detto, & altre molte ne secenel presente gonerno, nel quale tempo mi persuado (per-

che non lo sò bene, ) che il Capitano D. Francesco Rodriquez del Mansano, & Ouaglie con vna compagnia fleuantata. per ordine di S. Maestà in Lisbona, trà qua li erano molti Caualieri Portughesi tragittò da Spagna in compagnia di D. Diego Valdes, di la Banda suo cugino, à Buonos aires, al cui gouerno essendosi rimasto il cugino, egli se ne passò al Cile con grande vtilità di quel Regno, per l'opportuno soccorso, che egli conduce questo Gouernatore fù souue nuto da Spagna, convn'altro foccorfo di mille huomini, che vennero pure per la medesima strada di Buenosaires, benche non sappia chi ne su il conduttiere, e veramente questo soccorso su quello, che tenne in piede quel Regno, agiutando col suo numero à popolarlo, e difenderlo.

Al Ramon successe Alonso della Riuera soldato di sperimentato valore in a
Fiandra, in Italia, e perciò mandato dal
Rè al gouerno del Cile in queste ma le
congiunture per ripararle; mà perche egli
si casò in quel Regno cotra gli ordini Reggiì, che prohibiscono à gli visiciali il casarsi senza licenza ne' luoghi, doue esercitano le cariche, li sù tolto il gouerno, benche doppò li sù dato quello del Tucuman.

Al Riuera successe, e gouernd vn'altra volta il Ramon detto di sopra, di cui non sò altro in particolare, se non che al tempo di questo suo secondo gouerno su posta la Reale Audienza nella Città di S. Giacomo, e che egli morì in quel gouerno, succedendoli nell'interità il Dottor Luigi Merlo della Fuente, ch'era il più antiano dell'Auditori, Regij. Questi benche sust e huomo dilettere, & auantinell'età si portò molto valorosamente nella difesa del Regno,& à suo tempo surno dichiarati per veri schiaui l'Indiani, che si prendeuano nella guerra per varie raggioni, quali ne à me tocca, ne è questo luogo opportuno da esaminarle,

Al Dottor Luigi Merlo della Fuente, fuccesse Iuan Xara Chemada Caualiere delle Canarie, di cui no sò altro in particola re, se no che gouerno per nominatione satta dal Vi cerè del Perù, che era il Marche-

se di Montes Claros, & hebbe molte batraglie col Capitano de gli Araucani Aynabiglio, & in tempo suo il P. Luigi di Valdinia della Compagnia di Giesù trattò in Hispagna colRè N.S. il modo da tenersi nella guerra con gli Indiani, acciò non fi impedisse con lo strepito dell'armi la predicatione del Vagelio principal fine della corona di Spagna in tutte le conquiste, che sa nell'India, e da quei trattati ne risul tarono le risolutioni, che nel sequente capitolo diremo.

#### CAPITOLO XIII.

Il Rê manda il P. Luigi di Valdiuia della. Compagnia di Giesù al Cileper conchiuder la pace con gli Indiani; manda anebe Alonso de Ribera per Gouernatore di quel Regno, e delle Missioniche il Padre Luigi institui in Monterey, & Arauco.

7 Edendo la Maestà Cattolica del nostro Rè Filippo III. di selice memoria il poco, che giouaua viar la forza, & i rigori per soggettar l'Indiani Cileni, che superbi, e baldanzosi con le passate vittorie si auanzauano alla conquista, el rouina di molte Città, si risolse di mutare stile di guerreggiare, & ordinò, che s'attendesse solamente alla disesa del proprio, non alla conquista dell'altrui; acciò, bandito il continuo tumulto, che apportauano l'armi, si procurasse con più facilità la riduttione de' popoli, e si facilitasse il riscatto de'prigioneri. Si auualse S. Maesta in. questo negotio della prudenza del P.Luigi di Valdiuia della Compagnia di Gicsà, persona di gran talento, e virtù, di cui parlaremo largamente al fin di quest'opera, quãdo diremo degli huomini Infigni, che hanno illustrata quella Prouincia. Volle il Rè creare il P.Luigi di Valdinia Vescono, giudicando che quella dignità agenolarebbe il negorio. Ma essendo ricusato costantemente quello honore dal P. che si dimostrò in quelta occasione vero figlio della. Compagnia di Giesù; S. Maestà si contento, che riceuesse il carico di Visitatore Generale, & ad elettione del medesimo P. destinò per Gouernatore del Cile Alonso

de Ribera, che haueua gouernato vna altr volta quel Regno, & al presente staua 2 gouerno di Tucuman per la causa riferita al suo loco. Mandò il Rè insième col P. Luigi dieci altri della Compagnia à questa impresa, prouedendoli con la sua Regia magnificenza di tutto il necessario, come sa con tutti quelli, che l'agiutano alla conquista spirituale di quelle anime.

Peruenuto il P. Luigi con i compagni alla Concettione, cominciò subito à trattare di condurre ad effetto il trattato, che portaua à suo carico di far solamente vna guerra difensiua; ma questo disegno sù malamente riceuuto in quella Città, & il P.ne. fù calunniato, essendone autore il Demonio per impedire il Diuino seruigio, e la conversione di tante anime, che si son condannate, esi condannano alla giornata. Non era ancor venuto il Gouernatore, e mentre si aspettaua, il P. Valdiuia, per non perder il tempo, cominciò à trattare con gli Indiani rubelli delle messe della pace per mezzo di certi schiaui Indiani, ch'egli à questo effetto haueua seco menati da Lima, significando loro per mezzo di quelti, e di altri Indiani di conosciuta fede la volonta, c'haueuano li Spagnoli di far pace con essi, promettendoli in nome di S. Maestà il perdono generale del passato fallire,& assicurandoli, che per l'auuenire nè elsi, nè i loro figliuoli seruirebbono più alli Spagnoli, & proponendoli molte altre conditioni tanto buone, che dubitarono gli Indiani non fussero finte; nientedimeno ciò risposero, ch'essi non desiderauano altro, chela pace, e per dar maggior certezzadella loro buona volontà, inuiorno cinque di loro à parlare al P. Valdiuia, per assicurarsi di quello, che l'hauea mandato à proporli. Questi peruenuti al campo de'Spagnoli, gridarono dalle sponde del fiume, che diuideua i due campi, che non gli molestassero con gli archibugi, perche andauano per trattati di pace à parlare al P.Valdinia, il che inteso dal detto P. benche si trouasse in letto in disposto, si leud con mol to gusto, e confidando in Dio, si trasportò dall'altra parte del fiume, e gli Indiani ve-

dendolo dentro i confini della loro giuril-

dittione, smontarono da cauallo, ebuttan-

do le lancie per terra, in segno di riuerenza l'a bbracciarono, fignificandoli il contento, che riccueano della pace, e che accetrauano ogni conditione, purchese l'atten delle la promessa di non farli più servire alli Spagnoli, senza della quale non fariano pace, mentre il Sole per lo Cielo li rauuolge, e raggira: co'l qual modo di parlare gli Indiani del Cile costumano additare la costanza della lor risoluzione. Conserirono alungo co'l Padre i mezi conuencuoli, e doppo lungo discorso lo pregarono à voler ritornare, & entrare dentro il lor paese in. Vn giorno appuntato, nel quale haucano da ragunare, vna gionta por trattar di questo negotio, assicurandoli la persona, e dicendoli esser'impossibile il pensare, ch'essi volessero far male à chi tanto bene li facena il Padre gli rispose co molta familiarità, e cortefia, promettendogli quato gli richie deuano; e con questo si dipartirono, tornando ognuno à casa sua la casa sua cas

Ma:essendo in questo mentre venuto da Tucuman il Gouernatore Alonso de Ribera; & hauendo subito cominciato à negotiare col P. Valdivia dell'essecutione delli ordini Regij, sopragiunse il terzo gior no di Pentecosta, che su alli tredici di Giugnonell'anno 1612. vn principal messaggiero di Catyrai, detto Gliancamiglia, el detto; che tre Caciqui radunati in Arauco asperrauano il P. Vasdinia per trattar seco della pace, ebenche quelta propolta. fosse segno d'amicitia, con tutto ciò il darsi spontaneamente in mano de' nemici, tato barbari daua vn poco da penfare. Con tutto viò il P. Valdinia: confidando in Dio, andò intrepido à ritrouarli, sendo incontrato a mezzo camino da otto foldatia ; cauallo, e disarmati inniati da quei Cacichi, acciò lo seruissero, & accompagnassero, e ricettuto da medesimi Cacichi, con dimostratione di molta allegrezza con sefferli baciata à nome di tutti la mano, da Quaichimiola frà quei Catichi il più principale. Doppo questi compimenti dissero i Cacichi al P. Valdinia, che se veramente i Spagnoli volcuano conchiudere con est o loro vna vera pace, e conservando la los ? liberta, e lasciandoli godere di quella, e vinere con esso loro da- compagni, non da

Padroni, esti l'haueriano menato al luogo della giunta generale di loro stati con ogni sicurezza della sua persona, e facendoli ogni maggior seruitù:e rispondendo il P.che per questo effetto il Rè l'haueua mandato in quelle parti, & egli vi si era condotto, vincendo tanti pericoli; si posero vnitamente in camino, e doppo hauer viaggiato due giornate per strade molto aspre, peruennero nel rerzo giorno al luogo della. Giunta, doue entrato il P. con vn ramo di Cannella in mano (questo è segno di pace. appresso quei popoli)e postosi à sedere nel mezzo della radunanza, che costaua di cin quanta Halmeni (così chiaman o gl'Indiani i loro deputati) e di altri, molti Cacichi, e Gapitani, parlò primieramente il Caciche Guaichimiglia, dando ragguaglio alla Giunta del fine, per il quale veniua il, P. Valdiuia, il quale doppo seguitò à ragionare per tre hore, parlando vna da se stesso, e due per mezzo, d'interpreti, e la soîtăza debragionamero fir il dimostrarli, che il motivo del Re (di oui gli mostrò, e dichiarò le cedole, che seco arrecaua) era stato solamete il conchiuder co esso loro vna pace, & amicitia perpetua, accioche in questa. maniera rischiarata la loro mete dalla luce dell'Euangelio, saluassero le loro anime, e per questo egli co i copagni haucuano impreso si lungo, e pericoloso camino, & egli lera venuto la porficon tanta fiducia nelle lor mani; questi, e somiglianti sensi appalesati nel suo ragionamento dal P. Valdinia li partorirono grandissima stima appresso quei popoli, che sanno gran conto del coraggio, e valore, e per bocca del Caciche Carampangi li secero rispondere, che rendenano à S. M. le grație, douute peril fauor, che li-faceua, che sem pre essi haueano bramata la pace; ma quella, che ne meritaua il nome, ne richiedendo da loro seruitù personale, ò altro segno di vassallaggio, e di soggettione: onde se li Spagnoli voleuano restare in quei paesi in loro compagnia, & amicitia, restassero pure in buo n' hora; ma se si volessero arrogare imperio sopra di loro, trattandoli da serui, e da. schiaui, no lo cosentiriano giamai. Richiesfero di più il P. che per segno, che la pace, che li propon eua 2 nome del suo Rè fusse

# 234 RREVERELATIONE

vera, facesse diroccar la sortezza di S. Girolamo, che era cagione di sospetti, e segno di poca confidenza. Et hauendogli lo promesso il P. Valdiuia, si licentiò la giunta. con molta allegrezza, & il P. fu con molti fegni di beneuolenza accompagnato da' medesimi Cacichi sino alla Concettione, doue fù egli riceuuto con grande applauso dal popolo, e dal Gouernatore, & honorato con molte dimostrationi quei Cacichi, che l'haueuano accompagnato: hor vedendo il P. Valdiuia cosi buoni principij, per secondarli con gl'aiuti del cielo, applicò tosto l'animo à fondare vna missione nel contado di Monterev, & vn altro nella valle d'Aranco, onde hauendo fatto inuiare dal P. Diego di Torres fondatore, e Prouinciale allhora della Prouincia del Paraguay vna coppia de PP.che furono il P. Oratio Vechi, & il P. Vincezo Modolegli, Religiosi entrambi di molto feruore, e zelo inuiò il P. Vechi in Arauco, e l'altro con vn compagno al forte di Monterey, doue questi buoni religiosi cominciarono ad affatigarsi con molto frutto si del presidio Spagnolo, in cui fegui gran riforma di costumi, come dell'Indiani, de' quali molti tutto giorno fi conuertiuano, e per mezo di questi sempre mai erano allegati alla pace, & inuitati all'Euangelio gli altri Indiani, che ancora stauano in armi.

E perche alcuni di questi non poreuano finire di persuadersi, che quei trattati
di pace sussero da douero, e trà gli altri ondeggiaua in questi sospetti vn bellicosos
Capitano di Puren, detto. Aynabilu, il P.
Valdiuia bramaua grandemente abboccarsi con questi, e co Angamon, acciò conuenendo questi due personaggi, ch'erano
li Capitani Generali di Puren, facilmente
con l'essempio loro tirasse gli altri alla sede, il che Dio li concesse nella maniera,
che sidirà nel seguente Capitolo.

### CAPITOLO XIV.

Tratta il P. Valdinia della pace con Angonamon, del cui sdegno beche si sospetti per esserli suggite a cune donne, e fattesi Christiane; con tutto esò si determinamandar all' Indiani ribelli per molteraggioni li PP. Oratio V echi, e Martino Aranda, il che però si differisce sino che il Gouernatore conchinda la pace con quei di Puren, & Elicura nel sorte di Paycani.

Rà glialtri Spagnoli, che stauano nella misera seruitù de gli Indiani, vno era vn principal Caualiero detto D. Alonso di Chesada, questi per desiderio della libertà publicò la venuta del P. Luigi de Valdiuia, e gli ordini, che porraua da S. Maestà per conchiudere la pace. A questo auiso gli Indiani mandarono vn de loro Capitani detto Turelipe al Campo Spagnolo per intendere la certezza di questo fatto; questo Capitano hauendo nell'andare dato vn affalto all'Indiani amici de Spagnuolisfù da essi fatto prigione, e portato al Gouernatore Alonso de Ribera, il quale hauendo questo Caciche per hostaggio, consigliatosi col P. Valdivia mandò per Ambasciadore à gli Indiani l'Alfiero Pietro Melédéz, il quale hauendo nel cosiglio de gli Indiani proposta la pace, incontrò gli animi de gli Indiani non ancora sincerati dal sospetto, che quella pace fusse proposta da' Spagnoli: à fine di farli depor l'armi, e dopò soggettarli, più sacilmente; nel che li confermaua l'instabilità delle paci altre volte conchiuse: onde per accertarsi di questo sù determinato, che il Genarale Aganamon, e due altri Cacichi accompagnassero l'Alfiero Melendes sino alforte di Paycaui, one staua il P. Valdinia per trattare à bocca delli mezzi-esficaci per la pace. Partirno questi Cacichicon Pietro Melendes, accompagnati solamente da 40. soldati, portando anche con esso loro D. Alonso di Quesada, & vn'altro Spagnuolo, & yna donzella per cambiarli per Turelipe., & altri Indiani prigionieri. Giunti à vista del forte di Paycaui deposero l'armi, per dimostrare la sincerità della lor fede, & il P. Valdinia confidando

. V . W. . A

in Dio fi tragetto dall'altra parte del fiumes con il P. Vechi, P. Aranda, & vn' altro della Compagnia, e due Spagnuoli, che seruissero per interpreti, perche sapeuano la lingua Indiana. Giunti al loco destinatofurono riceunti da gli Indianicon ab. bracci, e segni di grande amore, e ponderando il P. Valdiuia li motiui della sua venuta da'paesi si lontani con cedole Regie, quali non conteneuano altro che la pace; fù con gran gulto de gli Indiani ingeso questo trattato, onde si offersero tutci per la loro parte all'essecutione della pace, li cui pattierano, che ogn'vno godesse la liber ta senza soggettarsi a Spagnuoli, e che si dividessero li termini delle terre, che possedeuano co'I termine, del fiume Biobio,e che non fusse lecito à nissuno passare da yna all'altra parte, e se per sorte passasse alcuno, fusse obligata ogn'vna delle due parti à rimandarlo. Trattorno di più gli Indiani, che si leuasse quel forte; ma non si esfegui per all'hora, sino che Anganamon an dasse all'Imperiale, à Valdinia, ad Osorno, & all'altre Città ribellate per ridursi tuttigli Indiani di guerra al partito di quelli, che già abbracciauano la pace, con risolutione, che al suo ritorno, si leuarebbe quel forte, eli PP: della Compagnia entrerebbeno con sicurtà à p. edicare l'Euangelio; essendo dunque tutto questo stabilito, si fece il cambio delli prigionieri, e daili Spagnoli furno posti in liberta Turelipe, vna donna, & vn fanciullo, si come haueuano gli Indiani richiesto; li quali all'incontro diedero libertà à D. Alonso di Chesada, & ad altri come i nostri richiesero, & Anganamon si portò tanto bene, che auanti che comparisse Turelipe, e gli altri Indiani, diede libertà alli nostri, e con questo suterminato quel congresso con gran contento di ambe le parti, sparandosi l'artigliaria del forte Spagnolo persegno di allegrezza, e per honorare gli Indiani.

Li Spagnoli, che in questa occasione furno posti in libertà manifestorno la buo na sicurezza, con che si potea predicare l'Euangelio in quelle parti da PP. della Compagnia, la cui prudenza era à quei po posiben nota, e da essi grandemente amata; disfero di più, che haueriano l'Indiani consentito che tutti i maschi di Spagnuo-

Libro VI.

li prigionieri appo di loro fussero da' no li firi riscattati; ma che con gran difficoltà darebbero le donne, ma questo pure si appianerebbe co'il vedere assodati il tratatati di pace, della quale non s'assicuraua, no ancora del tutto.

Mà mêtre faceuano quelti felici progresa fi li nostri contenti, si turbò il Cielo delle nostre gioie con la fuga di tre donne concubine di Anganamon, delle quali vna era Spagnuola, che l'hauea facto padre di due figli: l'altre due erano Indiane. La Spagno la, estendo. Anganamon andato all'Imperia le, & all'altre Città rubelli per tirarle al partito di pace, valendosi dell'occasione si fuggi da Puren co lidue figli, e coll'altre due done Indiane, e superando in tre giorni di camino quelle asprissime strade si ridussero al forte di Paicani; Ma essendo que sta nuoua giunta all'orecchi di Anganamon, che allegro caminana trattando la pace; di modo lo raffreddò; che in cambio di proseguire l'incominciati strattati di pace, cominciò à machinar levendette de'Christiani, perche haueuano riceuuto le sue done, e suoi figli nelle loro forrezze, e questo sospetto temperò l'allegrezza, che arrecò la libertà di questa Signora, per lo che si continuarono le preghiere à N. Signore per la felice riuscita di questo negotio. Successe la fuga di queste donne, e la loro ritirata à Paicaui à 22, di Nouembre del 1612.

Frà questo mentre conoscendo il P. Valdiuia quato hauerebbe giouato per quella impresa la presenza del P. Martino d'Aranda della Comp. di Giesu, persona di mol to spirito, e che possedeua la lingua Indiana, per esser nato in quelle parti, lo richiese dal P. Prouinciale, e l'ottenne, onde il P. Aranda si trasferì subito da S. Giacomo, doue fatigaua con molto zelo, e frutto alla Concettione, doue su ricenuto conestraordinario contento di tutti per le sue rare virtu, delle quali diremo nel fine di questo libro, quando trattaremo de gli huomini illustri di questa Provincia. In. quelto mentre essendo suggitidal Campo Spagnolo di Catiraij vn Caciche detto Lebulicano con 40. Indiani inquieti, e riuoltosi, li quali cominciarono de seminare fra li ribelli molte menzogne per dissuaderli da

gg 2

tar

far pace con li Spagnuoli dicendo, che que sti non pretendeuano altro, che soggettarli queste bugie confermauano molti altri Giannizzeri, che appartatifi dalli Spagnoli per loro delitti, viuenano tra gli Indiani; ciò risaputo dal P. Valdivia per dileguare. tante bugie, spronato da alcuni motiui interni, hauea determinato di andare inpersona all' indiani, particolarmente à quei di Puren, quali per esser più bellicosi dell'altri era somaméte necessario, che fussero ritirati al partito Spagnuolo; ma perche la fua persona era grandemente necessaria per le continue consulte, che si faceuano per l'indrizzo, e buon gouerno del trat tato, che si hauea per le mani di conchiuder la pace; dissegnò di mandarui in suavece altri della Compagnia; & hauendo raccomandato il negotio caldamente al Signore, si sentinteriormente mouere, che sarebbono a proprio per quella impresa li PP. Martino d'Aranda, & Oratio Vechi, & acciò che si vegga, che il mandar questi PP. in tali congiunture sù opra del Cielo, voglio riferire qui alcuni Capitoli di alcune lettere del P. Luigi di Valdinia, e del P. Prouinciale Diego de Torres, che chiaramente lo mostrano.

11 P. Luigi di Valdinia in vna sua scritta al P. Diego di Torres à 22. di Ottobre del 1612. dice così. Sono diece giorni, che stò pensando nella resolutione, che hò preso di mandare li PP. Oratio Vechi, e Martino d'Aranda à Puren, & hauendolo caldamente raccomandato al Signore, hò fentito esficacissimi impulsi per farlo: onde per questi, e per le esficaci raggioni, & esperienze, che à questo mi mouono, e per il parere vni forme di altri sei PP. che qui meco dimorano, e per le orazioni di V.R. e di tutti di cotesto Santo Collegio, alle quali caldamente raccomando questaimprefa, spero, ch'ella riuscirà felicemente] sin qui il P. V aldivia al P. Diego di Torres, il quale scriuendo di questo medesimo al P. Generale Claudio Acquauiua di felice me moria doppo hauer riferito nella sua il Sopramentouato capitolo della lettera del P. Valdiuia, soggiunge queste parole. E a unenuta in questo fatto vna cosa merauigliosa, perche nel medesimo tempo, che N.S. mosse tanto essicacemente il P. Val-

divia in Arauco, accio inviasse li PP. Veuhi, & Aranda à Puren ; nel medefimo mi fono sentito io interiormente movere all'illesto, onde hauendo raccomadata la cola al Sig. scrissiquesto mio sentimento al P. Valdiuia, riferendoli le raggioni! Che mi moneuano, le quali erano le medesime, che haue uano mosso il P. Valdinia, perche hauendogli io tra l'altre cause suggerito, che mi pareua conveniente, che quei PP. andaffero à Puren, acciò non si lasciasse mezzo alcuno dal canto nostro per secondare la volonta divina, e quella del nostro Rè, che haueuan posto nelle mani della Compagnia questa impresa; il P. Valdiuia mi rispose, che in questo particolare mi haueua. obedito prima di riceuere questo mio ordine. Perche la mia voce, (quale egli per la sua obedienza simana come quella di Dio)perueniua alle sue orecchie prima che vscisse dalla miabocca, 'onde pareua, che noi ciparlassimo, & intendessimo con il pensiero, e co'l cuore nella maniera de gli Angioli. E trattando più abbasso della partita de PP. soggiunge, che non solaméte surno di parere, che andassero questi PP. d Puren con altri PP. della Compagnia; ma che lo giudicorono tutti i Maestri di Campo, e Capitani Spagnuoli, e quanti Religiofi je Clerici fi ritrouauano in Arauco] sin qui sono i Capitoli della lettera del P. Valdinia, referite dal P. Diego di Torres, il quale seguitando la sua, sogiunge che il Gouernatore del Regno avisato di questo negotio dal P. Valdinia su del medesimo parere, e nel fine diste, che le raggioni da quali egli, & il P. Valdinia nel medesimo tempo in tanto diuersi luoghi turno mossi à questa impresa furono le seguenti. La prima l'esser stata questa impresa di pacisicare quei Regni, e ridurre quei popolioo. nessa specialmente alla Compagnia da Dio, e dal Rè, i quale à questo effecto hauca mandato diece PP, insieme col P. Valdivia à quelle Provincie. La seconda per terminare co guerra cosi lunga cagione di tanta strage, e della perdita di tante anime ; per il che non si rappresetaua miglior mezzo, che mandar questi PP. (personaggi di tanta virtue zelo)à trattar diquesto negotio co gli Indiani rubelli. La terza perche douédost dileguar molte mêzogne sparse da al-

tri, come si è detto trà gli Indiani, e bandit s da loro cuori moltisospetti, parue, chenessuno potria farlo meglio di questi PP. che aggiungeuano alla molta loto prudeza la perfetta notitia della lingua di quella natione. La quatta perche non si rappresentava cosa da douersi temere; perche niuno pareua persuadersi, che gli Indiani si sussero mai potuti condurre à dar morte à quei PP. ne à far li altro oltraggio; come attestaua l'esperienza dell'Alfiere Pietro Meledez, il quale era penetrato nel Pae se de'nemici, come Ambasciadore, & erastato molto ben riceuuto, & trattato da quelli, & i medefimi Indiani veniuano nelle fortezze, & altri luoghi de' Spagnuoli co molta sicurezza à trafficare. E quando pure si fosse temuto, che questi Pl'. fusiero arrestati prigioni da gli Indiani; non per quello si doueua cessare dal mandarli à quella impresa, perche dalla loro prigionia in quelle parti si sarebbono cauati molti beni, perche si sarebbono confirmati nella fede molti Christiani vecchi, che stauano schiaui în mano di quei Barbari, e di questi si sarebbe sempre mai convertito qualch'vno. Ne à figli della Compagnia è cosa noua esporsi à questi, e maggiori rischi per la falute dell'anime, come colta dalle Missionid' Inghilterra, del Giappone, e del-l la China, e di altre parti. Sino qui la lettera del P. Diego di Torres al P. Claudio Acquauiua.

Essendosi determinata con tutte le raggioni sopradette l'andata di questi PP. à gli Indiani rubelli, e stando già essi sù le mosse del partirsi, parue à proposito aspettare il ritorno di anganamon, acciò non paresse, che si hauesse poca considenza di lui per lo sdegno che si hauea preso per la fugadellesue Donne; onde prendesse maggior occasione di risentirsi, e vendicarsi. Si disferi per tanto l'impresa in occasione più opportuna, e si rimasero i PP. in Paicaui, verso doue marciò il Gouernadore conl'esercito per li auisi, che hauea riceuuto, che li Cacichi d'Elicura, e di Puren, veniuano à quella volta à stabilire le capirulationi di pace. E tanto auuenne, perche hauendo inceso li popoli di queste Prouincie quanto puntualmente da Spagnoli si osseruassero li patti, e la pace con queidi

Catyray, & Arauco, si determinarono ancora esti ripacificarsi con i nostri, ondemadarono alcuni de' loro Cacichi per Ambasciadori à trattar di questo col Gouernadore, e col P. Valdinia

Ma il motivo, da cui fil mosso il popolo di Elicura ad abbracciare la pace, fu la cor tese liberalità vsata dal P. Valdivia col principal capo di quella Comunità, il quale era vn Caciche detto Vtablaine, persona molto valorola, & inimico tanto implacabile de Spagnuoli, ch'essendoli stati da questinelle molte battaglie, che hauea fatto con esti fatti prigioni la moglie, e li figli, non si curò di ricattarli, per non hauer occasione ne pure ditrattare co esso loro, ma hauendo il P. Valdinia farco restituere va. figlio, ch'era prigione in mano, de' nostri conquesta liberalitàse lo rese talmento affettionato, che egli, e tutta a Communità d'Elicora insieme col Caciche Payoraghili, il quale era l'altro Prencipe, che insieme con Vtablame fignoreggiauano quella-Prouincia, abbracció volentieri il partito della pace; & a questo fine Vtablame inluiò vo messo, il quale peruenne à Paycaui a 7.di Decembre dell'illesso anno, arrecando auiso, che in quel medesimo giorno verrebbe il suo Signore, & altri Cacichi di Elicura, quali poco doppo comparuero al numero di 63. Veniuano tutti quelli a piede vno doppo l'altro disposti à guisa di processionesportando nelle mani vn ramo di cannella in fegno di pace; quale i primi quindeci portauano molto maggiore de gli altri, & questi medefimi erano vestiti con l'habito de' Negi (cosi chiama questa natione i suoi sacerdoti) cioè con berrette tonde su'l capo, e colle vesti guarnite di alcune herbe marine dette Cociayuyo, delle quali habbiamo fauellato al suo luogo, trattando delle riviere maritime di questo Regno. Stauano queste herbe pendentisopra le vesti, sopra le spalle, e sopra il petto in quella guifa, che si veggono i fioc chisopra le nostre dalmatiche; e sono appresso questa natione segni di certa superstitione che chiamano Regheturr, e si vsa da loro solaméte per segnale di pace. Dopo questi veniuano li Ambasciadori della Prouincia di Puren, quali non furno honorari con la falua delle bombarde, per non darli

spauento, que furno molto ben riccuuti, da vn Maestro di Campo, che andato per ordine del Presidente ad incontrarli, li fece tragettare in vna sua barca il siume, e l'introdusse al cospetto del Presidente, e del P. Valdinia, quali li riceucrono consomma dimostratione di honore, e di cortefia; Allhora cominciò à raggionare V tablame, accennando primieramente il gran contento ricenuto da tutte quelle nationi per la pace già stabilita, e per la maggior fermezza di quelle richiese alcune cose. La prima che fusse demolita la fortezza di Pay caui, per toglier via ogni ombra disospetto, e di hostilità. La seconda fussero rese ad Anganamon, le due figliuole dilui, che stauano priggioni in mano de nostri; perchedell'altre donne, che si erano fuggite da lui non se ne curaua molto(il che però era falso; perche li premeua pur troppo, come palesò co' fatti.)

L'altra, che li Padri della Compagnia poteuano sicuramente entrare nelli loro paesi à predicar l'Euangelib, perche egli veniua à nome di tutte le Prouincie, che seauano in armi à stabilir la pace, & assicurar' il varco à gli altri Cacichi à venir di persona à far'il medesimo il che dipendeua dal ragguaglio, che essi douean darli delle buone dispositioni, che hauessero incontrato ne' nostri. Perche trà 'di loro erano sei personaggi di Puren, che tosto doueano ritornate ad Anganamon perdarli parte di quanto in quello abboccamento susse

frato determinato.

A queste proposte de gli Indiani si da nostri risposto, ringratiandoli della molta confidenza moscrata da loro co'l trasferirsi al nostro campo, e confermandoli nella risolutione gia presa di star per l'auvenire in pace con essoloro. E perche questi Caeichi veniuano risolutissimi di cochiuderla vollero nella medesima sera del loro arriuo stabilirla, abbracciandosi colli Cacichi d'Arauco, e dandoli vn ramo di cannella conforme il loro costume. Ma il giorno seguente, ch'era la festa della Concertione della Vergine il P. Valdinia hauendo prima raccomandata caldamente la cosa al Signore s'informò con molta diligenza dalli detti Cacichi di Puren, & Elicura in presenza d'alcuni Spagnoli, che seruissero

per interpreti, e per testimonii per accer: tarsi, se nella domanda, ch'essi à nome delle loro nationi faccuano, che fusse diroccara la forcezza di Paycaui, vi fusse alcuno inganno, edoppiezza dalla parte de gli Indiani; & essendosi assicurati, che non vi era tanto, & il P. Valdiuia, quanto il Presidente, che soprauenne à quella consulta, si determinò di demolire quel forte in esecutio. ne de gli ordini dati sopra di questo dal Vicerè, e che si mandassero li PP. Horatio Ve chi, e Martino di Aranda a predicare à quei popoli, del che quei Cacichi rimasero sommamente contenti, assicurando il Presidente, & il P Valdiuia, che quei PP.sarebbono trattati con ogni riverenza, e rispetto da'i loro Nationali. Mà intorno alla restitutione delle donne di Anganamon vi · fù risposto che li PP.che andauano con esso loro lo fariano capace della cagione, perche non se li restituiuano, la quale era l'essersi già battezzate tutte, trattone vna delle sue figlie, e questa li sarebbe resa, es l'altre no, perche non permettena il douere, che se li restituissero, stante ch'egliera Genrile; mache se hanesse voluto abbracciare la fede di Christo, quale i PP. gli predicarebbono, facilmete li farebbono frate rese tutte. Tanto disse il Presidente à gli Ambasciadori d'Elicura, e di Puren, e perche questi haueuano la sera precedente, stabilita la pace con li Cacichi d'Arauco ma non col suo Rè, sù questa stabilita inquesto giorno con le solite cerimonie, offerendo gli Ambasciadori al Gouerna, dore in presenza de' Maestri di Campo, e Capitani Spagnoli il solito ramo dicannella, & essendo scambievolmente abbracciati dal Gouernatore e da gli altri vsficiali di guerra, con granditsimo contento di tutti per il bene, che da questa. pace si sperana, & essendosi trattenuti tutto quel giorno gli Ambasciadori, & i Cacichi nelforte de Spagnuoli, furono doppo rimandati à suoi carichi di moltidoni con molto lor contento.

# CAPITOLO XV.

Dell'entrata delli PP.Horatio Vechi, e Mar tino di Aranda apredicar l'Euangelio all'Indiani rubelli, e del loro fe-

L feruentissimo zelo, che questidue PP. haucano di predicarl'Euangelo in quefte Provincie per la salute di tante anime, li fè dimenticare del pericolo si manifesto, al quale si esponeuano: onde dispreg. giandolo si risolsero andare in quei pacsi in compagnia del Caciche V tablame, che le ne ritornana; furono in tutto tre della Com pagnia, cioè li due sudetti PP. e di più vn. frarello detto Diego di Montalbano, eraquesti yn soldato, che molto tempo hauca seruito à PP. con desiderio diesser ammelso nella Compagnia per fratello Coadiutore;e vedendo si buona occasione, pregò con tanta efficacia al P. Valdiuia, che li face se gratia di ammetterlo nella Religion ne. & in particolare in questa Missione per seruire quelli PP, come fatto hauea in-Arauco, che non gli lo potè negare: onde entrato nella Compagnia, & insieme con quei PP. mandato nella Missione incontrò egual fortuna, come più auanti si dirà. La circostaza di questa entrata, e coformità di pensieri delli PP. Prouinciale, e Luigi di Valdinia roglio che la fappia il lettore dalle lettere dell'istessi PP.quali perciò qui riferilco Quella dung; del P. Valdjuia al P. Prouinciale dice cosi. [11 giorno della gloriola Vergine Santa Leocadia 2 9. di Decembre ordinai nelnome del Signore alli due PP. Horatio Vechi, e Martino d'Aranda, che si partissero in compagnia d'Vtablame, e di altri Cacichi, & essi obedientis. simi si partirono con molto gusto, menando seco vn frateilo nouitio ch'haueua di fresco riceunto detto Diego di Montalba. no. Il mio giubilo era mescolato dal dolore di non poterli far compagnia a questa impresa,per l'obligo, c'haueuo di assistere alle cose vniuersali, ma mi racconsolai,vedendo, che questi figliuoli della Compagnia fussero li primi granelli, che si coffpiaceua la diuina bontà seminare nel'e campagne di Puren, con molta speranza

di douitioso ricolto. Partirono li detti PP. accompagnati dal Signor Presidente colla maggior parte della caualleria fino al vado del fiume, doue si accomitarono da loro, con farli molto honore con due falue. degli archibugi. Io mi tragettai insieme con esso loro, e con i Cacichi all'altra spoda, e volendo cominciare à raccomandarlli alli Cacichi, fui interrotto da Vtablame. che mi disse non esserui d'vopo di questi. officij, perche egli, erutti haueriano seruito i PP. con ognimaggior diligenza, erispetto accompagnandoli per le doro prouincie, e rimenandoli salui in mano de'noitri. Onde hauendoli teneramente abbrac. ciati lidiedi istruttione, di quel che doueuano fare, & in particolare li ordinai, che no. si trasferissero da Elicura à Puren senza. noua mia espressa licenza. E incredibile l'allegrezza, e le tenere lagrime di tutto l'esercito nell'accommiatarsi da questi PP. vedendoliandar con tanta allegrezza, fortezza di spirito soli in mezo di tanto. barbare nationi, e tutti rimasero con gran: condeza in Dio, che farebbono cose gradis. e-dissero a voci vnite, che questo trattato della pace era veramente cosa del Cielo 7 Sino qui la lettera del P. Luigidi Valdiuia. Ma quella del P. Prouincial Diego di Torres al P. General Claudio Aquaninas dices cosi.

E cosa degna di gran merauiglia che arrecard gran contento à V.P.il vedere, che nel medefimo giorno di S. Leocadia che il P. Valdinia determinò in Paycani di mãdar i Padri in Elicura, nel m edefimo io trat. tauodi questo istesso negotio con i PP. fratelli di questo Collegio di S Giacomo, e proponendoli la molta necessità, che vi era di quelea missione, li richiede uo di aiuto di orationi, e penitenze per impetrarne dalla Dinina bonta la felice riuscita, stante: le difficoltà sorte di nouo per listegniseroci di Anganamon per la fuga seguitadelle sue donne. Onde, benche erano da. essistate offerte per l'addierro, 112. messe 500. discipline 270 giorni di cilicio, molti digiuni, rosarij, & altre orationi; con tutto ciò si fecero per il medesimo fine noue preghiere, vna delle quali fu, che ognidi. duc PP. in guiro applicalsero a quelto effetto le melse che diceuano. Dopo hauen-

do

do confiltata con i PP. tacofa, e poderate lecaggioni che perfuadenano, e dissuadeuano questa andata, auisai at P. Valdinia le risolutioni prese che erano, che andassero pure colle benedittionidel Sig. li PP. nel paese de' nemicra trattat distabilir la pace: perche le vi andò ficuro l'Alfiero Meleadez, co tutto che le cose fulsero ne prin cipij peribpegno che fi hadeua di Tureli+ permolto più sicuri sarebbono andari quethe PP per l'hostaggior ch'haueuano li nos ftri delle donne fuggite d'Anganamon. Ma che quado pure vi fusicalcu pericolo, questo si doveano trascurar per l'altissimi fini di annunciar l'Euagelio à quelle nationi, e di aggiustar à confernarsi nolla fede canti Spagnolipresso di quelle prigioni. Onde: seguendo li mosti rsempio che di questo haueuo nella compagnia, e fuori di esta of feriuo quei PP. di molto buona voglia al Signore ficuro, che ò il lero fudere, ò il loro sangue hauerebbono grandemente secondato quelli valti campi di gentilefimo. Che in questo non viera da temer altro, che le maledicenze di coloro, che malamente intendendo quelta celeste filosofia haueriano vitupefata quella risolutione come poco prudente: ma di questi non si douea far caso; doue si trattaua di cosa concernente alla divina gloria, & alla salute dell' anime: co tutto ciò mirapportano à quan roll Re & A Signor Presidente più da vicino hauessero giudicato esser più espedienre al negotio. Aggiunti, che non ci douea ritrarre dall'impresa della conversion di quelti popoli ; il veder che sù i principi) le cose riuscissero difficili, perche di ogni grande impresa sono malageuoli i principine che Dio agenolarebbe il tutto colla fua fanta gratia, cooperadoci noi colle noitra longanimità, e toleranza: L'incaricai per vitimo, che ordinasse à quei PP. che l'informassero delli Spagnuoli che stauano prigioni in mano di quei barbari, e del prezzo, che i padroni pretendeuano per il 

Ma che non trattassero per adesso di rifeattar le donne, che si trouanano casate con gl'Indiani. E di più che prouedesse quei PP. di qualche dono da presentare à quei Cacichi, per assettionarli con tutti i mezzi possibili alla sede, che andassero à

predicarli. Tanto scrisse il P. Valdinia, e mentre se ne attendena la risposta, flauano tutti aggiustando l'imprese con assidue orationi quanti il Santiffinio, che flaus esposto per questo effetto. Epiacque alla Diving bonta, che nel giorno del Santo nascimento di Christo ci vennero li primi aunisi della selice morte di quei PP. & in. quello dell'Adoratione de Santissimi inagine venne la confirma con più distinta relatione de gli altri particolari, fauorendoci il Cielo di darci opportunamente la sua kima con canto felici nouelle. Sin ou la lettera del P. Torres al P. Generale. Ma la morte di quei PP. perciò fu in quelta maniera. . Jaonina die de de la como de

Arrivati che surno questi campioni del Cielo ad Elicura suogo cinque sote leghe lontano da quello, d'onde si erano partiti, conoscendo la buona indole di quei popoli, che con quata prontezza abbracciavano l'evangelio, invirandoli alla sede, e promertendoli andare à trovarli, d'annunciarli la dottrina del Cielo. E per questo sine richiesero il P. Valdivia, che il desse licenta a di passare oltre i confini prescrittili.

Ma risaputo d'Anganamon, l'arrivo de PP: infellonito contro di loro; e de' Spas gnoli, perche non li erano state rese le sue donne, andò ad Elicura done quelli stauano con 200, caualli.tanto all'improniso; che non hauendo: haunto tempo quei Cas eichi d'armarsi alla difesa, fece di tutt'vna fieritsima strage. Stauano i PPi per celes brare la melsa, hauendo giadispiegato l'altare portatile à quello effetto. Ma vsciti fuori del padighone al rumore, si abbatte. rono in Anganamon, da cui essendoli richieste le sue donne, li tispose il P. Aranda. che sabeua meglio de gli altri la lingua; che non lierano state restituire simo aqueltem? po solamente, perchessendosi già battezh zate, non permetteua la legge de Christian ni, se li rendessero, se prima non si stabiliua. con elso lui, che si delse modo di viuere il conforme la legge ch'haucano abbracciani ta. Ma che tutto ciò facilmente fraccomos darebbe, quando egli medelimo abbrace ciasse la medesima legge di Christo i questig elsili veniuano ad inlegnare, perche limpa gnoli haucuano tottime volontà verlo dr.

lui,



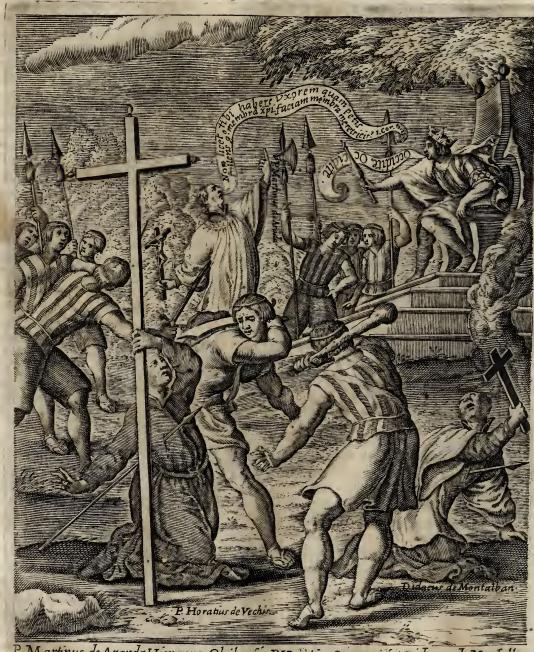

P. Martinus de Aranda Hispanus Chilensis P. Horatius Senensis et Didacus de Montalban Hispanus Mexicanus Societatis Iesu pro sidei de fensione Anganamonis iu su lanceis confossi claua percussi, tandem abciso capite occubuerut in Elicura Prouchiles in Deceb-

lui, edi tutti gl'Indiani di quelle Prouin cie. E dicendo quelte cose li offersero lu doni che l'haueano arrecato in ricompensa delle donne perdute. Ma il Tiranno niente persuaso dalle raggioni, e nullamosso da doni, che tanto sogliono tiranneggare i cuoti humani, ordinò a'fuoi, che tosto dessero la morte à PP.10 prego allhorail P. Aranda, che la facesse dar à se sola mente, che la riceuea volentieri, ma lasciasse in vita gli altri suoi compagni, acciò questi potessero e predicarli la fede, e trattare di conchiudere la pace. Ma lesue preghiere furno in darno, perché il Tiranno disse non voler vdir più parela nè di Christianità, nè di pace; onde controtutti fil eleguita la spietata sentenza.

Il primo che morì su il P. Oratio Vechi veciso à colpi di pugnalata sopra l'orechio, e da vua lancia trassitto nel petto. Lo se guitò il P. Aranda serito da molti colpi di lancia, e da vua mazza serrata, che li fracassò la testa, facendoli saltare il ceruello.

L'vltimo sù il P. Diego di Montalbano ferito con molte lancjate, & in questa maniera tutti tre diedero il loro spirito à quel Signore che per tanta sua gloria l'hauea creati. Fula loro morte alli 14. di De-

cembre del 1612.ad hore 15.

Ritrouò vna notabile circostanza di questa morte in vna lettera del P. Luigi Bertonio della Compagnia, scritta dal Perù al Padre Francesco Rosea della medesima Compagnia sù li 24. di Febraro del 1615, doue dice cofi, Già si saprà come il P. Oratio Vechi nativo di Siena in Tolcana mori martire nel Chile, per essere andato con due compagni à predicar il Vangelo a'popoli, che erano stimati amici, e rapacificati colli Spagnoli, ma realmente non era cosi, come si vidde da gli esfetti, perche il loro Principe hauendo fatto ligare ogni vno diquei benedetti PP.ad vn albero, li sece à tutti strappare il cuore dalle viscere; e dicono che il P. Oratio anche! dopò esserlistato cauato il cuore, predicò per un quarto d'hora sino che spirò. Sino qui la sudetta lettera. E ciò aggiungo, che hò vdito narrare questa marauiglia nel Cile, ma non giadel P. Oratio Vechi, come dice questa lettera, etrouo registrato nelle Relationi c'hò incontrato qui in Ro Libro VII.

ma; ma si bene del Padre Martino di Aranda. Puol essere che entratiquesti suoiserui fisusse compiacciuta la divina bonta di concedere quello segnalato fauoreidel che mirimetto alle informationi che di que-Ito fatto si presero, & al giuditio che ne fermarà à suo tempo la Chiesa. Quello che stimo certo è, che questi PP. trà le feri. te, & il sangue confessarono, e predicarono la fede sino c'hebbero fiato. Hor gli vecisori doppo questa straze lasciarono licadaueridiquesti tre formatissimi campioni di Christo, fragli altri delli molti Indiani, che in quest'incontro haueano vecisi, e ritornandosene insieme col lor Duce Anganamo pieni di giubilo, e velliti per dispreggio, e per gala de gli ornamenti sacerdotalich'haueano rapitia' PP. menarono seco più di cento altri Indiani, ch'haueano fatto prigioni. Haucua in questo mentre il P. Valdinia inniato vn certo Indiano detto D. Giouauni Cayumari colla rilposta alle lettere de PP. in cuil'haueuano domanda. ta licenza di passar più auanti. Hor que li scorgendo nell'arrivo cosi gran strage, sospettò che sussero stati vecisi anche li PP. e mentre faceua diligeza frà quei cadaveri si chiamato da vno che frà essi giaceua/questilasciato, & creduto da quei barbariper morto erastato dalla Divina providenza. consernato in vita, acciò fusse restimonio di questo fatto) e da lui intese tutto il successo. Onde hauendo cercato troudli benedetti corpi delli tre PP.coperti difrondi, e di ramoscelli d'alberi, & illesi dall'ingordigia di certi vecellacci detti Gallinacci, c'haucano guasto tutti gli altri; nè mai si è potuto sapere chi hauesse coperto, queicorpi con quelle frondi, ò difeseli da quelli vcellacci di rapina.

### CAPITOLO XVII.

Della honoreuol sepottura, che si diede al li Cadaueri dell'auuenturosi PP. Martino d'Aranda, & Oratio Vechi, e Diego di Montalbano. Delritorno del PV aldiuia à Spagna, e dello stato del Cile sino al Gouerno del Marchese di Baydes.

Gio. Cayumari tosto c'hebbe ritrot uati i cadaneri de PP. nella maniera, che nel Capitolo passato si è detto,

hh

ri-

ritornò à darne auiso al forte di Paycaui, donde si incaminorno à quella volta molti Spagnoli, & Indiani eonfederati, e rauuolgendo quei sacri depositi in bianchi lenzuoli li portorno al forte, oue hauendoli riposti in tre casse, li depositorno in tre distinti seposcri, & il giorno seguente cantorno vna Messa alla Santissima Trinità.

Quiuisi riposarono quei corpi feliciin. deposito, sino che su trasserito alla Concettione furno collocati in ricche casse di cedro foderate di tela d'oro, & di argento presso al muro del lato diritto dell'altare Maggiore; ma senza nessuno culto, ò veneratione di quelli che si sogliono fare alle reliquie de SS. per osseruare il decreto di Vrbano VIII. male circostanze, che resero rignardeuolela morte di questi PP. la. scrisse il P. Diego di Torres nell'annua al P. Generale Claudio acquauiua;e sono le seguenti primo che questi PP. morirno per obedienza, dalla quale furno destinati à quella impresa con tanto merauigliosiriscontri: poiche doppo molta oratione, penitenza il P. Provinciale, & il P. Valdivia stando in luoghi tanto lontano s'incôtrorno nel medesimo pensiero di mandarli tra quei barbari.

Secondo. Perche morirono per affetto di Heroica Carità, colla quale dispreggiando ogni loro pericolo, andarono trà quei barbari per tirarli alla pace, e per mezzo di questa alla notitia del Vangelo;per trat tare al ricatto di tanti prigioni, la maggior' parte de' quali crano donne, la cui hone. Ad pericolaua in mezzo di nationi tanto lascine. Onde se S. Gregorio tanto ingrandisce ne' suoi Dialoghi il zelo di S. Paulino Vescouo di Nola, perche si offerse di andar schiauo de' Vandali in Africa per liberare il figlio di quella vedoua, quanto maggior lode si deue à questi PP che si offerirono non solo alla seruitù; ma alla morte ad imitatione delS.P. Franc. Sauiero, che en trò nella Chiesa per annunciarli l'Euangelo, dispreggiando la morte, o prigione perpetua, che li minacciauano le leggi di quel Regno, che tanto seueramente vietano à stranieri il por piede in quel paese.

Terzo, perche surono vecisi per disese.
d'una verità tanto certa, qual'è non essersi
potuto lecitamente rendere le donne sug-

gite ad Aganamone; mentre egli, ch'era Gentile, non prometteua darli modo di viuere christianamente nelle sue mani.

Quarto, & vltimo, il che non sil di poca consolatione, perche il P. Vechi disse ad algune persone degne disede, che giamaisi convertirebbono quei Gentili, sino che si bagnasse quel terreno col sangue de' Martiri, e che egli bramana esser il primo à secondarlo col suo, onde auidamente bramò sempre mai questa missione, e quando si farà disse à Compagni, & ad altri amici, che non lo vederiano più in questa vita, perche sperana di rimaner morto da quei barbari, & il medesimo disse il P. Aranda.

Sino qui sono le circostanze di questa. morte registrate nelle lettere del P. Torres al P. Generale, alle quali io ne aggiunge vn'altra degna dl esser ponderara, & è, che habbiamo a'nofri giorni veduta auuerarsila predittione del P. Oratio; che allhora quei popoli si sarebbono conuertiti, quando fusse traloro sparso il sangue de Martiri; perche essendosi stabilita la pace l'anno 1646, tra li nostri, e quei popoli come appresso diremo, & entrando si PP. della Compagnia à predicar l'Euangelo inquelle prouincie, li primi, che si conuertirono alla fede furo quelli di Puren, li quali tanti anni prima haucuano ammazzatili tre ludetti benedetti PP.

Cosi l'attestail P. Diego di Rosales, superiore al presente della Residenza, e delle missioni di Arauco in vna che scrisse al P. Valdinia de 20. d'Aprile 1643. one dice chiaramente, che quantunque la mortedi questi PP. successe in Elicura, con tutto ciò quelli, che gli la diedero non surono quei d'Elicura, mà quei di Puren, che sino dal lor paese vennero ad Elicura insieme, con Aganamon per dargliela, onde io per memoria di questa tanto segnalata circostanza lascio nell'Archinio della casa professa di Roma, done scrino questa relatione l'annua del Paragnai del 1622, done il tutto stà pienamente registrato.

Ma quantunque il fine diquesti PP. fusse canto fortunato, ne gli occhi di Dio, nientedimeno arrecò la morte grandissimi tra uagli al Regno del Cile su primo dannosa al P. Valdinia, & atutta la compagnia in quella Provincia.

Al-

Al Regno, perche con questa occasiones in the rotta la tregua, & riaccesa tanto crudelmente la guerra, che il suo incendio divorò tutte quelle Provincie dall'anno 1612, quando i PP. morirono sino al 1640, quando si ripigliarono di nuovo litrattati di pace, che dopò si conchiusero nel 1641. benche non con tuttiquei popoli; ma con molti di loro: onde sempre mai vi re-

sta che conquistare, Fûsecondariamente questa morte molesta dal P. Valdinia, perche coloro che biasmauano la pace, perche gli impediua il tener gli Indiani quasi per schiaui, come ueuan fatto per il passato, eli prinaua de' molti emolumenti ch'essi ritraheuano co la licenza militare dalla continuatione della guerra, riuoltorno le lor lingue contro del detto P. che era stato l'Autor della pace, tacciandolo, che sendosi impiegato inaffari politici, de'quali non era molto prattico, come che alieni dal suo instituto, susfe stato cagione che pretendendo stabilire la pace si tusse rinouata più crudelmente la guerra; il che però era falso, sì perche il buon P. Valdiuia non attese ad altro, che alla conuersione di quelle anime, direttamente, & non tratto di cose politiche se non solo indirettamente, ordinando la stabilità della pace ad ageuolar la conueritone di quei Regni, come perche secondo l'esperienza insegnato, era molto meglio il conchiuder la pace con gli Indiani, che il proseguir la guerra, perche quella ragione apportata da chi bramava fi continual fero l'armi, che gli Indiani con la pace fi farebbono moltiplicati, erefi audaci dal nu mero hauerebbono fcosso il giogode' no l stri, era contropelata dal danno molto maggiore della perdita della notira gente, perche nella guerra moriuano, e dalla con tinua spesa, che imponerina le nostre Colonie in quel Regno, con tutto ciò il P. per fincerarsi col Re, alle cui orecchie sapeua, che già erano arriuate le calunnie opposteli, si crasseri in Spagna, doue essendo informato il Rè della verità fiì connercita quella tempelta mossa contro del P. Valdiuia in honore, e gloria del medefimo, perche il Rè volle fare il P. vno delli Consiglieri del Regio Confeglio dell'India:11 che riculato restò servita S.M.per non con

tristario darli licenza, che se ne ritornasse, alla sua Prouincia di Castiglia, accompagnandolo con vna fauoritissima lettera, quale io hò veduta data alle stampe, & inessa S. Maestà raccontando li molti meriti e virtuose qualità del P. Valdinia con gradi elogij, lo raccomanda asnoi Superiori, e li dà vna larga elemosina per fornirsi di libri la camera, done sopraniaggiato molti anni doppo con molta opinione di santità, e dottrina rese l'anima al suo Creatore in Vagliadolid l'anno del Signore 1642

Arrecò per vitimo la morte di quei-benedetti PP. molto tranaglio alla Compagnia, perche si ronersciarono sopra di lei
tutti gli odij, che s'erano eccitati contro del
P. Valdinia, li quali dalla patiente longanimità sua furno alla fine dilegnati, e conuertiti nella molta stima di virtù, e di dottrina, che gode al presente detta Compa

gnia in tutto quel Regno.

Ma in quel che tocca allo stato del Cile. e de' suoi Gouernadori fino al Marchese di 🕠 Baydes, nel cui gouerno fu conchiusa la. pace che al presente si gode, non si può dirne molti particolari, perche li autori;da' quali hò cauata quetta relatione passano questi trenta anni molto seccamente;onde dico solo in comune per quanto hò potuto canare dalla publica fama, e traditione, che in tutto questo tempo si è stato in quel le parti sempre con l'armi in mano, facendo, ericeuendo tutti quei danni, che sogliono nascere nelle lunghe, & ostinate. guerre; perche per vna parte li nostri semprestavano vigilanti per danneggiar l'idimico, e dall'altra gli Indiani colle scorrerie, & assalti continui attendeuano à molestarli continuamente, tenendoli in vua. perpetua vigilanza, e timore; con tutto che il nostro Campo sia stato sempre siorito mantenendo oltre gli Indiani confederati più di diemila piazze de' soldati Spagnuoli delli più veterani, e valorosi che fuol fostenere lua Maesta nelli presidij, tanro era il valore, e forrezza di questi India... ni, confessata da molti soldati Spagnuoli venuti da Fiandra; li quali, benche al principio li dispreggiastero, dicendo che no il. hauendo questi popoli arme disoco; no a si douea far tanto conto del loro combat. tere; con tutto ciò nell'occasione hango.

conosciuta la verità, e sono rimasti stupiti; del valore diquesti Barbari, e l'hanno trà glialtri attestato col restar morti dalle loro manidue valorosissimi Capitani, che venuti da Fiandra nel Cile, più de gli altri si yantanano di trionfar al primo incontro di questa gete; i Gouernadori dunque che hà hauuto in questo tempo il Regno del Cile sono i seguenti.

Quando i PP. furono vecisi, era Gouernatore la seconda volta Alonsodi Ribera; il quale tenne molto à segno i Barbari, & hauendo tentato dista bilire molte cose per maggior commodit à del Regio Presidio se ne morì, eli successe D. Ferrante Talaberano, il quale sendo il più anziano Auditore della Regia Audienza di S. Giacomo, su da Ribera nominato per suo successore nell'interim, fino, che il Vicerè del

Perù prouedesse.

Prouidde il Vicerè; ch'era all'hora il Principe di Squillaci, quell'officio in perfonadi D. Lope di Vglota, & il Rèlo confirmò, e riuscì questo Gouernadore meraui glioso nel distribuire il danaro publico, non permettendo, che alcuno per fauore hauef se più di quello li toccaua di soldo, nè altri per esser poco fauorito meno del giusto. Aquesti successe D. Christoforo della Cerda Sotomayor persona veramente riguar deuole, si per la mostruosa memoria che accompagnata da vguale ingegno l'hanno reso ammirabile nelle vniuersità, e ne' Tribunali; come per la molta pietà, con che viensempre mai tanto il grado sacerdotale, che non mai hà permesso, che Sacerdote alcuno hauesse in sua compagnia, e prefenza il luogo inferiore al suo.

A D. Christoforo della Cerda, e Sotomaior successe D. Pietro di Vgloa Caualiero dell'habito di Alcantara, nominato, dal Vicerè, e confirmato dal Rè famoso per la liberalità impiegata da lui in opre pie, e li-

mosiné con molta lode di pietà...

Onesti morendo nel fine del suo gouer no tasciò per suo successore nel interim D. Francesco di Alua, e di Horuegna suo cognato, il quale gouernò fino che l'vificio ful prouisto in persona.

Di D. Luigi Fernadez di Cordona, Signore del Carpio, vno delli ventiquattro di Corduba, il quale, quantunque non sù nominato dal Rè, sù però dal medesimo contermato, col tenerlo molto tempo in quel gouerno, nel quale diede gea saggio di prudenza, rimunerando con dinerfrofficij(già che per la penuria dell'Erario, non poteua farlo in altra maniera)molti personaggi di gran meriti; & insieme di valore nelle spelse battaglie, che sece con lisamosi Capitanide gli Indiani Lyentur, & Lyeuepiglian da quali ottenne segnalate vittorie.

A questi successe D. Francesco Lasso della Vega Caualiero dell'habito di S.Giacomo, il quale sù vno delli sortunati Gouernadori che habbia hauuto quel Regno, & lasciando l'altre sue venture ad altri scrictori, & all'historia Generale del Cile, non posso lasciare la segnalata vittoria, che riportò sette, ouero otto anni addietro in-Arauco. La cosa passò in questa maniera, Due famosi Cacichi Indiani, cioè Lyenrur, di cui habbiamo fatta metione nel gouerno passato, & Butapycion, entrambidi età matura, ne'quali poi guerreggiauano la prudenza senile con vngionenile valore, vnirono le loro forze, per dare vn fiero assalto à questo Gouernadore nella valle. d'Arauco. Non-su lento il Gouernatore. alla difesa, onde radunare le soldatesche delli due principali presidij di 'lumbel altrimente detto san Filippo, del quale forteè capo il Sergente maggiore del Regno e dalla fortezza di Arauco, di cui è Capo il Maestro di campo Generale del medesimo le trasfert per far fronte a nemici nella valle di Arauco

Verso done mentre gli Indiani marcia. no, atterriti dal canto di alcuni vecelli, e dalle strida de alcune volpi, e da altre cose stimate dalla loro cieca superstitione per sinistri augurij volcuano ritirarsi, e quantunque Butapicio si sforzasse di persuaderli che la buona riuscita delle battaglie, e. delle imprese di guerra dipendeua più dal valore de combattenti, che dalle vane apprensioni di simili cose, nientedimeno perche Lientur era molto inchinato a prestar fede a gli angurij, si diuise l'esercito, e Lientur con le sue squadre si ritirò, e Bucapicion có le sue marciò verso Arauco molto baldazolo, & audace, co tutto che folia ranto scemato di sorze per la partita di Lyentur. Arrivò questo Capitano al Castello

de'Spagnoli di notte, & essendol i suggeris to da'suoi, che li desse subitamente l'assalto, perche cogliendo l'inimici all' improuiso l'harrebbe piùfacilmente vinti, e disfatti, non volle farlo, tecandosi a vergogna, che si dicesse, che va Capitano suo pari hauesse assalito l'inimico vilmente di notte, onde la vittoria fosse ascritta più tosto alla fortuna, che al valore, aspetto dunque che nascesse il giorno, nel quale ha uendo egli per vna parte ordinato le sue squadre, & infiammatele alla battaglia con vn eloquente, & essicacissimo raggionamento, & essendo dall'altra parte li Spagnoli viciti in ordinanza dalla fortezza, si attacò vn fierissimo fatto d'arme, nel quale gli Indiani combatterono con tanto valore, che dispreggiando la tempesta della nostra moschetteria, che grandinaua sopra di loro, cominciarono a romper l'ordinanza de'nostri da un fianco, & si kauerebbono per quella strada aperto il varco alla vittoria, se non se li fosse opposta vna truppa di valorosi Capitani li quali, auualorati dalla Vergine nostra Signora (a cui s'erano fatti molti voti per il bon successo di quella impresa ) ributtarono l'inimico con occiderli più di mille soldati nel fatto d'arme, e ferirne a morte molto maggior nu. mero, quale doppo andarono a morte nelle loro case, con che la vittoria restò in mano de'nostri, e Dio restò servito di humiliare l'alterigia di questo superbo, & orgoglioso Caciche,

A Don Francesco Lasso della Vega successe Don Francesco de Zugniga Marchese de Baydes, e Conte del Pretoso, il quale nel principio del suo gouerno, nella prima entrata, che tentò di fare con l'armi nel paese de' nemici hebbe all' incontro i loro Cacichi, che veniuano, come agnelli mansuetiad offerirle la pace, prometten: doli di soggettarsi al nostro Cattolico Rè conlipatti, e capitulationi registrati nella seguente relatione, quale io hò mandato alle stampe in Madri d'hauedola cauatada varie, e diuerse informationi, viste & approuate dal Real configlio mandatemi, giadal Cile, si da PP. della Compagnia, che accompagnarono il Marchese, & il Regio esercito in quella impresa, come dal medefimoMarchele, dice dunque così Vera Relatione della Pace capitolata con li ribelli Araucani dal Marchese di Baides Conte di, Pedroso Gouernatore, e Capirano Generale del Regno di Cile, e Presidente del cossiglio R eale cauata dall' Informationi, e lettere dilui, e dalli Padri della Compagnia di Giesù, che accompagnorno l'esercito Reale nella giornata, che à quest'effetto l'anno 1641. si fece.

APPROVATIONE.

O visto questo quinterno, che contiene notitie assai degne di comunicarsi. Riferisce, che gli Indiani, che s'erano molt'anni fa, ribellati nel Regno del Cile gia si sono ridotti al vassallaggio disua Maestà li motiui, ch'essi hebbero di rendersi di loro spontanea volontà senza violenza d'armi rappresenta il loro molto valore e quanto siano stati inaccessibili procurati con la violenza, i mezi dell' accoglienze, e buoni trattamenti esfere il più delle volte l'arte migliore per superargl'impossibili. Dice il molto ch'in questa parte si deue alla Prudenza gran zelo, & eccellente gouerno del Marchele de Baydes Goueruador, e Capitan Generale. di quel Regno. La Pace, e concordia ch'ha capitolata, conforme tali, che ben pare c'assecurino la perpetuità di quella non

ha inconveniente la licenza, che sidimanda, perch'è scritto religiosamente, e dottamente, e si conforma con gli originali degni di sede Madrid a 25. di Giugno 1642, Dottor Don Francesco Galaz, e Varona

con licenza delli Signori del Conseglio. Alzò superbamente il capo il mai domato, e mal sofferto Araucano, e scotendosi il giogo ch'a pena gl'era stato posto dalli Spagnoli, contro essi si tiuoltò, & ammutinate le Prouincie, e Popoli, assaltorno in vn baleno le nostre Città, fortezze, Presidij, & vecidendo il Gouernatore. Martino Garzia Ognez, e Loiola, ammazzorno parimente gran parte della nobiltà del Cile, mandandoli a fil di spada, & obligando l'inuincibile valore delli Spagnolia precipitarsi alcuniper le Balze, e pendici delli fiumi, l'impeto de'quali li ttrappaua, e nel mezzo de'suoi scogli lifaceua in pezzi, altria ritirarsi alle fortezze e Castella, que assediati co tanti stretti circoli furono, forzatia mangiar cose indegne renderono le loro vite questi alla rabbiosa fame, quelli al rigoroso surore di questi Barbari, quando con non imitabile ardire rompendo li seccati Reali passauano per dimandare il sostentamento corporale, per mancamento del quale vedeuano le loro moglie & li loro figlioli languire passati con mille. ferite restauano fatti spogli delle loro lance, frezze, e Picche, e Macane, finche non restando più chi li facesse resistenza guadagnorno le cinque Città più principali di Oforno, l'Imperial, Angol, Villarica, Valdinia, & altre, e menorno captivi li Spagnuoli, che restarono con tutte le moglie,e putti, delli quali si sono seruiti come dischiaui per spatio di più di 23. anni, nel quale non solamente si sono fatti forte, defendendosi dall'arme Spagnole dell' esercito Reale, che milita nello stato, e Castello d'Arauco, e nel Campo di san Filippo, e forte di san Christoforo, Talcamauida, & altri molti, senza che in tanto tempo fi sia potuta restituire ne meno vna;pero nelle continue Battaglie, scorrerie, & incontri, che col nostro esercito hanno hauuto, mori grandissima quancità di gente Spagnola, e tra quella gran nobiltà, lasciando seminati li precipitij con le loro osfa, & irrigatili campi con il loro sangue, mo-

Arandosi in tutte l'occasioni tanto valorosi, intrepidi, scaltri, e valenti soldati, come si vede, perche combattendo conarmi tanco inferiori a quelle di fuoco, delle quale si serue il campo Spagnolo, essi soli l'hann'appuntato nell'America, e gl'hanno fatto resistenza, e non poche volte gl'han' dato da pensare con meraniglia discenalati soldati, e Capitani di Fiandra, che hanno militato nelli Presidij del Cile, e di altri molti Spagnolinaturali di quel Regno, il valore de'quali, prodezze, e fatti eroici richiedono più lunga historia, e meritano più dilicate penne, perche la mia solamente, si'è accommodata perdare vn breue saggio, e succinta notitia della buona forte, con la quale ha fauorito il Cielo li felici principij del gouerno del Marchese Baydes Conte di Pedroso &c. al quale par, ch'habbia Dio nostro Signore riseruata la gloria di questa Pace, mettendo nella. sua mano la palma, che con tanto valore, animo, sforzo, e coraggio pretenderono di mettere nelle loro i suoi antecessori, dalle Relationi, e lettere delli quali, e delli Padri della Compagnia di Giesti, che per ordine di sua Signoria accompagnorno l'esercito Reale perassistere alle cose spirituali, alla Conuersione dell' anime, e surono testimonij di vista, cauarò ciò, che breuemente riferisco.

E per far capo a questa Relatione cominciamo da quello che par da parce di nostro Signore gl'habbia dato principio, ammollendo i duri cuori di quei ribelli Araucani, e mouerlia render l'Armi, e trattarla pace, ch'offeriscono. E su l'hauer visto l'anno passato nelle loro terre alcuni segni, e prodigij, che interpretati a loro rozzo modo d'intendere li sentirono di prelagij, e pronostici, coniquali vojeua... il cielo ritornassero a soggettarsi alli Spagnoli, e dessero l'obedienza al suo Rè. Il primo tu effersi vedute Aquile Reali, les quali tengono per traditione si fossero vedute prima, ch'entrassero la grima volta... li Spagnoli in quel Regno, e che dall' hora in qua non sisono vedute più in quello se non all'anno del 40, che diede principio a questapace. Il secondo segno su quelle, che nel mese di Febraro del medesimo anno si vidde, è sentissi in tutte le loro terre





Îndi prodigiis Montis igniuomi, Amnis arborem, mostrum que trahentis, Aquilarum iterum tantim Visarum, exercitus Hispani in aere de suo Victoris, paci conciliantur et Fidei in Chile\_

Giche fan' fede tutti gl' Indiani; e con ogniasseueranza lo testificano li Spagnoli, ch'erano prigioni, & ancora nelli nostri presidij, e terra di pace rimbombò l' Eeco senza sapere donde vscisse, giudicando nel Campo di san Filippo quando sentirono il rumore che scaricarono moschetti, e pezzi di Artiglierie nell'altre fortezze vicine a Ini, e gl'altri giudicando l'istesso di san Filippo, finche li nostri riconoscitori parimente riconoscessero illoro inganno. Se co raccontando il Caso, e su così. Nella. terra, e giurisdittione del Caciche Aliante s'apri vn Vulcano, e comincidad ardere con tanta forza, che dal di dentro cacciaua fuori Rupi e gran monti accesi con tanto formidabile strevito, che per la merauiglia, e timore affermano fifosfero sconciate le Donne, ch' in tutto quel contor-

no crano granide.

Si viddero nell'aria in questo tempo for mati due eserciti, e squadroni di gent'armatapot'in campo, e schierati per guer. reggiare, l'uno alla banda delle nostre terre que spiccaua sopra gl'altri segnalatame. te vn valorfo Gapitano sopr' vn Cauallo bianco, armato di tutt'armi, e con vna spada larga nelle mani sfoderata, mostrando tanto valore, e gagliardia, che solleuavale dana animo a tutt'il suo Esercito, disanimando il campo contrario; il quale si vid de piantato nella parte delle terre inimiche, & assalendo o il nostro in tutti gl' in contri, ch'hebbero, lo lasciò sbaragliato. Rappresentatione, che durà per spatio di tre mesi, perche non vi fosse occasione di dubitare particolarmente in quelli, che hanno notitia e letto l'historie Romane, e del secondo libro de'Maccabei, oue si leg gono casi, e prodigij somiglianti, e che cosi fosse più persuadibile quello ch' affermano testimonii di tanta qualità, come sono tra gl'altri Don Pietro di Sottomaior D.Catarina di Santanter, & espinosa, Donna Mariana de Sotomaior Spagnoli prigioni ch'erano all'hora dell'inimico. Li qualitutti, & molt'altricosi prigioni come Paesani, di quella terra aggiungono, che surono in tanta quantità de pietre, che butto il Vulcano, e tant'accese, e tanta la moltitudine delle ceneri ardenti, che cad. dero nel fiume d'Alipen, ch'ardeuano l'ac-

que de maniera, che cossero quanti Pesci vi erano in quello, che correndo la sua corrente sino al giungersi col fiume di, Tolten, che, molto grande liscaldorno, e fecero bollire la corrente di quello, cagionando li medesimi effetti da che s' vnirono i dui siumi sino al mare, di sorte, che per spatio diquatro mesi non si poterono bere le loro acque, ne mangiare il Pesce, che tutto morto veniua buttato alle sponde, e caricò le riuiere, per il mal' odore, e sapore, ch'il solso li daua, e quel che più spauenta con l'abbondanza delle ceneri, e Pietre che gittaua il Vulcano, gonfiorno li fiumi in maniera che vscirono dalle loro sponde e riuoltandosi con le correnti tanto ch'arriuorno le loro acque sparse com' vn muro e con quelle materie gertate dal Vulcano mescolate le correnti diuennero come vn liquido foco inondando le campagne loro, fin'all' entrare per le porte, delle loro case, tenendole assediate nelle pendici, Colline, e siti più eminenti. Seguitò il fuoco di Vulcano con tant' ostinatione, e violenza, che diuise per mezzo la cima, doue aprì la bocca quando scoppiò, lasciandola diuisa in due pezzi l'vna, che cadde alla parte dell'Oriente, & l'altra 20 quella dell'Occidente, e la laguna di Vi gliarica crebbe fino allo spargersi per le Campagne e inondando le terre; & habitationi degl' Indiani, che fuggendo, dalla tutia con la quale entrauano nelle loro casé l'acque, non si fermauano sin che arrivassero alle cime de monti, que a pena siritrouauano sicuri da tanto pericolo.

Ne accrebbe poco il timore, e la paura la vista spauentosa d'vn arbero, che viddero correre sopra l'acque tanto schiancio e dritto, che più non poteua essere attaccato con le sue radici alla terra, che lo produsse. Andaua eglitutto ardendo, e distro a lui seguitaua vna fiera Bestia, la testa della quale era piena d'Aste ritorte, dando ipauentofi muggiti, e lamenteuoli voci, visione, che diede occasione alla pietola. contemplatione, interpretando in quella il mostruoso animale che nella sua Apocalipsi vidde san Giouanni, nel quale ticonoscono i Sacri espositori la getilità & Ido latria; e dishonestà, che tanto radicata sta in quest' Indiani con che pare possiamo

sperare nella diuina misericordia sia arrinato già il tempo, nel quale per mezzo di Predicatori Apostoliei, per i quali già sospira questo gentilesmo, vuol che sia bandita à suo dispetto questa Bestia, che hatenuto tiranhizzata al suo Dio, & al suo Requesto paese, e dando voci per vedersi cacciata dal suo alloggiamento, e sbalzata dalla sua antica possessione, aprendo l' abisso la sua bocca l'inghiotta, e consumi rotta, & infranta tra li denti delle sue onde furiose, e cocentiacque. Questi sono isegni, che pare habbia dato il Cielo [ e cosi l'interpretano gl' Indiani, riferendoli contanta gran paura, timore, e commotione degl'animi loro, che mutano sembiante, alterano la voce, e tremano per l'ammirationi, espauento ] con li quali vuole nostro Signore, si rendano già, e sottoponghino il collo al soaue giogo della Croce, e legge Euangelica per mezzo dell'obedienza, e soggettione al nostro Cattolico Rè e come la divina providenza dispone gl' effetti sopranaturali della sua gratia non sempre con miracoli, mà seruendosi di mezzi humani, con i quali efficace e soauemente sa mettere in essecutioni i suoi disegni, guidandoli confortezza sino alli suoi fini, volle eleggere per li buoni successi, e pace, che si spera il Marchese de Baydes Conte di Pedroso, mettendo nelle sue mani il bastone di Capitan Generale Presidence, e Gouernatore del Regnodel Cile, seruendosi per quest'effetto, non meno della sua Christiana pietà, e buon garbo, che del valore, ch'accreditano i suoi quali ficati seruitij in Flandra, & in qualfinoglia parce, ch'è stato bisogno mostrarli, perche conforme ha inlegnato l'esperienza in quel Regno, il principal neruo della sua conquista, e Pace depende dalla Christianità, Giustitia distributiua, e buon zelo di quello che gouerna. Vsci duque il Marche se a' 4. di Genaro del 1640 alla prima campagna, che fece doppo di hauer pigliato il possesso di questo Gouerno, & hauedo bru giato, e dato il gualto con il suo essercito a tutte quelle campagne, leuando via li viueri, robbe, e seminati del Caciche Antegueno, e di tutti li vasialli di lui, & essendo passato per il fiume dell' Imperiale alle terre del Toque (così chiamano il Ca-l

pitan Generale) detto per nome Linconscion per far l'istesso, l'inviò li suoi Ambasciarori, e dietro a quelli li suoi figlice quel che sopra modo apportò merauigha per la seuerità e grauità del soggetto ; venne egli in persona, e con grandi cortesse e sommissioni dimandò da sua Signoria in gratiali, che non passasse innanzi con la strage, che nelle sue terre l'essercito minacciaua, perche prometteua per se e per li suoi vastalli la pace, & obedienza a sua Maestà, & hauerebbe convocato altri Cacichi circonuicini, perche facessero l'istesso, e per pegnodella sua fede offeri vna pecora del Paese, perche s'vecidesse conforme all'vsanza, e costume, e ceremonia, con la quale essi assicurano la pace, che promettono.

Vdi il Marchese il Caciche con amorenolezza, e chiamando a configlio, cruciandosi di veder perse tante, & tanto settiliterre, fioriti Paesi, come per i Camini venendo haueua riconosciuto, e considerando, quanto importana al Real servicio che si guadago assero queste Campagoe tanto capace d'ognisorre di lauorieri, e capaci di tante bestiami, tanto amene, contanta diuersità di fonti, fiumi, e ruscelli delle piùsaluteuoli, e delicate acque, che si conoscono per nascere, e scorrere per acquedotti minerali d'oro, delli qualisono pietre quelle montagne, e colline, & vniuersalmente tutta la terradel Gile, e quan to fosse dificultosa finirsi questa guerra per il lito inespugnabile de'suoi Monti, Rupi, e Riviere, e quanto sua Maesta nelle settere Reale incarichi la pace di questo Regno, la reduttione, buon trattamento, e conservatione de'suoi paesani, commandando, che si trattino, non come schiaui, ma come suoi vassalli, e che pet conseguir questo, mostraua l'esperienza essere stata di poco profitto la violenza; & il rigore dell' armi, e che sarebbe mezzo possibile, e pui esficace quello delle carezze, e buon trattamento; si risoluette non senza contradittione d'alcuni di riceuere la pace,e soggettione, che Lincopicion l'offeriua; & hauendoli fatto mille accoglienze, e regalato i suoi figli, & altri Cacichi; che l'accompagnauano con presenti da loro stimati, lasciandoli tutti molto sodisfatti, e le loro volonta guadagnate voltò il camino, es

fe-

feguitandolo il campo ritornorno alli presidij, senza che veruno soldato ardisse vscire in actione alcuna, che fosse di suo disgusto. Essendo ricornato il Marchese alla Città della Concettione, residenza, chè delli Gouernatori, continuò il Toche Lincopicion, e gl'altri Cacichi, e gl'altri ch'andauano conuocando le correspondenze della Pace promessa, inuiando Ambasciatori, e venendo in persona à vedere sua\_ Signoria, inuitandosi gl'vni, & gl'altri conle buone nuoue che riportauano alle sue Terre dell'accoglienze regali, presenti, e carezzi con li quali veniuano assicurati dalla sua grande liberalità, e qualificata nobiltà. Trattossi tutto questo tempodella pace, e che per stabilirla ritornasse il Mar chele alle loro Terre, facendo la seconda entrata, la quale fi dispose assai più splendida, e poderosa della prima, perche si giun tò va valoroso, e numeroso essercito di 2350. hominida Guerra, senzali figlioli,& l'altra gente da servitio, e trà quelli nonpiccio'a parte delli migliori del icegno, tutti con armi assai splendenti, e canalli, che passarono da 10 m. li migliori più leggieri generosi, e valenti, ch'habbial'America, no cedendo nella bellezza, brauura, & bizarria alli famosi Andaluzi, che calpestano le riusere del Betis. S'elesse per Padrone di quella giornata l'Apostolo dell'Oriente S. Francesco Sauerio per la singolar deuotione, con la quale è venerato dal Marchese, e cosile dedicò la prima Terra, che si sacesfe, e posta la dissui I magine nello stendardo da vna parte corrispondente all'immaculata Concettione della Vergine Santif sima dall'altra, & aquersi vo curioso, che ne gl'atti publici delle solennità; e Messe cantate, che si dissero innanzi, e doppo di questa giornata, e nel decorso di quella, sempre che s'appoggiò lo stendardo al muro al corno dell'Altare, restaua il Santo nel. la parte di fuori scoperto à vista di tutti; circostanza che se sù à caso respetto al paggio, che lo portava, non sù tale respetto à quel Signore negl'occhi del quale non v'è caso, ne fortana, se non la sua volonta, e dispositione, lenza il cui gouerno non si può ne meno mouere va inutile, e leggiera fron da d'Albero, che tanto poco importa, e cofi restò libera al pieroso asserro la considerahonoratrice de' suoi volle sar questo sauoreal suo seruo, mettendolo sempre innanzi, come scudo dell'essercito reale, con la vista del quale accrescesse l'animo, & il coraggio con la considanza, con la quale egli sù conquistatore dell'Oriete, voglia Dio sia ades. so ancora dell'Occidente, e quel vaso electo, che predicò Christo Crocissso in quelle parti, lo faccia ancor conoscere per mezo de suoi figli in queste.

Stando già il tutto in punto, e preuenuti li terzi d'Aranco, e Santa Maria, e dato ordine al Maestro di Caro del Regno, & al Sargente maggiore, perche ciascuno con la fua Gente vicisse per incorporarsi al corpoprincipale dell'Esfercito nelforte della Natiuita; che è il più vicino alle Terre dell'inimico, facendo publiche orationi nella Cathedrale al Santissimo Sacramento nella. Cappella dedicata alla Bearifsima Vergine delle Neui, Imagine di gran veneratione & miracoli, che nella prima conquista del Chile, gl'inimici la viddero che condottiera del nostro esercitofaceua fuggire il contrario, buttando poluere negl'occhi degl' aquersarij. Vsci il Marchese dal forte della Concertione martedi 18. di Decembre. accompagnatodal suo Cappellano maggiore; e dalli Capitani reformati, e Caualieri, che s'offersero, e d'alcuni Religioss della Compagnia di Giesù, che volle seco condurre per suoi confessori, e Cappellani, e perche facessero le partidella conquista spirituale dell'Anime, sapendo molto bene quanto dependente stà questa da quella, che si precende di questo Regno, le si hà da fare conforme alle regole della raggione, & aggiustarsi con le leggi della Pietà Christiana, come l'hà sommamente ordinata Sua Macstà, e tante volte replicato con le sue lettere reali. ...

Arrivando al forte della Natività, vicirono due principali Cacichi Clentarù, es
Liencura accompagnati da'svoi Vassalli
tutti senz'armi, in segno, che già le tenevano rese à piedi del suo Rè, acclamando Pace, & offerendola di nuono, e per pegno di
quella, condussero alla presenza del Marchese tre Spagnuole prigioniere, e due,
tanciulle nepoti d'una di loro, le quali accosse sua signoria con tanta tenerezza, co

me lo testificaron o gl'occhi suoi, vedendo, Signore tanto principali, e di tanta qualità in tanto vile, e sprezzeuole habito sfigurate, e maltrattate dalli rigori del Sole,e delfreddo, e come che 42. anni erano, che dal lorostato erano passate alla miserabile feruitu, e schiauitudinedi quelli Barbari, vedendosi schiaue quelle, ch'erano nate Signore, e seruendo allisuoi stessi Seruitori, quelli, che cresceuano per comandarlise seruirsi di quelli. Buttaronsi alli piedi di lui, e scordate già col tempo della lingua. e frasi spagnole, parte in lingua Indiana, e parte in Spagnola mal limata dichiarauano i compassione u oli affetti dellor cuore, e bagnate le lor guancie con tenere lagrime, lo ringratiauano della di lui venura, e poste ginocchioni lo confessauano Angelo, & acclamauano Redentore, non me no delli corpi, che dell'Anime loro, poiche nou poteuano d'altra maniera saluarsi, se morinano in potere di quella barbara fierezza, che li rubbò la meglior gioia dell'anima, & l'inestimabil Tesoro della purità con l'inescusabile violenza che lifece il furore della sua violenta passione, & assoluto dominio. In questo forte si giuatorno i Cãpi,& essendosi disposto l'essercito, e ciasche duna Compagnia pigliato il suo inogo, posti li Carriaggi nel mezo, cominciò à marciare con buon ordine, e dispositione sino alla Città antica, & adesso forte d'Angol, & essendosi alloggiato nella bella, vistosa, e trescariniera del suo fiume passò mostra tutta la Cauallaria, efanteria insieme con ostenratione delle loro armi splendenti, e forte destrieri, & essendo passato, per Curaraua, posto, doue su sbaragliato, e morto il Gouernatore Marcino Garzia Ognies è Loiola, da che risultò il solleuamento generale dell'Indiani, e rouina delle Città, dispuse la pietà Christiana del Marches, che le li facessero alcuni honori, in quel luogo, e cosi s'eresse vn sontuoso Tumulo, e si cantò vna messa, e si celebrarono altre messe correnti, che si pocerono, & hauendo finito con queste tanto pie, & ben'accordate essequie, passò l'essercito alla Valle di Chilim, oue s'haueua da celebrare la desiderata pace. E perche maimunca chis'apponga alle diuine dispositioni, & il demonio fi scopre continuamente; pretendendo

di sturbarli, pigliò per instrumento in quest' occasione per distornar questa Pace quattro Indiani, che vedendo vscire il Marchese con tanto splendido, e ben disciplinato. effercito entrorno nella Terra toccando all'Arme, e publicando, che li Spagnoli non voleuano pace, ma che veniuano ad veciderli, e che per quell'effecto entrauano adesto più che mai con maggior forza. Cagionò gran disturbo questa nuoua, e quantunque non si mutassero per quella gi'animidegli Indiani restorno sospesi, & attendeuano la riuscita, il che intelo dal Signor Marchele perfardiuenir bugiardi i folleuatori, c'haucuano seminato tanto perniciola zizania, spedi in varie parti varij meslaggieri, e Cacichi, ch'assicurassero tutta la Terra della fedeltà della sua parola, epromessa, e la buona intentione, ch'haueua non solo distare à tutto quello, che s'era capitolato con il Caciche Lincopiccion, ma ancora difarliognibuon trattamento, carezze, e regalo, com'in effetto lo fece, & à suo tempo si vederà; e non sù di poca meraniglia per confirmatione di questo, che tanta moltitudine di soldati, Baga. glio, e Caualli, che come siè detro passauano il numero di diece mila quelli del nostroessercito) non spezzorno put una spiça di grano, ne calpellò all'inimico vna canadi Maise in tutto il viaggio. Assicurati con questo gi' Indiani hauedo noticia, che s'auurcinaua il nostro esfercito, non solo non hebbero di quello timore, ne presero in loro difela l'armi, ma vicirono in truppe,e quadriglie scendendo dalle loro Montagne, di maniera che scoprendo il nostr' esfercita il fiume di Coypu, li viddero venire co le braccia aperte ad incontrar'il Marchele, edarlilaben venuta delsuo ar riuo, guidandolo sino all' Alloggiamento allegnato. Veniuano tutti senz'armi, e tutti gridauano pace, entrando nel mezzo di noi altri à truppe per li nostri quartieri, & entrauano, & viciuano assaispesso nel mezzo delli soldati, e gente di guerra, con tanta, confidanza, e familiarità, come se li giorni à dietro non hauessero essi bagnato le loro campagne col nottro fangue, e noi col loro. Il Marchele gli accolle, tutti congrande amoreuolezza, & affabilità; e sapendo quanto essi slimano l'honore, che le il

ta, nonfù in questo avaro, ma fece quanto; potè, facendo sedere alla sua Mensa, & à suoi lati i più principali, dandoli-molte volte alcuni bocconi del suo Piatto, & à beuere nella sua stessa Tazza, amoreuolez za che conferuò sua Signoria, tutt'il tempo chedurò la giornata, e per compimento li riempidi doni, galantarie, e presenti, con i qualirestorno tanto guadagnati, che publicando questi fauori, escorrendo la fama ditant'accoglienze, & honori, che riceueuano dalla sua mano, che non restò mimico nel Campo, che non venisse con le mani piegare à soggettarsi, e rendersi alla sua obe dienza. Veniuano gl'vni, e gl'altricarichi diregali, epresenti conforme la loro vsanza, mostrando riconoscere l'amore, e beneuolenza, che esperimentauano, e che la\_ commune voce di tutti publicaua.

Cresceua di momento in momento il numero de gl'Indiani, che veniuano à far la Pace, però più che mai si mostrò l'affetto, col quale defideranano la Pace nell'hora di Vespro, quando sù maggiore il concorfo, & il giorno seguente dell'Epifania del Signore, che pare fosse presagio con che, come quei Santi Rè relero iloro scettri, e corone in nome della Gétilità, che rappresentauano alfresco nato Rèdel Cielo, e del la Terra, in quel giorno soggettasse ancora questo Gentilesmo Cileno il suo indomito Capo, e lo soggettasse alsoaue giogo del. la sua legge, & à questo par habbia alluso il Cielo, cadendo in sorte al Marchese quefi Santi tra quelli che (com'e cottume in. quei presidij)si riportano à ciascuno il giorno d'ogni Santo. In questo gioruo dun que concorsero più di mille, e quattrocento Indiani senz'armi, ma molto galanu, facendo mostra de suoi Collari, ch'essi chiamano Tacum, e li tengono per grand'ornamento,e delle spade larghe, ch'eisi stimano molto, non meno per legno del lor valore e spoglie delle Vittorie, che nelle battaglie ottennero dalli Spagnoli, che per il suo prezzo, e ben temperato raglio dell'acciaio. Alcuni giorni prima di queito nacque tra i Cacichi vna differenza, e tra li Signori più principaii sopra la determinatione del Polto, nel quale s'haueua da celebrare la Pace, tenendo ciascheduno, che sosse segno di minor valore l'andare in terre firanicre

e che non s'effettuasse nelle proprie, allegando Lideopiccion per mezzo d'un'figlio suo, che mandò con quell'imbasciara, ch'à lui si doueua quest'honore per esser itato il primo, ch'hauesse aperto la Porta a questa Pace; e Quelantaro diceua, che noncen ueniua alla sua persona vscire dalla sua propria Terra per quell'effetto, e che al più so si poteua allargare se non sino al Pino, ch' erailtermine della sua Giurisdittione, & in questa maniera ciascuno allegana le ragioni, che la propria stima li suggeriua, hauendo il Marchese inteso ciò, rappresentò esser assai connepiente, che il luogo per vltimare la Pace, & le Capitulationi, ch'essi desiderauano non fosse altro che il giàstabilico di Quilin, per effer nel mezzo delle. frontiere, e posto neutrale, e senza Popolo, & hauendo dato satisfattione alle loro ragioni suggiungendoghene altre, obligati dalle corresse, & honori, con le quali glie le propose, vennero in quello, che egli dispose, e cosi s'vnirono in detto posto il giorno delli Rè per stabilire da parte di tutti ciò ch'era promesso. Douena il Demonio hauer gran sentimento, ch'vscisse à luce questo parto, e cosi come pretese solleuar i'l. nimico con le false nuoue, ch'i solleuatori, che lopra raccontammo seminarono per le Terre, cosi ancora precese alterare il nostro esfercico per mezzo d'vn Indiano, che essendo staro condotto à Lima, e venduto erà gl'altri per schiauo, se ne suggi di la, alle sue Terre, donde instigato da Satanaslo vene al nostro Campo, & entrò per parlare, al Marchefe, dicendoli, che quantunque la era egli fuggito dalli Spagnioli, non potena però perdere l'amore, che li portana, e che cosi l'aunisana, che la Pace, che gl'Indiant gl'offeriuano era finta: Procurò dar cridito à quanto detto hauea, raccontando alcune cole che diedero vapoco di fastidio. Lo condustero preso sin'al vedere il disinganno, e verificare la verirà, come fividde quello giorno chiaramente scoprendosi esser mentita quanto hauea deposto. Quando seppero i Cacichi, quanto erapatiato arrivorno al Marchese dimandan-Idoli il Malfattore, & inimico del ben commune, perche lo volcuano leuar con les punte delle Lancie, com'è solito per i castighi essemplari, ma sua Signoria li quietò, di-

mandandoli le perdonassero, come secero per amor suo. Con tutto ciò, perche la preuentione, e vigilanza non sù mai superflua nella Guerra diede ordine il Marchele, ch' vscissero tutte le compagnie dell'essercito in Campagna, e che si formasse vno squadrone dell'Infantaria, e che la Caualleria & Indiani amici pigliassero i suoi posti, lasciando nel mezzo dell'essercito cinte per tutti li lati le quadriglie de gl' Indiani inimici, che veniuano à far la Pace, oue vi sù assai d'ammirare, e ponderare l'animo, e valore che in quest'occasione, questi valorosi guerrieri mostrarono, perche hauendo veduto marciar con quest'ordine il nostro Campo, e pigliare i Poli, trouandosi circodati dalle nostre armi, mostrazono tanta grande intrepidezza, e bizarria che non folamente non diedero segno di timore, ò fiacchezza, ò d'alteratione nelliloro sembianti, essendo tutti disarmati senza che niuno facesse sinta di ritirarsi, ma tutti à gara s'aunicinauano, accreditando con questo, non solo la verità della promessa, ch'è la riputatione delli loro animi valorosi. Però che non farà la malitia degl'huomini quando la cupidigia, e passione disordinata non da luogo alla ragione, nè al Timor di Dio? Fù di grand'ammiratione inquest'occasione lidisferenti discorsi, e pareri, che alcuni del nostro Campo dauano, susurrandosi trà quelli, e dicendo gl'vni, quest'Indiani sono gente senza parola, nè fede, nè di quelli si può sperare stabilità in. quelllo, che prometteno, diamoci adosso. Diceuano altri de gl'inimicili meno. Altri passi parola à gl'Indiani amici, acciò l'inuestino, & altre cose à queste somiglianti, che non diedero poco fastidio, e pensiero al Marchese, quando le sentiua, & hauerebbe dato fastidio à qualfinoglia che vedendo resi quest'Indiani senza Armi, fidati nella nostrafede, eparola, sentisse tante inconsiderate pazzie: però come Dio Signor nostro maneggiaua quest'actione, come fondamento, dal quale des ende la fabrezza di rant'Anime, non potè il Demonio, nè i suoi Ministri preualere cotra questa Pace, -la quale si celebro nella forma seguente.

Pace.

Rimieramente essendos in questo gior no peruenuto Iddio, offerendoli li facrificij di tutte le messe, che si poterono celebrare per il buon successo di questa, pace, & essendosi formati due squadroni di fanteria delli due Terzi, pigliando il Corno destro quello del M. di Campo, & il sinistro quello Sargente Maggiore, spalleggiando i lari la Canalleria per le sue maniche, vsci il Marchese con la Compagnia dicento cinquanta Capitani, e Maestri di Campo reformati, tutti armati d'arme bianche ranto terly, elimpie; che parenano specchi, nelli quali pote solo il solo specchiarsice nessun altrosenzäche restasse sbagliato dat la lucesch'in quellr rifletteua, menana inazi l'essantacinque Cacichi, era li quali li più principali Signori, che sotto la loro giurisdittsone haueuano dieci, e dodeci Cacichi, erano Lincopiccion, Antegueno, Liencura, Don Antonio Cicaguala figlio di D. Aldonía di Castro' Signora Spagnola. molto principale, e nobile, e d' vn Indiano gran Signore, che doppo hauerla fatta prigione la sposò; Guàchilauchen, & altri, & all'vicita in squadroni, & altre Compagnie s'auuanzorno con molto buon'ordine, e passando per mezzo dello squadrone inimico arrinorno ad voa grande infrafcata, che si era fatta per quest'essetto doue si pose à piede con tutta la sua Compagnia, Cacichi riferiti restando l'alere ripartite nellistaoi Posti per Guardia, e formato lo squadrone con le corde accese per preuenire qualfinoglia finistro accidente. Esfendosi tutti polti à piede, e pigliato ciascuno il luogo da sedere, si fece silencio, e volendo cominciare il parlamento, il Capitano Michele d'Ibancos interprete Generae del Regno s'alzò il Caciche Antegueno sche come Signore del Paese portauanella mano vn ramo di Cannella, segno di Pace, tra quella gente, com'è stato quello dell'Osina tra Dio, e gl'huomini]e pigliando la. mano, e da parte di tutti gl'altri Cacichi diffe co molta grauita, e maestà, che laloro vianza era prima di capitolare, e stabilire qualfinoglia côcerto di Pacejammazzare

le Pecore della Terra, perche restassero pui impressi, e nessuna delle parti potesse in tepo veruno reclamare sopra quello che vna voita s'era stabilito: perche quelli brutti animalidoppo ester morti-seruiuano d'vn viuo essempio di quel che si dene osservare da quelli, che si giuntano per somigliante attione. Perche si come staugno resi, e quieti, e testificauano col sangue sparso, che no si poteuano gia mouere, ne dipartirsi da quel luogo; cofi essi non hauenano da mouerfi più, ne ritornare in dietro da quello che vna volta era promesso, nè mancare alla debita fedeltà, benche per quest'effetro fosse necessario spargere dalle vene il sangue, e perdere la vica. Hauendo finico Antegueno il suo ragionamento, si mandò subito à pigliare alla presenza di tutti alcune diqueste Pecores che sono nella maniera delli Cameli, benche non tanto grandi, seruono come quelli à portar le some da vna parte all'altra \ & alzandofi, vno delli Tochi, denerale della Guerra, e pigliando va baltone nelle mani due canne alto li diede vn colpo col quale la fe cadere à suoi piedi, e cosi seguitorno à fare all'altre, lasciandone morte sino al numero di vinti otto, e se tal voltanon cadena la pecora al primo colpo, s'alzana vn'altro Caciche con molta leggierezza, e gli daua il secondo, colquale la itendeua in terra quelle che fi querelauano, e con l'angustia della morte agonizzanano, fininano d'ammazzarle i Circonstanti, e doppo esser morte arriuauano tutti a canarli li cuori, espargere colsangue quel Ramo di Cannella, che Antegueno haueua nella mano ceremonia, la quale (benche Gentilesca) parche habbia ilsuo sondamento in molt'historie, & ancora nelle sacre non manca, doue vediamo, ch'in legno di pace, comandaua Dio si spargessero le porte col sangue, come si vede nel Capitolo duodecimo dell' Esodo, e cosi l'intéde S. Paolo nel Capitolo nono nella lettera, che scrisse à gl'Hebrei. Doppo questa ceremonia, si sederono tutti intorno alle Pecore morte, e fatto filentio cominciorno à tratteare, e conferire tra di loro sopra lo stabilimento della Pace perpetua, & il modo, qualità, e conditioni di giurarle, & intauolarle; & hauendo parlato lopra questo con gran concerto, & elegan-

23 Lingopicion, & Antegueno (the natutalmente sono retrorici questi indiani, e si pregiano di fare vn buon discorso) e reulicato dalla parte nostra quelche parue con; ueniente, proponendoli le coditioni, e patti, che paruero più importati al seruitio d'entrambi le Maesta, e dettosi di qua, e di la soprail negotio, s'alzò Liencura Caciche moleo principale, huomo sagace gran sol-Idato, d'assai viuace ingegno, assai intendente, & prattico di età disessanta anni, e che sin allhora era venuto in riputatione di huomo assai astuto, e fece tal discorso alli suoi circa la Pace, e conditioni, che si trattauano, rappresentandoli l'infelicità, e. trauagli dell'Armi: cagionò tal moto intut ti, che sileuorno in piedi esclamando, es chiamando avoci la Pace, e nominando le loro antiche terre, dalle quali si erano per le guerre ritirati; promisero ritornarsene à quelle fràil termine delli sei mesi come se

gl'era proposto ...

Fecero subito, le capiculationi, e la principale da parte degl'Indiani fà, che non haueuano da effere sudditi alli Spagnoli, ma che haueuano dariconofcere S. Maestà, e stare sotto la sua protestione reale, redendoli vassallaggio, comed, loro Signore, che con quello tornarebbono à popolare le loro Tegre, e li Spagnoli potenano riedificare le loro antiche Città. Che saranno sempre obligati ad vscire in Campagna. con Armi, e Caualli, quando ne faranno rechieftiper qualfinoglia actione, che s'offerità per servitio di sua Maestà, e che consegnarebbono à riscatto tutti li Spagnoli Pri gionieri, e Spagnole, che haueranno nelli lloro Pach, & altre à quelto modo per compimento di che offerse ciascuna parte de. gl'Indiani due delli più principali per Ostag gi, quali si condustero alle nostre Terre, sinche esse popolino le loro, e di fatto consegnorno subito 21. Spagnoli ch'erano nella riuiera dell'Imperiale. Il che conchiulo, e fatt'il giuramento s'alzorno tutti li Caci. chi, & abbracciorno il Marchefe, & gl'altri Signori del Conseglio, e Religiosi della. Compagnia di Giesù, che fi titrouorno inquella giunta, e subito sccero i presenti delli regali, ch'hauenano portati dalli loro Paeli. Con quelto restarono gl'Indiani vniticon i nostri Amici, & indistintamente

mescolati gl'vni con gl'altri, e stando in. questa maniera fece filentio Antegueno, e sentendolo tutti molto attenti, hauendo il Ramo della Cannella nelle mani comin ciò yn discorso tanto elegante, e con tante viue ragioni, e pieno di figure suggerite dalla rettorica naturale intorno alla Pace, appoggiando aquelle il Capitolato, che poteuano molt'Oratori hauer inuidia alla facondia, & energia, con la quale l'Indiano fauellaua, mettendo inanzi gl'occhi il sangue da entrambe le parti sparso, che daua voci per quei campi, e Colline i suoi Padril figli, Antenati e Parenti ridott'in pezzi, ò trasportati prigioni, e banditi in Regni stranieri con la speranza perduta di riuederli, la perfidia poco profitteuole, & ancora perniciosa contesa di tanti Anni l'inquietudine, con la quale hanno vissuto, li spauenti che di notte per le montagne hanno hauuto, e di giorno con l'armi nel· le mani, senza potersi sbrigare di quelle, ancor, quando li faceua di mestieri per lauorar le loro Terre, e fare li seminaei. Hauendo detto queste, & altre più cose degne d'esser vdite, & ammirate, conchiuse il suo ragionamento, dando d tutti l'hora bona di tant'allegro giorno, & ha nendo diviso con li nostri Amici le pecore morte accompagnandolo tutti presentò al Marchese il Ramo di Gannella sparso di fangue di quell'Animali, che fù da fua Signo ria riceuuto con gran dimostrationi distima, e cortesia, e la nostra Cauallaria formò vna scaramuccia in segno dell'allegrezza e contento, che tutti haucuano, e con questo si ritirorno all'alloggiameti, & il giorno seguente marciò il Campo à Repocura, doue si ritrouorno altri trenta Cacichi, che dimandati della causa, per la quale non erano arrivati il giorno inanzi con gl'altri per celebrare la pace in Chillin, risposero, che non erano essi inferiori ad Antegueno, e già ch'egli haueua riceunto l'honore di far la Pace nelle sue Terre, ancor essi la voieuano nelle loro, come si fece con le medefime cerimonie del giorno antecedente. Da questo posto passò il Campo àl'Imperiale, fine, e termine di questa giornata, doue stauano aspettandolo sessanta tre Chacichi di tutte le parti, si viddero quelle Pianure coperte di Gente, huomini Don-

fne, e Putti, che coltinavano le loro ferre', seminando Grano, Maiz, & altrilegumi: è questa Terra molto amena, seconda d'ogni cosa, il Cielo, & la Terraspira. allegrezza, lontana da Montagne, solo inalcune coste, che le danno gran bellezza in vna parte, stendendosi in vistose, e piaceuoli Valli, & in altre stendendosi in aperti capi i più à proposito per pascoli de bestiami. La gente assai ben disposta vniuersalmente bianca, di loro natura docili, cortesi, & amoreuoli; vi sono in tutta la costa, e riniera del fiume molti Giannizzari figli di Spagnole prigioniere, assai bianchi, e rossi, e bionditutti battezzati dalli Spagnoli prigionieri, benche senz'oglio, e Chrisma: gli Indiani ancora vniuersalmente sono Christiani, e gl'antichi, che si nodrirono con li Spagnoli prima, che si solleuassero con que sta Città li coseruauano affettione, & amore. Conseruano Croci nelle loro case, inuocando il dolcissimo nome di Giesù quando sternutano, inciampano, e sentono qualche male. Si mostrano ben affettionati alle cose della nostra santa fede Cattolica, gridano perche li Padri della Comp. habitino con loro, e l'insegnino lecose della sa lute, e quelli, che fanno la maggiore instanza in questo sono li miserabili Spagnoli prigionieri, li quali benche habbino qualche volta la libertà d'vscire dalla cattiuità, nondimeno per la vergogna di comparire trà suoi, scordati della politia, e lingua naturale d'(che è il più certo) perche stanno tanto assuefatti alli costumi degl'Indiani, ch'il manco male, ch'hanno appreso da loro, è la Poligamia, perche chi hà meno mogli sono sei, e cosi di questi Spagnoli, che hanno vinti otto figli, e gran numero di Nepoti, che sono tant'attacchi, e radici, che litengono legati à quel misero stato con notabile scordanza di Dio. Nessuno si marauigli diquesto, perche la scommunicata Terra del nostro cuore non produce altra cosa, che spine è triboli, quando manca il coltiuamento spirituale, & l'adacquamento del Cielo per mezzo dell'vso delli fanti Sacramenti, e Predicatori dell'Euangelio. Però nel mezzo di tante dense tenebre la scintilla della fede, e conoscimento della vita eterna, che si conserua nell'anime lloro, coperta, & affogata tra le Ceneri di

tanti vicii spinga, e solle citii lo ro cuori con la confideratione, che vanno senza rimedio nel camino dell'inferno, & eterna dannatione, e cosi pigliano partitogia che non si trouano con forze per distaccarsi da quel tango, di sollecitare il Cacichi, che dimădano li Padri della Compagnia di Giesù, che vengono alle loro Terre, e col zelo, e feruore, che costumano li predichino per vicire ditanto miserabile stato, con che V.R. (aggiunge più scriuendo al suo Proninciale vno delli Padri, che furono in que-Ita giornata, & hà speso con Apostolico zelo il miglior tempo della sua vita in queste millioni del Cile) ha materia per auuiuare li cuori feruorofi delli noltri, che vengano per rinfresco ad vnirsi con noi altri, che ci trouiamo alla porta di un tanto ricco Teloro, e che andiamo ad aiutare li nostri fratelli, li quali ritrouandosi con l'acqua im alla gola per affogarfi nel mezzo dell'onde di tanta infelicità, e miseria, ci chiamano, e come chi alza la mano nel mezzo della. Tempesta, ci fasegno, e come possono cisollecitano, perche li diamo la mano per met. terfi in saluo: Ostium enim nobis apertum, est magnum, & euidens, & aduersarij multi; perche estendo cantiglinimici, e contrarij, che bisogna, che l'inferno s'habbia d'armare, come tanto interessato per sbara gliare questaspirituale conquista dell'Ani me ; estendo ancora li Gompagni molti, e. dello spirito, eseruore, chericerca tanto gloriola impresa, facciamo l'opera disua Diuma Maestà, leuando totalmente al Demapio quelta presa, che già teneua per sua, che tant'anni hà posseduta, senza che per quelt'effetto ci facciatornare il piede in dietro, nè meno l'istessa morte, benche, andiamo inciampando con essa, e la vediamo in ogni pailo innanzi gl'occhi, ficuri ch'il sangue de'martiri, ò è sementa, ò adacquamento della fede, ch'habbiamo da piantare in questa recuperata Christianità, & in più cento mila anime di quest'Indiani, che hanno offerto, e capitolato la pace, e dimadano Predicatori Euangelici, per eller insegnatinelle cose della sede, protestando, che mai pigliorno l'armi contro quella, ma per la loro libertà. Scorrendo per queita pianura doue si capitulò la Pace con i Cacichi nella maniera, che si fece in Chil-

lin passò l'essercito alla Citta/che sì vn tem pos& adesso non è se non rouina dell' 1mperiale. E il Posto, e sico di essa in una eminenza che cade nello stretto, e punta, che fa dui famoli fiumi; l'vno, che pigliò il nome della medesima Città, & abbondante d'acque, e grande; e l'altro, che lo chiamano delle Dame per la sua piaceuolezza, e bellezza, escorre nel mezo di vistosi arbore" ti d'ogni genere di frutti di Castiglia, & oliui cosi alti, che pare ascendano al Cielo-Trauersano, e passeggiano gl' Indiani questi fiumi nelle loro Canoe, nelle qualifi prendono gran ricreatione, e dall'altra banda. si discoprono fra le Ville, môti, & assai ameni giardini, & vno in particolare affai grande, e bello, che dicono essere stato del Vescouo D. Agostino de Cisneros, che morì due anni prima della ribellione di queita-Città, minacciandoli, che per li peccati, che con tanti vitij, e regali commettenano con la percossa, e castigo che tanto aloro dan. no ancor hoggi piagono l'insensibili pietre di quelle ruine. Qui dispose il piecoso zelo del Marchese si cercassero l'ossa di questo gran Pastore, e Prencipe della Chiesa, e verificado coltestimonio de gl'antichi, che si era sepellito nella Cathedrale alato del. l'Euangelio, comandò fi cauasse la fossa, che si era incominciata ad aprire in altro tempo per il medefimo fine, benche fenza frusto, e ritrouorno le reliquie in vna Cassa disfatta già, e confumata dal tempo, portò lecole reliquie nella Città della Concettione, depositandole nella Cathedrale, e comandando si facessero sontuose esseguie, che volle honorarle il Prencipe, e Pastore di quel Vescouado D. Diego di Zambrana Villalobos con la sua messa Pontificale, Canonici, Prebendati, e tutt'il Clero.

Mentre si cercauano queste sant'osa, si comandò, che si cantasse vna Messa conjogni solenirà in rendimento di gratie per il buon successo di questa giornata, e per essempio, & edificatione del Gentissmo, esper consolatione di questa rouinata, e quassi destrutta Christianità, e sù cosa mirabile, che stando disputando sopra il luogo, e si to, che si eleggerebbe, & essendo risoluto che si celebrasse nelle rouine, che erano ri, maste della Chiesa maggiore, corse vocujule volte, che nò, ma in vno di quei Giardi-

ni vicini, più fresco, e piacevole, e così, benche due volte si comincialse à rezzare vn'altare per celebrarla nella detta Chiefa, la terza volta par che spinti da vna sorza secreta si risoluettero, che si celebrasse nell'Orto già detto, douc s'accommodò l'Altare, e si alzò in quello vn Crocisisso, che seco per sua deuotione portaua il Generale D. Diego Gonzalez Montero, e fù la merauiglia, che finita la messa si verificò che quel Giardino sù di vna Signora Auola della moglie di questo Caualiero, la quale seco haueua portato da Spagna questo Santo Crocifisso, e morto nelle sue braccia, che pare habbia voluto quelto Signo. re honorare quel primo fito, doue era egli staro honorato, & adorato da suoi deuoti serui. Fû presente à questa solennità il Marchese, e tutta la Cauallaria, restando la fantaria in guardia del Bagaglio, celebrossi la Messacon molta Musica, con apparato di Tamburi, e Trombe, con notabili ammiratione delli Gentili, e con tanta deuotione delli Spagnoli prigionieri (che in quaranta due anni non haueuano veduto somigliante attione), che vno di loro tutto il tempo che durò la messa surono i suoi occhi due foncane dilagrime, intenerendo, e confolando con quella i cuori di quelli, che li mirauano.

Con questo (fatto il conto, e computo de gl'Indiani, ch'han fatto la pace per li foldati di lancia, che ha ogni Caciche sono que. sti) dicinoue mila ottrocento cinquanta,e regolando gl'uni con gl'altrià sei per ciascheduna famiglia, che è il numero minore perche viè Indiano, che hà otto, e dieci moglie, sono intutto cento dicinoue mila, e cent'anime, tornò in dietro l'esfercito, & il marchese ritornò più allegro per il riscatto delli Spagnoli prigionieri, e con lapresa, e spoglio della sua Christiana pietà, e cattolico zelo, che con quello, che poteua hauer guadagnato il suo gran valore, & animato sforzo quando hauesse impreso à forza di ferro, e sangue la conquista di questo Regno; però attendendo al poco frutto & effetto, che per quest'intento hanno hauuto le brauure guerriere, e decerminationi sanguinolenti tenta il grado per altra parte, pre tendendo col mezo della soauitascarezze, & amoreuolezze la sua pace; benche non per questo lascia tutte le cautele, peruentioni, eripari che possono renderci sicuricon gente tanto guerriera, & anuezza à sangue Spagnolo. Dio N. Signore prosperi la sua santa intentione, moua i cuori di chi può cooperare, perche eschi à suce questo Parto di tanta Gloria. sua, e suegli il feruoroso spirito d'Apostolici operarij, che in questa tanta dilatara messe guadagnino li solleuamenti dell'acceso affetto, & amore dell'anime, che sa di bilogno per raccorre gl'abbondanti frutti della Croce, alli quali li conuita, e chiama quello, che si degnò morire in quella per il remedio, e loro faluezza.

## CAPITOLO VLT.

Dello Stato del Regno del Cile dopò la pace giàriferita fino al presente anno 1646.

Enche poco doppò, che il Marchele di Baydes stabili con gl'Indiani tanro felicemente la pace, che habbiamo già riferito, alcunidi Valdiuia, Osorno, e Puelces di nouo, e ripigliassero l'armi, inducendo col male essempio, e colle peruersioni al medesimo alcuni. Caciehi della Cordigliera, onde funecessario di nuouo bandirlila guerra, e farli perseguitat dall'Indiani vbidienti coll'armi; nientedimeno come mi auisa il medesimo Marchese. di Baydes sù li quattro di Giugno del 1644 perche gli altri, quali colla pace si erano refi all'vbidienza del Rè, perseuerauano nella fedeltà, e nell'amicitia, non era cosa da farne caso. Onde ha potuto il Marchese attendere francamente allo stabilimento di quel Regno, & i PP. del'a Compagnia à convertirlo à Christo. Per quel primo il Marchese richiese dal Rè mille Spagnoli, accid con essi meglio si popolasie il Paese, e si isfacessero le antiche Colonie distatte nelle guerre passare; ma non hauendoli potuto ottenere da S.M.impedita dalli Tumulti di l'ortogallo, e di Catalogna; luppli egli questo diferro con farli popolare dall'Indiani vbbidienti; quali obligò, che v'inuitassero quanto maggior numero potevano d'altri loro confidenti, & amici. Per questo secodo li PP. della Compagnia sece-

ro varie, e diuerse Missioni, annunciando al quei popoli l'Eŭangelio, riceunto da loro con tanta auidità, e gusto, che si è raccolto da per tutto copiosissimo frutto. (Parte del quale è stata la restitutione fatta da gli Indiani di molti Spagnoli, che haueuano tenuto molti anni per schiavi, e trà questi quella di D. Aloza de Castro Signora di gra nobiltà; per la cui libertà si erano fatte Araordinarie diligenze; masempte indarno) ma non tanto quanto ne promette la secondità di quel terreno già dispostissimo à riceuer la semenza della celeste dottrina, se hauesse copia d'operarij, che lo coltinas lero; onde con grande, e replicate instanze mi richiedeno li PP. Superiori, & aleri di quella Provincia ch'al mio ritorno li meni il maggior numero de compagni, che potrò cauare da Europa, perche sono tante, e tanto grandi le necessità spirituali, ò d'innumerabili Indiani, che domandano conistanza, se l'insegni la dottrina di Christo,e se li dia il Santo Battesimo, ò di moltissimi figli de'Spagnoli, li quali essendo nati nel paese di quei Barbari, mentre, che i loro Padri erano schiani appo di loro, riceuerono solamente il Battesimo datolida lor Genitori(alche gli Indiani non contradiceuano, anzi ne gustauano Jma di Christiani non hanno altro, che quel Sacramento, & il puro nome, che vi sarebbono ben impiegati quasi tuteliffigli della Compagnia; che stannoin Europa. Potrei per prouadi quelto riterire molte lezzere, scrittemi mentre-questa relatione io scriuo in Roma da PPi che nel Cile dimorano; ma mi basterasolo accennare vna scritta da vno Spagnolo, detto D Francesco di Almendras mentre era schiano de gl'Indiani, al Patre Giordi Albis della Compagnia di Giesusuli vinti noue di Marzo nel 1643. Dice dunque coss Padre dell'anima mia oh quanto mi rallegrerei di potermi contossare con Vostra Patetnità, poiche in. quarantaanni, che stò qui prigioniero non hò goduto di queka buona sorte, senonvna volta sola, lifò sapere, come tutti questi Indiani dall'Imperiale, sino à Valdinia, Oforno, e Villarieca desiderano li PP. della Compagnia di Giesù, perche sono di grande essempio, e'di molta virtu, resti seruita Sua Diuina Maesta d'inuiarceli in que s

Re parti, acciò insegnino alli miei figliuoli & a questi popoli la dottrina del Cielo, e già che il Signor Marchese non hà dato licenza che vengano (hauea il marchele impediti à PP, entrare in quei Paesi, mentre si erano ribellati di nuovo, e se li era bandita la guerra per timor che nonfussero vecisi da loro) prego Vostra paternità che si stenda fino alla Fortezza della Natiuità, accioche jo possa trattare seco del modo della mia saluezza, e de' miei, perche hò molti figli, e Nepoti, e non potendo venire Voltra Paternitàla prego per amor di Dio a far venire altri PP. della Compagnia che benche stò nouanta miglia lontano dalla Fortezza sudetta della Natività con tutto ciò l'aspettarò in quelluogo. Riceueile cose di denotione che Vostra Paternità m'inuiò, la dottrina con l'atto di contritione, & ogni giorno lo rileggo, e perche lo sò à mente l'hò dato à leggere a Gasparo Aluarez, mio amico, il quale è vno Spagnoloche sta schiauo in queste partie palsò l'altro giorno da quà, e sta diece leghe la terra più dentro J Fin qui la lettera sudetta.

Màda l'anno 1644, fino al quaranta sei non sappiamo altro se non che hauendo gli Olandesi procurato di occupare il porto di Valdinia, e fortificarnisi non solo surono ributtati dal valore, e diligenza del Marchese di Baydes Gouernatore del Cileè dal Marchese di Mansera Vicerè del Perù, ma di vantaggio è stato sortificato su maniera quel porto, e con propagarui di più vna Colonia di Spagnuoli, che sicuro già da ogni assalto de nemici, assicura tutto quelle rinière del Sur, e si può dir chè conferua tutti quelli immensi, e ricchissimi Regaia Sua Maestà: la cosa passò in questa maniera.

Fù da noi riferito nel capitolo nono del primo libro il centativo fatto da gli Olandeli nel porto di Valdinia l'anno 1643, qua do esiendo comparso nel mar pacifico Entrico Brum Generale del Prencipe d'Orandes con tre Galeoni vna Vrca, & vn Petacchio molto ben forniti, e carichi di munitioni da combattere, e da fortificare; dopi pò hauer tentato di fermarsi in varie Isole dell'Arcipelago di Ciloe, dalle quali forno ributtati, non meno dalla freddezza del Cli

ma, edalla sterilità de luoghi, che dal valo-) re del Maestro de Campo di quelle, che con vna imbolcata di sei soli Spagnoli, e otto Indiani, e non più, li cacciò in fuga, e li fece retirare alle naui, alla fine a sei di Marzo sorsero nel Porto di Valdinia, done si fortificarono, sabricandouitre Fortezze, in vna delle quali che fecero nell'I sola detta di Costantino che sta alla bocca del porto posero nouauta pezzi di Artiglieria:ma il tutto indarno; perche sendoli poco doppo negare le vertouaglie da Paesani, mentre tardaua il soccorso, che aspettauano dal Perù, e per altro temono, che non li soprauenga qualche gagliarda armata Spagnola, furno costretti ad abandonare il posto, e parrirsi. Tanto noi habbiamo detto nel luogo sopracitato, douesecimo anche mentione della diligen za,e vigilanza grande del Marchele di Baydes in prouedere con armi, e soldati tutte le costiere del Cile;perche in vn giorno solo inuiò dieci vascelli carichi di munitioni, e di Gente in varij porti per munirli, come anche della coraggiosa impresa di vn P.della Compagnia, che passò il Golso da Ciloa/done attendeva a predicar il Vangelio)fino, alla Concertione in vna picciola barchetra, in tempo che haueriano temut ) li legni più robulti di tragettarlo, per auisare al Marchese l'arriuo di questo Corsale, del che egli medesimo in Compagnia di D. Alonzo di Villa noua Maestro di Campo del Ciie ne portò la noua al medesimo Vicere fino al Perù. Tanto dissimo nei nel luogo disopra citaxo,e di più per l'auiss, che vennero da Panamà habbiamo riferito, che già era stata fortificata la piazza di Valdinia con seicento Spagnoli;ma'perche quelli auisi non dicenano altro di particolare, ci lasciauano sospesifrà le speranze, & iltimore. Ma essendo arrinati, mentre, che questa opra si stam. pa i Galeoni della Flotra, ci hanno arrecato anilo; che essendo stata dal. Marchese di Mansera Vicerè del Perisspedita nel Cile vna armata di dieci Galeoni, molto ben. armati con molti cannoni di bronzo, e con mille, e ducento Spagaoli forto la condot ta di D. Antonio suo figlio, & peruenutane in quaranta sej giorni felicemente, ne hauendoui incontrato gli Olandefische fi erano gia partiti, fortificò tanto bene l'I sola-

di: Costantino, che stà nel porto di Valdinia, che con quel baloardo l'hà reso affatto inespugnabile. Onde si cominciò a popolare con vna noua Colonia quel porto, restandoni a questo esfetto il Maestro di Campo Alsonso di Villanona, e che di più si faccuano altre tre sortezze per chiudere assatto l'entrata all'inimico in quel luogo, al quale già erano andati quattro PP. delta Comp. a sondarui casa à spese del Rè per ainto spirituale di quella Colonia, e delli Indiani ad essa vicini; al che già si era dato principio, perche gia erano andati tre volte ad annunciare l'Euangelio all'Indiani di Puren Paicani se Turna

di Puren, Paicaui, & Tyrua.

E cerramente questa fortificatione del porto di Valdiuia è stato uno delli gran seruigij, che si habbia potuto giammai fare al Rè in quelle contrade, perche se gli Olandesi,o altri nemici della Corona, iui si annidaffero, potrebbono a poco a poco impadronirsi di molte riviere di quei Regni, ò almeno renderli poco vtili al nostro Rè, co impedrirli il trassico, & il commercio frà di loro, onde stimo vero, quanto dicono molti intendenti delle cose dell'India, che se altri fecero segnalato servitio alla Corona col discoprire, e conquistare li Regni del Peri, e del Cile, no è inferiore questo, che li è stato fatto co la sortificatione del porto di Valdinia, co la quale quasi con vna chia ue si è chiuso, e posto in sicuro à Sua Maestà il possesso di quei Regni, e dell'immensi tesori, che ne ritrahe, del che si deue la gloria al Marchese di Mansera Vicerè del Peifi, & al Marchele di Baydes Gouernatore del Cile; qual Regno colla sua molta. prudenza, e vigilanza quelto Signore ha lasciato in tanto buono stato, che dobbiamo sperare, che si debba del tutto conquistare, e stabilire nell'vbbidienza di Dio, e del Recol valore, e prudenza di D. Martino di Muxica, il quale li è fucceduto in quel Gouerno, Caualiero dell'ordine di S. Giacomoal pari valoroso, e pio, come mi auisano da Spagna, del che ha dato faggio in diverfi, & honoraticarichi, sostenuti con molta. lode da lui in Fiandra, & in Italia, prima, che da Sua Maesta susse mandato nel Cile,

E con questo do fine à quel, che hò potuto breuemente raccogliere della natutra, e conditioni del Regno del Cile, e del modo, come su scouerto, e conquistato alla Corona di Spagna; nel seguente libro gratterò della maniera, cella quale si è propagata in esso la fede di Christo, e de'progressi, che v'hafattol'Euangelo sino aque storempo.

Il fine del Libro Sesto.

### SETTIMO. LIBRO

Del Principio, e progressi che ha satti la sede nel Regno del CILE.

## CAPITOLO

Del principio, e progressi che ha fatti la fede nel Regno del Cile.



He gl'habitatori dell'Ame. rica habbino hauuta la notitia da che hanno haunta gl'altri Gentili di vna, ò più deitadi quali ticonosceuan per Dio, ne fanno fede li tempii son-

tuosi, che erano ne' potenti Imperii del Peru, e Méssico, molti de'quali, e molto ricchi furno ritrouati da Spagnuoli, quando v'entrorono, come si raccoglie da quegli historici, che d'ambe l'Americhe si Australe, come Settentrionale han scritte. Maggior difficoltà si trona nell'aunerare la luce, che hebbero del vero Dio Creator del tutto, e rimuneratore de gli huomini, e di Christo nostro Redentore, e Signore. Del che scriuono gli sopradetti historici, ciò ch'io breuemente qui narrerò, accostandomi à quello, che più vero mi sembra. L'Inga Garcilasso della Vegala cui dobbiamo maggior credito circa il Perù per esserci egli nato, e saputa la lingua de gl' Indiani,e conseguentemente perciò hauer potuto esfer più diligente, e minuto dice nel libro secondo, de suoi commentarii reali, al Ca-Libro VIII.

pitolo secodo, che li Re Inga, e suoi Amauti, che sono suoi filosofi, ritrouorno conlume naturale esserui vn vero Dio, checreò il Cielo, e la terra, e che essendo, come è origine di tutto il creato, non ha l'esser da altri, ma da se stesso per essenza, & insieme è la fonte di tutto il creato. Dice di più, che il nome, con cui nominauano questo vero Dio, era Pachacamac, che è composto da questa voce Pacha, che significa Mondo tutto, e Camac, che è participio del presente di Cama che significa animar, qual verbo si derina da Cama, che signisica Anima, si che Pachamac vuol dire, quello, che da anima al Mondo tutro, ò pure l'Anima del Mondo.

Dice di più; che teneuano in tanta veneratione questo nome, che non osavano proferirio, e quando erano necessicati à dir lo, lo faceuano, con grandissimi segnidi veneratione, e riverenza; come inchinando la testa, e spalle, prostrandos, alzando gl'occhi al Cielo, o pur abbassandoli allaterra, spandendo le mani, incroccichiado le braccia al petto, che sono tutte appresso diloro, dimostrationi di sommo rispetto, & honore. E se bene non fabricorno à questo Dio tanti tempij, ne osterinano tanti sa crificij, o preghiere, quanti à gl'altri Idoli, che adorauano; ciò non proueniua, perche ilo flimassero meno, ma perche dicquaro,

ch'era Dio inuisibile, e però no conosciuto; nondimeno andando sempre insieme il conoscimento di Dio con il dilui, culto esteriore, non mancò chi fabricasse tempij à questo Dio non conosciuto, in quella guisa che gl'haueuano gl'Ateniefi alzata la statua dell'Areopago col Titolo, Ignoto Deo. Questo tempo, che chiamarono Pachacamac diede il nome al luogo one fi fabrico: nel qual luogho in confermatione di questo dice Pierro de Cieca de Leon nella descrittione del Pesu al capo settantadue, che quando arrivorno costi li Spagnoli, e cominciarono à battezzare alcuni Indiani, disse il Demonio ad alcuni suoi familiari, che il Dio predicato da'Spagnuoli, era quel medesimo, che in quel tempio essi adora-

Lo stesso dice il Reuerendo Padre Frate Geronimo Romano nella Republica dell'Indie Occidentali allibro primo capitolo quinto; se bene questi autori come ben auuerte Garcilasso per mancamento di lingua Indiana, 3 per non intendere coloro attribuirno al Demonio il nome di Pachacamac, & il medesimo Demonio se lo attribuiua, acciò gli sosse dato quel honore,e gloria che si deue al vero Dio.

Agostino di Zarate nel libro secondo ca pitolo quinto, scriuendo ciò che il P. Fra-Vincenzo di Valuerde disse al Re Atagualpa, quando gl'intimò l'Euangelio, e gli sè conoscere le verità di quello, e del loro Autore Giesù Christo nostro Signore, dice, che predicandogliquesto Signore per creatore del Mondo, rispose l'Inga, che mai hauea inteso trouarsi altro Creator del Mondo, che Pachacamac, che creaua tutte le cose, & il Sole, da lui parimente riconoscinto per suo Dio, e per sua Madre la Terra.

Da questo io raccolgo, che il conoscimento, che questi Indiani haueuano del vero Dio, era molto consuso, e pieno di molti errori, & imperfettioni. Di poi ametteuano la moltitudine de gl'Idoli, che adorauano; quantunque sra loro li più sauj, come Platone, & Aristotele tra Greci, connicti dalla ragione, che insegna esser necessario darsi vi primo principio independen te, che di l'essere à gl'altri arriuerebbero a più persetta cognitione Dio; ma questo

come più nascosto, e difficile da persuaderfi restarebbe fratoro, e non passerebbe nel volgo, che come più rozzo, & ignorante, e men auezzo alla speculazione dell'inuisibile, scorrère tra si sensibili, adorando il So le, e l'altre creature, che veggono per il benesicio, che guidicanan ricenere dalle loro mani, il che sù causa dell'idolatria, come lo sù in altre parti della gentilità.

Oltre ciòdice lo sesso Autore nel capitolo settimo, che conobbero gl'Indiani Inga, & Amauti, che l'huomo era composto dicorpo, & anima, eche questa eraspirito immortale, e quello fatto di terra, per vedere, che in quella si conuertiua; e perciò, chiamauano l'huomo alla pacamasca, che significa terra animata, e per differen. tiarlo da bruti, lo chiamarono Runa, che dinota quello che hà intendimento, eragione, gli altri animali poi nominauano Gliama, che vuol dire, bestia, qualiper vederli crescere, e sentire diceuano hauer anima vegetatiua, e sensitiua, ma non già ragioneuole. Credevano esservi vn altra. vita doppo questa, nella quale per li cattiui si trouassero pene, e tormenti, ed all'incon ero per li buoni riposo. Dinisero l'uninerso in tre Mondi, il primo de quali chiamanano Hanaspaca, che vale quanto Mondo alto, oue diceuano, che andauano li buoni à riceuere il guiderdone delle loro virtù. Il secondo Hurinpacha, che significa Mundo basso. Il terzo finalmente Veupacha, che vuol dire, Mondo inferiore, doue credeuano far capo i maluaggi; onde per maggiormente ciò spiegare, gli dauan anche per nome Cupaypa, Huacin, cioè casa del demonio.

Credenano l'altra vita esser corporale, come la presente, e poneuano la beatitudine di quella nella quiete, e pace, & in esser libero di trauagii. El contrario poi l'inselicità dell'altra nelle malitie, e le disdette senza alcun riposo, e contento. Non poneuano tra beni dell'altra vita li diletti senfuali, nè altro vitio; ma solo (come s'è detto) la quiete, e pace dell'anima senza pensieri, & il riposo del corpo senza molettia alcuna. Francesco Lopez de Gomara nel capo cento venticinque, parlando de suncrati, che faceuano al Perù di Rè, e gran Signori, dice queste parole. Quando li Spar

gno-

gnoli apriuano queste sepolture, e spargenano l'offa, erano pregati da gl'Indiani, acciò non lo ficestero, perche al resuscitare si tro nalfero vicine; siche credong nella resurrettione de' corpi, e nella immortalità dell'anime . Fin qui questo Autore: e quasi dice lo steffo Agostino di Zarate libro primo . capo duodecimoje Pietro di Cieza al capo fessanta dice, che quelli Indiani tenenano la resurrettione de corpi, & immortalità dell'anime; il che dal sopracitato Garcilasso molto meglio si proua. Dal detto parmi si possa raccogliere, che questa gente habbi hauuta qualche notitia dell' cuangelio, etiandio auanti che glie la portaffero li Spagnuoli, perche la fede della Resurretrione della carne, e si propria della nostra fede, che non si vede, come l'habbino mai potuta rintracciare peraltra strada. Ne è minor argumento di questo quella famosa Groce, che raccontail nominato Garcilasso, hauer hauuto li Rè Inga nel Cuzco in vna lor casa Reale, in vn'appartamento di quelli, che chiamauano Huaca, che eraluogo sacro, e dice lui stesso la lasciò l'anno mille cinquecento sessanta nella sacriflie della Chiesa catedrale del Cuzco, e che è di marmo bianco, & incarnato fino, che chiamano diaspro christallino, e tanto longa,quanto larga,tutta di vn pezzo, ben lauprata in quadro, con li suoi Angoli spic cati, e la pietra molto liscia, e lustra, di tre quarti di grandezza, più tosto meno, che più: il che parmi convincer chiaramente che questa gente hauesse qualche conodenza di Christo.

Ne mancano altri argumenti per prouarlo stesso, perche in molte parti del Peru, e Paraguai, è comune traditione esserui stato l'Apostolo S. Tomaso, essendouene grandissimi contrasegni. E non è di leggiero momento, per confermatione di questo, ciò che io sentij raccontare varie volte dal P. Diego di Torres prouinciale, e fondatore delle due Prouincie del nouo Regno, e Paraguai, di che habbiamo fatta mentione ne libri disopra, e più basso si farà di nono, & è degno d'ognifede; era questo solito frequentemente riferire, qualmente caminando per vna Valle di Quito, vidde vn giorno di festa vn Indiano, che coccando camburro in vn quadricio, staua solo cantando in sua lingua varie cose, che altristauano alentire. Interrogo il Padre, che figuificana quella ecremonia? E da vno de gli aftanti fugli risposto, che quell'Indialno, che cantaua eral' Archivista del luogo, quale hauea obligo d'andarfene à quel posto tutti li giorni di festa, aripetere, e ridurre alla memoria tutte le traditioni, e cose memorabili de loro antepassati: lmperoche non hauendo gl'Indiani libro alcuno, nè scritti (come si disse à suo luogo) vsauano questa diligenza, acciò non siscordassero l'historie che di mano in mano fi tramandauano: per tanto 'questo Archiuistanò Secretario era obligato ad instruire qualch'altro, che in suo mancamento gli potesse succedere nell'officio. Aggiungo di più, ciò che riferi coltui al Padre, che in. quel tempo costui raccontava, che anticamente vifu vn diluuio, che inondò tutta la terra, e che molti anni doppò, ripopolandosi la terra, arriuò costi un huomo chiamato Tomaso, che predicava vna nuo ua legge &c. Dal che chiaramente si ritrahe la notitia, che sempre hebbero questi popolidi S. Tomalo, e per conseguenzas della legge di Christo che predicaua il S. Apostolo. Questa poi con il tempo, a cagione della mancanza di predicatori si smarri à poco à poco, sino alla maniera, che di presente si ved e;rimanendo solo vn barlume delle cose deloro antenati, come si conosce in alcuni costumi, & articoli, che credono come vederemo nel seguente capitolo.

## CAPITOLO II.

Di quello che sentono, e pratticano gl'Indiani del Cilecirca la Religione.

Ome non è mio intento trattare in partieolare del culto, e Religione, che professarono, e professano nel gentilesmo i Regni, e Nationi dell'America, per tanto non mittrattengo in quesso, passado à ragionare solo di quelsche toc ca solo al Regno del Cile, quantunque l'ilesso quasi che si dice di questo Regno, sia commune à gl'altri, trouandosi in materia di Religione, poca disserenza d'vn Regno,

e va'altro. Quantunque parlando di quella de Chileni potiamo dir di loro, che come gente data alla guerra, e che sempre s'è sercitata in quella, & anche per istar tanto separati da gl'altri popoli dell'America, pare che il minor pensiero loro, siz. stato circa gl'Idoli, che pure tra gli altri Gentiliè tanto assiduo. Onde è che molto pocosi curavano del culto, & honore, chel altrigli danno. Ciò si vede molto chiarame te,perche giamai hò fentito dire, che si sia crouato da quest'Indiani tépio alcuno nel quale s'adorino Idoli, ne tampoco se ne trouano nelli paesi, che di continuo si conquistano. Per lo che mai ho fentito, che alcuno diquelti Indiani doppo hauer riceuuto la tede siano ricaduti nell'idolatria, come han fatto altri, appresso a'quali si sono trouati Idoli, etiandio doppo estersi fatti Christiani, per non hauer toralmente sbanditi da se li costumi de'loro predecessori; e cosi, come che queste genti del Cile non erano molto attaccare all'idolatria, facilmente si sono convertiti alla fede.

Ouello che si troua in alcuni anche doppo il Christianesmo, el'vso dell'arte magica, e li prestigij, a'quali accendono alcuni vecchi, e vecchie, che sono trà più rispettati, e temuti, per il male che te mono da loro incanti, & vso del veleno, on de sepre alcunistanno in grandissimo sospetto. Onindi nasce, che cadendo intermo alcun' Indiano, subito pensa che sij stato affattuchiato, e che nella beuanda, e cibo gli sienostate poste herbe pestilenti per amazzarlo, e gli Machis, o vogliamo dir Medici foglion frequentemente attribuire à questo le doglie, e patimenti degl'Infermi; e di questo sano notabile dimostratione nelle cure, che fanno con le loro herbe, quali riescono contraueleni molto efficaci, e soglion fare, che immediatamente mandi no fuori il preso veleno per la bocca, & al cune volte moltrano di leuarglielo di forza dallo stomacho, il che per me credo faccino con incantesmi, massime portando opi nione alcuni di questi Machis di fattucchiaro. E tutto ciò opera il demonio per farsi temere, e riuerire da gl'Indiani, come Dio, il che effettiuamente confeguisce; poiche quantunque non lo amino, ne riconoschino per lor creatore, lo temono però come quello che gli può arrecare gran male; e conseguentemente lo stesso fanno con questi suoi ministri, che si spacciano per huomini trafficanti con il demonio, dal quale riceuono consegli, risposte, e oracoli. Onde solleuando spesso temporali tuoni, pioggie, e tempeste, minacciate daloro prima, vengon gl' Indianià dar qualche culto di timore al Demonio, non come à Deità che loro amino, e riueriscono.

Quantunque questi Indiani non habbino Idoli, ne gli fabrichino tempii, ne riconoschino in alcun modo chiaro il vero Dio creator del Mondo; con tutto ciò in molti de'loro costumi danno à vedere dinon elsere Attei, ma che hanno qualche conosceza, benche imperfetta di qualche deità, che doppo questa vita premia, e gastiga nell'altra, alla quale tengono per certo passare tutti doppò la morte. E molto chiaro argumento di questo il pensiero, che si pigliano diporre nella sepoltura de' morti di mangiare, bere, e vestirsi, che è quasi vn dargli viaggio per il longo camino, che han da tare. Dalche parimente si raccoglie, che suppongono l'immortalitadell'anima, perche credendo che mo risse insieme con il corpo, non sarebbero si solleciti in prouederla, per il camino dell'altra vita; quantunque per non arriuare à conosceria persettamente, la trattano come corporea, non sapendo estere puro spirito, e come à corporea gli pongono cibo, e vestito, perche possi com modamete caminare. Il conoscimento poi dell'altra vita, è si certo fra di loro, che parlando di queste materie, ne discorrono come di cosa infallibile.

Fá molto à proposito del già detto va capitolo della lettera citata di sopra di quel Spagnuolo prigioniero, che è stato tra gl' Indiani più di quarant'anni, e si chiama Francesco de Almendra, la quale scrisse al P. Giouanni de Albiz Commissario del Santo Officio, e Rettore all'hora del Collegio della Concettione capo delle Residenze, e missioni, come si è già detto; questo Spagnuolo raguagliandolo delli costumi di questi Indiani, dice così. Acciò Vostra Paternità sappi li costumi di questi Indiani, & il conoscimento, che hanno pieno d'errore delle cose dell'altra vita, vosto della cose della cose dell'altra vita, vosto della costo della cos

glio.

glio raccontare vn cafo occorfo: Era in, questa terra vn Caciche chiamato Don Luis Chetobileun, il quale haueua vn figlio accasato alla loro vsanza; questo ricronandosi in termine di morte, mandò à chiamare suo padre, la moglie, & vna figlia che haueua per licentiarsi da loro. Arriuò il vecchio, & interrogando il figlio come fil sentiua : rispose, già all'ystimo; e che non dormirebbe quella notte. Ciò detto co minciò il vecchio à piangere amaramente, licentiandosi l'vn dall'altro con gran lagrime d'ambedui, e di tutto il parentado, che quiui erasi congregato per aiutare à benmorire quell'infermo. Il vecchio vedendo fuo figlio tanto mal condotto, comincida parlargli in quelta guisa, Figlio mio, già è arriuata l'hora della vostra morte: forzateui d'arriuar sano all'altra vita; e procurate figlio mio, arrivando all'altra parte del mare di seminare molto maiz, formento, & ogni sorte di legumi, e sate vna casa grande, acciò vi capiamo tutti; perche vostra madre, & io già più siamo di morte, che divita per la graue età; e presto presto vi verremo à trouare. Per tanto vidico, che seminiate molto, acciò potiamo entrar mangiando; e con quelto piangendo si spartirno l'yn dall'altro et

Tuttistanno in questi errori; credonol nel lor Guenupiglian, che è lor Dio; e che questo hà molti Guecubus, che sono li suoi grandi, e Cacichi, a'quali comanda; e che, l'anime de morti hano da durare per sempre; e che sen'vanno dall'altra parte del mare, doue hanno li lor luoghi di ricrea tione, e gulto; e che si occupano in ballare, e cantare, e che hanno molt'abondanza di mangiare, e bere; e che con questi tanti grandi, e lautissimi banchetti, e che godono molte donne, senza far figlioli, e che questo la è lecito; e che le mogli, che hanno di quà, l'hauranno anche di là; per lo che, si lamenta chi non hà moglie, dicendo: o pouero di me, che nell'altra vita non haurò moglie, come l'hà Tuleno &c. che già ne ha tanta là, che gli fan carezze, e buone beugnde. Questa è la fede, ch'io hò ritrouato tenere gi' Indiani in più di quatant'anni, che stò prigione trà di loro. Sin qua il prigioniero nel capitolo citato di questa lectera, in conformità del dettol

haurei molte altre cole, che raccontare, nelle quali però non mi trattengo, perche è sufficiente il già riserito per il mio intento & altri costumi, & altri casi di questi Indiani si potranno vedere più auanti, quando si riseriscono alcune cose ediscatium delle missioni, che sanno li nostri tra li gentili; nella quali diremo alcune circostanze, e particolarità concernenti al' miglior conoscimento del sopradetto.

Quanto alla luce, che questi Indiani hano hauuta di Christo nostro Signore, e della santa legge sua, prima dell'entrata delli Spagnuoli ne'loro paesi, non sò cosa particolare, leuato ciò che riferisce Pietro Berciò nella sua Geografia, & è, che passando gl'Olandesi per lo stretto di Magaglianes, sti il principio, che si scopti, e gl'Indiani di quella costa, gli salutarono con il nome santisomo di Giesu; il chepare significhi, che haueuano molto innanzi qualche notitiadel nostro Redentore; poiche quantunque paia potrebbe dirsi; che queg li Indiani hauessero sentito tal nome dal Magaglianes ò da altro de'suoi compagni, pur da qualch'vno che passasse da quel luogo doppo detto Magaglianes; pare nondimeno difficile, che hauendo parlato Magaglianes, e quelli che gli succedettero nel viaggio, tanto alla sfugita con gl'Indiani, che erano tanto pochi, come s'è detto à suo luogo, tanto presto se gl'imprimesse. questo nome, e le le facessero si familiare, che con quello salutassero gl'Qlandesi; massime che gl'Indiani, che se sono visti nello stretto non habitano quiuidi continuo, mà solo vanuo, e vengono dalla terra più adentro, e cosi non saranno sempre glistessi quelli, che hauranno visto, e pratticato con li passaggieri. Per lo che par difficile, che sij stata questa l'occasione d'apprendere questo modo di falucarsi, particolarmente, essendo stati la piùparte heretici quelli, che hanno pratticato quelto stretto, da quali gl' Indiani haurebbero hauuto molto poco che imparare in questo genere.

Altro non sò fuor che questo, e li argomenti generali, che prouano esser arrivato nell'America l'Apostolo S. Tomaso, & hauergli apportata la luce di Christo, e della sua santa legge. Vi sono bene molte

congettture in particolare, che prouano il contrario; o al certo, che quando vi fosse stato, si si totalmente smarrita la di lui mel moria .. Riferbana Iddio alla natione -Spagnuola la gloria di illustrare quel Mondo con la luce del Santo Euangelio, come I'ha fatto, mediante la predicatione sua, che dissipò le tenebre di quella profunda. notte, nella quale tanti secoli era stato immerso quel grande, e numeroso gentilesmo, che deux al nostro Cattolico Rè, & a' suoi fedeli vassalli il maggior bene, che potessero desiderare, e che non fini ranno giamai di pagare, se bene che egli rendono ricchi tributi Potofi, Carabala, Valdiuia con tutte l'altre miniere; che tanto giusta, e douutamente gli seruono co' loro metalli, argento, oro, cristalli, perle, smeraldi, & altri Tesori, che maisurono si bene impiegati, anzi furno sempre ociosi, non hauendo hauuto sorte d'impiegarsi in servitio di quello, che gli consuma in honor di Dio, & vrile di quei medemi paesi: sostentando con quelli li predicatori Euangelici, che mediante la parola diuina,e suo santo essempio, hanno piantata la fede, e la coltinano in quei Regni, con tanto aumento, e splendore, come fanno fede, tanto numerosa, e dilatara Christianità, quanto è quella, che hoggi hanno coteste Chiese, come si dirà nel seguente capitolo.

# CAPITOLO III.

Della felicità con la quale si pianto la fede nell' America, e de progressi fatti in quella.

On è mio intento, nè posso trattare vniuersalmente della nuoua Christianità di quel nuouo Mondo, perche per questo solo farebbe mestiere cominciar di qua questa nuoua opera, ne bastarebbe vn Tomo ò moltiper dare compiuta relatione del molto, che si è stesa la Cartolica religione in quelle parti; oltre che essendo tanto ampie come sono, che potiamo dire con verità capire nella sua sfera, se non tutta, almeno gran parte del paele, nel quale ananti del suo scoprimento regnaua la fede : e la fua mifura, e gran-

Idezza la fanno di tre mila, e cinquecento leghe, come dice il P. Claudio Clemente della nostra Compagnia nel libro che si citara più auanti. In poco più di cent'anni, è penetrato l'Euangelio nelle più rimote partidel Paese, di maniera che, se bene in qualche sua parte tuttauia si troua qualche gentile, per non esser stato possibile seminare la divina parola in tanto breve tempo per tutte le parti si vasto Mundo, pieno d'innumerabili nationi diverse, potiamo dire che s'è impossessato del tutto per esfersi introdotto nelle principali parti diquello; dalle quali ogni giorno si stende maggiormente la conversione de Gentili, che in varie parti di nuono si battezzano, nel che sono impiegati molti predicatori sostentati dal nostro Cattolico Rè come

diremo più innanzi.

Diffi, non esser mio intento trattar questa materia in generale, in quanto comprende rutta l'America, perche sarebbe impossibile raccogliere in vn libro le conuersionialla fede di tanti, e si vasti Regni; e di tante Chiese sabricate si nelle Città erette sin da fondamenti da' Spagnuoli nel potente Imperio, & molti Regni del Messico, Perù, Chile, Nouo Regno, Chito, Paraguai, Tucuman, e Filippine: come nelle reduttioni, e dottrine, nelle quali stanno impiegati con singolar gloria di Dio li predicatori Euangelici, & loro ministri, con le quali hanno conuertito alla fede tante migliaia d'anime che non m'arrischerei finire la comparatione, se non la pigliassi dal venerabile P. F. Lorenzo Surio, che le comparacon qu'elle del Mondo prima convertito alla fede. Riférisco le sue parole, come le ritrouo appresso il Patre Claudio Clemente della nostra Compagnia, nel libro, che intitolò Disfertatio Christiana politica ad Philippum IV. Regem Catholicum, e dicono cosi(tot hominum millia in nouo Orbe Carolino (cost chiama la nostra America ) Christi fidem complexaest, quantum esse possit in veter ri nostro Orbe] e proseguendo, aggiunge (atq; in solo Regno Mexicano iam pridem fuille octoginta Santissima monasteria, & in dies plura fieri) sin qui sono parole di questo granissimo Autore, scritte sessant's annisono. Hor se all'hora vi erano solo

wel Messico sessanta Monasteri, quanti ne s faranno hoggigiorno in tutto quel gran. diffimo Imperio? Intutto il Peru, e nel restante del América, done continuamente fifabricano conventi, e monasterij; di Re-Jigiofi, e Monache? Che dird delle Cathedrali, e Vesconati, che si sono fatti è Qua! draginta (dice il citato autore) sunt ampliffim, & ditiffimi Episcopatus (sonosue parole ) prater innumerabilia Collegia Canonicorum, aliaque opima facerdotia, & Conobia virorum, & mulierum, Asademias', Yebolas' seminaria pueris in Chriliana Religione educandis, Xenodochia pauperum, infantium, & Agrotorum: E veramente cosa degna di consideratione, che in tanto poco tempo fi fiano fatti tanti Veseduati, e si, ricchi con tante prebende, é Canonici, tanti Collegij, e Seminarij,tante , & fi illustri vniuersita, tanti Hon Spitali, Case di putti, confraternite, Congregationi (nelle quali i più prouecti fi danno à gl'essercitii della deuotione, e pietà Christiana, con vna edificatione degnadi meraniglia)e tante opere pie, instituite per il soccorso si dell'anime; come del corpo de pouerelli. Che dirò delle Missioni, che si sono farre, & ogni giorno si tanno ne paesi degl'infedeli, de qualitanti si conuertono à Christo? lo dichi chi le ha viste, che è ben necessario vederlo, per crederlo; percheinrealed èstata opera del braccio di Dio, hauendo poruto fundare in fi poco rempo vna Christianità si degna, e propagata intanti Regni, e trà genti fi lontane dal conoscimento del vero Dio ; delles quali genti alcune sono si barbare, e nude. d'ogni humanità, che paiono bestie, tenza intendimento per imparare cosa alcuna. Questo sà ponderato dalla santità di Gregorio Decimoquarro, Iodando, & ingrandendo il merito che hanno appresso la Chiefa li Spagnuoli, Castigliani, e Portughesi, in quella honoreuole Bolla, che riterisce il Patre Pietro Chirino della noltra Compagnia, nel libro primo dell'historie delle Filippine, nel capitolo ventesimo quarto doue dice cosi lo stesso Pontefice. Eos immensis quidem laboribus, ac successus admodum felici, Oceanum transmisse, O in virumque noucim Orbem Hispanica vemilla intulisse Ecclesia auspicijs, ata; esse-Libro VII.

seiffe ot Hispanico sermone in omnem ter ramexiret, atq; audiretur fonus Euange lij, facrasg; illus expeditiones, illius gentis. propries, atg; hereditarias videri. Gran. gloria è quelta, non si puol negare, della si natione Spagauola, che fiiltara eletta da Dio per instrumento di tanta sua gloria, connertendo tant'anime per mezzo suo e fondandola fede con fi gran splendore. come quello, che si trona hoggi in quei smisurati paesi, che solo nel Tempo del Rè Filippos Terzo si convertirono alla sedes nell'America cinque Regni, come riteria sce il detto Autore. Sarebbe vu non mai finice; se volessi minutamente raccontare. le nuoue nationi che 'si sono convertite, eridotte alla sede nel tempo del nostro Cata tolico Monarca Filippo quarto; quales conserui Dio Nostro Signore per malti. anni, & al quale per quelto solo quando. non vi fusse altra ragione, conuiene il nome che li du futto il Mondo di Grande. Soio quelli che la Compagnia di Gicsù ha cauato da i monti, e ridotti d Dio nel Paraguai bastarebbero per vn libro à parte.

. In tutto questo ha trauagliato gloriosissimamente le Illustrissime Religioni di S, Domenico; S. Fracesco, della Madona della Mercede, di S. Augustino, e derra Compagnia di Giesù in tutta l'America(e nel Mexico si è aggiunta quella del Carmine)le. qualistanno fondare quali in tutte le Cirtadell'Indie; done mantengono il culto diuino con tanta aggiustatura puntualità. e splendore nelle lor feste, & altri ministe rii proprii di loro professione, che non ric. noscono in questo esser suberate da alcunaparte di Europa. Hanno tutte queste sanre Religionifondati molti Conuenti, con molti Keligiofi, e Chiefe affai ricche, e belle; & ogni giorno si vano aumetado in maniera che da vn' anno all' altro si veggono lauazi, e migliorameti notabili e se per l'au uenire crescerano nel modo che han fatto fin à quel hora; sarà molto ammirabile lo splendore che si vedrà in quel nuouo Mon do nel secondo secolo della fundazione della Christianità, che ini fiorisce. Non dico niente della parte che hoone in tutti questi aumenti spirituali le Chiese Catedrali, che son sondate in tanti Vescouati come; lquelli, che sono nell'America; perche già

fishppone che vadino sempre auanti in s tutto quello che tocca al culto Ecclesiastico; essendo la principal parte di quelli accrescimenti si deuono riferire alli Prelati si degni che hanno hauuto, & hanno; fra qualisono stati mosti di singolar virtà, & esempio; i quali hanno edificato, & insegnato quella nuoua Christianità non solo con le parole, ma con l'opere. E questi sono stati imitati da molti Prelati che son. morti senza la dignità Vescouale, ma non senza i meriti che li rendeuano degni di fimili honori: e nello stato e dignità de' Pre. ti vi sono stati anche molti de'quali potressimo dire l'istesso, perche vi son Sacerdoti molto esemplari, e di gran lettere; & ingenerale si portan tutti con quel decoro che si deue à stato si alto : il quale per il rif-· petro che i secolari li portano ha importato assai per la buona instructione di quelli nugui Christiani.

Hanno hauuto ancora gran parte in questi progressi della Religion Cattolicali fedeli, e zelanti Ministri del Rè, che seruono al Real Confeglio dell'India, attendendo con gran pietà, e sollecitudine allinegotij toccanti à tutto quello che può agiutare la propagation della fede, consultando à Sua Maestà sopra li mezi che si offeriscono per sua conservatione, & aumento, e ponendosi sempre per parte della Pieta e bene delle Anime, per mandare asuoi tepi li ministri dell' Euangelio; i quali arten. dano alla conversione, & instruccione Chri stiana come lo han facto, e concinuato infino ad hoggi. L'istesso fanno ancorali più immediati ministri, che stanno nell'Indie, li Vicere, Presidenti, Gouernato. ri, Vditori, Fiscali, e gli altri à chi toccal'esecutione delle Cedole Reali, i quali tutti raccomandano la Conversione, & ammaestramento de gl'Indiani; del che io son testimonio, e posso dire generalmente di hauer visto in tutti stima assai grande delli Ministerii, che agiutano a questo fine, & alcuni in particolare hò conosciuto molto tegnalari in quelto zelo delle anime Doue ho hauuto io pensiero della dottrina, & instructioneli hò tronati sempre molto pronti all'esecutione di tutto quello che li proponeuo, & agiutauano non solo per mezo delli ministri inferiori, & immediati, dandoli gliordini necessarii per quello; ma quando importana lo saccurano immediatamente, e personalmente senza scusarsi, sempre che parcua conneciente la loro assistenza in tutto quello che importana al servicio di Dio; & agiuto de prossimi,

Benche si debba questo frutto delle Anime, & accrescimento della fede à tutti quelli che hò detto di sopra; Arcinescoui, Vesconi, Prelati, Clerici, Religiosi, Vicere, Presidenti, Vditori Gouernadori, & altri ministri del Rè: però à chi si deue tutto più propriamente attribuirli è l'istesso Rè, il quale col suo Cattolico zelo sti mandan. do dal suo Trono reale come questo Sole del Cielo, influssi benigni con larga mano,e Christiana Ilberalità verso quel Gentilesimo, e nuoua, Christianica, e cooperando con li ministri dell'Euangelo, quale sottenta con le sue Realizendite, alla predicatione, e ministerij Apostolici, concorre conquellid godere in quelli smisurati pacsi li copiofissimi frutti della Croce, di maniera che possiamo dire con verità, che in materia del culto dinino, e propagation della fede quali non vi è cosa alla quale non concorrala Regia liberalità del nostro Monarca Cattolico: Perche primieramente. in tutte le Chiese, doue stail Santissim o Sacramento arde almeno vna lampada di notte, e giotno à sue spese, & essendo tante le Chiese, e valendo tanto. L'oglio nell' Indie principalmente nelle Terre doue non li raccoglie, ili può pensare à che spesa arrivi. Oltre di quello da Sua Maesia ognianno certa quantità di vino per le messe à tutte le Chiese; & à cutti li Monasterii, e Conpenti propede ogni anno delle medicine necessarie per l'infermi, en quando si edifica di nuono qualche Chiela ò Conuento, da per quelle gli ornamenti, Campane, & altri apparati per la Sacrestia, & altari. E costume molto antico de Rè Cattolici; & è heredità de gli Antenati la dinocione, e riverenza che hanno al Satissimo Sacramento; dal quale riconoscono la felicità, e propagatione della Monarchia Cattolica, per il qual ricono scimeto il primo oro che portarono à Spagna dall'America, applicarono nell'infigne cultodia she fifece di quello, e stànella Chies.. di

To.

Toledo; conforme il Rè di Portogallo D. Emanuele fece del primo oro che li portarono dall'Oriente, del quale comandò fi sucesse la Custodia che stà nel real Conuento di S. Girolamo di Velen in Lisboa.

Questo è quel che fanno li Rè Cattolici in serustio delle Chiese, e culto diuino; però chi potrà mai riferire quel che han fatto, efanno per i cempi viuidi Dio, che sonole anime? Chi potrà direle spese immenle, che han fatte, efanno continuamete in mandare i Predicatori Buangelici, in sostentarlinelle missionia spese Reali. Solamente dall'anno 1605, fino al 1635, si contano 552. Religiosi che il nostro Rè hai mandati à sue spese nelle Indie, alli quali se aggiungiamo il supplemento che andòl l'anno seguente furono in tutto circa seicento. Quanti saran quelli che in questi dieci anni seguenti è andato mandando Sua Maesta, con li Procuratori che sono stati inuiati dalle lor Prouincie per questo spirirual soccorso della salute delle anime; solamente della nostra Compagnia di Giesù riferisce il P. Claudio Clemente citato di lopra, che partirono in vn anno circa. cento", e di quelli, che io mi ricordo da diecianni in questa parce, menò il P.Gio: Battista Ferrusino quando venne per Procuratore del Paraguai più di trenta: pochi meno conduste all'istessa Prouincia il suo; successore P. Francesco Diaz, e quando io ginnsi in Ispagna, itauano per partir da Siuiglia alle Filippine il Procuratore P. Diego di Bobadiglia con più di quaranta Compagni, & il P. Alonfo Velazquez Procurator del Mexico con altri venti: & adefso per l'anno che viene partiremo con l'agiuto di Dio nelli Galeoni, e Flotta più di cento altri, o cento vinti; perche Sua Maettà (Dio lo guardimolti anni) hà conceduto al P. Barcolomeo Tafur Procurator del Perù vinti; Al P. Gio. di Toro Procuratore del nuono Regno dodici ò quattordici, al P. Gio. Pastore Procuratore dei Paraguai trenta; al P. Andrea Perez Procuratore del Mexico li concederà almeno altri venti, & à me per le Missioni del Cile ha conceduto anche crenta che saranno in tutto almeno cento quaerordici, alli quali fi aggiungeranno quelli che concederà al P. Pro gurator delle Filippine, che rettana già nell

Mexico per venir con la Flotta, & altri

che sempre si aggiungono.

La spesa che sa Sua Maesta con ogni vno di questi soggetti fino à porli nella. missione doue và, dice il già citato P.Claudio Clemente, che secondo lo tiene verificato con li Prucuratori di più esperienza arriuarà non meno di cinquecento scudi, e saranno più quanto sarà più lontana la Frouincia doue vanno: di maniera che dice. l'istesso Autore, che fatto il conto della. Prouincia soladelle Filippine, e delli sog« gettiche son passatiaquella nello spatio di vintianni giunge à trecento mila scudi; Anzi di diu racconta l'istesso Autore, che per mantenere un anno solo nelle missioni del Mexico li Padri missionanti, e le Chiese si cauarono dalle rendite Reali del Mexico sessanta mila docari, & aquesta proportione si spende gon le altre mil-, sioni, e missionanti delle altre Pronincie. In lamia del Cile so bene che da che si fondà. ci hà dato sempre la solita elemosina, che è arriuatad gran somma di danaro, & adesso vltimamente si sono assegnati tre mila pesidelle rendite Reali per la nuouafundatione della Casa, e mission di Valdivia. della nostra Compagnia; oltre mille altri, che diede il Vicerè per agiuto di costa de', Padri mandati con l'Armata Reale, la quale vsci dal Peru afortificar quel Porto come si fece, e si è riferito d suo luogo: & aca cioche viente di quello che siè sin qui rise; rito li lasci difare per mantamento dida, naro pronto, & effettiuo; dice l'istesso au. core che subico che arrivano à Spagna. li galeoni di argento, e la Florta; si mette. da parte la quantità che ita decerminata per quello fine, con che si facilità mag. giormente la speditione delli procuratori, e padri missionanti. Quel che jo ho saputo, in Madrid, e che stano appplicati tante mi, glia discudi ogni anno per questo effetto,e, che si assiste con molta puntualità à tutto. perche cosi lo ha disposto il nostro Carralico Monarca,

Oltre di tutto questo si potriano riferire, altre liberalità che vsa Se Maestà con questi suoi nuoni Vassalli nelli Collegii che haso, dati acciò sipo instrutti, & addotti masi in questi sigli delli Caciche, e si alterno con huoni costumi, acciò con questo digenti.

Libro VII.

no più attiper gouernare i suoi popoli, ei Terre, e sijno come esempij, e modelli per l'instruttione, & insegnamento da sudditi, ch'è cosa di grand'importanza per l'accrescimento di quella nova Christianità. Ha sondati ancora di sue rendite Reali Semi narii, e Collegij assai splendidi, done si alleua la giouentu Spagnuola, che è come vn giardino che si traspianta à suo tempo alle Catedrali, Religioni, & al gouerno delle Republishe; si che in ogni genere di stato escono huomini Eminenti in lettere, Maestri divirtà, e termine Christiane: di qui escono i Maestri, e Parrocchiani, quali insegnano all'Indiani quel che hanno appreso, esanno come li han da alleuarin. virtu, e timor di Dio. Di più del nono che tocca à Sua Maestà delle Decime delle Chiese, che sono le rendite delli Vescoui, e Capitoli Ecclesiastici, si applica vna par. te à gli hospidali, & altra ad altre opere pie: di maniera che se vi facesse vna somma di tutto quello che spende in tutti li anni Sua Maestà in seruitio di Dio, e della Chiefa, farebbe maggiore di quello che si può dire ò pensare; e difficile à persuadersi à chi non lo hà visto, e toccato con mani. Con che resta prouato sufficientemente qu'el che si è detto, e deuono tutti cofessare che al nostro Rè Cattolico deue l'America con giusto titulo tatti i suoi progressi & accrescimenti della Fede, e virtù Christia na; con che corrisponde à quel che ha dato alla sua Corona Reale, e Monarchia di mod o che possiamo dir quel che disse di fopra il citato Autore, parlando col nostro Rè, e Cattolico Monarca. At siue illam. (puta Americam) tibi, uifq; ac libi Religio acquisierit; sine tu illam Ecclesia, tibi, ac tuis, paris falicitatis est, & divina in Principes Réligionis studiosos beneficentia. E cosi adesso diciamo, che la Chiesa Santa haposto in mano del nostro Re Cattolico questa pretiosa gioia dell'America, e sattola padrone delli Tesori che racchinde; ò che la Pietà, e Religione dell'iftesso Rè la pone a'piedi deil'iltessa Chiesa, acciò siriconosciuta, & abbracciata da tanti Regni, & innumerabili nationi, che ha acquistato in quel nuouo Mondo. Tutto ridonda a gloria grande di Sua Maestà la quale stima pergioria prima delle fue l'acerescimento

del Regno di Christo, disenderlo, e propagarlo con sue armi, Patrimonio Tesori, e ricchezze.

# CAPITOLO LOS SECONOS

Del modo con che si piantò la sede nel a Regno di Cile; e delli progressio che si son fatti in quello allo contro

Arlado del modo có che si piato la se productiva de nel Regno del Cile possibilità la se productiva de nel Regno del Cile possibilità del modo con contra del contra de nel Regno del Cile possibilità del modo con contra del cont נייתה וכ מהיות generalmente, che dagi' altri Regnice partidell' America; v'èstato molto poco che fare per persuadere all'Indiani, e così si è speso poco tempo in argomenti per conuincer li à credere quello che se li predicaua. Sentirono sempre facilmente i Predicatori Enangelici;e benche à questi non mancano persecuttions fino à spargere il sangue, e dar la vita, come han satto molti predicando la verità della nostra Cattolica Religione; tutto è stato pochissimo rispetto alle persecutioni dell'Onete, e delle cotradittioniche hano fatto all'Euangelio, e legge di Christo li persecutori di quelle nuoue Chiese del Giappone, China, & Etiopia; che fin'ad hoggi stanno in alcune, parti cosi rebelli, e tengono serrate le porte alla luce che entraua per quelle ad allontanare la profonda e tenebrosa Notte, de' loro errorisio

Le cause di questa differenza sono due assai conosciure. La prima è che pell'O-; riente eccettuate le coste del Mare, la Terra dentro non la posseggono Rè Cattolici; ma altri Rè, Prencipi, e Signoti Gentili, assai potenti; alli quali è più difficile persuadere che abbraccino la Fede, e legge di Dio falla quale ripugna, e contradice tanto quelia della carne; e di più a quelli che sono auezzati i vita più libera, & d maggiorrelaffation:d'animo, come son quelli che vinono independenti da altri. E perche l'esempio de' Prencipi è stimolo; essicacissimo ad esfere imitato da sudditi: Metre quelli veggono sche i Prencipi disprezzano la legge di Dio che se li predica, ò perseguitano alli Predicatori; ò almeno non fi curano di sentirli, anteponendo li suoi vitis e costumi gentileschi. Alla dottrina di quelli, si troua difficilmete

tra

frali Vasfalli che pon voglia seguicare l'e-1 sempio de lor Signori, e questa è la causa. della contradittione, che ha trouato l'Euangelio in quelle parti; la quale non èstatainell'America, perche in tutta quella no viè altro supremo Prencipe, che il nostro RèCarrolico; qualefolo riconofcono curtel quelle Pronincie e Regniper vnico supremo Signore; e beche vi sono ancora molti Gentili che non stanno sotto la sua Real giurisdittione, & Imperio, procede daltepo che non ci hà dato luogo à penetrarli tueti ;e se alcuno come quelli del Cile han refiftito, già habbiamo vista la buona dispositione in che hoggi si trouano per renderfi del tutto, e riceuerlo per lor Signor giontamente con il soaue giogo dell' Euan-

gelio. La seconda causa di questa differenza è la gran forza & autorità che hanno nell'O riente tanto coi Prencipi quanto col Po polo Bonzi, Chauchi, Prasonghi, Talepi, e Sais che sono li Sacerdoti degl'Idoli, & anche per tener il demonio tanto accomoda ta la falsa veneratione, culto de' Pagodi, e falsi Dei; il che nonè nell'America; perche li finti Sacerdoti sono stati, e sono in minor numero, e non di tanta autorità generalmente; e subito che entrarono li Spagnoli in quella Terra si fecero padroni di quella, sacendo perdere il credito à questi ministri del Demonio; e mettendo in fuga con la luce e verità della nostra Cattolica Religione le tenebre de'loro errori, & falsa professione, e sono andati castigando quelli Stregoni che corrispondono alli Bonzi dell'Oriente; con questo hà potuto pro pagarsi la Fede, e dilatarsi con tanta fret ra, elasciare radici cosi prosonde, che par lando delle Città, e delle reduttioni, e popoli de'Christiani, non sono generalmente più Cattolici quei di altre parti; anzi quelli hanno à questi vn gran vantaggio, perche jui in tutta la vita non si vede vn Heretico, ovn Moro; lo almeno non mi ricordo hauerio visto fin che m'imbarcai nell'armata, nella qual son venuto, doue ne viddi vno ò due. Con questo non hanno hauuta occasione di meschiarsi con la luce dell'Euangelio le tenebre, e bruttezze dell'heresia, e setta Maomettana, ne altri errofiche in altre parti tengono insestato il

Mondo: Quelche haueuano l'indiani dell'America era l'ignoranza i envaneggiamenti de Gentili; che come nebbia alla presenza del Sole, disparuero in vu momento, est dileguarono al primo raggio: della nostra Religione, senza che suste necessario spender molto tempo in dispute, a argomenti per conuincere, e persuade, re la verità.

Ma parlando in particolare degl' India ni del Cile, possiamo dire ancora di quellli che han fatto maggior resistenza in riceuere l'Euangelio, che questo è nato più dalla ripugnanza della volontà, che dell'Intelletto, perche questo facilmente si comincieria a consentire alla verità della nostra legge, se la volontà si risoluesse di inghiottire le difficoltadi dell'osseruanza. canto contraria al senso. Questo è quel che li fà gnerra, hauer à ridursi à vivere con vna Moglie, lasciando la Meretrice (costume innecchiato fra li Gentili) & altri collumi in tutto cotrarij alla verita, e pusita della Religion Christiana. Appresso si rac contaranno alcuni casi in particolare, che daranno ad intendere questo assai meglio. Questicostumi e vitii delli Gentili contrarija quelli de'Christiani sono stati più incontrastabili cogl'Indiani di guerra, e con quelli che stano plù auanti fino allo stretto di Magaglianes; che conquelli che stara. druisi nelle Commende delli vicini Commendatori (a'quali per gratia del Rè Pagano il tributo, che dourebbero dare à Sua Maestà) con i quali non vi è stato molto che fare; & hoggistanno tuttiquestiri. dotti alli costumi Christiani; e stanno incaminati in modo, che non hò maisaputo di alcuno che si ritornato alli costumi de' Gentili, ne che teghino più di vna moglie, ne sepellischino i desonti, se non nella. Chiefa, anzi asiistano alli Mortorij & esequie come veri Christiani; assistono conloro offerte il giorno de i Morti, fanno dir Messe, edan elemosine per quelle; equesto ancora nelli popoli più ritirati delli Spa gnoli; di maniera che in questo non si distinguono punto dalli Christiani Vecchi. Hanno granpensiero che si battezzino i loro figlije che si Chresimino atempo suo, . e sono solleciti à chiamare il Parocchiano ò Religiolo, acciò si confessi l'Infermo

quando sta in pericolo della morte. È que, sto è più notabile, e maraniglioso in loro, perche per ordinario il Confessore sta assailontano, e taluolta sa di-bisogno camina-re ventiquattro, trenta, ò trentasei miglia per ritrouarlo. Quel che li manca è i instruttione, e che l'insegni per la scarsezza de' Ministri dell' Enangelio; perche ancorche vi sijno molti Chierici, e Religiosi, non bastano con tutto ciò per quello che si hà da fare: Et in sine à loro si deue quel che

siè facto, e si fà in questa parte. Non sò qual delle Religioni che fioriscono in quel Regno sosse la prima che vi entrasse: Poca disserenza però può essere dall'vna, all'altra; perche quando fi scopti, e coquistò il Regno del Gile stauano tutti nel Perù, e di là era facil cosa col lor santo zelo passare à couertir q' Regno. Quel che lo io dire è che eccettuando la Religione del B. Giouan di Dio, la quale venti, ò trent'anni sono cominciò ad honorare con suoi Religiofiquel paele: l'vltima di tutte fula nostra Compagnia di Giesù, la quale entrò in quel Regno l'anno del 1593, come appresso si vedrà; perche benche possiamo dire che cominciò dalla Cuna à farsi à sentire, e predicare al Mondo; & essendo ancor fanciulla, viuendo ilsuo Padre, e Patriarca S. Ignatio era vicita, e diuisa per le quattro partidel mondo giunta anche fin all'America; però come che quella del Cile è la più remota, elontana, non vi potessero cosi presto arrivare. Ne questa era conquistata prima della fondatione dell'istessa Copagnia (che l'istesso anno del 1540. nel quale la Sede Apostolica la confermò su quello nel quale entrò il Gouernatore Pietro di Valdinia a conquistar il Regno del Cile) con tutto quelto arrivo tardila mia Religione à queita Vigna del Signore, non perche i suoi figlistestero prima otiosi, e con la mano in cintole come gl'operarij dell'Euangelo, per il che furno ripresi: posciache sa il modo le marauiglie che ope raua Dio per essi in quel tempo; ma essedo allora si pochi non potettero in tempo si breue penetrarlo tutto: giunhmo all'vitim' hora, è vero; però con l'essempio delle altre Sante Religioni che ritrouò la, nostra sudando, e godendo i lor gloriofi trauagli nel. la Connersione delle aninie, che tanto

avanti andava, si animò, e pigliò lena di manicra, che ponendola quelle à lato loro, li dieron suogo di travagliàre in Compagnia loro, e godere tra lor figli i copiosissimi frutti, che si vni, e gli altri han raccolto, e giornalmente raccogliono à manipiene per gloria di Dio, & accrescere i suoi Tesori, e ricchezze con l'amplificatione del Regno di Christo, e gloria della sua Croce.

Hanno queste Religioni sondate le succe Propincie in quel Regno con gran splendore si de' Conventi, e di Chiese (che le tengono affai nobilmente, e van crescendo ogni giorno più) come in numero, e qualità di soggetti infigni che vi sono stati, e visono tanto in lettere, quanto innobiltà, e viritì Religiosa. Del Primosic detto qualche cosa nel Capitolo terzo, e sesto del libro quinto parlando della Città di S. Giacomo: In quanto poi à gli huominisegnalati di queste Religioni che son fiorici in quei Regno bilognarebbe far libro à parte ; come sarà necessario che si facci, acció fijno honorati huomini cosi illustri, che ini sono stati. Quelche io potrò dire in generale del loro gran zelo è, che non contentandosi di hauerfabricati. ilor Conuenti, e Chiese nelle Città, illustradole con le prediche, dottrine, & essempio; sono andatinelli monti, e valli à fondar. iui altre case per agiuto de prossimi, perche come si è detto a luoco suo; con occasione della Città che si perdettero nel Cile, la gente che si saluò, populò le Campagne, done sono tance case di vicini, che in molre partivi è tanto concorlo quanto quello che si vede nelle Città, tanto de Spagnuoli, quanto d'Indiani, eneri, onde per il foccorlo spirituale delle anime il santo zelo di questi Padri li mosse dalla quiete, e riposo nelle lor Celle a fondare questi monasterii, per star più pronti all'aggiuto de proffimi,

Fra gli altri Conuenti sono assai segnalari, & anco belli due che tiene la Religione di S, Francesco, vno nella valle di Quigliota con vna Chiesa di mattoni tanto magnifica, splendida, e sontuosa, che potrebbe comparirassai bene in qualsi uoglia. Città anche grande, & vi si spese non poco; & il principale che diede l'elemosina.

per quelle suil Capitano Francesco Hernidez di Herrera, il quale stà nominato sopra co gli altri nella guerra, e battaglia di quel Regno: L'altro Conuento sta fondato in vn'altra valle, che per questo chiamano S. Francesco del Monte. La Religione. della Madonna della Mercè ha due altri Conventi: Vno molto antico, e nominato, e di gran concorso nella Valle di Cimbarongo; l'alro che chiamano di Sata Ynes in Rapel. La Religione di S. Agostino hal due altri: Vno nella riuiera del fiume di Maule, e l'altro in vna valle affai ricca, e fer tile, che si chiama di Longotoma; e tutta quella è dell'illessa Religione. Non racconto quel che hanno edificato nel porto di Valparaiso; perche benche questo porto non è Città formata, lo sarà col tempo e la gente che vi habita, &il concorso de' Nauiganti che entrano, & escono dal Perue grande. La Religione di S. Domenico ha cominciata pochi anni fono vn'altra casa vicino a Rapel che crescerà col tempo, e sarà come le altre, nelle quali inlegna al Mondo con suo essempio, e Santa Predicatione. A queste case concorrono i vicini, e quei che habitano al contorno, e. confine della Terra, & in particolare la Quaresima alle Confessioni, & essercitii di Pieta; eli Religiosi che habitano in quei Conventi escono dalle lorostanze a Confessar l'infermi, & agiutar il prossimo nelli ministerii proprij della loro Religione con grande esempio, e credito della lor dottrina, edificando il Mondo, come sogliono in ogni parte,

Lascio il particolare che si donria dire del frutto che quelte infigni Religioni han · fatto, e fanno in quel Regno; perche parlando di cose tanto lontane, e tanto alla. spronista delle noticie più chiare, e distinte che erano necessarie per parlar con maggior decoro in materia si grave, non potrei non errare, lasciando molte cose degnissime da lapersi, le quali saranno dalle hittorie yn giorno publicate. Mentre queste escono in luce, voglio, ancorche breuemente, sodisfire al desiderio de miei Padri, e fratelli della Compagnia, all'instanza de' quali hò presa la penna, & il trauaglio, per darli notitia del Regno del Cileje de gl'impieghi che tiene in quello la nostra Compagnia nella salure delle anime per auniuar con questo il lor santo zelo, eferuore con che desiderano di passare à quelle parti; & impiegarsi nella conuersione delli Gentili, e culto spirituale, di quelli nuoui Christiani; che si vedrà nel Capitolo che siegue, eine gli altri.

#### CAPITOLO V. atterness of the state of the s

Della prima entrata della Compagnia di Giesu nel Regno del Cile.

10: 0.1 1 1 12.0 N quel che resta appresso sin al fine del libro parieto lois de fratelli della nostra Compagnia di Giedel libro parlerò solo co i miei Padri, e sù; i quali mi han sollecitato a questo picciol tranaglio, & obligato a dar qualche notitia di quel Regno tanto remoto se lontano da quelto : cofi intorno a que che toccadelle naturali sue proprietà, & habitatori, come ancora della copiosa. messe, e gloriosi impieghi per l'agiuto del le anime. Si è già decto qualche cosa di tutto, e più alla distesa del primo; dir emo adesso del secondo. E per dar più chiara notitia di questo punto, sarà necessario dir qualche cosa della prima entrata della. Compagnia in quel Regno; qual relatione tratta, e cauata fedelmente dalle a n. nue stampare della nostra Compagnia di Giesú degli anni 1594. e 95. sodisserà a quelli che defiderano saper l'origine, e principio della Pronincia. Concorfero a questi desiderij tanto i Padri del Perù, come i ministri del Rè, i quali mossi da zelo delle anime pregarono Sua Maesta che si servisse inuiare da' Spagna alcuni della-Compagnia, acciò s'impiegassero nella copiosissima messe che era in quel Regno del Cile.Cocorfe Sua Maestà,& il suo Real Confeglio delle Indie, inuiando per questointento con il P. Procurator del Perù otto Religiosi della nostra Compagnia deltinaci per questo. Concorse il P. Giouanni Sebastiani, il quale subiro che prese la carica di Provincial del Perù, dicono le lettere annue, che la prima cura che hebbe fù inuiare questi otto compagni che furono sei Sacerdoti, e due fratelli Coadintori; e per capo di tutci il P. Baldasiar Pina, huom o gia-Idisettanta anni, emolto conosciuto iniquelli cempi per il suo grande spirito, e per. di grandi trauagli, che pati con la Compagnia quasi fin da' suoi principij, perche fu vno di quel che si ritrouorno in quella grave perfecutione che più in Saragoza nel tempo del Nostro Santo P. Ignatio : e ritrouaridosi già in quella età consumata; quando come lo nota bene l'Istoria, staua più per il riposo, e quiete della sua Cella, che per imprendere nuoue fatiche, nonricauò il nuouo peso, anzi reponendosi co grande animo alle incommodità, e pericoli del mare, si apparecchiò con gran lena per la nuoua impresa, e s'imbarco con fuoi compagni con allegrezza, e consolazione indicibile per la speranza che hamenano d'impiegarsi nella nuova messe, doue Dio l'inuiaua.

Cominciarono quelti huomini Apostolici la loro nauigatione alli noue di Fe-lo braro del 1593, e per esser tempo, diquaresima predicauano nelle, naue tre volte la settimana, e confessauano li passaggieri, & altra gente del mare, edificando tutticon loro esempio , e conversatione. Fula nanigatione piena di trauagli, e pericoli, e durò tanto che hauendo consumata tutta la provision da mangiare, le tre vitime set. timane di quaresima la passarono solo con vn po di biscotto, & vue secche. Fra l'altre zempeste, n'hebbero vna tanto terribile, che vno de nocchieri diceua in fante volre che haueua fatto quel viaggio non hauerne veduta mai somigliate (le il demonio, potè hauer partein quella; douca temer la guerra che se li hauea da fare con questo nuouo soccorlo del Cielo, come in fatti espe ximetò). Vitimamete rellò servito Dio N. Signore che arrivassero a Coquimbo (primo porto del Cile più vicino al Perù)doppòtrentanque giorni di nauigatione, doue furono riceuuticon estraordinarie carezze, & allegrezza di tutti. Sta il porto di Coquimbo sei miglia distante dalla Cirtà; oue andarono a piedi scalzi fin che arrivarono nella Chiesa di S. Francesco, hauendo. nefatto voto quando si trouarono nel pericolo della tempesta. Stettero in questa Città quindici giorni, e turono di si gran. consolatione a tuttii Cittadini, che diceuano con la vista di quelli Padri parseli di hauer veduto aperto il Cielo. Predicarono

jeconfessarono senza stancaisi tutto que tempo che si tratteanero con giande edisieatione, e frutto delle anime. Passiti quindeci giorni determinando di feguitate illor viaggio per terra, furono loccorhi dalla Città con ammirabile liberalità dandoli tutto il necessario per il camino, calualcameto, Viatico, & vno Spagnolo che li guidaffe, & li fervisse nei viaggio. Arrivarono alla Città di S. Giacomo (che è lostana cento ottanta miglia da quella di Col quimbo) un giorno doppò la Domenica delle Palme, & entrarono in quella prima che si facesse giorno per fuggir l'honorato ricevimento, the seppero appared chiarsi dalla Città, la quale volcua venire incontro a riceuerli: mainon poterono con tutto suggire l'honoriche si se la Cista;andando subito a visitar li vintamente. con li due Capitoli Ecclesiastico, e secula-

re, e tutre le sacre Religioni;

La famosa Religione del P.S. Domenico volle segualarsicon maggiori effettidi cortesia; albergando nel lor Convento i Padri contanto amore, e carezze; che non le haueuan trouate maggiori in alcuna delle nostre case ò Collegii. Passata la Pasqua trattarono subito quelli della Città di dar cala alli Padri, acciò potessero conmaggior commodità esercitare iloro ministerii. E sapendolo il P. Rettore, essendusi radunato il popolo con l'Ecclesiassici, e secolari per servirlo va giorno che propose per dar ragione della sua venuta, doppo di hauerie dechiarato il fine, & instituto della Compagnia, che cra lo scorrere per tutte le parti dei mondo per il bene delle anime, dimostro che sapea bene lab strettezza, e povertà di quel Regno, perla guerra cofi lunga, e continua che hauea patito per quaranta anni, e si per questo undauano già perfuafi alle incommodità che haueuano da patire, e che per non esser di peso a niuna Città in particolare haueuano determinato di non fermarsi con cafa !stabile in niuna di quelle, ma andar scorrendo per tutte, acció potessero servire a tutti con minore incommodità de' particolari, e de' vicini . Sentendo quello il popolo, alzossi tutto, dicendo che in niunmaniera haurebbero permesso tal fatto; ma fi hauenano da fermare con loro, pren-

der cala, e stabilirla in quella Cirtà chel era capo del Regno; che non volcuano prinarsi di tanto bene quale era quello che era entrato per le lorporte; & in quel punto istesso non contentandosi delle parole, oprarono in modo cheradunarofi tutri, diede ogni vno limofina, la quale bastò per comprare vna delle più principali Case del luogo, cioè vna casa vicino alla Piazza, e alla Catedrale; alla spesa della quale concorrel'istesso Padron della cafa, donando ottocento pesidi valuta; e benehe allhora non costò più di tremila, eseicento altri pesi; contutto ciò si stimaria in tempo di pace, conforme disse l'historia da diece mila. In oltre concorre ancora la Cirtà con tutto il necessario per prouedere, e sostentare casa: onde la sesta sectimana doppò l'ar riuo de'Padri passarono dal Conuento de' Padri di S. Domenico alla lor casa, doue accomodando vnapicciola cappella cominciarono subito ad esercitare li mini-Rerii proprii della nostra professione.

Trattaron subito di far la Chiesa, e perche la gente, che concorreua era molta, cominciarono ad autare hor l'vno, hor l'altro, questi con ritrouare le cose necessarie per la fabrica, e quelli con li mae-Ari, e lauoratori; si che sperauano di sicuro vederla finita nell'inuerno futuro. Collocarono con gran solennità nella lor picciola Chiesa, ò Cappella vn insigne reliquia che li haueua dato il P. Prouinciale, cioè vno di vna delle vndici mila Vergini che sin'ad hoggi si conserua in. vn gran reliquiario di argento in forma di Castello, & èstata come confondatrice di quel Collegio. Vedendo la Città il gran frutto che li nostri cominciauano al fare per tutto; desiderando che la giouetù participasse più compitamente di quel lo; pregò allipadri che aprissero le scuoles che si costumano in altre parti, el'iltesto domandorono quelle sante Religioni in particolare il molto Reuerendo P Prouinciale di S. Domenico, il quale era mol-l to affettionato alla Comp. offerendos; poncuano corso di Filosofia, alcuni de' suoi religiosi, perche stauano gia ben disposti per sentire Filosofia. Il molto Reuerendo P. di S. Francesco offeri sei altri

de'suoi; & alcuni della Madonna della. Mercè domandarono l'istesso, promettendo tutti di venire due voste il giorno a casa nostra per vdire le lettioni: per il che non potendosi scusare li nostri, surono necessitati a fare ciò che li comanda-uano, e cosi disponendosi subito cominciarono la prima lettione il giorno dell'Assunta di Nostra Signora con gran so-

lennità, & applauso di tutti.

Mentre attendeuano li nostri a questi. ministerii con li Spagnuoli, non si scordarono diquello cheliera stato maggiormente raccomandato, che era il ministerio de gl' Indiani, e neri, per esser gente più pouera, e bisognosa. Toccò il pensiero, & agiuto de gl'Indiani al P. Luigi di Valdinia; il quale si applicò tanto da douero, & era huomo di talento si grande, che alli tredici giorni che cominciò ad imparare la lingua, cominciò ancora a consessarli in quella, & alli vinti otto giorni a predicare, che è cosa marauigliosa per essere la fauella de gl'Indiani del Cile tanto diuersa dalla Spagnuola. & latina, e dall'altre nationi, che ne anche confrontano in vna parola. E non. contento di questo; per aprir la porta ad altri, e facilitar maggiormente l'imparar quella lingua cominciò subito a far la grammatica, e vocabolario che stampò di quella, onde fra poco tempo potettero instruirsi l'Indiani nella lor proprialingua, & imparare il Catechismo nella propria fauella; e godeua molto di veder rilpondere l'Indiani nella lorlingua alle domande della dottrina christiana con ammiratione di quelli che vedeuano vna cosa cosi nuoua in quella Terra. Vna Domenica doppo Pasqua vicironoli nostri in processione dalla Chiesa di S. Domenico alla Piazza, cantando per le strade le orationi in lingua Indiana, che sudi gusto, e consolatione notabile a tutti. Con questo cominciarono l'Indiania dimoltrare la loro habilità, e capacità; perche quando l'infegnauano in lingua Spagnuola, come che non l'intendeuano, non potenano mostrarla. Lodauamolto il P. Valdiuia il loro ingegno, e docilità, & haueur gusto particolare in insegnarli, dando per molto ben' impiegato tutto il tempo che con quelli spendena, ne era men grande la consolatione che hauenano gl'Indiani d'imparare, & intendere quel che prima non potenano capire: e così si aintanano sin che sossero chiamati li giorni assegnati per la dottrina: e ini surono alcuni, cinque in particolare, che in mez'hora d'horologio imparono a recitare il Rosario intiero della Madonna. Si assegnarono due delli più habili, e più pronetti chevi sossero come Tribuni, e Capitani de gli altri; questi andanano di casa in casa radunando li suoi per essercitari ne i ministerii della, sede, e dottrina Christiana.

Si assegnarono ancora due giorni la set timana per instruir nella fede gl'. Indiani che si prendeuano nella guerra. De'quali vno fragli altri si assetionò di maniera alle cose che l'insegnauano della nostra Cattolica Religione, che si offerì d'introdurre li nostri nella sua Terra senza pericolo alcuno, acciò ini infegnaffero i suoi paesani quel che haueua lui già imparato. Vn'altra cosa sece ancora di gran meraviglia il P. Luigi di Valdinia, e fù che co occasione di catechizare, e far christiano vn Indiano, e diquelli che si chiama. no Guarpes (che sono quelli, che come si è detto aluogo suo, habitano nella Terra di Cuio che sta dall'altra parte della Cordigliera) imparò la sua lingua, che è totalmente diuerla da quella del Cile, e fece grammatica, e vocabulario di quella, sta pandolo con quello del Cile, con che laiciò spianato il camino alli nostri per porer impiegarsi nell'insegnare, e conuer vir gli Indiani, come l'han fatto, e fanno quelli che son succeduti doppo di lui. Mentre il P. Valdiuia aiutana gl' Indiani con tanto loro professo, attendeua. il P.Gabriel di Vega al ministerio de'mori, benche all'hora non ve n'erano tanti, quanti adesso, & il P. Estela all'insegnare i fanciulli; e tutto questo senza lasciardi attendere alli Spagnuoli, li quali acquista: rono tato amore, estima verso la Comp. che misolea raccontare qualche volta il fratello Michel di Telegna, (vno de gli otto primifundatori di quelto Collegio. che mori doppo di hauer travagliato coi grand'edificatione molti anni nella Uhie-!

sa che hora habbiamo di pietra)che quelliantichi vicini haueuano gara tra l'vno con l'altro nel fauorire la Compagnia; che si risentina ogni vno, e si prendeua fastidio notabile se ad altri, che a lui si andaua, quando vi era bisogno di qualche cosa, ò per noi, ò per la casa, o Chiesa e Sacrestia: nominaua in particolare alcune case, che piùdelle altre si singolarizarono nella puntualità, e finezza, co che aiutauano, & attendeuano alli nostri; efràgli altri casi mi contò che essendo andato l'illesso fratello a casa d'una Signora molto principale chiamata Donna Isabella de Cacerez, (assai conosciuta in quella Città per la sua nobiltà, e generosità) a domadarli perlimosina con che si contentasse d'imprestarli alcune carrette, per portare del porto, (che sta settanta due miglia lontano da li)certa quatità di vino che il Capitano Thomaso Pastene, (qual nominammo a luoco suo) li hauea dato di lemosina per portar da Valdinia ò Cile vna partita di tauole pla Chiesa: li rispose assai risentita D. Isabella. Dunque, li disse, io hò da dar la carretta, & altri ilvino? forse ilvino de gli altri lara migliore del mio? Andate Padre, date ordine di quelche si ha da fare, che tutto voglio darlo di casa mia; come lo fece; & a questo faceuano altri con gran liberalità, che per non esser lungo tralascio: Con che in poco tempo si accommodò, & auanzò molto quella cala, e Collegio: E questo è quello, che mi è occorso didire circa la prima entrata, e fundatione della Compagnia in quel Regno, e Città; adesso diremo quel che tocca alli ministerii con li qualili ha seruito, e serue.

## CAPITOLO VI.

Delli ministerij , ne'quali s'impiega la... Compagnia di Giesù, e può impiegarsi nel Regno del Cile.

Er destrar maggiormente la deuotione, eseruore di quelli che desiderano impregare il lor talento nell'agiuto de' prossimi essercitandosi nell'impieghi che tiene la Compagnia nel Regno del Cile, e per maggior compren-

fione

sione di questa materia la divideremo in sei classe, nelle quali si comprenderanno tutti li nostri ministerii, per inuitare li feruorosi operarij dell' Euangelio ad impiegar le lor vite, e talenti. Possiamo dunque nella prima classe li ministerii che si essercitano nelle Cittadi cosi con li Spagnuoli, che sono la maggiore è prin cipal parce di questa Republica, come con gli Indiani, e neri che resiedono per seruitio di quelli. E per togliere il faitidio nel ripetere, l'istesse cose in ogni Citta; parlarò solo della Città di S. Giacomo che è capo delle altre: e quelche diremo di quella si potrà intender proportionalmente ditutte l'altre. Li ministeris ne quali quelli della Compagnia si essercitano in questa Città, sono i proprii del spoistituto, e'che esercita per tutto il Mondo: come Confessare, predicare, insegnare, visitar le carcere, & hospidali, addottrinar li fanciulli, Indiani, e neii, ha uer cura delle Congregationi, Confragernite, & delle altre che sono più splendide, e principali de'Caualieri, Mercadati, e studenti. Cominciamo dal primo ministerio della confessione, il quale statanto bene incaminato nel Collegio di S. Giacomo, che ancorche fussero altretanti i Padri che sono in quello, haurebbero moleo che fare, perche la gente del luogo è molta, e la frequenza alla nostra Chiesa e straordinaria. Nel tempo di quaresima in particolare, e la settimana Santa è cosi grande la moltitudine, e frequenza delle Confessioni, che benche generalmente parlando tutti gli altri Sacerdoti agiutano a questo ministerio con grande edificatione; & il Vescouo istesso in persona tiene il suo confessionario, e si siede à confessare come qualsiuoglia altro con edificatione non ordinaria, seguendo il suo essempio alcuni Preti, e le Chiese, e Claustri delli monasterii, e convenți sifanno quasi vn formicaio di gente, come l'hò veduto con i miei proprii occhi; non ostante questo è tanta la gente che viene in nostra casa; che ci accade star confessando fino alle due, e tre hore di notte, & a pena si sa giorno chestan battendo le porte, esonando il campanello, acciò sijno i primi.

E con tutto che in queste occorrenze non è sculato dal Confessare nè il Superiore, nè il Maestro, nè il Predicatore, pure doppo la settimana santa è necessario tranagliar la Pasqua, e moltigiorni dopò: con tutto ciò se ne sogliono andare alcu ni sconsolati per no hauer potuto cosessarsi. E non solamente si vede questo nella quaresima, e settimana sata, ma anche nel Giubileo della Portiuncula, e quado si fano le comunioni generali; & altri che sogliono farsi ne giorni della Madonna, di S. Giolesso: & altri Santi, e nelle feste delle Cogregationi, e Cofratetnice; nelle qualibilogna porfia confesare dal tempo dell'oratione fino alla seconda tauola ; e con tutto ciò allhora hò veduto alcuni andarsene alle lor case sconsolati, per non esserui tempo per loro. Oltre. queste confessioni che si fanno in Chiesa nostra, yanno li nostria confessare alle carceri, & hospidali, & a quelli che si chiamano stando infermi nelle lor case, e questo è si frequente, che oltre le volte che si esce per questo il giorno, rare volte mancan di notte due, e tre confessioni: nel che è cosa veramente di edificatione veder vscir quelli Padrisenza scusarfine anche i più vecchi se Maestri di Teologia, e Filosofia, e Predicatori, andado molte volte con pioggia, con freddi grandi, a piedi a case assai lontane, essendo il sico della Città assai grande; e tal volta son chiamati ancora ne borghi, e fuori della Città, e come che sannoitutti il gusto, e puntualità con che serviamo in questo particolare al più pouero nero; o indiano; (benche sia in tempo di peste), quando si suol patire assai) ci chiamano con confidanza grandissima, e veramente è attione di molta edificatione, & vtile con il popolo, e di molto merito con-Iddio, & è stato sempre, & è di gran credito per li nostri ministerij, edi coloro che in quello si essercitano.

Il fecondo ministerio è quello della.
Predicatione, il quale ancora è di frutto
si grande per lo spirito, e servore con che
sifa da'nostri, i quali non curandosi di coposition di parole, o pur concetti poetici
attendono solo al frutto, perche nel pulpito tutto il tempo che non si parla di

mm 2 Chri-

Christo Crocifisso è almeno tempo perduto. L'vdieza è numero sissima particolarmente nella Quaresima; e benche sogliono concorrere all' istesso tempo l'all ere Religioni, predicando nelle lor Chiese, alle qualiconcorre tanta gente, che non vi capono; con tutto ciò ne viene tanta alla nostra, che con essere assai gran de si empie sino alla porta, e questo s'intende di Spagnoli (cheè circostanza molto considerabile in quelle Città così nuoue ! dal che si caua il molto ch'è cresciuta la gente.) A gl'Indiani, e Neri predichiamo in queste occasioni nelle piazze. Gl' Indiani restano nella piazza della Compagnia; & i Neri cantando la dottrina Christiana vanno in processione alla Catedrale; nelli gradi, della quale se li sa la dottrina, el'insegna il Catechismo, eseli predica je fogliono affistere alcuni Canonici, e secolari à sentire il Sermone per loro diuotione. Qui disputano li Morisopra il Catechismo, doman dandosi l'vn l'altro, e dandosi premija chi ha detto meglio. Oltre li sermoni, che fi fanno in Chiesa nostra, predicano anco ra li nostri nella Catedrale, & altre parte doue son connitatidalli Conuenti, e Monasteri; e l'aduento, e quaresima predichiamo nella piazza alli Spagnuoli; doue sogliono concorrere vdienze assainobili, e numerose Si predica ancora nelle Parocchie, carcere, hospedali; & aiutiamo a confessare li giustitiati, e consolarli in quell'vitimo passaggio, & hanendo speso prima alcuni giorni in disporli, doppo eseguito il supplicio si predica ad vn popolo innumerabile, che suol concorrere a questi spettacoli, & i fermoni si fanno sempre con frutto. Ogni mese si fa vn raggionamento spirituale al tutte lescuole; le quali si radunano nella nostra Chiesa in vn giorno assegnato; doue a communicano tutti con grande edificatione del popolo: E con l'istessa edificatione vanno li studenti negli hospedali alcuni giorni dell'anno in compagnia de'lor Maestri; e portano da man giare all'infermidi qualche limofina che han fatta fra di loro per questo; e loro istessi li seruono, accomodano i setti: e li consolano con sante conuersationi.

Le Congregationi stanno assai bene incaminate, e molto splendide. Vengono ogni Domenica quasi nell'istesso rempo ogn' vno nella fua : I Caualieri, el'altra gête di conto a quella della Madonna di Loreto; li Studenti a quella della Concettione; gl' Indiani a quella a del Bambino Giesù; e li Mori a quella del Presepe di Bethlem. Vn' akrasi è incaminata adesso di nuovo di officiali (che è digran seruitio di Dio, & ogni vna tiene li suo giorno, nel qual sà festa; e si communicano tutti li Congregatii portando vnatorcia accesa in mano; questo si fa nella Messa cantata, qual si canta con gran musica, esolennità, con concorlo grande di popolo, che resta edificato di vedere vn' attione di tanta pie tà; alla quale assiste il Vescouo, l'odien? za Reale, e Capitolo, & il migliore del luogo. Difficilmente si persuadera la grandezza, e solennità di queste seste chi non l'hà viste, perche veramente son tali, che porrebbero comparire assai bene nelle Città migliori di Europa. Quello in che conuengono tutte, e vn' altare, che inalzano da basso della Cuputadella Chiesa, nel che eran tante lespese che si faceuano di cera, & odori per la santa emulatione, e gara con che ogni-Congregatione pretendeua auanzar l'altra; che su necessario, che li Superiori ponessero tassa, e termine a queste spele; e così si ordinò, che oltre la Cera che si pone nelli altari ordinarii, non fi ponelse in questo solio, ò tu mulo di mezo più di cinquanta libre di Cera, e ventiquat: tro torcie; & essendo questo la maggior moderatione, che si potè porre inqueste spese; e con tutto ciò molto considerabile; perche li vale la Cera al piùbon mercato dodici Reali la libra, valedo tal voltasedeci, e venti. Anzinon è questa la maggior spesa, perche oltre li fiori lartificiali, che soglion fare per quelto giorno, & altre cuciosità; ostre li Candelieri di argento, piastre, & imagini di rilieuo delle qualisi sa vna bella prospettiuacon varie inuentioni, & artificii di archidorati, e cieli di seta, che metten su questoaltare, l'empiono ancora di pebeti, e di profumo, con profumiere grandi, e candelieri di alcorza, di pasta de zuccaro di che sanno ancora varie piastre, & imagini di mezo rilieno, sole, stelle, Cherubini, & altre inuentioni di molta spesa, e splendore con che si adorna questo altare: E tutto quel che vi è di cose dolci, & odori si dinide subito finita la sesta fra quelle persone che son concorse.

Egrande ancorala spesa che si fàin questigiorni nelli profumi di ambra, muschio che si mettono nella Chiesa la mattina, di maniera che quando viene l'hora della messa cantata, e concorre la gente alla festa, stà l'aria tanto odorola, che si sente l'odore di lontano prima d'arriuar alla Chiesa, e cosi entrado per quella pare vn Cielo, perche suole star piena di rose, e Garofali, & altri fiori conforme al suo tempoje si suole irrigare di acqua di Rose, e di acqua che chiamano di Angoli, che è distillata di varii fiori, & herbe odorifere; di che ancora si empiono le pilozi. Suol aggiungersi à questo alcune voltequalche rappresentatione che fanno listudenti, & altre volte qualche oratione ò poema sopra la festa con buona musica; e qualche volta vi sono recitamenti de molti in forma diragionamenti, e colloquii.Le 1cuole, quindeci giorni prima della lor festa della Cocettione, publicano vna disfi da poetica, portado il Cartello per tutta la Città con grande accompagnamento à cauallo; & il gi orno della festa doppo pranzo si rad unano à dividere i premii con molta musica, balli, & altre allegrezze, con le quali trattengono il giorno i migliori della Città, che concorrono à queste feste cosi solenni. In questo modo si celebrano tutte l'altre feste de nostri Santi, del Santissimo Sacramento, e delle quarant'hore. Non posso lasciare di riferir qui vna cosa, in che risplende grandemente la pietà, e liberalità di alcune persone di quella Città con la Co. pagnia (e lo stesso fanno altri con altre-Religioni)& èche con esser tanta la spesadi queste sette; la nostra Chiesanon spende in quelle cosa alcuna; perche tutta la spesa in tutti gl'anni la fanno varie persone che per loro diuotione; e pietà l'han presa à spese soro. E primieramen-

te quanto tocca alle Congregationi, & Confraternite; la spesa nelle feste la fanno i Prefetti, Assistenti, e Deputati; agiutandosi nell'altro con quel che danno i Congregati, e la limosina che radunano li Confrati. Le feste de'Giubilei, es quarant'hore la tengono già divise srà di loro alcuni mercanti principali, & altrepersone pie, e dinote, che danno per limo fine tutta la cera, odori, e tutto il necessario per quelle. La festa del Nostro S.P. Ignatio la fa vna Signora molto principale, e nobile deuota del Santo: Vn'altra Signora non inferiore à quella fa quella di San Francesco Xanerio; vn Caualliero de'più nobili della Terra sà quella del Beato Francesco Borgia, e dopò la morte diquesto la fardilsvo successore, & herede: Quella del B. Luigi Gonzaga la fa vn ministro del Rè, che su quello che la cominciò, Caualiero di molta pietà, hereditata doppo la sua morte da'suoi figliuoli che mandano auanti lo splendor diquestafesta:alla quale, & all'altre concorrono tutte queste persone pie;e diuote co emulatione, e gara, procurado ogni vno auanzarsi nella spesa della cera, odo. ri, musica, apparato, & adornamento dell'altare che habbiamo detto; prouedendo per ordinario nelli vesperi della. festa belle inuentioni di fuoco, co Trombe, Trombette, e Tamburri, che la festeggiano, e la rendono allegra. Questo è l'ordinario, e di ogni anno; che nelle feste straordinarie di Canonizatione de' Santi è cosa ammirabile la liberalità con che si celebrano in questa casa, come si vide nella Canonizatione de'nostri Santi Patriarca S. Ignatio, e S. Francesco Xauerio; alla quale oltre li odori; e cerasche fù in tanta quantità, che solo quel che diede vn Caualiero, come mi raccontò il Sacrestano, basto per far la festa, & abasto tutto vn' anno) Presero pensiero alcune persone particolari di fare à spese loro otto Conuiti, e banchettiassaisplendi,nelli quali conuitarono ne'giorni dell'ottaua ogni forte di gente. 1

Nella quaresima si è cominciato villa modo di disciplina, ch'è vn mezo grandissimo per l'agiuto delle anime. Si suona na la campana in farsi notte, e comincia si

do ad imbrunire, & oscurarsi l'aria val concorrendo la gente, & alcuni perfar quest' attione con più libertà, e senza pericolo di vanagloria, si trauestono, per non esfere conosciuti, e tutti co gran filentio, che causa molta diuotione, si radunano nella Chiesa, doue radunari che sono, si scuopre vn Crocifiso di rilieuo di statura perfetta; e di stima, e dinotione gradissima: Cominciano ad intonare co buona musica il miserere; finito questo monta vn Padre in pulpito, e sa l'esortatione con molto feruore, & infinire si smorzano i lumi, e comincia la disciplina enel medesimo tempo il Padre che no cala del pulpito, comincia à glorare l'istesso salmo del Miserere; ò qualch'altro di penitenza, ò pure prendendo qualche fatto della Passione moue l'vdienza à varii affetti di contritione, dolore, & amore. Si fà questo con tanto spirito, e servore, che quello che vi entra più gelato, freddo, se n'esce poi compunto, & accefo in amor verso Dio, & in dolore de'suoi peccati, perche mouerebbe vna pietra. il vedere le penitenze che si sa li dentro. Arrivando à quelle parole del Salmo, Tibi soli peccuui; cominciamo le lagrime, e singhiozzi, li pugni nel petto, e guancia te che loro stessi si danno, domandando ad alta voce misericordia de lor peccati: & il Padre, il quale si procura sempre che si di spirito, e talento per questo, con il moto che vede nell' vdienza. L'agiuta con pie contemplationi, e veri affetti, eccitando di quando in quando à nuoui atti di Contritione; al che prorompono tutti à gridare, di maniera che sà di mestiero che habbi assai buona voce il Predicatore per esser sentito frà tanto rumore.

Entrano alcuni vestiti con tonica bianca per sar la disciplina à sangue, e noncontenti di quello che spargono in nostra Chiesa; vanno poi alle stationi delle altre Chiese del luogo: Altri hò veduto che entrano tutti carichi di serro; altri
con Croci alle spalle, & altri si buttano
attrauersati nelle porte della Chiesa, per
doue ha da vicire tutta quella moltitudine di gente per essere calpestrati da quella, come di satto auuiene per l'oscurità

idel luogo. Molti di quelli che escono, domandano subito confessione: Altri danno limofine à molti poueri, che concorrono in queste notti nelle porte della nostra Chiesa à domandarla, e la danno con tanta liberalità, e feruore che mancandole il danaro, li hò visto dare il mantello, cappello, e spada, e ritornarsene à casa in quel modo: tanto è il moto con che escono da questa disciplina. Oltre di ciò cominciano subito il giorno seguente la mandare al Predicatore questi cento, quelli ducento Reali, altrivesti, e panni acciò si dividano fra li poueri, come è auuenuto àme molte volte Questo è il frutto che si caua da questo Santo essercitio, che à mio parere è il maggiore che rendono li nostri ministerii, perche si son viste con questo mezo molte, & estraordinarie conuersioni. Hò saputo da molti che sono stati à questa disciplina solo per curiosità, per vedere quel che diceuano tutti di vn movimento tanto estraordinario, e benche nel principio stauano freddi, e gelati; si sentiuano dopoi con. l'esempio de gli altri di maniera che correnano altri: Ne mi marauiglio perche secondo il feruore con che si è cominciata questa attione, par che lo Spirito Santo vi hà data la sua benedittione per rimedio delle anime, e converssione de peccatori. Sogliono restare alcuui tanto affettionati, e desiderosi di questo esfercitio; che hò vedute persone assai grani andare alli nostri à domandarli che vogliono continuare anche dipoi la Quaresima, ma acciò la continuatione non facçi dilmettere qualche poco di fernore, si è giudicato non concederlo fra l'anno, se non in alcune vigilie della Madonna, e di qualche, Santo particolare. Questo fanto costume l'imparammo dall'insigne Collegio di S. Paolo della Città di Lima, doue viddi essercitarsi l'istessa disciplina alcune vigilie di nostra Signora, e di altre feste, con gran solennità di musica, e cocorso di gente, e gran deuotione, Questa. è qualche parte delli ministerii che appartengono alla prima classe della nostra divisione; à quali si possono aggiungere altri communi, & ordinarii come sono le: schole baffe fino alla Teologia a che si at stende con gran splendore, e puntualità; accommodar liti; conciliar amicitie; rispondere a difficultadi, e casi di Conscienza; nel che vi è molto che sare per la stima che vi hà in quelle parti della dottri
ma della Compagnia.

## CAPITOLO VII.

Si proseguisce l'istessa materia, e trattasi delli ministerij congl' Indiani, e Neri.

Questa prima Classe, della quale habbiamo trattato nel Capitolo passato, appartengono ancora li ministerij, che si essercitano nelli Collegii a gl' Indiani, e Mori, li quali se non son tato speciosi negli occhi de gli huomini; danno maggior' occasione di merito ne gli occhi di Dio; e sono stato sempre di tanta stima appresso quelli della Compagnia; che vi hà occupato soggetti, con i quali si poteuano honorare ministerij più grandi. lo hò conosciuto impiegato ne ministerij de gl'Indiani più di venti anni il Padre Alonlo de Aguilera, attendendo insieme con grand'edificatione, & esempio alla lettura di Teologia; quale lesse venti altr'anni in vna delle. Catedre di scolastica nella Città di san-Giacomo con grandissimo splendore del suo ingegno, e dottrina conosciuta, & ammirata in quel Regno, e prima di lui hò conosciuto ancora impiegato nell'iitesso ministerio il P. Baldassar Pliego non men conosciuto per il gran talento di Pulpito, e per l'autorità che hà sempre hauuta con le prime persone del Regno, e l'istesso potrei dire di altri: perche niuno per grave che sia si sdegna di atteder a vn ministerio di tanto gusto di Dio, e l'istessi Superiori, infin'al Provinciale fogliono ester'i primi in farli l'esortationi nelle Congrogationi, e lisermoni li giorni delle felte delle Confraternite; & in confesfarli, & vícire alle loro processioni con le Croci in mano, come vlano tutti gli altri che gli accompagnano.

Son queste processioni assaidegne, e viè assaida vedere Fan la loro gl'Indiani la mattina di Pasqua di Resurrettione du

hora prima di farsi giorno, alla quale cocorrono tutti li Confrati, e le donne con le torcidicera bianca, tutti ben vestiti,& acconci. Si adorna la processione conmoltistendardie bare molto bene accomodati di molti fiori artificiali di feta, argeto, & oro; & in quello del Babino Giesù si accommoda con la sua zazzara, e vestito à modo d'Indiano: la Madonna. Santissima vestita di gloria; e riccamente adornata, & altre imaginidi diuotione; tutto questo con molta musica, e balli, e varii instromenti, di trombe, pifari, e le monache de' monasteri per doue passa la processione la riceu ono con toccar tutte le campane, organi, e buona musica.

I Neri fanno la sua processione il gior. no dell'epifania nella quale oltre istendardi sogliono vscire in tredici bare tutto il nascimento di Christo Signor nostro nell'vna il Presepio nella gloria, nell'altra l'Angelo ch'auuisa i Pastori, e nell'altre varij passi di deuotione, e per vltimo i tre santi Rè Magi, che seguitando ciascuno nella sua bara la luce di vna gran. stella, che va innazi, caminando con i suoi doni, e presenti nelle mani, a riconoscere, & adorare al loro Dio. Tra tanti passi le ne fa vno in quelta processione di tanta tenerezza che non si possono contenere le lagrime da gl'occhi come io stesso l'ho visto, & è che venendo la santissima Vergine seduta in vna seggiola lattando il san tissimo Bambino, viene ad incontrarlavna nuuola, la quale aprendosi in vn baleno, si ved e vna moltitudine di Angioli, che viene ciascheduno con vn' instrumento della passione nelle mani, & il Bambino lasciando, le tette si volta congrande ansietà stendendo i bracciolini per riceuere quegli instrumenti del suo lamore, e la fantissima Vergine apreles isue alzando il capo a contemplare tanto tenero affetto, e tutto questo si sa concanta vinacità, che non pare artificio. ma cosa naturale, e così cagiona assai gran tenerezza, e deuotione.

Per maggior solemità di quelta sesta eleg gono li neri ogn'anno con voti vn Re, lo scettro, del quale dura solamente questo giorno, e così per goderlo meglio non.

si può esplicare la maestàche rappresenta con vn corteggio d'innumerabili Ne. ri, che s'vniscono di varie partiper questa festa, alla quale alcuni vengono vestiti alla Spagnuola, assai galanti, & ornati, altri all'vsanza delle sue terre, con arco, e saette, formando varie quadriglie a modo di guerra, facendo varie fortite, entrando, & vicendo come se inrealtà combattellero da vero, e così arriuano a far riuerenza al loro Re corren do con gran fretta a modo ditruppe, mettendolegli inginocchione, e subito cominciano una batteria, che mettono terrore, e di questa maniera tutti vanno a far la loro adoratione, e riconoscere il loro creatore, e sieguono poi rallegrando la processione con varie sorti di balli, e danze, con le quali auanzano gl' Indiani; perche sono più allegri, e festanti. Vn'altra processione fanno ancora più solenne di questa la sertimana Santa, nella quale escono tutti i misterij dolorosi, che pati Christo Sig. nostro, cominciando dal Presepe sino alla Croce, euui qui mol to che vedere, e contemplare, perche l'imagini di rilieuo che escono sono di mol to prezzo, e valore, e le nuuole, & arti ficij per significare i misterij, sono di gran machina, e mouono molto la deuotione: vi è molta cera, e mi ricordo che il primo anno che si cominciò questa processione contai più diquattrocento torcie di cera bianca, che per valer tanto cara come s'è detto, e per esser questi poueri schiaui, e cosa grande. Ma la loro de uotione è tanta ch'il danaro ch'arriua alle loro ma. ni, lo conseruano perspenderlo poi nella festa della confraternità, nella quale han posto il loro honore. Quest'è ilpiù speciolo di questi ministerij, dichiamo adesso il più trauaglioso, che è bona proua della patietia de'nostri confessori, & èl catechizare, & cofessare i neri bosali cosi detti quelli delle parole Spagnole che no intendono niente, perche questi li pigliano da Angola taglati immediataméte dal la felua della gentilità, e vengono co essi inquelle prouincie, dode si diuidono dopo altre più dentro. Sono questitanto incapaci(no tratto de' Neri, che sono alleuati, e cresciutifra'Spagnoli, perche que-

isti sono di tata capacità come i medesimi Spagnuoli)ma de' Bosali, che non paiono huomini, ma bestie, e mettersi a catechizzare, o a confessare vno di questi è l'istesso che un mettersi nell'eculeo, perche non sò se vi sia di bisogno di più patienza per l'vno che per l'altro. Dio solo lo sà, essendo egli solo che può dar forza e premiare tanto eccessiva mortifi catione, e trauaglio; con tutto ciò nessuno si scusa di quello, il superiore il primo è tutti gli altri dopò si sedono a contrastare con vno di questi, vna, due, e tre hore con l'humiltà, e patianza, che dimanda, e richiede vn' atto di tanta carità: E per esser maggiore, volle Dio Nostro Signore far più pesante questa carica, perche oltre alla bestialità di questa gente, li diede vna complessione tale che è insuffribile la puzza che madano da loro, che sa voltare il capo, & obliga molte volte a trattenere la respiratione per non potersi soffrire: e benche sempre che si tratta co questa pouera gente vi è occasione di patire, quando però andiamo a confessarli essendo infermi, edall'intutto insutfribile per le forze humane, perche s'aggiunge alla mortificatione ordinaria della loro puzza quello che apporta da les l'infermità, e l'incommodità che laloro pouertà cagiona in quelle mal'accommodatilettistesi per terra che accrescono non poco la nausea che per Dio solamente si può soffrire, e massime quando lvi è qualche peste. Ma la fedeltà, e liberalità di Dio Nostro Signore no permette sidifferischi tutto il premio sino all'altra vita, ma paga di contanti la perseueranza de'luoi ministri, con i frutti marauigliosi che rendono i loro travagli quando meno cipensano per i marauighosi esfettidella diuina gratta che esperimentano nel maneggio di quest'anime, Successemi vna volta andar alle carcere à confessare vno di questi neri che staua per esser brugiato per graue delitto che come bestie haueua comesso, & in quello l'haueuano colto. Era questo tale che per esser bestia non li mancava altro che la figura, che nel rimanente parena tale. Comincias a trauagliare con esso seruendomi di varii modi, e maniere per darli ad intede-

re le cose dell'eternità, e disponerlo alla co, tessione, però il tutto indarno, perche eral come se parlaisi ad vna pietra, senza che potessi riconoscere da segno alcuno che parlaua có huomo che mi delle lperanza della sua giustificatione: tornai più volte trauagliando quato poter, venedom copassione divedere vn'anima creata per la vita eterna imprigionata in vn corpo che tanto poco l'aiutaua in quel punto tanto pericoloso, e nel quale andaŭa il tutto, li parlaua, e raccomandandolo à Noltro Signore, faceua che con la sua lingua mi ripetesse le parole che io li diceua dell'acto dicontricione, perche quantunque mi pareua che gli parlasse come vn pappagallo senza far concetto delle parole che repeteua, mi contentaua nondimeno di questa, hauendo speranza che Dio Nostro Signorel'hauerebbe fauorito; & essendo tardi tornai à casa vn poco assitto, perche il Giudice assretta. ua l'esecutione del supplicio, e subito cominciando à schiarire ilgiorno tornai alla carcere, ritornando tutta quella gente commossa, escono suori i prigioni, à congratular simeco, di quel che haneuano veduto, dicen domi che quel negro nonl'haueua lasciato dormire tutta la notte, hauendo sempre vegliato con gran singhiozzi, e percotendosi sieramente il pet to con vna pietra dimandando misericordia con tanto gran seruore che à tutti inteneriua, m'accostai à lui, elo trouai in altro posto tanto disferente da quello che l'haueualasciato che solamente la figura istessa tenena del giorno passato, il restanze era cambiato per divina virtù in altro huomo, & in vn feruorolo penitente in. maniera che potè confessarlo con grasmia lodisfattione, & anche fare che riceuesse il Viatico, tale era stata la mutatione che lo Spirito Santo haneua fatta in. quell'anima per opra del magistero interno che potè tanto breuemente darli ad intendere quel che io con tanto tra uaglio non haueua potuto in tanto tempo. Lo portorno al supplicio concorrendoui gran popolo, & egli sempre dando mostra di compuntione, e compungendo anche i presenti, finendo la vita con gran legnich'habbia conseguiro la salute eter-l

na nella maniera che pareua vn' Christiano vecchio doppo esfersi ben prepatato, e disposto per simil passo. L'istesso mi successe con vn'altra nera tanto incapace come questo, anzi più, per esser inferma. trauagliai con lei quel che Dio sà, beche senza frutto, e tornando vna mattina a visitarla, i suoi padroni m'incontrorno co allegrezzariferendomi gl'effetti marani-Igliosi della diuina gratia, ch'haueuano veduto quella notte nella schiaua instruirla ne' ministeri della santa sede la battezzai, e subito mori. Molt'altri casi si potrebbono raccontare in questa manlera, alcuni si raccontaranno fra l'altri di edificatione che si diranno nel suo luogo.

## CAPITOLO VIII.

Del battesimo de' Neri. Esi trattainsieme del Seminario di S. Francesco Sauerio.

Raglialtrieffetti, e segui co'quali laprouidenza, e cura, 'che ha de' suoi predestinati si deuono certo numerare quei che da venti anni in qua habbiamo veduto in ordine al battesimo di questi poueri neri ; e prima presuppongo il modo, che si vsa in prenderli, e cauarli daloro paesi per codurgli nell' America, intorno alle quali cose vi farebbe molto che dire, se fosse questo luogo opportuno; ma chi desidera di hauer di ciò notitia più distintalegga il bellibro, che di questa ma teria scrisse il P. Alsonso de Sadoual della nostra Compagnia, il quale collanto zelo, che Dio gli hadato della salute delle anime, & in particolare diquelle di questi pouerineri hà trauagliato molto; e si è certificato trattando co persone prattiche diqueiche vanno nel paese de'Neri del gran dubbio, che v'era del loro battesimo; il quale in moltissimi è tale, che è baltante perribattezzarli almeno sub conditione, E passando io per Cartagena, doue per esser molti anni, che risiede il Padre, e per esser luogo di si gran concorso de' Neri, hà hauuto occasione di trauagliare in ciò con più frutto de gli altri, mi communicò molte cose particolari intorno à questo punto, per le quali mi confermai molto più in quel ch' io ne sapeua, e-n'ero certificato per altra parte; ed appresi molte altre cose dalla communicatione del Padre, ch'io prima non.

sapeua.

E per far più chiaramente vedere quato sato fosse questo pensiero, e la raggion, che v'era di dubitare le quelli battefimi fussero validi, su cola marauigliosa, che nel medesimo tempo, nel quale Dio No-Rto Signore inspirò, e diede quelta luce al suo seruo, e zelante ministro del suo Euãgelio inspirò parimente il medesimo nel Paraguai al P. Diego di Torres di buona memoria, del quale si è fatto di sopramentione ad altro proposito. Questo gran seruo di Dio senza saper cosa alcuna di ciò che passaua in Cartagena essendoui più di mille leghe di distanza da una parte all'altra, cominciò à propor questa questione in Cordoua di Tucuman, doue io miritrouaua all'hora, e quantunque con contradictione di alcuni a'quali quelto ribattezzare pareua nouità degna di mag giore consideratione, cominciò egli da se medesimo aribattezzar molti sub condirione, hauendoli però prima esaminati, e trouato dubbio sufficiente nel valore del loro battesimo, estando egli occupato; in questo, sù anche cosa dissupore, che arriuò vna relatione di Spagna di ciò che intorno à quello si pratticaua già in-Siuiglia per ordine dell' Arciuescouo di duella Santa Chiesa, l'instruttione del quale circa il modo che si hauea da vsare conforme al parere de'Teologi disfece tutte le nunole, e sciosse tutte le difficoltà di coloto, che al principio dubitauano di questo. E cosi si vidde manifestamente ciò che io di sopra diceua esserestato questo vn impulso celeste per rimedio di tante anime. Onde cominciarono tutti ad impiegarsi in questo ministerio con granfrutto diquesti poueri neri, e merito di ciascuno, per lo molto che è staro necessario travagliare in catechizare, & instruire gente tanto incapace come questa, finche lascino la loro naturale rozzezza, la quale alcuni nonlasciano se non con la vita.

Sono passati moltidi questi neri al Cile; onde v'è stato, e v'è anche di presente tanto che far con essi, che assolutamente non si può resistere, e benche siano molti quelli che già sono ribattezzati; tuttauia molto più sono quei che rimagono da saminarsi, e poi da rendersi loro valido il battesimo. E questo è vno de' ministerii ne'quali si esercitano quei della Compagnia ne'Collegij, & è di gran merito, e gloria del Signore, e si sono veduti in ciò, e toccaticon mano molti fingolari effetti della diuina predestinatione. E per quel che tocca a me io potrei raccontare di molti battesimi, che son passati per le mie mani, ne'quali sono occorse straordinarie, e fingularissime circostanze, nelle quali si è dimostrata molto particolarmente la diuina prouideza verso de suoi eletti. Fra questi sù molto notabile ciò, che miaccade con vna nera già vecchia, ed alleuata, si puo dir, sin da bambina. fra gli Spagnoli : Stava costei per morire, quando mi chiamarono, accioche, che jo ascoltassi la sua confessione. Andai alla casa, doue ella staua, ed essendo ella tanto scaltrità, che pareua vna Spagnuola, non mi cascò ne pur in pensiero di dubitare del suo battesimo, poiche non si dubita maidel valor diesso in queiche nacquero, ò si alleuarono tra Christiani, vditach'io hebbi la sua confessione, e dispostala molto à mia sodisfattione per quell'vitimo puiso me ne rornai à cafa. Nella strada però prima di giugere à casa misouuenne, se per disgratia quella nera non fosse battezzata. Cominciò à stringermiquello pensiero, ed ognivolta più viuamente, ebencheio non trouassi ragione alcuna di dubitare, poiche hauendo dimorato tanti anni quella Nerafra' Christiani non pareua probabile, che fosse senza battesimo, e tanto più, che hauea già tant'anni, che frequentana i Sagramenti, con tutto ciò non poterfar di meno; mosso da vna forza interna, di nontornare alla casa dell'inferma, giunto, che io fui cominciai subico ad esaminarla, & adimandarle conto del suo battesimo. Ella mi rispose, che si marauig'iana molto di vna tal dimanda, poiche, diffe, lson già mole'anni, chi o riceue: il battesi-

mo, e' son alleuara sin da piccolafraglij Spagnuoli. lo però senza far caso più che tanto di questa rispolta mi posicad esaminarla al meglio, ch'io seppi;e bisogna andar in ciò con molto riguardo, poiche restano affrontati quei che sono stimati communemente Christiani antichi, che si tocchi loro questo tasto, essendo questo vn trattargli da rozzi, delche loro fi vergognano molto, e mettendo primieramente in chiaro, che eragià adulta quandosù battezzata; dopò poche più istanze, e scrutinii trouai, che non solamete, v'era dubbio circa il valore del suo battesimo, ma quasi certezza, che nonera Christiana: Seil caso passò in questa maniera. No si essendo in quel tempo, nel quale ella su battezzata, cominciato ancorad muouer la quettione presente, no vi sù alcuno, il quale hauesse occasione di dubitar del suo battesimo; e cosi prosegui con buona fede di effer ben battezzata à frequentar i Sagramenti sino à quella età, che era orm'ai molto ampiana. Le seci per tanto intendere lo stato dell'animatua, e la gran buona ventura. che l'era toccata per la fingolar misericordia, che Dio le hauea fatto in conseruarle la vita fino à quel punto, ed in fuggerire à me quel santo pensiero di esaminare il suo battesimo: E riconoscendo ella questo singolar benefitio dalla mano di Nostro Signore, mi pregò con grande istanza, ch'io la ribattezzassi. E cosi la compiacqui subito, poiche staua molto vicina al termine di fua vita, e niente meno vi voleua, poiche prima, che io arriuasfial Collegio, il quale pur non era molto quindi distante, ella spirò. E di questa maniera si potrebbero raccontare altri casi somiglianti, che succedono ogni giorno, ne'quali mostra manifestamete il Signore la lua infinica prouideza, e gli effecti della sua divina predestinatione con molta. confolatione di quei, che egli si degna di pigliar per iltromenti adoprarli. Più auati le ne toccherano alcuni più principali, de qualisse ne fara vn capitolo separatamente. Ma per ora bastera questo, acciò che da esso, si congetturi de gli altri che siriferiranno dipoi, i quali insieme col gran frutto che si è fatto in quest'anime

con questo battesimo sub conditiones mostrano ben chiaro esfere stara inspiratione celeste quella che nel medesimo tempo in paesi tanto fra'le distanti risuegliò ne' serui del Signore vna questione, & vn dubbio, dal quale n'è risultata si gran gloria del medefimo Signore, ed vtile di tante anime. E questo è ciò che tocca al seruigio de gl' Indiani, e Neri ne' nostri Collegij, resta ora che diciamo qualche cosa de' Seminarii, e conuitti. Quello di S. Giacomo lo fondò il P. Diego di Torres all'hora che fondòla Prouincia del Paraguai; e ne prese il gouerno. Cominciò questo Collegio fin da'suoi primi principij a fiorire con si rati, e straordinarij essempi di virtù, che i Collegiali di esto, e particolarmente alcuni più legnalati sembrauano nel loro raccoglimeto,e modestia, nell'oratione, e mortificatione, nella quale ci esercitavano, appunto tati esatti, e diligenti nouizi, e difatto molti di essi furono realmente tali, entrando all'hora nella Compagnia nostra, ed in.

molte altre Sante religioni.

Dando informatione il detto Padres Provincial Diego di Torresal molto R. P. Generale Claudio Acquauiua di buona memoria del buon natutale, e capacità di quei, che nascono in quel Regno, si per appréder le lettere, come per imparare le virtù Christiane, e dell'esperienza che dell'vno, e dell'altro haueuano hauuto nella fondatione di questo Collegio dice così nella lettera annua dell'anno 1612. A mio parere vno de'maggiori frutti,e più qualificati seruigi che hanno fatto alla Maestà di Nostro Signore i figliuoli della Compagnia, e quello che raccolgono in questo Collegio, poiche da esso dipende il bene di tutto questo paese, alleuandosi quiui i suoi figliuoli con quel raccoglimento, & esercitio divirtu, col quale si alleuano i Religiosi; del che non e piccolo argomento il parlar nelle loro conersationi, e ricreationi sepre di Dio N. Signore co quella facilità, che hanno i veri religiofi, il fare le loro mortificationi in Refettorio, pregare, che si dicano loro i manca. menti in publico, e molte altre cose di gran consolatione. E se hò a dire il vero, io hò veduto in varie parti del mondo di-

nn z uersi

verfi Collegij, e Seminarij della Compaguia, e non hò trouato; che alcuno auanzi questo, del quale trattiamo al presente. Ed ia per me'spero che Dio Nostra Signore pretenda di fare vn giardino di de litie, e molto gradito à gli occhi fuoi divini, ed inaffiarlo con acqua, e fangue; come giàli è cominciato à fare co molte orationi, e lagrime, e col sague de'nostri fortunati Padriquett'anno nassato, e per quelch' io intenda non è per finir qui. E per questo ha proueduto il Signore questi fanciulli, accioche entrando poiin Religione aiutino à lodarlo, e seruirlo à costo di trauagli, & anche della propria vita. E cosi è motivo da render gratie infinite a Nostro Signore il vedere con quanto desiderio, & istanza dimandano di essere ammessi nella Compagnia, ed entratiche sono le brame ardenti di seguir quelli Padri che sono stati vltimamente vccisi da gl'Indiani. Et il vedere in essi si buona dispositione è stata principal caula di allargar la mano in riceuerne nella. Compagnia più di quelli, che sì pensò al principio; poiche in poca più di vn'anno se ne sono riceuuti sedici di questo solo Collegio.] Fin qui sono le parole di questa lettera, le quali io hò voluto qui ripetere distesamente per la grand'autorità, spirito, ed opinione di santità di quello, che la scrisse.

Da quel tempo in poi si è mantenuto sempre questo Collegio di maniera, che mai non halasciato di dar molto buoni soggett i alla Compagnia, ed alle altre Re ligionized in esso hanno i nostri molto honorato, e profitteuole impiego, attenden do ad insegnar loro le buone lettere, e la polizia Christiana, ed insieme à coltiuarel le anime di que' giouani con quegli ordini, e puntualità che costuma la compagnia in tutti i seminarij, che sono racco. mandati alla sua cura. Si confessano, communicano i Collegiali conforme alla loro regola ogniquindici giorni, ed a. quell'effetto vanno tutti insieme alla. Chiesa della Compagnia con grand'edificatione del popolo perveder la modestia, con la quale vanno per le strade senza parlare, ò andar vagado or in vna, or in vn altra parte. Ed il medesimo stile osseruanosempre, che escono di casa. Quando vanno alle Chiese son preparati loro i luoghi da sedere separati, acciò che stiano con la debita decenza, e cosi sono molto stimati da tutti, ed ammessi fra la gente più principale, e l'vdienza Reale ha assegnato loro i banchi da sedere in Chiesa nostra nella Cappella maggiore immediatamente dopò il suo.

Celebrano le loro feste con solennirà. ed in particolare quella di S. Francesco Sauerio, che è loro Protettore, nel giornodel quale recitano le loro orationi, e. dialogi con buona musica. L'anno che passarono alla Casa, che donò loro il Capitan Francesco de Fuensalida (al quale si può dar titolo d'insigne, e commune benefattor della Patria; poiche in tutta essa ridonda questo beneficio) secero vna molto solenne processione, alla quale si troud presente, & assiste il Signor Vescouo, il Presidente, la Real vdienza, co'l meglio della terra, e tornarono tutti alle case loro molto sodisfatti di vna rappreseta tione, e balli che fecero alcunifanciulli di più tenera età, che fecero marauigliar mol to quei Signori per l'abilità loro, e prestez za in apprendere ciò, che loro s'infegna. Publicaron dipoi un cartello, e disfida. poetica per mezzo di vn Collegiale già graduato, il quale veniua accompagnato da buon numero dinobili, ed il giorno apputato si distribuirono premija quelli poeti, che si erano auanzati sopra gli altrinelle loro compositioni. Sialle uano anche nell'interiore dell'anima con gran virtù. Fanno ognigiorno la sua oration. mentale, & elame di conscienza tutti insieme vnitiin vna Cappella, e finito que; to, segue subito la lectione spirirvale. Ogni otto giorni si sa loro l'esortatione, e conferenza spirituale, oltre le altre molte diuotioni, digiuni, discipline, nelle qualisi esercitano contanto feruore, che tal vol ta è necessario trattener loro la mano, E cosi quando entrano nelle Religioni hanno poco, che fare per accommodarli al rigore della disciplina regolare. E di gran frutto questo Seminario non solamente per le Religioni, ma anche per i Curari delle Chiese, e gouerno della Republica, poiche iui sono instruiti, sufficienzemente per qualsuoglia offitio, che

debbano poi elercitare.

E per insin da'uoi primi principii prede la Compagnia l'assunto di educar la gionentu, e l'età più tenera in quello Regno, poiche non contenta delle scuole de studiisuperiori, ed inferiori, ne ha dell'altre, nelle quali possiamo dire che fin dalla culla insegna a'bambini, con le prime lettere dell'Alfabeto il timor di Dio, e polizia Christiana. Teniamo queste scuo le con la gratia del Signor molto accreditate, e ben gouernate in tuttii Collegii in quella di S. Giacomo, vi sarano be quas trocento fanciuili Spagnuoli, che attendono à leggere, scriuere, e far di conti, Apprendono infieme in essa il Catechismo, il modo di far oratione, diconfessarsi e di communicarsi ancora alcuni de' più grandicelli. E veramente vn gusto il vederliandar in piazza in processione col loro stendardo cantando orationi, mamolto più l'vdirgli dipoi alla porta della. Chiesa Catedrale, done s'insegna la Dottrina Christiana, disputare sopra gli articolidella fede, e del Carechismo; poiche come sono generalmente si viuaci, e suegliati lo dimoltrano nelle loro dimande,e risposte con gran marauiglia, e gusto di moltissima gente, che concorre' iui ad vdirgli; & il Predicatore pigliando occasione da questo santo esercitio predicadipoi al popolo con gran fructo; poiche per l'ordinario i predicatori che si eleggono per tali sermoni sono di grande spirito, e sogliono esserle persone più graui, e di maggior autorità. Con questo seruigio, che la Compagnia fa alla Republica non rimane alcuno in essa, per pouero, che sia, che non impari a leggere, scriuere,e far di conti, pur che voglla, perche come noi seruiamo senz'altro interesse, che del bene dell'anime, non v'e alcuno per pouero, che sia, e per non hauer con che pagar il maestro, che si scuss d'impararé. Questo è quello, che mi è paruto di riferire intorno a ministerii di quetta prima classe: passeremo ora a quei della seconda, cerza, ed altre, e prima di comingiarle racconterdalcune cose diedificatione appartenenti à Collègii per confolatione del pietoso lettore, e maggior

credito, & approvatione di questi mini.

## CAPITOLO IX.

Si raccontano alcuni casi di edificatione per estempio, consolatione, & ammaestramento ditutti.

Ono frutti de' ministerij di questa pri ma Classe de i nostri ministerij, che sono quelli, che vengono essercitati ne i nostri Collegij, i casi di edificatione e di conforto che in quelli sono successi, de' quali ne riferirò qui alcuni con le parole precise, che io trouo scritte in alcune nostre annue lettere dall' anno 1629. sino al 1636. doppo le qualisin'hora non si sono hapute lettere diquelle parti, & in quelle scritte auanti, come il Cile non era diuiso dal Paraguai, si discorre molto poco delle cose di quel Regno. Sarà dunque il principio di questo nostro discorso vnsegno, & effetto grande della diuina predestinatione occorso in vna schiaua nella Città di san Giacomo, la quale vien descritto nelle lettere annue dette di sopra con queste parole [ fù chiamato vn padre a confessare vna Spagnola, però la persona che andò a questo effetto ad auuisare il Portinaro, non potendo trattenersi se ne andò via subito, lasciando sollamente detto il nome dell'inferma, fu cagione che il Padre non trouasse così presto la di lei casa, la quale mentre andaua tuttauia cercando occorse che invece di quella gli ne fusse infegnata vn'altra, doue arrivando, e domandando di detta inferma, le su risposto che jui non staua tale inferma, ma che era stata prouidenza di Dio l'esser arrivato in quel luogo doue si trouana similmente inferma vna. Mora schiana, onde il Padre entra a visitarla, l'esamina s'è battezzata, e rrouando, che veramente non era battezzata, la battezza in tempo, che pareua, che altro non volesse la sua fortuna, poiche stando con buonissima. ciera incontinente se ne passò all' altravita, mostrando, che già era stata descritta nel libro de predestinati. Questo medesimo l'adre su vna volta a confessa-

re vn putto Indiano di eta di dodici anni, che mai si era confessato, nè trouaua modo di farlo per esser l'infermità assai auanti. Partendosi il Padre dalla casa sudetta su inspirato dal Signore ad aspettare anco vn poco; in tanto tornò l'infermo in se, il quale bene instrutto si confessò, doppo di che cominciò il putto ad inuocare il dolce nome di Giesu, & chiamando il suo Padrone gli disse; Non vedi Signore così bello bambino, che mi inuita, che vadi in sua compagnia? dicendo queste, & altre cose che signisicauano esser quello che lo chiamaua quel Signore, che l'haueua ricomprato con il proprio sangue, al medenio con-

fegnò l'anima sua. Vn soldato si trouaua inuolto nella, commune miseria della Carne, hauendo appresso di se l'occasione, che la cagionaua. V.n fratello nostro, e suo parente si pole a persuaderlo, che temesse il castigo di Dio, & a disfarsi di chi gli occasionava tanto male, accettò il soldato il confeglio, efece di maniera mutar faccia a questo negotio, che cominciò a seruire a Dio di cuore, piangendo amaramente la vitapalsata. In questo tempotulopragiunto da una terribile infermira, per la quale su sorzato ricourarsi all' Hospitale, done andò a visitarlo vn. Caualliero, che era solito di frequentare la nostra casa; e che similmente con sincerità d'affetto trattana del servitio dinino; questi esortandolo con parole a pro posito per quell' vicimo passaggio, l'infermo glidiste, che questo non sarebbe occorso così presto, perche hoggi, diceua, e Giouedi, & io sono assicurato dal Cielo di non morire sino al Sabbato, che è il giorno della santissima Vergine; tuttauia non poco ne dubitò il Caualliero, per estere nell'infermo il polso assai debilitato; mosso nondimeno dalla curiosità tornò il Sabbato, e vedendo che quasi spiraua gli pose la candela bene detta in mano, al quale l'infermo significò che ancora haueua tre hore di vita; onde tornando il Caualliero passato il det to tempo troud, che già finiua di spirare, con che si venne a complire quanto dall' infermo era stato predetto, lascianido con quelto fatto, e con la sua vera penitenza pegni affai grandi di perdono.

Dandosi vn'giorno il segno solito, perche venissero alla disciplina; accompagnò gli altri vn' huomo, che con vna occasione assai inuecchiata teneua l'anima sua quasi persa. Onde sentendo il segno, e ricordandosi di quello che in altre simili occasioni in quell' hora haueua visto praticare in detro luogo, mosso da diuina inspiratione li sforzò di scappare da quella, che in quel punto lo riteneua, e quasi yn' altro Gioseppe lasciando la cappa in mano della mala femina, resistendo essa alla volontà, che mostrana egli di voler sentire la parola di Dio, vinse la fanta inspiratione, venendosene alla nostra casaintempo, che il Predicatore conatti di penitenza sopra il Salmo del Miserere, moueua con le sue parole quell'Audienza. Penetrarono queste medeme parole di maniera il cuore del nottro Gioseppe, che cominciò gridando à domandare ad alta voce misericordia, temendo, che prima di partirsi dal luogo egli hauessero da impedire i suoi peccati, e che la Terra, ò il Cielo ministri della diuina giustiria la doueuano eseguire contro di lui: in si? ne fatta vn poco di tregua, disfatto inlagrime primadi vscire dalla nostra casa si prostrò à i piedi di un Consessore, e riceuendo il beneficio dell'affolutione senza asciugare se ne va à casa della sua malb amica, con le quali lagrime, più che conle parole la persuade a seguire i suoi passi, con che l'vno, e l'altro liberati dall'errore, nel quale si trouauano, perseuerano nel seruitio di Dio.

Vn'altro si venne à confessare con vno de'nostriche similmente finiua disentire vno di questi sermoni, nelli quali gli par reua, che con particolare attentione il Predicatore hauesse indrizzato i suoi discorsi in lui, persuadendosi, che il detto Predicatore per reuelatione hauesse penetrato il suo cuore; standosene egli inuolto in questi pensieri, confuso se ne tornò alla propria casa, doue di repente gli: parue non solo imaginariamente, ma ia fatto di verità, che era portato sopra vn' altro monte, di doue si scopriua vn'altezza, e precipitio horrendo cosiripieno di

tuo-

fuoco non ordinario (conforme è veramente quello del luogo miserabile, doue i condennati pagano la giusta pena de' loro delitti, perche era fenza dubbio il medemo Inferno)e che i ministri della diuina giustitia procurauano di precipitarlo in quel luogo, al ch'egli facesse non poca resistenza, sin tanto che disfatto in lagrime ritornò in se, con molta pena della vita che haueua tenuto per il passato;onde venutosene al Collegio, si prostrò à i piedidivn Confessore, facendo con vn confessione generale, vna compita relatione de gli anni da esso malamente spesi, e raccontando quanto vitimamente gli era successo, che al rutto diede il Confesfore quella credenza che meritaua l'attestatione che faceuano le sue lagrime, & i suoi singhiozzi, con che restò non meno contrito, che desideroso di correggere perl'auuenire la vita da esso tenuta per il passato.

Vn'altro senti vna sera discorrere vn predicatore sopra la graustà del peccato moreale, e della strage, e malore che causa in vn'anima; con che gli pareua inquell'instante che la diuina giustitia gli stringesse con vn sorte laccio la gola, e che in essetto egli si assognite, sin tanto che arriuato alquanto, e considato nel santo che arriuato alquanto, e considato nel santissima, se ne venne al nostro Collegio, doue con non minor mostra di contritione di quel c'hauea satto il passato scoperse al Consessore l'intimo del suo cuore, con che restò libero della passata passione, riceuendo il benesitio dell'asso-

Erano già passati molti anni, che vn' altra persona trattenendosi con prattica miserabile con la quale pasceua i suoi disordinati appetiti, se n'esci vna notte tato compunto, che non solo si dissece di quella che era la cagione della perdita dell'anima sua, ma si maravigliava nonpoco, che si trouasse persona che sentendo il Predicatore no sacesse il medesimo, satisfacendo à nostro Signore con vna compita confessione accompagnata dalla penitenza come egli sece. Altri casi simili si potrebbero addurie, e conersioni, nelli quali si è vista campeggiare la divi-

na misericordia, e la particolar providenza, che il Signore hà tenuto in ordinarequesta fruttuosa prattica come si è visto.

Non si deue però passare con silentio in questo luogo vn'altro strano accrescimento, e conuersione particolare di vn huomo del tutto perso, e lontano da Dio, il quale erano già trent'anni che non si confessaua, se non malamente, perchese alcuna volta si confessana, lo faceua sagrilegamente, tacendo, e dissimulando i luoi peccati, con anco communicarfi nel medesimo stato, cumulando in questo modo mali a mali. Ne i giorni Santil'inspi rò il Cielo co vna strana visione driuederside gli errori commessi come sece andandosene à trouare uno de nostri, alli piedi del quale si confesso con molte lagrime. Vidde costui va giorno la maestà di Christo Signor nostro con volto, & aspetto seuerissimo, quale appanto lo descriue Isaia con vna spada di fuoco inmano, con la quale minacciana questo milero peccatore, ma che sospendeua il colpo, restando egli tremante senza hauer ardire di mouers; come ne anco lo fece, non ostante così spanentosa visione dal sozzo, e miserabile stato, nel quale perseueraua; ma quel Signore che cont questi rigori pretendena liberarlo da quello, se gli mostrò la seconda volta con asperto più seuero, e grandemente adirato riofacciandoli la sua detellabil vita., nella quale era itato stuolcoje perseuerato per tant'anni. Maneguaa questo peccatore la ragione, e l'intelletto; poiche ne anco con questiauvisi si rendeva alle viscere pietose di Christo; gli apparse las terza volta, e gia scaricando il colpo della spada della divina giufficia cadeva sopra diluiquando per mezzo del fauore, e tutela della Beatissima Vergine, the ancor essa viera apparsa, intercedendo per il medesimo peccatore, e discuoptedo illuo Virginal petto al suo Santissimo Figlinolo, dal quale hauendo gultaro il nettare del suo latte, per quello, pregando. loa voler perdonare a quell'huomo coli sfuori del vero camino, e per il quale en. traua Maleuadora, con questo si placoil suo Beatissimo figlio, il quale poiche vidde il peccatore compunto, cessando

il castigo rimise la spada del suo rigore nel sodero, & il peccatore attonito, e consusose ne conference con tantisospiri, e lagrime che assourauano la verità del caso, disponendolo per vna compita confessione, che egli secconstrano sentimento, il quale ricenuta la gratia della assolutione si parti, andando non molto lontano dal detto Padread vn luogo doue castigò il suo corpo seuerissimamente con vna forte disciplina

da sangue. Successe ad vn Caualiero della Città, nobile, giouane, e bizzarro che entrando egli vna notte per l'andito della sua casa su assalto repentinamente da vil strano timore, e paura, che per non essere in ciò assuefatto gli su vn mal pronostico diquello che poi gli doueua succedere. Per diuertirsi, si pose a leggere vn libro di trattenimento, ma più se gli accrebbe la paura, perche accanto le sue proprie mani, ne vidde due altre di pallidezza fimilia quelle di vn morto; si leuò in piedi attonito il Giouane, & ancorche si trouasse con vn gran batticuore, se ne andò a letto, doue appena smorzato il lume fenti vicino al capezzale un timoroso solviro, che gli fece arricciare i capelli: prese animo, e coprissi la testa però al mometo gli fu due voltescosso il letto; restò egli atterrito con un respirare così dilficoltoso, che quasi gli sospese l'vio de' fentimenti; ma vedendo che il pericolo cresceua sepre più, sforzando la debole--za à viuaforza di spirito si leuò dal letto dando di mano, alla spada, che in quel puto gli serni più tosto per bastone da sostentarsi che per arme da difesa. Tra tato che s'inuiò per vna lume ancorche fusse ritenuto, e impeditogli il passo vici suori della sanza, e con la lume sopranaturale, che giunse prima della materiale, si mi fed considerare il modo con che vinena. e quanto malamente complina con gli oblighiche haueua di Christiano'. Tro uandoficon questo pensiero soprala soglia della porta gli su dato vna spinta, co la quale cadedo in terra perse totalmente i sentimenti, venne la candela, e genrile quali ancorche cercassero minutamente tutta quella stanza non grouaro

no cosa alcuna, ma essendo andati alla. stalla con occasione dell' insolito nitrire de caualli, surno trouati suor di modo inquieti, e sottosopra, da che raccossero che non era cosa di questa vita quellache induceua timore nell'istesse bestie. Tratanto il Caualliero ritornò in se, e venendoglinelpensiero che questo era vn'auniso di Dio, se ne venne la mattina seguente à trouare vn padre delli nostri, eraccontandogli con giuramento il calo sudetto, per configlio del detto Padre fece alcunieser citij spirituali, facendo vna confessione generale con tanta tenerezza, e deuotione, che faceua reltare maranigliatitutti quelli di sua casa; e questo fu cagione che doppo seguitasse la frequenza de'Santi Sagramenti con edificatione non ordinaria.

Non fù dissimile l'effetto, quantunque la causa susse differente in vna Dona che si venne à confessare alla nostra casa, il che fece con vna confessione generale di tutta la sua vita con dolore notabile, pentimento grande, e questo perche erano passati più di trent'anni che taceua. vn peccato nelle sacrileghe confessioni, le qualifaceua solo per compimento, ancorche per ridurla hauesse hauuto più d'vna interiore inspiratione, e che nostro Signore piùvolte gli hauesse toccato il cuore, e che la conscienza hauesse operato il suo effetto con il mezzo de dotti fermoni che in diuerfe occasioni, haueua sentito. Desiderò il Confessore di sapere la repentina mutatione diquesta sua penitente, & interrogandola sopra di ciò rispose che ne era stata la cagione vn Sermone di vn Predicatore, alle cui ragioni non haucua potuto fare altra resistenza. Perd quello in che più si scorge la dinina virtù è, che il Predicarore da lei riferito era cosi freddo nel dire, e tanto poco efficace nel mouere, che ben si verificò in questo caso quello che scrisse l'apostolo a quellidi Corintho. Et sermo meus, & pradicatio mea, non in persuasibilibus, bumanæ sapientiæ Verbis, sed in ostensione spiritus, & virtutis, vt fides vestra non sit in sapientia bominum, sed in virtute Dei. Poiche quando al Pre-Idicatore humano mancana efficacia per

persuadere, nel diuino soprabondana la gratia per monere ogni più duro cuore.

- Simile à questo è vn'altro successo auuenuto ad yn'huomo, il quale per molto tepo haucua taciuto vn peccato vergognoso, per il che faceua gagliarda resistenza alle inspirationi con che la divina bontà desiderosa di rimediarui gli andaua perfuadendo vna semplice, e compita confessione delle sue colpe, e questo con un. pulsi, e cosi grandi, e vehementi representationi del pericolo, nel quale si trovaua, che farebbero state sufficienti à mouere vn bronzo; ma era tanta la sua, ostinatione, che pareua volesse contrastare alla virtu dinina, e che come disse il Santo lob; Tetendit aduersus Deum manum fuam, et contra omnipotentem roboratus est. Era la battaglia che si faceua tra Dio, e questo peccatore del pari, sforzandosi egli di rititatsi da Dio, e Dio à procurare diridurlo al vero camino: egli a non fare alcun conto della morte, del Giuditio, nè dell'Inferno, dice ndo che quantunque si fusse visto nel mezzo delle sue fiamme, non se ne voleua confessare; e Dio che haueua da rimouerlo da questa ostinatione consola vna parola. Sentì vn giorno quest'huomo più per compimento, che per altro vn discorso di vno delli nostri, & in vn'istante , ò divina potenza? trasformò Dio ilsuo cuore, poiche hauendolo di pietra, glilo diede di carne, con che pentito della sua mala vita, la mutò con vna compita confessione di

tutti i suoi peccati. Però assai più marauiglioso è il caso se guente. Teneua il Signor Presidente vn' Indiano, che per esser poco che l'hauepano fatto prigione all' inimico non era stato nè battezzato, nè cath echizzato, il che se bene dal suo Padrone erastato ordinato, non però gli altri di cafa à chi spettaua diesseguire erano stati diligenti in condurlo alla nostra casa. Pretendeua il Demonio la sua ruina, perche non contento di esser Padrone dell'anima, volse ancodimostrarsi Signore del corpo, e del lavita temporale. Onde vna notte se ne andarono alla stanza di ni (situata non. poco dentro l'interiore di quella casa.) due Demonii in forma humana, quali sen-

za che egli potesse fargli alcuna resistenza, lo presero à viua forza, e lo portarono nel cortile principale di detta casa, doue cominciando à leuarlo, per l'aria, quando fu vicino al tetto, che era assai alto, vedendosi il miserabile in pericolo cosi grande, senza sapere come infidele chisi chiamasse, inuocò Giesu che volesse aiutarlo, esu tanto efficace questo divino nome, che intimoritiquei spiriti insernali dal sentirlo nominare solamente, che lo lasciorno cadere dalla sponda del tetto, del quale portandosi dietro alcune teuole, diede cosi gran colpo, nel suolo, che vi fù da risarcire per qualche giorno; vno delli nostrife ne andò a quella volta doue hauendolo catechizzato, e battezzato, e cosi resagli la salute dell'anima in breu e recuperò anco quella del corpo.

# CARITOLO X

Segue la medesima materia, la quale si termina con due successi, che maggiormete fanno ri splendere la deuotione del nostro Santo Padre Ignatio, e San Francesco Sauerio

The population of the state of the same N questa medesima lettera annua del 1636. trattandosi del Collegio della Concettione si raccontano : altri casi, che si aggiungono alli già detti, con le medesime parole, e sono le seguentis No lono mancati altri casi di edificatione in questo Collegio confirmati, la maggior parte con giuramento da chi venne à riferirli al suo confessore, Assliggena la casa di vn cert'huomo il Demonio, battendo hor l'vno, hor l'altro visibilmente, & inuisibile con bastoni, tenendo'in quelta maniera cosi inquieti tutti di quella. cala, che non sapeuano, che farsi. Se ne venne al nostro. Collegio raccontando le sue afflittioni ad vn Padre delli nostri, il che inteso dal Padre-Rettore si determi. nato, che due di quei Sacerdoti andastero a celebrar messa in quella casa, esponendo nella medema le reliquie del nostro Padre S. Ignatio-che sono di tanta virtu cotro i Principi dello tenebre: Si efegui il tutto conforme era stato concerato e lubito ne seguil' effetto, che si desideraua. Se tiuano i Padri il Demonio che con euidenti dimostrationi si manisestaua, passando hora da vn luogo all'altro, & hora toccando loroi vestimenti, e le scarpe, con che viddero con gli occhi loro proptii quel tanto che dall'assiitto huomo era stato ad esi puntualmente contato; però entrando nella casa l'Imagine del nostro Santo Padre, entrò anco nel cuore di tutti vn gran conforto, di doue in breue ne vsciil Demonio, non hauendo ardire di più insettare quella pouera casa che intante maniere hauena tormentata.

Simile à questo è vn'altro successo. Perseguitaua il Demonio vn'altr'huomo con gran pertinacia, tormentando esfo, & vna sua parente con intentione di per suadere a ciascuno di essi communicatione assai più stretta, e meno ritirata di quello che, si doueua alla loro parentela. Trasformauasi il Demonio, pigliando forma di Angelo di luce, con che segli poneua auanti visibilmente assai bello; asserendo essere vno de gli Angeli che, erano caduti dal Cielo per il suo peccato; ma che per esfere stato il suo assai più leggiero di quello de gli altri sarebbe venuto il tempo, nel quale Dio gli hauerebbe hauuta miscricordia, e che però staua con speranza di hauere vn giorno da tornare à godere la sua gloria, e beati tudine. Altre volte senza lasciarsi vedere parlaua in alta voce, causando in quelli che lo lentiuano vna paura, e spauento terribile, in modo che il più animoso veniua à restare non poco sbigottito. Per liberarsi quest'huomo da queste molestie prese partito di venire à darci conto di questo suo trauaglio: onde con i nostri consegli, e rimedij se netorno molto co solato. Si separò subito dalla detta sua parente, e con questo giamai è tornato al sentire la spauentosa voce, e presenza del fuo inimico.

Vn'altro huomo venne da vn'altro Padre, acciò volesse aiutarlo in certo aggrauio, che gli era stato fatto, attestando con ogni ingenuità, e co giuramento, che nella notre auanti stando per finire di leggere in vn libro spirituale gli apparue vna delle persone che haueuano hauuto par-

te in detta ingiustitia sartaligia desonta, della quale, ancorche non hauesse visto il volto, sentì che lo toccaua, e che riconoscendo egli la voce haueua inteso che gli domandaua perdono del torto, che per causa sua gli era stato satto, il quale perdonandogli, nel medesimo punto di-

Haueua vn' huomo per vergogna taciuto vn peccato di sensualità, e per lo spatio di anni trenta non si era mai confessato, ne communicato, inganando sempre il Parocho, e quelli che per Pasqua di Refurrettione gli domandauano il bollettino della Confessione. Ma la bonta divina, che tanto stima vn'anima, nonà permesse la perdita di questa del rutto cieca, e miserabile ( e come per mezzo de i trauagli fuol fuegliarli l'huomo più fonnacchioso)volse la diuina maesta più to: sto che li prouasse in questo mondo; che castigarlo nell'altro, confinandolo in letto con vna graue, e penosa infermità, per la quale si ridusse à gli vitimi cermini della vita: onde riconoscendo egliso ita. to miserabile, nel quale si trouaua per la ina poça confidenza ad effetto di confesfarsi, dubitando della sua condannatione fece chiamare vno de'noltri Padri, con il quale a bell'agio si confessò con apparente mostra di vera contritione, e con fermo proposito di emendarsi per l'auue. nire, & il Signore Dio che folo pretende'ua la falute dell'anima fua, fubito che l'hebbe riceunta per mezzo di vna confessione generale, gli concesse anco quella del corpo, si che da quel tempo in poi hasempre continuato con particolar edificatione, ringratiando sua divina Maesta per vn benesitio rantosoprana-

Vn soldato, che era gran tempo, che à briglia sciolta continuaua in ogni sorte di vitio, e di peccati, non confessado, si di quelli, se non di alcuni per mero com pimento, gli occorse vna notte di vedere mentre dormina in sogno che se gli partiua l'anima, quale venina presa da Demo nii, che con essa strepito samente andanano a precipitarsi nel prosondo abisso, en che nell'istesso tempo all'incontro vedesse la Regina di misericorda Maria ban-

til-

vilsima che interrogana i medemi Demo-1 nij, perche portassero via quell'anima, che questirespodendo, che ciò faccuano perche haueua taciuto i peccati nella confessione, la medesima Vergine Santissima gli ordinasse, che in quel medemo punto douessero lasciarla, perche haueua desiderato di esfer suo deuoto, e che in. mezo di tante abominationi della sua mala vita mai si era scordato diraccomadarsi caldameate alla sua intercessione, desiderando la sua protettione, e pregandolache lo volesse liberare dal miserabile stato, nel quale viueua; con che quelli Demonij lasciassero la preda, e la Beatissima Vergine l'esortasseà confessarsi di tutti lisuoi peccati, & a proseguire nella sua denotione, nel quale restante essendofi egli suegliaco, e parendogli sogno quello, che era stato vna mera visione, gli successe quello, che suole interuenire a molti infermi, che doppo la salute si oppongono à Dio, al quale si erano offertinelle loro infermità: si retirò in tanto dal proposito che haueua satto di confessarsi, & opponendosi alle diuine inspirationi, tornòdimono alla sua pessima vita. Decerminò quest'huomo di lasciar la guerra, e perche in questo Regno si trouzgran difficoltà in farfi caffare dal Rollo della milicia, per riuscire con quanto da egli si pretendeua a quest'effetto si finse ammalato ingannando i medici: ma Dio che per quel medesimo camino che egli fe ne tuggina, per il medefimo volcua finirlo di ritirare a se, e sanar la di lui anima troud modo che la finta malatia si conuertisse in vera infirmita, e che veramente si trouasse infermo, chi fingeua di esser tale in apparenza. Il male passò tanto auanti, che i medicilo fecero disperato; onde temendo egli il pericolo di perdere l'anima sua, & insieme riconoscendo la ... sua ingratitudine, si riuosse à Dio con tutto ilcuore, e sacendo chiamare vn Confessore della Compagnia, si buttò a'suoi piedi confessando le sue colpe con tanta mostradi pentimento, che gli serui di vna gran consolatione per vedere cost grand' effecti della divina misericordia, e della. predestinatione di questo penitente.

Concludiamo questo capitolo con-

due casi ammirabili che operò il Signornostro, vno per intercessione del nostro Padre Sant' Ignatio l'anno 1603.e l'altro, per quella di san Francesco Sauerio nel fine dell' anno 1644. Il primo si racconca dal Padre Gabriele de Vega, vno delli octo compagni, che come si è detto, se ne passarono a fondare i Collegij, e missioni del Cile, il quale così dice [Darò fine alle cose che Dio ha operato per mezo de' nostri in questa Città di san Giacomo, con la relatione di vn miracolo, che il nostro Padresant' Ignatio sece in persona di vna Donzella. Si chiama questa Donna Catherina de Morales figliola di padre, e madre molto nobili, non poco pij, e grandemente deuoti, e benefattori della nostra Compagnia, Leggendo questa Signora la vita del nostro Santo Patriarca, gli prese tanta deuotione, che si volse dare tutta sotto la sua protettione con gran confidenza di ottenerla ficuramente, mediante la sua santa intercessione. Doppo certo tempo cadde quelta. giouane interma di vn male, che participando di humore assai pestilentiale gl'im piagò tutto il corpo di maniera, che non poteua nel letto voltarsi da una parte all'altra, senza vn grande, e, vehemente dolore: vi furno applicati tutti li rimedij, che l'arte humana ha saputo inuentare, ma senza alcun miglioramento; anzi, che ogni giorno più andaua peggiorando nel fuo male, il quale tanto maggiormante. si faceua maggiore, quanto era più grande la difficoltà della gionane in farli vedere dal Chirurgo, per il gran rispetto, che haueua della sua verginal modestia: di maniera, che quantunque la madre, e zia la confegliassero, e persuadessero à lasciarfi vedere, e curare dal Chirurgo, atteso che no facendolo, ne sarebbe leguita la di lei morte; nulladimeno staua ella costante in non voler ciòfare, tenendo per minor male l'esporsi al pericolo della vita, che mancare al rispetto, che doueua hauere alla sua honestà, e mo destia! L'infermità dentro questi termini andaua facendo il suo corso, arrinando tanto auanti la qualità del male, che ridusse la. giouane all'vitimo, e manifesto pericolo della vita; di che fu auuilata non solo dal

la madre, ma anco dal Confessore, il quale gl' impose perserupulo di conscienza che si douesse lasciar curare, & applicare i rimedij humani, che Dio haueua lascia-

ti, per non lasciarsi morire.

Con gran dolore permesse l'inferma, che si facesse quel tanto ch'era stato ordinato più tosto per non offendere sua diuina Maesta, che in riguardo della propria salute; però, ancorche consentisse, che si chiamasse il Chirurgo, tuttauia ricordandosi de i miracoli, che haueua letto del nostro Padre sant'Ignatio, per li quali gli haueua preso tanta gran deuotione, it raccommandò al glorioso Santo con alfetto straordinario, domandandogli con molte lagrime, che già che haueua operato tanti miracoli: la douelle protegge. re in tanta consussone, essendo tanta sua deuota; nè permettesse, che la sua. honesta hauesse à patire tanta vergogna, che à lei tanto dispieceua, e gli teneua. trauagliato l'animo, facendogli grande instanza, che solamente procurasse di ottenere da nostro Signore che restasse sana di quella infermità, e piaghe in quanto ella non si poteua curare con le proprie mani, e che però era necessario che fustero viste dal Chirurgo, che in quanto al resto hauerebbe voluto che quelle piaghe glifussero restate, ancorche glihauessero da occupare tutta la vita per hauere occasione maggiormente di essercitare la parienza, & in quelto modo hauere alcuna cosa da offerire à nostro Signore, e che le gli faceua questa gratia volena andare noue giorni continui à visitare la sua santa effigie, e digiunare tutti quelli giorni, e fare elemofine à, Poueri, Fù cola marauigliola, e che a pena si potrà credere. Non haueua ancora finito di pronuntiare il voto sudetto, quando si senti rapire da vn dolce sonno, che durò fino alla meza notte, doppo il quale rif ue gliandosi, si voltò dall'altra banda senza alcuna difficoltà, che ciò gli era stato impossibile difare per l'addietro senza vn grandissimo dolore, che la tormentaua. Piena l'inferma (che più non era tale) di ammiratione, e marauiglia, cominciò à gridare, miracolo, miracolo, co che suegliate la madre, e le serue di casa, corsero con il lume à veder quello, che occorreua, e trouarono l'inferma, che rendeua gratie, e lodi à nostro Signore per la gratia, che co il mezo del suo gran seruo Ignatio gli haueua fatta, la quale riconoscendo con più commodità le proprie piaghe, trouò, che conforme la suado manda erano guarite apunto tutte quelle che era necessario di mostrare al Chirurgo, perche le curasse (che erano le più pericolose ) e tutte l'altre, che lei poteua curare di sua mano restorno come lei haueua richiesto per esercitio della sua patienza, e maggior suo merito. Subito venuto il seguente giorno si leuò dal letto, e se ne andò alla nostra Chiesa accopagnata da sua madre, e parenti, le quali tutti si confessarono, e communicarono inrendimento di gratie per cosi granbeneficio, complendo nel rimanente l'inferma con molta puntualità, e deuotione il suo voto) sin qui la lettera annua. Questa Signora restò cosi deuota del nostro Sanro Padre Ignatio, e della sua. Religione, che insieme con sua madre gli fece donatione di tutto quello si trouauano puntualmente copita doppo la mor te di ciascuna di esse che in vita loro vissero con gran retiratezza, esempio, e virtù frequentando continuamente i Santisfimi Sacramenti.

Voglio concludere questo capitolo, aggiungendo a questa maraviglia del nostro Padre Santo Ignatio vn'altra del suo fedel compagno, e grand' Apostolo dell'Indie San Francesco Xauerio, il quale per essere cosi grande pare che non capedo in tutto l'Oriente doue predicò, e si a sfaticò personalmente se n'è passato in Occidete, e se non in persona, almeno per mezo delle sue virru, e gran marauiglie, con le quali attualmere stà honorando,e fauorendo quelle parti. Finalmente riceuei vna lettera di vn Capitano del-Cile che arriuò poco fa in Ispagna, persona per la sua nobiltà, e buona opinione de. gna d'ogni credenza, e che quando anco nonfusse tale la cosa che egli riferisce è tanto publica che in niuna maniera si può dubitare della sua verità, potendosi versticare per testimonianza di tutti quelli della Cietà di San Giacomo, la quale

dne-

questo glorioso Apostolo di quel nuouos mondo volle honorare, mostrandos cos marauiglioso, come si vedra per mezo del Capitolo di questa lettera, della quale registro in questo luogo le proprie parole, che sono le seguenti. Poco prima del giorno della nariuità di nostro Signore dell'anno 1644. staua per spirare vna delle Signore Pinede figliuole del Maestro di Campo Aluaro Nunez Monaca nel monalterio della Concettione di S. Giacomo, & il P. Modogliel raccomandado gli l'anima già del tutto disfattasi per le fistole, & altre infermita hauute come sa V. Paternità, come per esser già tanto te po, che si trouaua inferma. Staua à capo del suo letto vn ritratto in stampa del glo riolo San Francesco Xauerio, al quale in quel punto si raccomandò con essetto tanto segnalato, che miracolosamente solleuandosi domandò yn poco di acqua (essendo già quattro giorni che non pigliaua cola alcuna) doppo di che continuando la marauiglia, senza alcuna dilatione si leuò à sedere sopra il letto, niuno aiutandola, e luccessinamente in piedi, saltando come fuori di se per il contento, & allegrezza senza aspettare che gli tulle portato l'habito fuori del letto, pigliandolo da se medesima, del quale ve stitasi in presenza del medesimo Padre, e dell'altre Religiose che la piangeuano già per morta, nel medemo modo, se ne andò con i proprij piedial Choro, seguendola tutto il Conuento doue si trouò sana di tutte le fistole, & infermità che già strouaua, perilche tutte quelle Signore Monache cantarono il Te Deum laudamus,&c. con incredibile allegrezza, & ammiratione di cosi gran miracolo, & hauendo il Vesceuo ordinato al maestros di Scuola della Cathedrale Don Francesco Maciado che considerasse bene, e giustificasse questo caso con ognidiligenza, e ciò da esso esseguito puntualmente il giorno dell'Incarnatione si portò la santa Imagine alla Chiesa maggiore predicando la mattina detto Signor Vescouo in habito Pontificale per due hore continue, che quando fini era già passato mezzo giorno d'vn'hora con quella dottrina, quale si deue credere per esfere vn

gran Predicatore come è noto a Vostra Paternità con quale occasione raccontò del Santo grandissime marauiglie, e della Compagnia non minori grandezze, doppo di che verlo il tardi la medema fanta imagine su portata in processione alla Chiesa della Compagnia, facendosegli molti altari; vicendo fuoriad incontrarla il Patriarca Sant'Ignatio portato da suoi figli in processione con moltasolennità a riceuere il suo Santo compagno, conforme da altri fard stato scritto a Vostra Paternità, che constile assai migliore hauranno fatto relatione di quelto miracolo, riferendo più minutamente le circonstanze di vna cosa tanto degna di memoria, e che ha apportato tantagloria al glorioso Santo, & alla nostra.

Compagnia in quelle parti.

Fin qui il Capitolo di questa lettera. scritta sotto la data delli venti di Febraro del presente anno 1646, la annua sopracitata del 1636, riferisce altri casi, nelli quali il glorioso Santo mostrò la virtù, della quale sù dotato da Dio sopra le tepeste del mare, e quanto vaglia la sua in tercessione appresso sua diuina maestà, delli quali hò memoria particolare, conoccasione di hauermeli-raccontati la. medema persona, alla quale erano occorsi, che era yn Soldato, il quale mi assicurò che in vita sua non solo non si era mai ricordato di S. Francesco Xauerio, ma ne tampoco conosciutolo, il quale trouandosi in vn gran pericolo dentro di vna-Piragua, sorte di Vascelli, che si compone di solo tre tauole vnite assieme, & in vn. golfo tempestosissimo sette leghe lontano da terra, doue in mezo all'onde alpettaua di momento in momento la morte, per hauer perso anco il Remo; che seruendo di Timone gli era dalla forza della rempesta stato rotto in più parti, mentre soffiando due contrarij venti in quel medemo punto pareua, che volesse inghiottirlo, gli venne in memoria il nome del Santo, che come si è detto già teneua scordato, ò per dir meglio del tutto non conosciuto:nel medesimo punto che disse quelte parole: San Francesco Xauerio aiutateci, s'incaminò la Piragua, & oppo-Inendosi al vento seguitò la sua nauigatio-

ne senza pericolo per sei leghe continue, sino che ne vicirono a saluamento, con che diuolgadosi la fama di questa marauiglia fu poi leguitato ad effere riuocato da quelli che si trouano in simili angustie, venendone i medemi liberati, confidati nella sua santa intercessione come successe al medemo soldato in altre occasioni che similmente mi raccontò, & io potrei riferirne molte, nelle quali hò esperimentato la fingolar vitrù, e potere di que sto glorioso Santo, cosi in mare, come in terra, in tempo di tempesta, e di peste, nel quale misono trouato; però non voglio più trattenermi sopra queste cose, perche i prodigij, e miracoli, che sisanno di questo prodigioso Taumaturgo, sono tanti, e cosi grandi che non poco confondono, mentre non lasciano apparire tutto quello che si potrebbe di nuono apportare, con che seguendo il mio argomento, me ne passo a dire de i ministerij della secoda, e terza classe, delle quali si tratterà nelleguente Capitolo.

#### CAPITOLO XI.

Sitratta de ministerij della seconda, en terza classe delle missioni del Cile.

Ella seconda Classe della nostra diuisione pongo le missioni, che si
fanno ne' contorni delle Città, vna,ò due
leghe distanti da quelle, dico in quelle,
che chiamano Ciacras, che sono come
quà i Villaggi, di doue si cauano le prouisioni comestibili per le Città sudette. E
queste missioni per essere situate molto à
proposito, così più facilmente possono
impiegarsi nel servitio di ciascuna di esse
qualsiuoglia delli nostri per debole che
egli sia, perche si torna sempre à dormire in Collegio.

Si publica per queste missioni vna Domenica auanti il Giubileo, il che si sa nella Ciacra, done si deue celebrare, e per il giorno destinato à quest' essetto tutti si radunano insieme; li Padri poi se ne esco no dalla Città di mattina, mettendosi subito a confessare, predicando, e communicando all'hora debita, passando il resto della giornata in confessare quelli che so-

lno stati impediti di poterlo fare auantis catechizando, battezzando, & attendendo in somma à tutti gli altri ministerii, che sono soliti di farsi nell'altre missioni. Questa è molto à proposito per il servitio di Nostro Signore, perche in queste Ciacre vi fono gran numero di Indiani, e Mori, e non pochi Spagnoli, che per attendere à i loro negotij (perche in guel tempo appunto iui è il maggior sforzo della raccolta) non possono assistere nelle Città, restando però priui di questo soccorso spirituale, che da loro viene grandemete desiderato, come anco dalli Parochi, liquali fogliono riceuerci con gran carezze, e. cortesie, ostentando la stima, chefanno della Compagnia, che però da niuno viene à ciò fatta alcuna resistenza, anzi c'inuitano, estendo loro medesimi quel li, che publicano detti Giubilei, anim ano do i loro Parochiani, e conuocandoli, acciò non manchino d'interuenire nel detto giorno come sopra destinato. E tanto grande il numero di queste Ciacre, e vi è rata gran gete in ciascuna di este, che, vi hauerebbero molto ben che fare due,e più Padri tutto l'anno, ancorche non hauessero altro da fare, che andarsene di Cia cra in Ciacra esercitando i nostri ministerij, potendo cauarsene tanto frutto, come in qual si voglia altra parte. Però come adesso siamo tanti pochi, non vi è, alcuno del tutto applicato in quest' impiego, non potendosi per la medesima. causa continuarsi tutto l'anno, se non solamente per alcune Domeniche, ne'quali giorni alcun maeltro, ouero operario del Collegio può disbrigarsi dalle sue occupationi ordinarie, & attendere à quelt' opera di tata carità, e merito per il gran trauaglio, che si passa in insegnando, e carnechizando i nuoni Christiani, e particolarmente i Neri ordinarii, chehabbiamo detti di sopra, perche si come in queste Ciacre, per ester situate. nel Campo sono più saluatici, sono anco più incapaci; perilche è necessaria vna patienza non ordinaria, & gratia da Dio particolare, per poter resistere al trauaglio, che apportano con la loro rusticità. ignoranza, & vna come naturale impotenza, per intendere quelle cose, che apri

partengono alla salute eterna. Ciò non ostante: questa è vna missione la più soaque, e diminor trauaglio di tutte l'altre, ilche auuiene per hauer così vicini i Col-

legij.

Nella terza Classe si puol mettere vo' altra sorte di missioni di non poca mortificatione, e trauaglio, perche partendo alcuno à quella volta non se ne torna à casain due, ò tre mesi, dentro il qual termine è impossibile à non patire molte incommodità, non ostante che andiamo ordinariamente per habitato, e per luo. ghide' Spagnoli, che sogliono riceuere i Padri Missionarij come Angeli del Cielo, che cost ii chiamano, e cost li publi: cano, vedendo il gran frutto che si raccoglie da nostro Signore per mezo de' lo ro ministerij. Il distretto di queste missioniè di dieci, venti, e trenta leghe lontano dalle Città, dico in quelle, che chia. manostanze, che sono similmente come Villaggi, ma molto più remote, doue stà al grosso delle loro facoltà, la razza de'be. stiami, i lauori della marinaresca, le concie de' Cordonani. & iguadagni di maggior consideratione si conseruano. Stanno queste stanze situate cosi frequentemente, e vicine vna all'altra, che si può dcorrere quasi tutto quel paese,e dormire sempre in Villaggi dalla Concertione finoà Coquimbo; che sono più di cento cinquanta leghe di paese, tutto ripieno di gente Spagnola, Neri, & Indiani, non poco bisognosi della dottrina, ammae stramento, esoccorso spirituale della parola di Dio, & amministratione de' santi Sacramenti della Confessione, e Communione, perche se bene oltre i Parochi, che sono destinati in ciascun Territo rio, egiurisdittione visono molti Cappellani, che celebrano à quelli, dalli quali vengono sostentati per quest' effetto nelle loro stanze, come anco vi sono varij Conuenti di S. Francesco, di S. Agostino, e di nostra Signora della Mercè, 👅 della Compagnia situati per quei Campil in diverse parti, e luoghi per aiutare da quella parte i più vicini come si è detto al suo luogo; con tutto ciò si sono auanzatitant'oltre questi termini, che vi fono di molti luoghi doue rare volte arri-

uano i Sacerdoti, di maniera, che se non vscissero i nostri missionarii a scorrere quelle parti, molti restarebbero senza confessarsi vn'anno intiero, e più, si cheè molto grande il frutto che si caua con. questa sorte di missioni, perche molti fanno confessioni generali, altri lasciano le occasioni, che hanno dipeccare, si riconciliano con gli inimici, con i quali si trouauano in discordia, perdonano l'ingiurie à quelli, dalli quali si sentono aggrauati, restituiscono quello che deuono malamente acquistato, si compongono le liti, e tutti restano edificati dell'essempio che danno i nostri, quali senza alcun dubbio in queste missioni si portano apostolicamente lasciando tutti consolati, mediante ilfrutto, che hanno riceuuto l'anime loro con la predicatione di quelti. Il distretto di queste missioni è molto grande, perche cominciando dal Collegio della Concettione, che comprende Cigliano fino à Maule saranno di circuito cento leghe in circa. La Casa di probatione di San Sebastiano di Bucalemo si stende da Maule sino à Maipo, che è d'altretanto spatio, e distanza. Il Gollegio di S. Michele della Città di San Giacomo si itende da Maipo fino à Coquimbo, che iono più di sessanta leghe, e dal detto luogo al Guasco, e Copiapò altre trenta, si che detto circuito viene ad essere di leghe ducento. Il Distretto delle missioni del Collegio di Mendozza si può dire che sia senza termine, ò meta perche cominciandofi à contare dalla Città di San Giouanni fino à quella di San Luigi, di Loyola, e Punta delle Ceruie, e doppo stendendosi per la Cordigliera di sopra, viene à comprendere molto maggior sito di quelle che comprendono li detti Collegij di San Giacomo, della Concettione,e di Bucalemo, anzi chi hauasse à pigliare i termini più sontani di questo distretto stendendoli per la parte situata verso Tucuman fino allo stretto Magallanico per la parte della Cordigliera verso Oriente, si potrebbe facilmente dire ancora non esser nati coloro che deuono propagare l'Euangelio dentro i confini di così dilatata sfera.

Questo è quanto si può dire intorno

alla circonferenza, e situatione di queste missioni. Quello poi che spetta alla necessità estrema che hanno di esse tuttii luoghi sudetti si dira doppo in fine del presente libro, mentre per hora bastarà di registrare in questo luogo le parole del Padre Gasparo Sobrino, prese da vna letterache essendo egli Vice Proninciale in quel Regno scrisse al nostro molto Reuerendo Padre Mutio Vitelleschi di buona memoria, le quali cosi dicono Ancorche ne gli altri anni siano stati soliti di vscire ordinariamente due Padri missionarij in ciascuna vicinanza di questo nouitiato di Bucalemo, al che hebbe riguardo principalmente il nostro fondatore guando lasció tutta la sua facoltà alla Compagnia; non èstato possibile in questidue anni, cosi per la missione che si fece nella Valle di Quigliota, come perche in modo alcuno vi iono foggetti, che ciò possino tare il che cagiona grandisimo dispiacere à quelli che sono zelosi,& insieme informati(come quelli che l'hanno toccato con mano) che la necessità, nella quale si trouano tutti gli habitatori di quelle valli d'aiuto spirituale, esse cosi si può dire) più che estremo, quale apputo è grande la loro ignoranza, e degno di compassione il mancameto de'maestri che pottebbero liberarli dalla seruitù del peccato, & indrizzarli per il camino della salute. Ma che si puol fare? si perderanno tant'anime per mancamento di operarij? Non potemo, nedouemo, e Dio non lo permetta. Qui non potemo far altro, che rappresntare alla Paternità Vo-Ara le nostre necessità, acciò come Padre commune proueda di remedio fin qui il capitolo della lettera sudetta, che è dell'anno 1630. In vn'altra dell'anno 1634. riferisce il Padre Rodrigo Vazquez successore del padre Gaspare Sobrino tutto quello, che segue trattando di questa. missione, Dal Collegio di san Giacomo fu soccorso con due Padri a questa missione, li quali scorrendo per le stanze di essa giunsero a luoghi così remoti, che inquelli si trouarono persone, & in particolare Donne spagnuole, che per mancamento di sacerdoti essendo gia di vinti, el più anni non erano ancora arrivate a co

fessarsi, & altre non haueuano visto mai celebrare il santo sacrificio della messa, ne alcun Religioso in vita loro I fin'quì per quello che appartiene a questo particolare, veramente degno di compassione, e di pierà, che è efficace argomento della necessita spirituale di quelle anime per le quali moralmente parlado, non vi è altro rimedio che quello si caua da queste missioni, perche se bene vi sono i Parochi, come questison tanto occupati nel loro ministerio, e le ginrisditioni de'loro Curati sono tanto ample, cosi non possono stendersi alle balze, e luoghi più remoti, doue questa pouera gente ha la sua. habitatione, nonfacendo poco se atten. dono alle loro parrocchie, amministrando in quelle, i Sacramenti, e vanno quando sono chiamati, a confessare l'infermi, hauendo per ciò necessariamente bisogno di chi gli aiuti, e che secondo la necessità vadi per dettiluoghi, e stanze più remote, doue si trouano molti Spagnoli, e Donne in particolare, che sono nate, & aileuate in quei Campi, le quali per la poca commodità, che hanno di comparire in publico, e di andare alle parrocchie (ehe alle volte sono distanti dalle loro Case lo spatio di molte leghe, e tal volta con fiumi, e monti in mezo) non possono andarui, con che hanno non poco bisogno di detto aiuto spirituale, del quale non meno, anzi molto più ne hanno bisogno l'Indiani, e Neri per esser maggiormente priui di chi loro in segni le cose necessarie per la salute.

Esi come è grande la necessità spirituale, che prouano queste pouere anime in questi luoghi, estanze, così è indicibile l'allegrezza, che riceuono quando vedono i nostri missionarijentrare per le loro case per consolarli spiritualmente, riceuendo, i loro am maestramenti con molto amore, e gratitudine; & in questa forma và seguendo la lettera annua; riferendo a questo proposito l'infrascritte parole onde non poco ingrandiuano, & esaltavano tutti la Compagnia, che con tante fatiche de' suoi figlioli, scorresse per paesi tanto remoti, con il solo interessed'insegnar loro il camino del Cielo, friceuendoli, e chiamandoli Angeli, & of.

fe-

erendo loro alcuna cosa non solo per il viaggio, ma anco per portar al loro Collegio; però procededo i Padri con la Candidezza, e disi nteresse del nostro santo inflicuto non volsero riceuere alcuna cofa di quello venina loro offerto ] fin qui il presente capitolo, in vn'altro capitolo di vn'altra lettera annua, nella quale fida. conto della medefima, & anco maggior necessità, che patiscono gl'Indiani di Cuyo, coliscriue il Padre Giouanni Pastore assai antico, e seruoroso operario, e che per molto tempo e stato in quelle Apo itoliche missionidi Cuyo che non so, che si trouino altre nelle quali maggior-, mente sipatisca l'Era cola degna di gran compassione il vedere trà quegli: Indiani alcuni vecchi; e vecchie (dalli qualialle tere seluaggie quasi non era alcuna differenza) che non si erano confessati intutto il tempo della loro vita standone molti per battezzarsi, & altri per çasarsi lecodo l'ylo mal nato, e barbaro costume de'loro Antenati. Fecegli il Padre vn. discorso esplicando loro itesori, e le ricchezze, che Dio nostro Signore ha rinchiuli nell' vlo de'santi Sacramenti, e la necessità, che habbiamo di quellistispon: dendo effi, che mai haueuano sentito cose tali in vita loto pe hauuto chi loro I inlegnasse, e che erano pronti, & apparecchiati per esseguire tutto quello suse staco necessario difare per la loro salute. Subito il Padre fece vna lista dell' infedeit, e di quelliche hauenano necessità di maritarsi, facendo loro instanza, che per l'amministratione de Sacrameti fabricassero vna Chiesa, che da effi su fatta den tro il termine de due giorni di verghe, e Canne-paludali conforme alia loro pouerta con che diedero subito principio adapprendere le cose della fede &c. 7 fin quiquesto Capitolo, in un alero diun altra annua lettera nella quale fi da conto di vn'altra missione, che secero li Padri, Christofero Diodato, & Andrea Agricola, ancor loro moleo antichi, e servorosi operarij di quella medema vigna del Signore fi dice, che fra gli altri luoghi, done arrivarono, ve ne fu vno, che chiamanoil Diamante, doue i nostri non erano maistati, quali dopò hauer passato l'as-Libro VII.

prezze di alcuni monti e pet lungo tratto caminato per il Sabbione Icoperfero, molta gente, che alla vista de' Padri sudet. ti, pensando, che fussero altre persone, che andassero in quelluogo per danneg giarli si andauano ascondendo; però essendo, statiriconosciutiper Padri della Compagnia, andarono subito ad incontrarli con molto amore, e cortesia concedendogli dopò hauer sentito la parola di Dio il passo per andare ad altri luoghi, doue già gran tempo crano molto desiderati, Vscironogli Indiania riceuere i Padri con affetto particolare, dicendo loro: che è questo Padri | noi non sappiamo di hauerui fatto dispiacere, poiche. andate infegnando a tutti gli Indiani, andandoli a tronare sino nelle loro ville, e noialtrisiamo i disprezzati mentre pur voisete i nostri Padri. In questo luogo dice il Padre Christofero Diodato in vna fua [ Non hanno mai hauuto chi gli in fegnasse, onde fu forza tratenerci molto più, acciò apprendessero la dottrina Christiana, alla quale concorregano conamore & affetto straordinario, e piangedo tal volta alla nostra presenza diceua. no. Padri, perche non restate qui, acciò meglio intendiamo le cose di Dio! il che proua manifestamente, e molto più di quello, che si potrebbe dire, e si dira per l'aquenire la necessità grande, che questa pouera gente ha diqueste missioni. Del frutto poi che da quelle si cauano si discorrerà nel Capitolo seguente.

## CAPITOLO XII.

Del frutto spirituale, che si caua da queste missioni à benesicio dell'anime, e d'alcune cose di edisicatione, che riseriscano i Padri missionaris.

Arà principio di questo Capitolo il Capitolo di vn'altra lettera del Licentiato Gaspare Causino Parocho e Vicario della Valle Quighota, persona molto Religiosa, & esemplare, così inquello, che spetta al suo officio, come alla sua persona, nella quale scriueno al Padre Provinciale il frutto che li nostri

haueuano fatto in quella missione, dice, cosi: [ Il primo giorno di Quadragesima i Padri diedero di mano all' aratro, quale senza mai abbandonare si affaticarono nelle Valli di Limace, Concone, e Colmo, passandosene poi alla Ligua, di doue la Domenica di Passione se ne ritornorno à questa valle di Quigliota sono testimonio divista dell'infocato affetto, e seruore con che hanno sempre predicato, della puntualità, & asfistenza, con che sono stati sentendo le confessioni del frutto, che hanno facto con i Cathechismi, & altri fanti esfercitij, rendendo i cuoripiù gelati, fernenti nell'amor di Dio, senza mai perdonare ad alcun trauaglio, cosi di notte come di giorno, servendo di essempio, edi consolatione à ciascuno con la loro santa vita e costumi, mostrando nelle loro attioni non hauere altra mira, che quella della gloria di Dio, dando sempre manisesti inditij, che sono del vero, & legitimo li gnaggio della Compagnia di Giesiì, e risplendendo con il buon nome che glialri Giesuiti hanno hauuto, in queste parti; finalmente se ne ritornarono al loro Collegio la Pasquadi Resurrettione: Di eutto questo rendo gratie infinite au nostro Signore, & à Vostra Paternità similmente le rendo in mio nome, & inquello di tutte queste Chiese, e loro Parrocchiani. . . 126 + x 1 850

Fin qui questa lettera, per la quale si vede il frutto grande, che da i nostri è sta. to canato in queste missioni, il quale è molto più considerabile di quello, che con parole si può significare. Diciamo hora alcuna cosa in particolare, & il tut to saràcauato dall'annue lettere citate nel Capitolo passato, per maggiore autorità, e credito di questi ministerij, che sono quellicontenuti nella terza classe, della quale si tratta. Parlando di vna di queite missioni la lettera annua del 1633. dice cosi 7. Con tutte le molte occupationi, e ministerij, che questo Collegio hahauuto in tanta penuria di soggetti non ha mancato nelle missioni che ad effo spectano per lospatio dicento leghe all'intorno scorrendo in varie occasioni due Padri per vna parte, e due altri per!

l'altra, dal ministerio, de'quali ne è seguita gloria grande al Signor nostro, e non poco giouamento dell'anime, che retirate dat commercio delle Gentissono però del tutto destituite di soccorso spirituale. Alla missione di Quigliota s'incaminarono l'anno passato due Padri, e quello, che vno di esti il più antico, & esperimentato nelle cose di Europa, e della nostra Compagnia, mi scriue, è quanto segue [ In. questo rempo; che habbiamo assistito in. questa missione, dico, che hauendo scorso per tutte queste valli, molto populate, habbiamo ini tron ato gran numero di gente Spagnuola, Indiana, e Nera, & in. tutti vn' affetto tanto particolare verso. la Compagnia, che posso dire con verità che molte volte di ciò ammirandomi ringratiauo il Signor Iddio, poiche nel tempo che hò caminato per la Spagna, e perl'Indie in niun luogo hò visto il granconcetto, e stima che da questi fi fa di quelli della Compagnia, parlando di essi, come di Apostoli, di huomini celesti, e diuini, perilche nel nostro ministerio hanno offerto con affetto grandissimo le loro façoità vicendo in persona Caualieri affai principali, maestri di Campo, & altre persone, che si sono retirate alle case loro, per guidarcine i camini, & affilterci al passare de'fiumi guazzandociloro medesimiquelliche erano pericolosi, non. permettendo che ciò facessero i primi loro Séruitori, molto di questo concetto e stima si deue à quelli, che hanno stabilito quelto buon nome della Compagnia in queste valli; però non mancano trauagliche si vanno mescolando con queste carezze, di finmi, e salite alpestri, e faticose, e continuo fastidio di andare di vna in altraparte, caricando, escaricando, dormendo sotto l'inclemenze del Cielo. Quasi in tutte lestanze vi sono Cappelle,e Chiese, & alcune adornate con particolar curiofità, doue subito che arriuamo si adunano insieme tutti quelli di quel cotorno, cominciandosi à dar principio a' nostri ministerij di confessioni, communioni, e sermoni, assistendo li Spagnuoli à sentire la Dottrina che si va insegnando a gl'Indiani nella sua lingua, e doppo alli is a labora e

Diquinalce l'affetto notabile, con il; quale tanto instantemente, ci pregano che non partiamo dalla valle principale. di Quigliota per hauere con queste occasione più pronto il rimedio alla loro salutesperòl'hauer qui penuria di Saccrdoticonforme in vn' altra hò significato, è gagione, che non si condescenda à loro giusti desiderii. E piacesse a Dio, che poressimo d'ordinario hauere persone de impiegare in questo gloriolo esercitio, andando in perpetua missione per tanti luoghi, e stanze come sono nelle Valli di Quigliota, & alla Ligua, & altri che habitano in quei contorninon poco bisognosi di questo aiuto spirituale. Questo scriuono, e desiderano i Padri che secero questa missione, a'qualisono auuenute alcune cole di edificatione.

La prima è, che vn' huomo virtuoso molto nostro familiare, deuoto cosi di setir messa, come di farle dire, al che ha con giunta la purità della conscienza, e timor di Dio venedo non poco perseguitato dal Demonio, per il che ne restaua molto afflitto, epieno di timore essendo solito di ricorrere al configlio di nostri. Vna volea fra l'altre trouandosi occupato in co plire alle sue denotioni passeggiando per vn monte, gli apparue il Demonio sopra vn' arbore dalla cui altezza lo cominciò a tentare, come gia fece Christo Signor nostro dal Pinnacolo del Tempio, offerendogli monti di oro, e la sua industria, & aiuto per liberarsi da vn trauaglio, nel quale allora si trouaua, e ehe lui gli sarebbe stato amico fedele, però con questo patto che douesse dismertere quelle denotioni, e particolarmente ilsentire la messa. Si scoperse con questo che era il commun nemico dell'anime, onde se bene con qualche timore, tuttauia, il virtuo fo huomo lo cominciò a maledire vituperandolo come inimico dichiarato della Christiana Religione, con che il Demonio se gli mostrò con aspetto tanto terribile, che come disse ad vno de'nostri Padri, le la potente mano di Dio no l'hanesse consolato con particolare aiuto,sarebbo con questa occasione caduto interra morto, tanto è deforme, espauenteuole l'aspetto dell'infernal mostro. In fi-l

Libro VII.

me con il divino favore torno quest'huomo inse, al quale disse il suo Auuersario
appogiandosi all' Arbore. Ringratia la
deuotione delle tue messe, e quella di quel
vecchio mio nemico che prega per te cotinuamente Dio, che se non susse per questa causa ti hauerei fatto veder qui la mia
rabbia, ma non posso, perche mi tengono
legati le mani, il che dicendo se ne suggi
dalla sua presenza, come vinto, e scacciato; e domandandoii il Padre chi era questo santo vecchio, del quale haueua tanta
paura il Demonio, gli rispose che era San
Gregorio, del quale egli era deuoto.

Quelta medefima persona andando per viaggio in vn camino affai cattino, e faticolo, accompaguaua vna sua parenreassai virtuosa, e principale. Questa. Signorastanca, & infastidita dall'asprezza del camino, & afflitta dal Demonio prouaua infe feessa glincitamenzi di vna grand' impatienza, maledicendosi conqueste parole: Rapiscami il Demonio: il qualenon fu sordo, ne tardo, perchealpunto gli apparue in forma di Caminante, con balandrano, e cappello alla. braua, passando speditissimamente vici. no à lei, la quale beu presto sperimento la presenza di questa fiera bestia, perche impauritasi la mula, restò la donna sbigottita, e tremante; mostrandosi nell'istesso tempo all'huomo in forma più terribile, il quale riconoscendolo per quel-lo che altre volte gli era occorso, gli disse: Ache venghi? al quale rispose il Demonio: Per portarti via me co, a ssieme. con questa donna: lei perche me l'hadomandato: e te, perche conducendola per queste strade, glidai occasione, che impatiente mi chiami. Traditore, gli disse l'huomo: Di questa inuocatione io non ho colpa alcuna, ne di questa venuta; e cosi nei nome di Dio, e della sua virtà in me non hauerai potenza alcuna, sperando in sua diuina Maesta, che nè meno l'hauerai in lei, perche ambidue inuocaremo il santo nome di Giesu; il quale replicando più volte tutti due, posero in suga questa cruda bestia, senza che mai più la vedessero.] Fin qui la detta an nua.

In quella poi del 1636, si legge quello che segue. [In vna Missione; che se-

pp 2

cero l'anno passato due Padrisse bene per s la quadragesima questo Collegio prouò non poco danno per il mancamento di essi, per esser molto pochi quelli che in esso si trouano, e molti quelli, che si occupano nell'impiego di esso ) drizzando il camino per la Valle di Quigliota, e suoico torni, doue raccollero frutto soprabondante, così d'Indiani, come di Spagnoli, andando tuttiad ascoltare i loro sermoni con gran deuotione, e desiderio d'auan. zarsi in quell'occasione, come era quella, che all'hora offeriua loro il Sig. Iddio, le. confessioni de' quali furno molte, e molte di esse generali, altri per deuotione, al triper necessità. Trouandosi in vna stanza Indiani, che per mancamento di Sacerdote, che intendesse la lingua generale del Perù, che era que la, che parlauano: erano già passati molti anni, che non si erano confessati; quali hauendo inteso, che vi era vno de'Padri che l'intendeua, subito à gara vennero tutti à confessarsi. I medemi hauendo inteso dire, che era bene, che per penitenza de' peccati si castigaffe il corpo con le discipline, spontanea mente veniuano à pigliarle tutti i Lunedi, e Venerdi con gran cofusione de'Spagnoli, che si edificanano in vedere tanto feruere in quei nuoui Christiani. Fra tuttiglialtriè degno di consideratione il ser uore notato in vn' Indiana, la quale essen dosi sognata molte volte, che la precipi tauaro in vn profondo abisso; hauendo inteso la venuta de' Padri, gli venne vn gran desiderio di confessarsi. Monto con quello proposito à cauallo, & arrivata ad vn fiume assai copioso d'acque su soprapresa da qualche timore:onde il demonio che non gustana della penitenza di questa donna, che sorse giàla numeraua per sua, seruendosi della natural pusillanimi tà delle donne l'impauri altretanto, rap. presentandogli plù viuamente il pericolo che hauena presente; però, ancorche quello fusse grande, sentendosi muouere interiormente, con vna gran confidenza, che Dio l'hauerebbe aiutata: si arrischiò a passare il detto fiume, conforme lo passò, arriuando al luogo, doue si trouanano i Padri, doue fece vna compita confeilsione, emendandosi a dispetto di chi

gli lo voleua impedire con gran frutto, e gloria del Signore Iddio, la cui gratia, si mostra così potente in gente tanto ignorante, e nuova nelle cose della sede, e re-

lligione christiana. Non è minore il frutto, che rendono queste missioni nella Prousncia, che habbiamo detto di Cuyo (così vi fusseto di molti operarij che potessero guadagnarlo, perche, si come raccontano le lettelre annue di questi Indiani, & io ho conosciuto in alcuni di essi sono di gran capacità, & apprendono facilmente quello, che se gl'insegna delle cose della sede)poi che in vna di queste missioni, che habbiamo di sopra accennate, raccontano i Padri missionarij, che con certa inuentione, che trouarono di alcuni legnetti, e pictruccole (cose che sempre riescono nell'insegnare à quei Gentili) tante in. numero quante sono le parole del Pater noster, o dell'Aue Maria, ò Cathechismo in modo che a ciascuna parola corrispodesse il legnetto: ò petruccola) appresero con tanta sacilità quello che s'insegnava loro, che in otto giorni i putti piccioli lapeuano tutte le orationi, & i commandamenti; E più auanti dicono i Padri. [Questi In diani rimasero cosi capaci di quello, che gli erastato insegnato in quei pochi giorni, che iui si trattennero, che andandoui molti mesi doppo il loro Paroco per visitarli, volendo fare esperienza se si ricordauano di quello gli era. stato insegnato; trouò che injente se gli era scordato, rispondendo con molta. prontezza alle domande del Cathechilmo, il che diede grand'animo ài Padri, perche con maggior pensiero, e diligenza attendesserò per l'auuenire ad insegna re à quelli, che si mostrauano cosi habili, e capacidelle cose della fede. Si marauigliauano gl' Indiani in vedere, che nonsolo i Padri non voleuano riceuere quello, che veniua loro offerto, ma che essì Padri faceuano partecipi essi Indiani della loro pouertà, con che restarono nonmeno conuinti, che ben' jedificati, il che hauendo visto il Paroco di quella Valle, & il gran feutto, che i Padri haueuano fatto ne'suoi Parochiani in cosi poco

ltempo, prese animo per condurre auanti

dal canto suo cosi santa occupatione, seruendosi tanto della communicatione, & esempio de' nostri, che doppo il suo su anco maggiore, imitandoli cosi nel modo d'insegnare, come in accarezzare gl'In diani per guadagnarli, & instruirli nellecose della soro salute; di maniera che era di grand'edificatione veder' il modo con

che esso portaua. Sard il fine di questo Capitolo vn'altra missione, che i Padri fecero, alle Paludi, come si afferisce nella medema lettera annua con le seguenti parole. [ In alrre annue lettere si èscritto della buona indole, e capacità de gl'Indiani di queste Paduli, e loro habitationi, che stano contique, ò vero detro di certe Isole. Il lor vit to è di radici, e pesce, e come non sono molto occupati ordinariamente, in arriuando il Padre si congregano facilmente: doue hauendo inteso gl'Indiani, che egli era arriuato, si sparse di ciò la voce; si disposer tutti perriceuerlo nella Chiesa, che ancora si trouana in piedi dalla prima volta, che se gli sece la missione, nel qual tempo, ancorche il freddo fusse grande, e con neui, tuttauia il detto Padre andaua in busca di questi poueri, che costarono à Christo nustro Signore tan to sangue. Si ricognobbero insieme, e facendo il detto Padre diligente osferuarione sopra quello, che negl'altrianni ha. ueua loro insegnato, trouò, che se bene era scorso dalla prima volta sino all'hora vn'anno, e mezzo, in ogni modo tuttirispondeuano molto à proposito, ricordandosid'ogni cola, come se allhoragi: haues se lascian, il che è di gran maraniglia ingente tanto inculta, e che habitano fral'arene, e i monti senza alcuna sorte di dottrina. Tropò il Padre fra questi vn' Indiano, che ogni sera faceua dire l'orationi à isuoi figlioli, e samiglia, assistendo egli medesimo, e corregendo!! come se fusica stato vn Christiano assai antico. Il Padre per maggiormente abligarli, li regalò co me si suol fare, dando loro imagini, & altre cose, che essi subito se le poneuano al

Vn mese, e più si trattenne il Padrejn questa missione, esercitando i mini sterij, e Sacramenti della Consessione, e

Battefimo con tanto gran travaglio, e continua applicatione, appena gli restana tanto spatio di tempo, che potesse: vn poco ripolarsi, e pigliare vn breue sonno, haueua anco cura che in ciascun luogo particolarmente vi fusse vno più de gli altri iostrutto, acciò questi susse lorocome maestro. Gl'Indiani restorno così contenti, e consolati dal Padre, che tutti ad vna voce lo pregauano a ritornarui presto per il gran contento, che riceueuano con la sua venuta ] Fin qui questo capitolo, nel quale, & in altri va seguitando in riferire i Battesimi, le confessioni, i matrimonii, le connersioni, e le reformationidi vite, che fecero cofi in quello, come in altri Villaggi de gl'Indiani, le quali cole lascio di raccontare per fuggire la prolissità, sì perche da quanto è stato detto si potrà facilmente intendere il rimanente, si anco perche nel fine di que sto libro nel memoriale, done si rappresen ta l'estrema necessità spirituale, che li sodetti hanno di queste Missioni; si toccaanco questa materia, e si dice qualche cosa del molto, che in esse è forza di fare, e patire per benefitio di quell'anime.

## CAPITOLO XIII.

Si riferiscono alcun' altre di queste missioni, e si raccontano alcuni casi di edificatione .

T Ella lettera annua del 1630, si da conto di altre due missioni, che si secero dal Collegio di San Giacomo, con le parole seguenti, is Da questo Collegio sono vicire varie missionidoppo l'vitima lettera annua, dalle quali ne è seguita molta gloria al Signore e bene dell'anime abbandonate per non hauere chil'incamini per la strada. del Cielo. Due sono state le principali missioni, vna alla valle di Quigliota, & vn'altra alla Città, e cotorno di Coquimbo publicandosi in esse il Giubileo concello a questo fine . Ne'la prima si affaticarono due delli nostri con Indiani, Spagnoli, e Neri con tanta sodisfattione di tutta quella valle, che vedendo il granfrutto, & vtilità che ne seguiua à quell'a-

nime, i principali Spagnuoli vnitamente! fecero instanza appresso il padre Giouanni Romero mio antecessore, che già che in quel contorno vi era tanto in che occuparsi, si contentasse di destinare due Padri, che di continuo assistessero a quella missione, che essi hauerebbero dato sufficiente elemosina per il mantenime. zo diessi, e casa doue hauessero potuto habitare. Parue beneal Padre di non perdere così buona occasione, per esser quella valle, la più popolata di stanze, nelle quali risedono molti Spagnoli, & Indiani di quel Regno. Fuammessa l'ele mosina, e d'estinati due padri che sono occupatiin vna perpetua missione, confesfando, predicando, eliberando molt'anime abbandonate dal miserabile stato del peccato, con che si sono acquistati nome di Angeli, parlandosi con grande esageratione della loro vita, e buon modo di

procedere.

Alla missione di Coquimbo vsci in persona il Padre Rettore di questo Collegio di San Giacomo con vn'altro Compagno, parendomi ciò molto a proposito per dar principio a vna missione, che per molti anni con molta instanza ci era stata richiesta. Furno i Padri riceuuti con publiche dimostrationi d'allegrezza, i quali s'affaticarono tutta vna quadragefima, apostolicamente, riprendendo aspramence i vitii, assistendo di giorno, e di notte al Confessionario, confessandosi molti generalmente, e quasi tutti secero tal muta tione di vita, che gl'Antiani diceuano publicamente Coquimbo esser già vn'alcro, quali essendosi congregati, capitolarmenre ci offersero fondatione, e per principio di essa, e fra laltre comodità luogo capace nella piazza, vna stanza, e seimila pesi, facendo di tutto questo scrittura publica, nella quale non furno compresi alcuni delle più potenti, per essersi osserti di contribuire ciascun di essi più partico. jarmente.

Diceuano di più, che se il Signor Iddio hauesse loro conceduto di hauere la Compagnia dentro quella terra, hauerebbero hauuto sortuna in ogni cosa, e che le loro raccolte sarrebbero riuscite abbodanti, ottenendo a suo tempo la pioggia che erano già passati molti giorni, che ne erano priui. Con il mezo de' Sermoni si mossero alcune persone principali a disprezzare le vanità, del mondo, dandosi tutte alseruitio di Dio, tra le qualifu vna Signora principale Giovane, rimasta. Vedoua, e ricca, che sino dall' hora offeriua tutta la sua robba per la fondatione di vn monasterio di monache volendo lei ester la prima, che con quello, che veniua offerto da altre Signore arriuaua l'offerta a cinquanta mila pesi in circa. Dialtre cose particolari successo con oc cassone delle confessioni non se ne sa men tione per la communicatione, che quelle hanno con la materia della confessione] si aggiungono però alli casi di sopra narrati spettanti a queste missioni alcuni altri, che raccontano le medeme annue conle parole seguenti, [ sentendo vn' huomo discorrere della passione di Christo Signor nostro ad vno de' nostri Padri, e con questo mouendost a fare vna. feruorosa penitenza si risolse di metterla in essecutione in pena di hauer taciuto per vergogna molto tempo alcuni peccatigrauissimi dopò hauer fatta vna buona confessione, emendando la vita passata per meglio viuere per l'auuenire. Nella medesima difficultà essendo incorso vn vecchio, il quale, essendo già sessant'anni, che similmete per vergogna raceua i suoi peccati, hauendogli la paroladi Dio penerrato il cuore, si compunse facendo vna buong confessione. Di questa sorte sono successi altri casi, ad alcune persone, che pet mezo de'nostri sisono riconcilia ti con il Signore, quando era già molto tempo, che si trouauano abbandonati dalla fua gratia.

Trouandosi vna Spagnola in euidente pericolo di morte per vna creatura, che teneua nel ventre morta di tre giorni, su chiamato vno de' nostri Padri, perches l'andasse a consessare, domandando intanto pericolo misericordia a Dio de'suoi peccati; in tanto arriuando il Padre, & hauendola consessare, cauò suori vna Reliquia del nostro Padre Sant' Ignatio cosseruata in vn Reliquiario, il quale subito che l'Iinferma se lo pose al collo, mandò suori la creatura morta, restando essa

fenta bleun nocumento. Vna cola fimile fuccesse al medemo Padre con vna In diana, la quale domandando la Reliquia del Santo; & in luogo di essa hauendogli il Padre inniato vna Imagine del medemo santo, consegui in quessa maniera la medesima gratia.

- Aggiungiamo aquello vol altro calo, nel quale similmente il Sgnor nostro volle honorare il nostro Padre Sant' Ignatio augumentado ne fedeli la sua denotione. Vn'Indiana fi trouaua vna creatura, la quale essendos ammalata nel Campo, la madre la conduite a questa Città; però g à in arrivando fi tronava instato tale, che fattala vedere da persone intendenti in medicina, tutti disperando della suasalute, la giudicarono per morta. Assiggédosi la pouera madre come si può cosiderare dall'amor naturale, che queste portano a loro figliuoli, e fuori d'ogni speranza, le ne andò alla casa d'una pietosa donna, doue tutta vna notte pianse inconsolabilmente questa sua creatura. li mosse a compassione la Donna, nella cui casa ella siritrouaua, la quale era molta deuota della nostra Compagnia, e del nostro Padresant' Ignatio, consolandola & allicurandola della falute, mediante la sede, che egli andaua insinuando con il racconto di alcune maraviglie di quelto Santo, ilche fatto ponendo adosso allu Creatura vna medaglia con'l'Imagine di esso Santo; fu cosa veramente marauigliosa, poiche nel medemo istante si pronò ancor la fua effiacia con il migliora mento della Creatura, nel quale ogni giorno auanzandos; finalmente si lauò del tutto. Altricasi si lasciono, non per essere ordinarij, ma perche sono simili allisudectief. Fin qui le lettere annue.

Se iovolesi qui aggiungere i miracoli, che ha operati, e che ogni giorno si vedono sare dal Signor nostro ad intercessione del nostro Padre Sant' Ignatio in ciascuna di quelle parti, e particolarmente
in pericoli di pacto, non bastarebbe tutto
il presente volumé, & io sono testimonio di vista di moltisuccessi alla mia presenza, & è cosa già communemente riceuuta, e manifesta in quelle parti qualsiuoglia luogo di esse, che trouandosi

alcuna Donna in questi pericoli, nonoccorre, che noi habbiamo vna sottoscrit tione di propria mano del detto nostro Santo Radre, che è l'operatrice di questo beneficio, e generalmete si ricorre subito àquesto commun refugio di quelle che patiscono di questo malessuccedendo ben spesso che solo all'entrare di questa santa sottoscrittione per la porta dell'inferma, & anco prima di applicarla alle partorenti', mandano fuori la Creatura, facilifimamente; restando liberate dal pericolo, nel quale si trouauano per intercessione del detto nostro Santo Padre, del quale si come in vita sua su scopo part icolare, & vna delle sue prime cure di occulture, e dinascondere il suo nome, perche di lui non restasse memoria alcuna ne gli huomini, negando per questo rispetto di dare alla sua Religione altro nome che quello di Giesù, acciò da esso, e non da: altri si riconoscesse in ogni, tempo tutta. la gloria che doueua resultare da vn' opera cosi grande; cosi il Signor nostro Giesu Christo, che mai si lascia vincere da alcuno in materia d'amore, seruendosi della sua solica liberalità, vuole al presenre che questo medesimo nome già nascosto, & occultato per maggior gloria di sua diuina maestà, sia maggiormente esaltato e da tutti glorificato, partorendo ogni giorno tante marauiglie, come partico larmente si vede in tutto quel Regno, per la qual causa in quelle parti sono molte frequenti le Noue ne (questa è vna deuotione, che si sa visitando vna Chiesa, ouero Altare noue giorni continui, vna volta il giorno) che si fanno, e particolarmente dalle Signore; nelle nostre Chiefe al nostro Santo Padre, quando sono vicine al tempo di partorire per la gran fede che hanno nella sua santa intercessione; e-virtù per mezo della quale riceuono ogni giorno da Dio tanti benefitira igui ca. 13. 5 16 15 me militation . . . .

403

. De cor sey

the property of the control of many of

tage to the second second to the case of t

as a second of the second of t

The transfer of the second

# CAPITOLO XIV.

Si riferiscono alcuni casi, per mezzo de' quali si mostra la capacità. Di il valore de gl'Indiani del Gile per impiegarsi alla virtù.

Ell'annue lettere del 1633. disopra citate trattandosi degl' Indiani, che sono propriamente del Cile fileggono le seguenti parolesla maggior parte di queit' Indiani, che ancora non Iono giunti a prouare le loro armi con quelle de'Spagnoli, sono genti assai doci li, di buona, e piaceuole natura, e di buon volto, & intendimento, quali pra ticando, per qualche tempo con detti Spagnoli vengono a parlare così bene in quella lingua, quanto ogn'altro di quella natione però quello, che in questo proposito deuo aggiungere è, che questa gente, benche di sua natura altiera, superba, & in gran parte arrogante, in ogni modo venendo quella illustrara dal lume della dinina gratia, e cofi a temperarfi, rende i medesimi nella professione della fede alrretanto costanti, servendo loro difondamento per ascendere ai grado più sublime delle virtù heroiche, e non senza ragione, perche essendo ne gl'huomini il punto dell'honore il principio della temerita, braura, e vendetta, ne segue, che arriuandolid correggere in quelto cafo quello, che è vitio, si vengono à temperare le proprie passioni, e l'affecto cosi moderato ad applicarsi alla virtu, essendo certistimo, che quelli, che sono di questa natura sogliono auanzarsi più de gli altri nelle virtuose operationi, abbracciando confortezza, & animo la penitenza, e maggiormente resistendo alle rentationi e ciò perche la stima, che fanno della pro pria reputatione, si rende più costante nel camino dell'incominciata impresa. Inconfermatione diquesto, e della buonaopinione, e credito, che si hà diquesta natione, intendo di riferire in questo capitolo alcuni casi contenuti in dette lettere annue assieme con altri simili, delli quali io sono testimonio di vista.

Et il primo sarà quello d'vn' Indiana

che trouandosi sola nella propria Cala. per essere fuora il marito, e già molto! tempo sollecitata da vno Spagnuolo, cotroil quale si mostrò sempre à guisa d'vno scoglio constante; occorse frà l'altre occasionida questo mal'huomo procurare, che vna volta gli en:rasse in casa, e cosi si vedesse con lei da solo à sola, per il che giudicaua già per sua la vittoria, onde cominciando a combattere la di lei-Castità, e per ciò trouandosi essa in grandissima angustia, si compiacque il Signor nostro di aiutarla in tanto pericolo, & il modo fu, che fingendo esta Indiana, che se ne andaua a beuere, vn poco di acqua in vn valo che stana vicino alla porta, con questa occasione fuggendo si liberò dal pericolo, lasciando (se non in mano dell' Adultero la Cappa come il casto; Gioseppe, nel volto di lui vna penosa confusione, spogli pretiosi della di lei retiratezza, e constanze, apportando conquesto fatto gloria a Dio, allegrezza agli Angeli, & essempio a coloro, che essendo nati Christiani con maggiori obligationi sono tanto negligenti in complirle. non potendoli negare, che è vo grand'argomento della forza della dinina gratia. il vedere che queste gentitanto nuoue nella fede habbino tanto valore per relistere all'occasioni che loro danno tal volta quelli medesimi. che dourebbero ammaestrarlipiù con l'essempio, che con le parole, e che vedendo essi i christiani Vecchi inclinarsi all' Idolo della sensualicà, all'incontro sia da loro strapazzato, e conculcato con tanta costanza,

In confirmatione di questa materiaè molto a proposito quello, che trono scritto in vna lettera del P. Gabriele de Vega, la quale riserisce la lettera annua del Padre sopra citata del 1603, che dice così Celebrai messa acciò vn' Indiana, che era perseguitata dall' amor, dishonesto d'vn' Indiano riportasse vittoria di cosi terribile occasione, e Dio si compiacque di concedere quel tanto di che l'haueuo pregato, perche trouandosi vn giorno in vn gran combattimento angustia ta, e ridotta a termine tale, che la pose in grandissimo pericolo, ne restò liberata con la diuina gratia lasciando burlato non me-

no lo spirito della dishonestà, e nemico inuisibile dell'anima sua, che il. visibile, che tanto la perseguitaua, del quale suggendo il rigore si retirò alla fortezza de' Christiani acciò la difendessero. Era quest' Indiano frai Gentili affai potentegonde formato subito vn buon' esercito con quello se ne venne accostandos tanto alla fotrezza; che assai commodamente poteua essere inteso da' Spagnuoli. alli quali parlò in questa forma, cioè che subt to gli consegnassero quella Indiana, perche altrimente nel medemo instante egli hauerebbe dato l'assalto, alla fortezza, come fece assaltandola tre volte con gra furore onde nella fortezza non mancarono alcuni di dire che sarebbe stato bene di codescendere alla domanda di quel furioso e nemico tanto potente per tirarlo in questa maniera dalla parte loro. Arrivo l'Indiana a saper quelta cosa, sopra di che essendos consigliata con vno delli nostri, rispose mostrandosi intrepida e costante come vn'altra Susanna nel proposito della castità, che non si affaticasse d'avantaggio, perche mentre pon situs. se fatto christiano, il resto non era altro, che pensare, che lei haueua da riuscire con il suo intento, e che prima l'hauerebbe vilta morta e fatta in mille pezzi, che consentire alla sua voiontà, con la qual resolutione si ditese, e non volendo l'Indiano ridnessi a farsi Christiano, hebbe per bene il lasciarla, confuso di veder vinto il suo valore da quello di vna dona.

Vn'altra Indiana, visse per molti anni di maniera tanto esemplare, che daua occasione d'imitarla à molte Spagnole nelle sue Confessioni, e Communioni continue, e ne gli altri esercitij della sua virtu. Di che inuidioso il commun nemico non poco la perseguitaua:nell' vitima infermità, e con paure la spauentaua apparendogli in figura di vn bruttissimo cane, che buttaua per la bocca spauentole fiamme difuoco, Dimandò al luo Cosessore, che gli portasse vna di quelle Croci, con le quali i Padri faceuano la dottrina Christiana, con la quale nostro Signore gli haueua detto, che hauerebbe fattofuggire il Demonio, e cosi fù; pershe quante volte doppo gli appariua.

Libro VII.

procurando per tre notti di atterrarla, e diuertirla, altre tante lo fugana con la Croce, e lo spauentaua scacciandolo con gran facilità. Questa medesima persona raccontò al suo Padre Confessore come vna notte di quelle che staua aspettando di motire gli appari la Beatissima Vergine con il Benedetto suo figliolo in braccio, scacciando dall'anima sua le tenebre di vn'afflittione, nella quale si tro uaua. In compagnia della Santissima. Vergine era il nostro Padre sant' Ignatio con vn compagno, che disse al Padre, che si assomigliana ad vn'altro che conduceua seco il detto Padre, molto deuoto, e buon seruo di Dio. L'inferma poi per premio delle sue lodabili virtù, e trauagli si compiaçque nostro Signore, che mo risse talmente gloriosa, che tre notte auatiche morisse stando moltobene in proposito, vidde vn braccio, nella cui mano era vna trionfante palma, argomento, 🔑 simbolodiquella che meritaua, & andaua à godere nella gloria del Paradiso, alla quale per la sua buona vita si può credere quanto allhora da lei, e da noi qui lopra è stato narrato.

Vna altra Indiana che vinena con grand' estempio di virtù, vn giorno vicendo fuori della nostra Chiesa vn huomo nella strada glifece vn' attione alquanto discompolta alla quale benche ella non hauesse dato caula, ne per sua parte v'interuenisse alcun consenso è compiacimento; in ogni modo volle mortificarsi retirandosi tutta vna notte in vn cantone della casa à piangere, recitando la corona, & vn'altra volta pose molte spine nel letto, con le quali castigò, e punse tutta la notte le sue carni senza mai dormire; a confusione di quelli, che peccano tanto facilmente; e per altro sono tanto delicati in far penitenza ouero in complir quelle, che gli sono da-

Vn Indiana parti dalli gentili, done i fuoi Genitori l'haueuano offerta al demonio accioche imparando alla schola dell' Inferno venisse ad esser maci, cioè cura-

te da'loro Confessori.

trice per arte del Demonio. Il Padrone che la tenena cattina la condusse alla nostra Chiesa acciò come a gl'altri Cathecumini gli sussero insegnate le cose del.

a a

la la

la nostra santa sede. Cominciò il Padre ad insegnarla, & il Demonio à sentire cosi gran dispiacere di questa cosa, che nella sua casa, e nella maggiore oscurità della notte la spauentaua, e perseguitaua consigure, & apparitioni horrende, in modo tale, che la pouera se ne moriua. Ricorfe il padrone di essa per qualche rimedio al Padre Catechizzante, il quale gli diede vn Rosario con una Croce, & Imagine di nostra Signora dicendoli che non se le leuasse maidal collo tanto di notte come di giorno così lo sece e il Demonio se ne suggi, lasciando libera la Cathecumena.

Raccontano le dette lettere annue di quel Regno di molte altre Indiane grandi essempi di fortezza, con la quale hanno fatto non poca resistenza a coloro, che hanno preteso di violare la loro pudicitia, senza mai lasciarsi redurre, ne con promesse, nè con doni, ouero minaccie, disposte a perdere liberamente la vita del corpo per afficurare quelladell'anima, vscendo ben spesso da questi,e simili conflicti, non meno ferite, che bagnate del proprio langue, come si vidde pochi anni sono con vnadi dette Indiane nuouamente conuertita, e battez zata. Altre con non pensata accortezza; & ardire in loro spirato dal casto sposo dell'anime ne sono vscite vittoriole quando più si trouauano nel colmo dell'angultie, e delle necessità, conforme successe ad vn' altra Indiana maritata in vna occasione assi graue; la quale coningegnolo inganno lasciò non pocoturbato vn lascino, che già la stimana sua preda. Alcun'altre Indiane seguitate da persone potenti, e di qualità, doppo hauer facto à questi longa resistenza, finalmente per leuare in essi del tutto l'occasione di passare auantinelle loro poco honeste pretensioni, e liberarsi dal pericolo, in che si trouauano, entrarono in monasterio, doue poi vissero co grande esempio delle monache, occupandosi ne'santi essercitii della vita Religiosa, e più humili di essacon gran consolatione, e sodisfattione dell'anime loro. Sò anco che nella Città della Concettione vi è vn'altra Indiana tanto dedita all'oratione, & à gl'essercitij spirituali, come qualsiuoglia Spagnola

delle più ritirate, leggendo le sue lettioni spirituali, confessandosi, e communicandosi frequentemente, accompagnando il tutto con l'estrema compositione congiunta con l'aggiustameto interiore dell' anima, della quale resta ciascuno marauigliato, affermando alcuniche per la modestia, e rigore di essa, dal quale veniuano à comporti, e correggersi esser statiforza, ti a cessare, ne più ardire di mirarla licentiosamente, come prima facevano; Di questa maniera hò hauuto in queste parti alcune Penitenti tanto dediti alla virtà, pronte alle penitenze, e zelanti della falute dell'anime loro, che nelle loro confesfioni per non trouar materia sufficiente per assoluerle, erà necessario sargli confessare de'peccatidella vita passara, a confusione diquelli, che nati Christiani restono loro dietro, e ne'costumi, e nella vita, nuouamête conuertite. Nondeuo passare con silentio la religiosa, e santa vita. della madre Costanza (benche io sia molto lontano da quelli, che potrebbero darmi molta materia per dissondermi in riferirla) intorno a che dirò quel tanto, che mi ricordo hauere inteso in un gran sermone fatto nelle sue essequie dal Signor D. Gaspare de Vigliarroel, Vescouo di San Giacomo, persona digran talento, e bontà, il quale pigliando per tema in questa occasione; quelle parole Nigra sum, sed formosa &c. riduste tutra la bellezza dell'anima di derra Coltanza all'humiltà, virtù delle principali, con le quali veniua adornata questa deuotadonna, e nella quale fondò l'edificio della sua persettione. Nacque questa Indiana in quelle frontiere d'Aranco, doue fù fattaprigione da'Spagnoli assieme con altre, che furno diuise tra differeti Padroni, quelta dunque essendo toccata in sorte ad vn Cittadino di San Giacomo, doppo hauerla fatta catechizzare; la fece battezare, dal qual giorno si diede tanto allo spirito, che non gustana d'altra conuersatione, che di quella di Christo Sad cramentato, sentendo per tale effetto ogni giorno quante messe poteua, & andando spesso alla Chiesa Cathedrale, doue si metteua inginocchioni, restando come yna statua sino all' vltima messa.

doppo la quale era anco l'vltima ad vscire dalla Chiefa, onde era necessario ben spesso, che il sacrestano di essa la licenciasse per serrare la Chiesa; il che saputo dal Vescouo, il quale era vn' sant'huomo, vn giorno auuicinatofi a leiz cofi gli diste; ditemi vn poco voi, perche state canto tempo qui, e non andate a seruire il vostro Padrone? al che rispose la buona christiana; come è possibile che io viua non vedendo il mio Signore nell'hostia! di che non poco maranigliato restò il Vescouo, si per la risposta, come per la tenerezza, e feruore, con che l'haueua data, riconoscendo in essa le gratie singolari, che dal Signore riceueua; onde fatta qualche rissessione nel caso, dispose di leuarla dall'i occasioni del secolo, facen. do la a questi effetto entrare nell' insigne monasterio della Concettione, di mona che Agostiniane, di virtù & essempio singolare, nel quale Costanza tanto si auanzò, che in breue la fama delle sue virtù si diuolgò per tutte quelle, parti; in tanto confessandosi detta Costanza dal Padre Luigi Valdiuia della Compagnia di Giesti di santa memoria, con il cui cossiglio, e direttione ogni giorno risplendeua maggiormente la virtù, gli occorse vna volta rappresentare al detto Padre come lei si-trouaua grandemente (consolata) ciò perche non sapendo ella leggere, non poteua gustare delle lectioni spirituali, come hauerebbe voluto, al che hauendo rilpolto il buon Padre; che imparasse, e pregasse la Beatissima Vergine, che volesse insegnarla, si parti Costanza, e sece quanto detto Padre gli haueua impolto; doppo di che quando meno lo pensaus cominciò a leggere, e scriuere, come se per molti anni hauesse tenuto maestro, che l'hauesse insegnata; con queste, & altre virru andaua Costanza non poco differentiandosi dall'altre monache, quan do tutte cominciarono a venerarla come dotata di molte perfettioni, e gratie, che riceueua dalla mano dell' onnipotente Dio, nel camino delle qualissempre auanzandoli quel tempo, che guadagnaua per gli esfercitij di Marta, tutto lo spendeua in Choro occupandosi inquelli di Madalena con perpetue oratio-

ni, e continui digiuni, discipline, e penitenze, per mezzo delle quali sempre più crescendo in essa l'humileà, & il disprezzo dise medesima, diuenne vn raro esempio della vita Religiosa, riceuendo da Dio Signor noltro continuamente grarie non ordinarie, fra le quali fu affai celebre quella, che sua diuina Maesta gli fece, mentre ella era deputata alla custodia del grano di detto monasterio, quale estendo mancato per il consumo ordinario del detto monasterio, e monache in maniera, che molto poco n'era restato nel Granaro, andò Costanza di ciò a darne auuiso alia Badessa, perche ne ordinasse la provisione in tempo, la quale rispondendo, che toccaua a Costanza a pensarui, perche non poteua essersi consumato così presto il grano, che in esso Granaro era stato riposto, questa abbassando il capo con molta humiltà si parti dalla Badessa, andando a fare oratione, & insieme complendo gli essercitij dell' obedienza; fu cosa di marauiglia, perche essendo andata con altre monache al Granaro per dare a macinare quel poco di grano, che vi era rimalto, fu quello trouato ripieno d'altro grano; onde le monache marauigliate del caso, interrogauano Costanza, come erapassaro quelto miracolo, che Dio per mezzo suo haueua operato in questa occasione. la quale non potendo celare il fatto rispondeua a tutte con gran modestia; lo miracoli? Dio Signor nostro haucua da tar miracoli per vna pouera Indiana.? sopra di che interrogatal di nuono rispose, che hauendo lei gertato nel Granaro vn pane di san Nicolò per l'intercessione di quel Santo Dio nostro Signore fi era degnato di conceder loro quel grano; il simile fece in altre occasioni a questa simiglianti, celando sempre la propria virth, il che faceua con tanta modeltia, che non pareua se non vn' Indiana ordinaria. In questa maniera visse Costanza in detto monasterio per lo spario di anni quaranta in continuo silentio senza mai apparire alle Grate, ma sempre, o nel Choro, ouero occupata ne luoi officij ordinarij, morendo finalmente non meno carica d'anni, che di meriti nel me-

qq

den

demo monasterio quattro anni sono con grande opinione di santità, concorrendo ni gran gente, che con somma pietà honorarono, e venerarono il suo corpo.

Non è anco meno degno di memoria quello, che riferisce esser andato da yn' Indian o Arauco, il Padre Diego Aluarez de Paz in vno di quei fuoi Tomi; Toccò a questo Indiano nella presa delle sette Città di sopra accennate tra l'altre Spagnole, che furno fatte prigioni vna monacha, alla quale essendosi non poco afferzionato, fu dal Barbaro eletta per sua Consorte; onde communicatagli la sua intentione, la troud più tosto disposta a perder la propria vita, che mancare della fede promessa al celeste. fuo Spofo, al quale essendosi ella dedicata diceua non poter esfer d'altri, si che douesse rimouersi da tal pessero, se no vo leua dalla divina mano esfer castigato, quali parole furno di tanta forza apprefso quel Gentile, che non solo non passòl auanti nella sua pretensione, ma ne formò tanto concetto, e talmente stimò la Spola di Christo, che nel medemo punto separandola dall'altre cattine gli assegnò casa a parte, e serue, che la seruisse! ro, ordinando loro, che non mancassero d'assisterli, come egli non mancaua di regalarla, di che non contento il Gentile, vedendo che la Religiosa con tutto questo buon trattamento, e cortesia, che le facena; tuttauia desideraua il ritiramento, e la solitudine del Chiostro, benche con rischio della propria vita (che era assai grade di esfere veciso dagl' altri Indianisorto pretesto, che egli potesse) esser giudicato per amico de' Spagnoli, che tali veniuano stimati da loro tutti quelli, che dauano libertà alli prigioni Spagnoli) andò vn giorno al Campo di essi Spagnoli secretamente, doue hauen do trattato con il Gouernature della. libertà, che egli intendeua di dare alla dettá monaca,, determinossi il luogo suo done l'haueua da condurre, che era appresso il siume, doue parimente doueuano venire i Spagnoli per pigliarlasi, il che eseguendosi conforme era stato ordinato, dopò hauerla cauata di notte fuori del luogo secretamente, su con-

fegnata alli Spagnoli venuti per tal' effet. to al luogo determinato, tornandoles egli in Arauco; Non lasciò la diuina cle menza senza premio l'Illustre artione di questo Indiano fatta per la detta Spos di Christo accompagnata da tanto rispetto, poiche illuminandolo con gratia efficace, e potente, determino! India: Ino di Signore, o Padrone, che egli era diuenir schiauo della sua serua; onde secretamente abbandonando la propria casa, e ricchezze, se ne andò al Campo Spagnolo, e quini battezzadosi si pose al seruitio del monasterio, doue si tronana la dettasua serua, seruendo iui come schiauo, mentre in realtà non su mai più Signore d'allhora per esser Padrone delle sue passioni, perche meritò tanta luce dal Cielo per diuenir tale a lasciando al Christiano cosi grande essempio di confusione per inuitatio. Ben proua questo il valore di questa gente, che sa vincer le proprie passioni con l'aiuto della diuina gratia, e particolarmente vna passione frà le altre, che è tanto potente, e, gagliarda; ma perche si veda, che sanno dominare ancole altre passioni in vniuersale raccontarò quello che io viddi a proposito dell'obriachezza in vn'Giouane Indiano, ilche per il molto vino beuu to hauendo vna volta perso i sentimenti, sece non sò che incontro a suo Padre: onde ritornato in se essendo aunisato dell'errore da lui commesso restò talméte confulo, e pieno di vergogna, che più non ardina comparire ananti adfalcuno. anzi che adirato contro di se medesimo. detestando il vicio dell' vbriachezza, ehe, gli haueua fatto commettere tanto errore contro, il Padre, con gran ramarico cominciò a dire: Poiche il vino: è stato: cagione, che io habbia commello vna cola tanto indecente, come è quella che hofatto, lo dò parola di non gustarlo, mai più in vita mia: il che offeruò contanta fermezza, e puntualità, che hauendolo io conosciuto molti anni dopo, sempre lo viddi del medemo pensiero, & opinione, di maniera, che quello, che, pareua hauer perso per il vino la libertà per non iasciarlo di beuere, sempre che poteua, fuggiua da quello come dal Derompere il fatto proponimento. Ad effetto però di ponderare e formar concetto di quelta loro potenza in vincere le proprie passioni, bisogua far risessione alla forza, e potenza, che ha quelta passione del beuere in questa Natione, la quale ètanto grande, che fra gli altri vi tiissi può dire che negl' Indiani questo sia quello che maggiormente li predomina.

Aggiungo a quest'esempio vn'altro di vna Indiana di Cuyo di non minor consideratione. Arrivando i Padri missionarsi ad vo luogo, che era di Christiani, e Gentili, & interrogando fra le altre questa Indiana, rispose, che era Christiana fingendo di essertale, pernon battez. garfi, mentre era infedele ... Com nciatono i Padri a cathechizzare l'altre Gentili, che volenano farsi Christiane, il che vedendo quella, che hauena finito di esser tale vò per l'essempio di quelle, che vedeua cathechizzare, o fusie in virtu della parola di Dio, che staua ascoltando si leud in piede frà l'altre; e mossa dal Cielo publicamente, & ad alta voce cominciò a chiamare, e dire; Padre battezzate ancorine, perche sono Gentile come quest'altre, hauendo mentito quado voi m'interrogaste se ero Christiana, acciò con le vostre persuasioni non m'induceste ad esfer tale, ero cieca, però per donatemi mentre vi prego a farmi partecipe .come l'altre di vn' tanto benefitio, il che su subito esseguito con gran. consolatione de circoltanti, che non. meno restarono edificati del valore, & humiltà di questa Indiana, che animati con il suo esempio a stimare tanto mag. giormente vn'benefitio cosigrande, co me era quello, che Dio gli faceua.

# CAPITOLO X.V.

Si tratta de' ministerij, che appartergono alli quarta Classe delle nostre missioni.

A Lla quarta Classe pongo le missioni delle Residenze di Arauco, e Buona speranza, li quali benche proportionalmente sono i medesimi che dis-

simo de collegii, perche ciascuna hacinque, o sei presidi, e forti di Spagnuoli, sono con tutto ciò di maggior travaglio, e mortificatione, e di maggior merito, per hauere da contrastare con gl'Indiani gentili, qualicosì per il suo naturale superbo, & vio di molte moglie, come per eller gente di guerra, e va sempre con. l'armi nelle mani, è necessaria più patienza, e ternore, e più aiuto del cielo per far qualche frutto nell'anime di quelli. Il modo di esercitare i nostri ministerii inqueste parti è, andando la maggior, parte dell'anno a cauallo con gran pericolo della vita così nel passar de'fiumi, che sono necessarij passare più volte a noto, come per gl'inimici, che scorrono per queste campagne, danneggiando i christiani, è l'inuerno affairigoroso, per il che si pate assai, perche è necessario andare doue la necessità ci chiama, pionendo, e passando pantani sino alle cinghie, inciampando, e cadendo ad ogni passo, e questo assarspesso, perche bisogna andare quasi continuamente in volta per poter andarea tante parti come ci chiama la necessità degl'Indiani. Alla Residenza di Buona speranza appartiene il Presidio di S. Filippo di Austria, doue sono da 700. in 800. Spagnuoli il forte di S. Christoforo, quello della Natività, quello di S. Rosendo, fanta Giouanna, Angol, Talcamahuida, e quello che chiamano stanza del Re. Alla Refidenza d'Arauco, doue sono da 600.in 700. Spagnuoli, appartiene la fortezza di san Pietro, quella di Colcura Lauapie, e Leuo, & in tutte quelle vi è gran quantità di gente così Spagnuola, come di Ianaconas, che sono suoi seruitori, e benche tutti hannoi suoi parocchiani, e cappellani, yengono a noi nelle loro necessità spirituali, se bene siamo noi Parochiani de' foli Indiani ...

Oltre a questi Presidij, e fortezze si incotrano ad ogni passo molte habitationi, eluoghi de'Spagnoli c'hano sondato loro nella maniera come sopra spiegammo ciratidalla sertilità della terra, nella qualepiantando vigne sanno regalatissimi vini bianchi, & altri accesi odorosi, e saudsimi, e generalmente sono i miglioti di questo Regno, vanno questo luogo cre.

Scen-

fcendo in modo ch' in alcune parti v'econcorso di Spagnuoli di qualità, sta pochi anni bisogna ridursi a Città per il buo
gouerno. No si può esplicare l'amore che
ci portano in questi luoghi, e la deuotione con la quale ogn' vno procura menarsi alle loro case, non restando contenti
se le loro conscienze, e delle loro samiglie non passano per le nostre mani, ecosi bisogna star tutto l'anno in perpetuo moso andando da vna parte all' altra
doue vediamo esserui la necessità dell'
an ime.

Di maniera, che il corpo di queste missioni vienead esser composto di Spagnoli, de'qualialcuni vistanno come in proprio domicilio con le loro case, esamiglie, e questi sono in gran numero; Altri poi sono soldati, e gente da guerra, che stanno di presidio nelle fortezze, che al numero di due mila Piazze sono mantenute da sua Maestà; E composto medesimamente degl'istessi Indiani, parte de' qualiviuono ne i forti sudetti, seruendo a Spagnoli, e parte, che essendo soldatiamici vengono impiegati nell' essercito Reale. Di quelti alcuni sono! Christiani, & altri Gentili, e per tutti i nostri Padri s'adoprano indifferentemete con quel frutto, che tanto manifestamente si è visto in quel Regno. Di queste cole ine habbiamo in parte parlato! precedentemente con occasione dell'entrata, che sece il Padre Luigi Valdinia con I suoi Compagni in queste missioni quando quelle furno stabilire, & aggiustata l'introduttione della pace, trai Spagnoli, & Indiani da guerra, & anco se ne discorrerà nel memoriale, che si merrerd in fine di questo libro, dicendo solo per hora parte del molto, che si potreb be dire di questo glorioso impiego;

In quanto a'Spagnoli, che viuono nelle loro habitationi, come di sopra habbiamo accennato, non v'è cosa da dire in particolare, perche essendo come e veramente quest' impiego non dissimile a quello, che i nostri missionarii esercitano in altri luoghi ne'contorni delle Città, di che habbiamo trattato ne' precedenti Capitoli, però quello, che iui dano i è stato detto intorno a quelle si ha-

uera qui per replicaro per quello si hauerebbe da dire intorno a questo, se bene il trouarsi quelle habitationi in terra e queste in frontiera di guerra, ne segue però tra di loro gran differenza per il pericolo, chesi corre di perdere la vitali, stante che in quelle, non solo non si corre pericolo alcuno, ma ne anco vi è occasione di dubitarne, il che auuiene per esser questo vn'paese tanto pacifico, che ciascuno può liberamente andare doue più gli pare, senz'alcun dubbio di timore, tanto digiorno, quanto in tempodi notte, non temendoli communemente ne di Assassini, nè di Ladri, & io, che molte volte ho fatto questi viaggi dico che, non solo non hò mai sentito cosaalcuna di fimili infulti, ma ne anco haunta occasione d'hauerne vn'minimo sospetto, come se ne può dubitare in Europa, però nel Camino, e passaggi, che si fanno da vna habitatione ad vn' altra. in quelle, che appartengono a quette missioni sempre si sono corsi pericoli non ordinarij, perchestando quelle a vistadell'Inimico, s'incontrano ben spesso imboscate d'Indiani da guerra, chese ne passano a rubbate; per il che i nostri si soino vilti molte volte in manifelto pericolo di rimanere morti, o prigioni, conforme all'improuiso e occorso con alcuni Spagnoli, & amici Indiani, che per loro disgratia sono andati a cadere nelle mani di quelli, se bene dopò, che furno stabilite le paci di lopra accennate dell'anno 1640-seza dubbio sarà cessato ogni sospetto ditemere, poi che secondo viene scritto da'nostri Padri missionarii, e precedentemente al suo luogo si è detro anco nel paese più a denrro già fi va da vna parte all'altra senza scorta, per trouarsi tutto quel paese per occasione della pace sudetta così afficurato, che puole vn huomo solo senz'altra Compagnia scorrere da vn luogo ad vn' altro, senza alcun pericolo, però nel paese più a dentro non sarebbe gran cosa, per non godere della destaPace, che vi fusse qualche pericelo.

Il frutto, che si è cauato con i soldati Spagnoli, e stato sino dal principio grande, e di molta conseguenza, poiche pa-

reveramente, che Dio in questo negotio habbia voluto effercicare le sue bene dittioni dandogli ordinariamente, per capi persone di pietà, le quali non folo hanno approuate tutte l'inuentioni devote, & essercitij di carità, che i nostri padrihanno introdotti, ma con il proprio essempio gli hanno fomentati, essendo sempre i primi nell'assistere alle congregationi, & altre deuo tioni, che si sono stabilite del Santissimo Sacraméto, e della Beatissima Vergine, & partico. larmente attendendo a quello che più importa (che è il primo fondamento della deuotione) alla riforma de' costumi, & a leuare i peccati dagl'eserciti. Rac contano le lettere annue dell'anno 16:9. che i Mastri di Campo, Sergenti Mag. giori, e Capitani non solo fauoriuano le pretensioni de'Padri, & iloro desiderij, ma approuauano, e laudauano la loro dottrina, & il zelo, con il quale ripren deuano i vitijie per quanto sisstendeua la loro autorità toglieuano a' foldati l'occasione di offendere sua Diuina Maestà, castigando i peccati publici, e scandalosi, & apportando rimedio a tutti con zelo Christiano, e proprio di coloro, che trouandosi in simili cariche deuono prin cipalmente considerare, & procurare di hauere a suofauore, e dalla loro parte il Signore delle vittorie, senza la cui assistenza, è impossibile trouar la via di ope rarbene.

Con la medesima occasione sino dall principio di quelle residenze approuauano la santa maniera, & inventione, che i nostri trouarono per bandire dall' Esercito, e Presidij l'assetto inutile, e detestabil vitio di giurare, che suole esser tanto proprio della gente da guerra, frà gli altri mezzi, che furno trouatia questo effecto, vno ve ne su, il quale si racconta nella medema lettera annua conqueste parole [ Persuaderrero a' solda ti, che in sentendo alcuno che giurasse, quello che lo sentina hauendo detto Lo dato sia Giesù Christo], e subito gli altri tutti insieme dicessero similmente ad alta voce, lodato sia Giesù Christo, lodato sia Giesu Christo, con che a quel pouer' huomo, che giurò gli danno tale assalto!

che non cessano sino a taro che bacia la terra in penitenza d'hauer giurato, con che resta molto bene aunisato] sin qui la lettera annua sudetta s però anco prima diessa racconta quella del 1603. di vn'altro rimedio efficace, che fu applicato a questo medesimo fine, e fu vna legge, che offeruauano ingiolabilmente, cioè, che quello che giurasse facesse, lubito la penitenza riprendendolo publicamente, il che, aggiunge, ester stato di tanta efficacia, che quelli, che prima, no si vergognauano di offendere le caste orecchie de'Sacerdori ; e Religiosi con i giuramenti, & altre parole indecenti, si vergognauano dopò, & andauano molto auuertiti di non dirle frà di loro. Habbiamo anco visto nel libro passato quello che cercaquelto medesimo si legga nella lettera annua del 1612, la quale riferisce che in torno a questo punto il Campo si era riformato di maniera, che appena si sentiva vn giuramento, e ciò perche quello, che giuraua, lo mandauano a. stare al posto per un quarto ancor chefusse officiale, & in vn'altra ho letto, che i soldati si adunauano tutti asseme ogni giorno ad vn luogo determinato, dou prima di vscire alle solite fattioni della. guerra, si armanano per la guerra spirituale, che habbiamo con gl'inimici inuisibili, facendo oratione, & offerendo ciascuno a nostro Signore tutti i suoi pensieri, parole, & opere, acciò essendo incaminati dalla sua mano, non si desujasfero dal camino della sua fanta legge.

Tutto questo, e quello, che sino dal principio si cominciò a stabilire trà quellasoldatesca in che hanno hauuto sempre gran parte i Capi de i Presidij, il Mastro di Campo del Regno nello stato di Arauco, & il Sargente Maggiore in quello di l'umbel, e nell'vno, e nell'altro i Capitani, & offitiali immediati, da'quali se queste cose non riceuessero calore non molto si auanzerebbero i nostri missionarij con tutte le loro diligenze, si che in gran parte, se non in tutto da essi si dene riconoscer la riforma, che inquello stato, e Presidij si è sperimentata e tuttauia si sperimenta in quella non-Imeno valorolo, che ben disciplinata molestia, la quale può stare al paragone di quella, che maggiormente risplendono, e che in altri esserciti operi virtuofamente.

Questo è quanto si può dire in generale, e che appartiene a tutti, se bene oltre quello si è detto, visono di molti soldati; che frequentano ordinariamen te il Santi Sacramenti della confessione, e communione assistendo alle Congregationi, e Confraternità, così del Santissimo Sacramento, come della Bearl tissima Vergine con titolo di schiaui suoi Celebrano con gran solennità i Giubilei delle communioni Generali, se ruendo le messe i medemi soldaticon buone musiche, nel quale esercicio molti sono assail detti, celebrando così bene le loro feltiuità, che potrebbero comparire anco nelle Città, doue ordinariamente con maggior commodicà si può far respiendere il culto diuino. Sogliono anco celebrare felte secolari con gran splendore e curiosità d'armi, habiti, e cau alli non inferiori a quelle, che nelle Città fi sogliono ordinare per rendere più famose le feste de'santi, il che particolarmente, e necessario difare in quel paese nuovo acciò i nouelli Christiani formino maggior concetto delle cose della nostra Catho lica Religione vedendole, fare, e celebra re non solo con solennità ecclesiastiche, ma anco con feste esteriori. & allegrezze secolari : basti per adesso quanto si è scritto, perche circa il particolare del frutto, che sifà con i soldati se ne dirà qualche cosa più auanti, reserendo quello, che trouarò scritto nelle lettere annue che citarò a suo tempo, e con questo me ne passo all'altra parte, che comprendono queste missioni, che sono l'Indiani, lasciando quello, che appartiene a coloro, che si trouano al seruitio delli Spagnoli, perche intorno ad essi non vi è cosa di particolare da dire fuori di quello èstato discorso circa quelli, che viuono nell'habitationi, e Città; vengo agl' Indiani da guerra, che sono nostri Parrocchiani senza hauere altri Curati, che quelli della nostra Compagnia.

Questi Indiani da guerra habitano, alcuni dentro i Presidij, come fanno parti-

scolarmente quelli del forte di san Christoforo; altri in certi loro ridotti, e terre distante gl'vnidalgli altri alcune leghe, anzi che nelle medeme loro terre nonviuono tutti vniti come nelle Città, il che sarebbe di gran sollieuo per quelli, che hanno penfiero del loro culto spirituale, ma leparati questi da quelli di maniera, che molte volte bilogna andare dicasain casa a cathechizzare quelli di quella famiglia andando a cercarli di balzain balzaper confessarli nelle loro infermitale battezzare quelliche nonsono Christiani. Questo e il fine, e lo scopo principale dell'assistenza de'nostri Padri missionarij in queste Residenze, per il qual fine applicano tutte le loro forze con valore, e merito in riguardo de pericoligrandi della vita, allı quali sono esposti, ostre quelli che vengono minacciati dall'acque furiose de'humi, che s'incontrano ad ogni passo, alla cui discretione molte voice bisogna commettersi per saluare l'anime di coloro, che stando in estrema necessità domandano il Battesimo, dla Confessione, cose che non si possono differire per trouarsi in articolo di morte; oltre i sudetti si corrono altri pericoli non minori, che sono l'imboscae, che si fanno assai ordinariamente da gl' Indiani nemici, che si nascondono ne' nonti per far preda de'Christiani, a'quali le non dinno morte, come ben spesso luccede, quella almeno viene commutata nella ciuile di vna durissima seruitù, doue che di momento in momento stanno aspettando di prouare l'vitimo colpo di vn coltello, E questo pericolo di dar in mano degl' Indiani nemici, non è solo perche si corre anco fra gli stessi Indianiamici loro Parrocchiani, quali per esser gente bellicosa, e feroce e, che il Demonio facilmnete li persuade, che la legge che noi predicamo è vna bugia, e che il battesimo è una fattucchieria, che operala morte, per il qualsospetto molti lasciano di farsi Christiani, parendo loro di hauer a morir subito, esche ilfabricare le Chiese è per leuargh le loro donne, il che si danno a credere, perche vedono che quelli, che entrano inesse, esi battezzano vengono obligati

a maritarfi con vna, lasciando le altre, che èstato il maggiore impedimento di questa gente già auuezza, & assuefatta alla Poligamia, onde non poca difficoltà hanno sempre hauuto in lasciare alcuna di esse, ancorche gli predichiamo, che, è contro la legge di Dio; il che sempre, & in ogni luogo ha cagionato, danni no ordinarii nella loro conuersione per nont prinarfidi questa conversatione, commettendo per questa causa qualsiuoglia... debito; come sece quel potente, e siero Cacique Anganamone, il quale per questo rispetto leuò la vita alli tre Padri che erano andati a predicargli l' Euangelio, conforme habbiamo visto al suo luogo. A quelti pericoli sono sottopolti i nostri missionarii, dalli quali se bene gli hasempre liberati la diuina prouidenza, nonperò sono statiesenti da gl'eccessiui trauagli, & incommodità, che patiscono, vilitando questi suoi Parrocchiani per così longo tratto, e particolarmente in riguardo di quelli, che viuono cosidiui fi , per li quali bisogna stare come in perpetuo moto per dirupi, e cattiui palli, icorrendo continuamente da vna parte all'altra. Ne minore, dopò tutto quetto è il travaglio, che se gli accresce dinuono dalla difficultà, con che si diipongono quest' Indiani a riceuere la fede, perche etiandio, che siano molto capaci, e teghino molte cose assai conforme alla legge natarale, come si dira più auanti, contuttociò la natura loro altiera, e bellicosa è diuenuta cosi inhumana, e feroce con il continuo esfercitio della guerra, che vi bisogna gratia non ordinaria del Cielo per renderli, e sotttoporlial giogo dell'Euangelio, assaipiu di quello è necessario con gl'Indiani di altre Prouincie, che sono in questo medesimo Regno del Cile, come sono quellidel Ciloe, & altri, doue per trouarsi liberi dallo strepito dell'armi, sono come vna cera per imprimere in loro la legge, che gli vien' predicata; ma questi Araucani, & gli altri Indiani di frontiera da. guerra lono molto incarnati nell' odio, vno control'altro, come si vede nelle crudeltà, con le quali si vendicano dell' inimico quando viene a capitare nelle

Libro VII.

loro mani, come si vederà nel Capitolo leguente.

#### CAPITOLO XVI

Contiene la terribilità degl' Indiani da guerra, e la crudeltà, con la quale ammazzano i principali da loro fatti prigioni in essa.

A terribilità di questi Indiani da guerra, ela fierezza de'loro costumi si potrà conietturare dall' inhumanità, e crudeltà, con che fanno vendetta gl' vni degl'altri quando si fanno prigioni nella guerra, il che potendosi intender meglio dalle Relationi di quelli medesimi, che ciò hanno visto, hò voluto qui inserire due Capitoli di due. lettere, che fileggono nelle annue de nostri Padri missionarij. La prima delle quali cosi dice: [In vna scorreria presero i Spagnolivn' Indiano affai bellicofo, و Capitano di fama. Subito gli Indiani amici gli domandarono di beuergli il sague, e di fare con lui le solite cerimonie, alzandolo con le picche, perche con questo dicono arrivars, & acquistare la forza contro gl'inimici. Si adunarono. insieme più di mille per dar la morte a. questo disgratiato. Procurò il Padredi, persuadere a quest'Indiani il non com. mettere questo homicidio, e che gli volessero concedere quel Gentile per instruirlo con commodică nelle cose di Dio, e battezarlo. Dopò molti preghi glilo concessero con conditione, che il Padre douesse andare all' Adunanza sudetta, e se lo pigliasse quando essi lo volessero alzare con le picche. Pregò il Padre l'Indiano a volersi battezzare, auui-. satolo prima delle cose appartenenti alla fede, ma non su possibile. Con questo fu l'Indiano introdotto nella adunanza, il quale interrogato delle cose della lua. Patria, e degli huomini braui, che in. quella si trouauano, e fatte con il medemo diuerse altre cerimonie, diedero cosi gran strida strascinando le picche, e mostrandosi tantos degnati, che il Padre si diede a credere vi fusse nato qualche rumore, contuttociò abbracciando l'Inrr dia-

# BREVERELATIONE:

diano se ne vsci dalla detta adunanza, ej perchesitrouaua con gran paura mostrando non poco spauento, causò negl' Indiani cagione di riso, che dissero al Padre; Noiè certo, che ti haucuamo da complire la parola. In luogo dell' Indiano alzorno vn cane negro, profeguendo in quello la crudeltà, che haueuano da vsare con l'Indiano, il quale restituito al force, alcuni mormorarono del cafo, tenendo per segno di ribellione il non hauer fatto morire i nostri vn Capitano inimico cosi famoso. Il rumore di questa cosa arriuò all'orecchie degl' Indiani che haueuano dato la vita al prigione, qualisdegnati di ciò, se ne andarono 2 trouare il Mastro di Campo del Regno con il quale lamentandosi fecero instanza, che se gli desse di nuono in mano quell' Indiano liberamente, e quando nò, che gli l'hauerebbero leuato per forza; onde per fuggire maggiori inconuenienti, si hebbe per bene di condescendere alle loro instanze. Onde subito lo presero di nuono stando in mezo a sei principali Caciqui, e strascinando tutti le lancie lo condustero a dargli la morte, sollicitaua in tanto il Padre, procurando la sua saluatione, ma per diligenza, che egli facesse, non potè sortire con il suo intento, per mostrarsi l'Indiano sempre più ostinato. Tuttauia il Padre non lasciò di dichiararli i principali misterij della nostra santa sede, e trouandosi già a vista del luogo, doue haueua da morirel fivoltò ad vno diquelli principali Caciquidimandandoli se erano vere quelles cole, che il Padre gli dicena? il quale approud il tutto, esfortandolo con l'esfempio d'altri principali a riceuere la satatede, con che volle, che il Padre più distintamente l'instruisse, come fece riceuendo l'acqua del santo battesimo, e dando legni di hauerlo il Signore pollo nel libro degli elettifu dagl' Indiani circondato, i quali ficandogli le propried lancie nella vita con le medeme lo sospesero, e cauandogli fuori il core palpitante, passarono per mezo di quello le loro frezze, mangiando felo i principalia boc coni, e strappando dal corpo l'osta, e la testasurno queste ripartite trài principali per meschsarli con la cicia beuanda commune di questa gente dopò di che sopra di vn'hasta posero la detta testa senza che il Padre potesse in modo alcuno ouniare queste cerimonie come superstitiose, e gentili. Isin'qui la detta lettera. In vn'altra che si legge sta l'annue del 1636 così dice il Padre Diego Rosales superiore della Residenza di Arauco, &c.

[Sono rimalto con particolar contento per la conversione d'vn Indiano di gran fortuna chiamato Auenciuola; quale confido in Dio nostro Signore che finito di battezzarsi se ne sia andato al Cielo, benche sij stato veciso da' nostri Indiani tanto crudelmente, la fierezza de' quali per conoscerla V. R. racconterò le ceremonie, che secero, per ammazzarlo: come le viddi io con gl'occhi miei. fecero gran strage nella terga dell'inimico in quest' vitima entrata che secero lisoidatidiquello terzo de gl' Indiani, e tra gl'altrischiaui che secero, su vno quello Auenciuala ch' era Indiano di molto valore, e nome, ch'ancor quando lo pigliarono co la lancia in mano contro trenta Indiani sempre stette fermo nel suo posto: sinche poi vedendo tanti inimici si rende. Subito che arrivarono al quartiere, lo dimandarono al Maestro di Campo per veciderlo conforme l'vsanza de gl' Indiani, per esser egli Indiano di tanto valore, e far vna testa co'l suo capo, non se li potè lasciare di concederglielo, cauaronlo con gran fretta, e fecreto-guardandosi tutti, che non lo sapessimo, per non intercedere per lui; auuisommi vn soldato che portauano quel l'Indiano per ammazzarlo, vici con la fretta, che richiedeua vn caso simile, per ritrouarli, e gl'arriuai vicino al luogo doue haueua da fare il sacrificio, e li di-Imandai che me li lasciassero parlare per vn quarto di hora per connertirlo alla. nostra santa fede, e morisse christiano: me lo concessero, e gli parlai; ma egli stauatanto forte, che vedendo che doueua morire, non v'era remedio di ridursi, e vedendo questo gl'Indiani faceuano fretta, perche essi stanano aspettando con l'instrumenti in ordine per darli mor

te, & io sempre li pregaua ch' aspettaslero vn poco, perche io speraua ch' egli fi ridurrebbe quando Dio nostro Signore restasse seruito illuminarlo come in fatti fu, onde instructionel miglior modo possibile in quella fretta lo battezzai; lo codussero subito doue tutti gl' Indiani della terra con le sue lancie, e fleccie in viu cerchio lo stauano aspettando. stauano nel mezo i tochi di quelli de' Cacichi, che sono certe torcie, insegne delli più principali, lo fecero sedere vicino alli tochi con la faccia voltata alla sua terra, e li diedero vn gran mazzo di stecchi, perche contasse li valorosi della sua terra, & vn' altro legno grande per andar conquello sotterrando quei piccoli, questa è la prima ceremonia che viano, nella quale vanno nominati tutti i valorosi della terra dell' inimico, e ciascheduno che nomina butta vn stecco, o legnetto di quelli nell' buco, dando ad intendere, che l'hanno da vincere, e sepellire a tutti: & vltimamente si nomina lui stesso con che dimostra ch' egli parimente era nel numero de' valenti. nell' istante ch'egli nomina se stesso, mettono le lancie sopra di lui, e lo solleuano con quelle dalla terra, o veramente con una gran mazza gl'aprono la tella, & in vn subito glie la spiccano dal busto, e l'atraccano ad vna picca, e cantano vittoria con quella, così lo fecero con questo pouer huomo, cantando alcune canzoni malin coniche, che per tal'effetto hanno. Subito che gl'han dato con la mazza vederebbe V.R. vn macello terribile, alcuni litroncano il capo, altri li cauano il cuore, altri li tagliano vna gamba per far vn flauto della cannella dell'osto, scarnandola, efacendoli i buchi in vn momento; andauano attorno del cerchio nudi sino alla cinta, altri con le lancie voltando con furia attorno, e disfidando a gl'inimici, e diquando in quando tutti del cerchio vnitamente gridauano rizzando le lancie incontrandole l'vne con l'altre, e con i piedi dauano tale scosse alla terra, che la faceuano tremare, e quelto tanno sempre ch' han da combattere per cacciare il timore da gl' animisuoi. Dividono il cuore tra i Cacichi,

e capitani; e alcunise lo magnano correndo sangue, e battendo i piedi per terra, altri con il langue tingono le fleccie i tochi che stanno fermi sedendo in terra danno volte all'intorno de' Cacichi vrtano i suoi tochi, e sossiando verso la terra dell'inimico, subito figgono nelli pezzi del cuore le saette, e tornano a cantare, sonando il flauto della cannella, & alzando ad vn legno attaccato la testa nel mezo de'contorni pigliano il corpo, e strascinandolo per vn piede lo buttano suori del cerchio verso la terra dell'inimico, lasciando vna strada aperta per doue passano, e ripassano gl' Indiani giocando le lancie, facendo come chi assalta l'inimico, e cacciando gl' altri la paura volendo assaltare gl' inimici fanno tremare la terra, l'yltima ceremoniafu portare vn castrato negro, e troncandoli la testà, metterla al cadauero del morto in luogo della sua, e con questo se ne andarono, lasciando incaminate le cose per la festa principale di là ad vn mele: che è il fare vn'imbriachezza, nella quale si vniscono tutti a benere Cicia, e ballare, e quel che fa la festa fa della resta del defonto pelado il cranio yn vaso, nel quale beuono i più principali, conuitandosi a bere l'vno con l'altro in quello. altro fa delle mascelle cuscite in vna pelle di volpe come vna lenza, o scuffia per la testa, che è vna gran galanteria, e col flauto della cannella sonano per ballare, equeste tre pezze, il slauto, le mascelle, &il vaso fatto del cranio: le consernano per tutte le seste, e quello che se le porta a casa, s'imagina portare vna cosa di gran stima, e cosi queste cose si dividono tra le persone più principali. Io stimai assai, che finita la festa di quel macello tanto crudele, mi lasciassero sepellire il corpo nella Chiesa, così per dar la debita sepoltura, & honore a quelcorpo, l'anima del quale, come si deue credere, stauagià godendo il cielo, come anche perche egli me lo dimandò finito che fu il battesimo, quando lo menauano alfacrificio, perche essendo tanto pertinace. nel volersi conuertire il motiuo princi. pale di ridursi fu oltre la diuina gratia il non restar il suo corpo buttato in vn ster-

guilinio cibo de' passari, e de cani se non, si faceua christiano, che battezzandosi senza dubbio sarebbe stato sepellito. e così se lo sece da me promettere. l'istes so successe at P. Pietro Torrellas, che non è molto tempo, che catechizzando yn Indiano che voleuano giustitiare, perche se n'era suggito all' inimico: per moltes ragioni sopranaturali che se li proponesse ro, sempre lo ritroud con le porte serrate alla luce divina, fece che molti li parlaisero, e niente basto. fece venire alla carcere vna Signora che sapena bene la lingua per persuaderlo a battezzarsi, & il mezo efficace, che Dio nostro Signore haueua pigliato per conuertirlo, fu il dirli, che se non si battezzava sarebbe dato il suo corpo allicani, che battezzandosi sarebbe sepellico. ridussesi subito in modo che dimandò il Santo battesimo, e dopò di esser ben instrutto dal Padre batrezzossi, e mori canto selicemente, che lasciò assai allegri quelli, ch' erano stati instrumenti della sua salute, e sepellirono poi il corpo del defonto con molto honore complendo alla parola datali per l'esempio anche de gl'altri Indiani, che quantunque barbari, non lascia d'edificarli la christiana pietà. Sin qui la lettera. 7.

No meno si scorge la fierezza diquest' Indiani, che la costanza de'Padri in asfistergli; ma la crudeltà che vsarono con quest' Indiano e assai ordinaria nel paese dell'inimico quando fanno alcun prigione di consideratione, nel quale vengono a vendicare la rabbia, che hanno con li Spagnoli, e con gli Indiani nostri amici li quali si vendicano dell' istessa maniera pero non tanto ordinariamente per la destrezza de'Padri, che ciò impediscono quando con pregarli, che voglino per-l donargli, & effer con quelli pietosi, quando con fare instanza appresso i Mastri di Campo acciò non permetta lo ro l'essere cosi inhumani, se bene e forza il permetterglilo alcuna volta, perche non si possono questi Indiani tanto raffrenare, ne correggere i loro vitij con quel rigore che si vsa con quelli del Perù e d'altre nationi, si per esser questi sen-24 comparatione più altieri, si anco per

esser da guerra e difrontiera.

Sin quile lettere annue per mezo delle quali, e d'altre Relationi che si vederanno più avanti, è manisesta la terribilità di questa gente, sin tanto che la diuina gratia non si frapone rendendola. più costumata, trattabile, & humana. Questa è la gente con la quale hanno contrastato, e contrastano i nostri missionarij, e questisono i tranagli, e le difficultà, che hanno da superare quelli che bramano essere arrollati per ministri Euangelici in questo Campo, nel quale ho costituito la quarta classe del nostro ministerio nel Regno del Cile conforme si è accennato nel capitolo antecedente, ma perche le cole maggiormente dittinte, e particolatizzate sono cagione che di quelle si formi maggior concetto di quello che si pretende, spiegarò qui tutto quello, che sà al proposito, e che trouo scritto di queste gloriosissime missioni nelle lettere annue da me sopra citate, il che servirà anco per confirmatione di molte cole che restano precedentemente narrate, così del valore di questi Indiani, come de loro costumi per esser quelli che le scriuono Testimoni di vista e maggiori di qualfiuoglia eccettione, quali andarò riferendo con le medesime loro parole destinandole per materia del Capitolo seguente.

#### CAPITOLOXVII.

Si riferisce quanto nelle lettere annue, e Aato scritto di queste missioni.

Vello, che trouo nelle lettere annue di maggior conderatione intorno a queste missioni, sono quattro cose. La prima sono i travagli grandi, el incomodità del camino. La seconda i pericoli manisesti di restar prigione, o morto. La terza il frutto, che sista con gl' Indiani per la gran mutatione occorsa per opera di Dio ne'loro cuori, convertendoli la divina gratia dilupi in agnessi, e di siere in huomini, e la quarta alcuni essempi, e casi di ediscatione. Di tutto questo si trattara nel presente Capitolo, e seguenti. In quanto al pris-

mola causa principale de gl'incommodi e trauagli, che si prouano nel camino oltre i communi di esser l'inuerni assai piouosi, e la terra per ciò impantanarsi, la crescenza de'fiumi, i dirupi, e l'asprezze de'monti, di che è ripieno tutto quel Paese) el'esser questa gente da guerra, la quale perciò viue in luoghi, e siti più in accessibili, per maggior sicurezza loro, che in questo modo meglio si dfendono dall'inimico. Parla di questi luoghi la lettera annua del 1633, la quale dice in questa maniera [ Habitano questi Indiani in balze asprissime circodati da'Pantani, e montagne molti alti, e dificili da penetrare con dirupi, precipiti, e quante difficultà naturali polsono trouare per rendersi più incontrastabili, e liberi dall'inimico ] dopò queste parole soggunge vn Capitolo di vna lettera di vn Padre missionazio, che dis chiara molto bene tutto questo, la quale così dice [ Per stare quest'Indiani così diuisi parte Christiani, e parti Gentili (essendo forzoso l'assistergii, e darcalore a loro buoni defiderij) andamo con. molto gusto per balze, e montagne asprissime, pericoli, e strade pessime, di maniera, che per fare vicire da quelle, alcuni di essi acciò vniti con altri sentino la dottrina, e necessario andare di monte, in monte per strade molto aspre e continuo pericolo di dare nelle mani degl' Indiani nemici, li quali imboscati assaliscono nel camino portando sempre offertala vita in sacrificio per aiutare. quest'anime destitute d'ogni aiuto, e rimedio spirituale, se i figlioli della Compagnia non gli affistessero.

Siamo andati per tutti i ridotti dell'
Auapie, infegnando à poco à poco la
dottrina christiana, e battezzando molti putti, con questa occasione passando
di molti trauagli in riguardo del camino, che bisognò sare per montagne, di
rupi, e precipitij con pioggie continue,
e passaggi di siumi pericolosissimi, in vno
de' quali essendo caduto il mio compagno mancò poco che non si assogsismail Signor nostro, che voleua prouarlo, e serbarso a trauagli maggiori non-

lasciò di soccorerlo in quel frangente. Vscì dal fiume il buo Padre ridedo, e ringratiando Dio, & il sollieuo che riceuet. te doppo essere yscito a saluamento tutto mollo, su yn vento fresco, che lo penetraua, dal quale non potena liberarsi. ne mutarsi di vestimenti, che tutti erano insuppati di acqua, stando ambidue alla bocca di vn fiume senza poterlo guazzare, per il che corse non poco pericolo della vita; però fra tutti questi trauagli è maggiore la confolatione, che nostro Signore si degna di dare a'suoi indegni serui, quanto quelli patiscono, perche considerano che quello che vale assai costa molto, e che se a Christo costarono l'anime tanto più non è gran cosa che a'fuoi ministri gli costino tanto meno, e quello che principalmente cisolleua, e il vedere, che i nostri trauaglisi cominciano a godere come ho detto ] Sin qui il Capitolo di detta lettera. In quelta maniera fuccedono ogni giorno a questi buoni Padri molti casi ne'quali gli è necessario l'essercitio della patienza, e costanza, che sarebbe impossibile se non venisse sacilitato dall'amore verso Dio, e zelo dell'anime; e questo è quanto mi occorre direintorno alli trauagli, e difficoltà del camino.

Quello che spetta alli pericoli della vita si potrà sapere da quello che si legge nella lettera annua del 1620, circa questo, apportando in confermatione di ciò quello che racconta vn Padre di se medesimo in vna lettera che scrisse al Prouinciale, la quale dice così [ I pericoli, che corrono i nostri quando vanno a confessare diesser fatti prigioni, o di perdere la propria vita in mano de' nemici sono molto grandi, e particolarmente, in questi vltimi anni, che gl'India ni vanno molto gonfii per diuerse vittorie, che hanno hauuto contro li Spagnuoli, Confessorno vna volta certi Indiani principali da guerra, che con saluocondotto vennero a trattare riscatti di pregioni, che haueuano assai facilmente potuto hauere nelle manii Padri che andauano in missione; ma che hauendo di loro pietà, e compassione gli haueuano lasciati

ef-

essi andare liberi. Però si come non tutti hanno vn medelimo cuore, luccesse vna volta à vno delli nostri, gran léguaraz per esser nato in questo Paese che andado co alcuni soldati per difesa per certi moti altissimi, ad esfetto difare alcuni battesimi, fe gli scoperse vna imboscata di molti Indiani nemici, tutti in arnese da guerra, li quali gli serrarono il passo, onde trouan dosi egli circondato da tutte le parti, e vededo solo da vua pure vn certo precipitio alto più di trentacinque picche, il quale dall' inimico non fu offeruato per tenersissicuro che da quella parte non. glipoteua scappare la presa, assaltando però l'inimico il Padre con quelli, che l'accompagnauano, il Padre solo confidato in Dio, domandandogli aiuto inquesto caso, per intercessione del nostro santo padre Ignatio si lasciò andare as sieme con il cauallo per quel precipitio tenendo per certo di hauere a perdere la vita in quell'instante per mano dell'inimico senza ciò essere, in odium fidei, perche in quell' occasione veniuano so. lamente come gente da guerra, e conil suo diuino aiuto si trouò la giù nel basso saluo, e senza offesa ricourandosi subito dentro vn spesso monte. De' compagni, e loro guida, che il Padre conduceua seco, se ne perdettero due senza potere esfer soccorsi. Molt' altre volte. èstato sorzoso alli Padri buttarsi fra la spessezza de'monti commun resugio di questa terra, dormendo sopra gli alberi, sì per li gran pantani; come per la ficurezza delle loro vite, portandole sempre vicino alla morte come da quello che habbiamo detto si può credere, e molto meglio da quello che si dirà qui appresso.

Quest' anno del 1630, venne vna adu nanza di più di tremila Indiani a guerreggiare con il nostro Campo d'Arauco, e per prouocarli, e farli vscire da i loro recintisspedirno quattrocento corritori, li quali hauendo dato sopra vn ridutto de'nostri fecero prigioni, e ferirono molti di essi, onde il toccare viuamente all' arme, e domandarsi da' seriti, e pericolosila confessione su tutta vna cosa, essendo però sorzato il Padre vscir suori

per andar sicuro parti accompagnando il Campo, confessando per il camino i soldati feriti. Marciando in forma, per istrada trouarono i segni della strage, che l'inimico hauea fatto, molte teste di Cacichi principali, e molti feriti malamente, che senza poterui rimediare passorno auati per in busca dell'inimico, il quale in salendo i nostri vna pendice li scoper se, mostrandosegli con due mila India ni, restandogli altri mille 'imboscati. Fu necessitato il nostro Campo ad ordinare i suoi squadroni, prima che giungesse la retroguardia, atteso che gl'Indiani veniuano ad inuestire con gran coraggio, e con tanto buon' ordine, che in breue hebbero la Vittoria per sua. Arriuaua. in questo instante il Mastro di Capo del Terzo di Arauco, che era vn gran Caualiere, con la sua retroguardia, la quale an co hauendo cobattuto co l'inimico restò morto il detto Mastro di Campo, & alcuni Capitani di conto, e più di quaranta Spagnoli, & vn Terzo d'Indiani amici;molti de' quali se ne fuggirono alla. montagna; ma lasciando questo, acciò si veda quello che fece il Padre in questa. occasione riferirò qui le sue sormali parole. [ Il Mastro di Campo del Regno D. Alonso de Figueroa Caualiere Cordouese di gran valore malamente ferito era già scampato con quelli, che haueua potuto à curarsi in vn passo asiai stretto. con che tutta la forza della Battaglia, si volto contro la fantaria, sforzandosi l'inimico con l'imboscata, che à tempo vsci fuori. Qui moriuano alcuni, e la rompeuano la testa ad altri, non hauendo con che poter resistere alli forti armi delle Macane armifatte a guisa di vna gran Claua coperta di ferro con chiodi, & vna hasta lunga, che sbalordinano quelli che la prouauano nelle loro persone; ma vostra Reuerenza mi domandarà doue stauo io in questo tempo? Rispondo, che. in mezo di questi pericoli, arriuado quel. li che si trouauano in piedi, confessando quelli che erano feriti, e soccorrendo quelli che haue uano bisogno di remedij spirituali, e piacque alla Maestà diuina per sua mera bontà, che non riguarda-

ua il mio demerito, che confessassi quasi tutti quelli che subiro non moriuano per le serite ricenute, and ando a piedi da vnl capo all'altro, cosa che parerà miracolo, mentre io per tale lo tengo; perche a prima incontra quandol'inimico con la sua furia ruppe la Caualleria trouandomi io in mezzo di essa appresso la persona del Maltro di Campo generale, ferito il mio cauallo, e tinto di fangue, mi sforzai per mettermi con altriin luogo in tem po che sei de più braui inimici, mi col sero alpasso assalendomi. Voleuo far dare a dietro il cauallo, ma non fu possibile per esfersi adombrato. Allhora vno dell' inimici dando di mano alfreno del cauallo, & a quello vna tirata di briglia, e pe rò alzatofi il cauallo in piedi andò que: sto a cadere con tanta suria sopra l'Indiano, che io mi credeua gli hauesse partita la testa. In tanto vedendomi senza. rimedio mi andai a buttar fra le lancie tenendo per certa la mia morte, ouero per il meno di esser fatto prigione, dicendo in quel punto ad alta voce a miei nemici queste parole. Mangechi peniema lasciatemi con la vitafigli miei, la quale su mia gran sortuna il non lasciarla qui, poiche vno delli sei era figlio di Spagno lo bastardo del paese di san Giacomo; questi se ne era suggito dall'inimico, il quale con questa adunanza di gente a. sua instanza, e richiesta era venuto in torno;a che si deue auuertire, chel'istefso per mia intercessione era stato liberato in Arauco dalla forca) Hora questo medesimo ordinò a gli altri, che non. mi ammazzassero, perche io ero il Padre, che ne'suoi pericolido disendeno, e fauoriuo. Milasciarono dunque a piedi, e con gran timore; onde con ogni prestezza possibilemi ritirai incerte macchie vicine, ma perche anco in detto luogo non ero ficuro da icolpi delle lancie nemiche, per mezzo di esse mi gettai fra la fanteria nemica, la quale vittoriosa faceua morire moltidelli nostri, i quali domandandomi ad alta voce la Confessione anon seppi che cosa mi sare sin. che spinto da forza celeste mi inginocchiai sacrificando la mia vita per soccor-l'

rere quei poueri, & abbandonati, che in tanto pericolo si trouauano di perdere il camino della falute, mi trouai in. quel punto senza timore, ne paura alcuna, cominciando a soccorrer quelli che mi domandauano la Confessione, & a. quelli che di nuono cadenano, correno volando dicendoli, Giest, fratello dani. mi alcun segno, perche ti possa assoluere, il che sentendo alcune volte l'inimicosi voltà venendomi adosso, si che pensando io mi venisse a ferire co la lancia, mi ritirai vn passo, doue inginocchiatomi aspettauo la morte; ma l'inimico indrizzatosi verso la Spagnola per intendere se tuttauia viueua, io restai libero; però da otto volte m'inginocchiai vedendomi auanti gliocchi la morte in varij modi;ma quel Signore per amor del quale disprezzai la vita me la disese. saluandola in mezzo di tanti pericoli, edi tremila inimici.

Primieramente tutto questo l'attribui-

sco alla diuina Clemenza; secondariamente al rispetto, che anco gl'Indiani Gentili, e da guerra portano à quelli, che sono della Compagnia, su quel giorno, Padre mio, il giorno del giuditio, perche doppodi esfersi consessari più di cento huomini retiratifi quelli che poterono (enon hauguano goduro del benesitio del Monte, doue alcuni si erano nascosti) ad vn passo assai stretto, done non poterono effer rotti dall'Inimico, benche gli assalisse due ò tre volte; sonando la coruetta la ritirata, restarono li Spagnoli con la morte così vicina, che facendoli io vna breue oratione fi compunsero di maniera, chenon resto vno » che non si confessasse, essendo il primo il Mastro di Campo del Regno malamen te ferito, & esangue. Così aspettarono l'inimicotre grosse hore, stando i Campi à vista l'vno dell'altro senza permertere Dio che ci assalissero, il che seguendo in vn punto rimaneuamo tutti diffatti per trouarci già senza munitione alcuna, & i Soldati sbigottiti. ] Sin qui sono parole del detto Padre, intorno à che si deue auuertire che il suo ssorzo

suben conosciuto essere del Cjelo poi-

che

che la volta passata trouandosi esso insiminor pericolo, e più pochi inimici si gettarono dal monte come s'è detto.

Questo medesimo Padre in diuersi altri pericoli camminando vna volta sul fare della notte per certi monti alti infestati da nemici, e per ciò pericolosi (coduceua seco la solita scorta di soldati) fenti, vna voce affai dolente in vna di quelle balze, e sentendo, che tutti erano nemici, che occideuano alcuno de' nostri, la scorta de'soldati prese il camino verso il monte, & egli ripreso animo,sentì chiamare il dolce nome di Giesu, ando a quella volta, trouando iui due In diani di pace, che hauendo legate le mani ad vna Donna Indiana la voleuano scannare, dicendo che viueua sfacciazamente. Ripreseil Padre la loro pazzia, facendo all'Indiana vna buona cor retione, liberandola da quel pericolo e disponendo tutti, acciò si confessassero:

Al medesimo successe vn'altra cosa, nella quale corse non picciolo pericolo].

Fin qui la lettera annua, &c.

## CAPITOLO XVIII.

Dellagran mutatione, ehe l'Indiani Arau cani han fatto dal anno 27 abbracian do le cose della fede, alla quale per molti anni haueuano fatto resistenza...

A sola potenza e virtù dell'altissimo poteua fare tal mutatione, quale ha operato nell'Indiani Araucani, la quale raccontano le lettere annue, che del Regno del Cile sono state mandate in questi vltimi anni, perche il Demonio haueua persuaso quest'Indiani per mezo de'loro antepassati, che per nessun conto permettessero chiese nelle loro terre, perche i PP. e gli Spagnuoli nonpretendeuano altro con quelle, che leuarle le mogli, e figlie, e che le confessioni, e casamenti ch'i christiani persuadeuano, erano inuentioni per leuarli la libertà. Trà tutti il più internato in quest'odio, e resistenza contro le chiese era il gran Caciehe Catumalo tanto po-l

stente in quella terra, e di tanta reputatione, e stima tra gl'altri Cacichi, che tuttilo teneuano come oracolo, e nona v'era chi se gl'opponesse in cosa nessuna; e cositutti si conformauano con i suoi ditami, & l'approuatione, egusto di lui era legge per tutti. Aggiungeuasi a questo vn'altra difficoltà, & era l'hauersi da sepellire nelle chiese, se dauano licenza che vi fossero, il che non poteuano soffrirlo, perche giudicauano inuiolabile la loro antica legge, e costume di sepel. lirsi hereditato da'suoi maggiori, & era, subito in morire aprire il corpo del defonto, cercando, & inuestigando dentro di quella la causa dell'infermità, e morte del defonto per trouar il remedio contro di quella, per i viui; dopo subito portauano il cadauero ad vn monte, e lo metteuano là in vn buco poco profondo, & all' intorno di quello le sue arme, vestiti, e i molta prouisione di magnare, e di bere: poncuano parimente alcune pezze d'oro e d'argento, & altre cose distima; che si ritrouano alle volte in quelle, che chiamano Huacas, che sogliono essere di grade interesse, e gl'Indiani le tacciono, nascondono a Spagnuoli. Di questa maniera vannosubito caricando, e coprendo il corpo di pierre sino all'alzar' vna. piramide, che resta per segno della sepoltura del defonto ch'hansepolto.

Questa era vna delle cause, per le quali non volenano chiese, e seruiuasi il Demonio di quella, e dell'altre, sapendo egli benissimo ch'il fondare chiese, rizzar altari, & alzar le croci nell'incolta. selua del gentilesmo, era vn sondare presidii, e sortezze per sar guerra, e diflogarlo dal paese che tirranicamente possedeua. Non discorreua male se gl' hauesse valuto; ma la diuiua gratia (benche qualche volta per tardi arriua; nondimeno quando arriuò il tempo di raccorsi il frutto del sangue di Giesù Christo ne'suoi predestinati.) mostrò la forza della sua potenza, aprendo gl'occhia questo gran Signore, perche si disingannasse degl'errori hereditati da suoi, auolie questo con tanto gran conoscimento della verità, che quello il quale era sta-

to il principale contrario di quella lo fece Dio nottro Signore suo Predicatore come lo riferiscono i Padri di quelle missioni, auuisando il P. Prouinciale d'vn ga lante ragionamento, & efortatione, che tece alli suoi, mostrandoli la vanità delle sue false imaginationi, e persuadendoli con viue ragioni, e molta energia (che naturalmente quest'Indiani sono grandi oratori) ch'edificassero chiese, come co minciorno subito a fare. Diedero principio a quelle i Cacichi, & Indiani di Lauapie, che è vno delle Prouincie d'Arau co, dedicando la prima a san Francesco Sauerio, l'altra che fu la seconda, alla. Beatissima Vergine, che su in Tampan, la terza che su a Glico a san Gioseppe. e la quarta in Chiapo alli gloriofissimi san Gioachino & Anna, & per effer Procurato re diquest' vltima vn gran Signore,e Caciche chiamato Iaguan, celebrossi la. dedicatione, con gran sollennità, asiiitendo tutti gl'Indiani Conas (così chianiano i foldati) armati di punta in bianco con petto, e spalle, e celata, che fanno dicerio di toro dupplicato, vicirono tutti con le migliori galanterie che ciascheduno haueua. Formarono le loro scaramuccie, e corsero, e secero vari allegrezze all'vsanza loro, e sacendo tutti igentili riuerenza alla Croce che era assai bella, esposta dinanzi la chiesa, nella. quale entrarono, scendendo da cauallo. Cantossi la messa con molta solennità, ltando esti con molta attentione, e particolarmente al sermone, nel quale si dichiararono i misterij della nostra santa fede, e le li diede ad intendere il rispetto che doueuano portare al rempio di Dio, e quello che doueuano essi sare in quello.

Finita la messa ordinossi la processione, per la quale s'erano dispossi curiosi archi di fiori, e rami, per done donena passare, diedero a quella principio i putti coronati tutti con ghirlande d'alloro, portana lo stendardo il Caciche Iaguan, seguita nanlo i soldati, esubito i Cacichi con le loro torcie. Cantana il Padre l'orationi, e rutti con voce alta rispondenano sino alli Vecchi, e Cacichi, ilche cagionò gran consolatione, & ammiratione perche.

essendo questa gente tanto altiera, non s'era mai potuto ottenere, che rispondessero alla dottrina del Catechismo quando le faceua il Padre. Finita la processione sece il Caciche laguan vn elegate, e christiano raggionamento a tutta. quella gente concorsanel quale mostrò assai bene il grande affetto ch' ha verso la noitra santa legge, e la confidanza, e stima che fa de' ministri dell' Euangelio, e nell'vno, e nell'altro quanta gran mutatione haueua fatto la diuina gratia nel suo cuore, mettendo inanzi con tanto seruore le cose della chiesa, quello, che pochianni prima haueua giurato d'vccidere qualfiuoglia, che trattaffe di erigerlenelle sue terre sapendo, il gran Caciche, che Iaguon haueua già fabricato vna chiesa, e dedicatala con tanta gran. de solennita, piccossi, & ad vn certo modo atroffissi, che sosse stato preuenuto. e così per non restar in dietro volse auazarlo nella solennità, con la quale celebro la dedicatione della fua c'haueua. già fabricata nella fua terra , inuitò per quella tutti i Capitani, e soldati Spagnoli di rispetto, e per farii cosa grata vestissil egli alla Spagnola molto galante, che fu vna cosa assai straordinaria, perche è cosa generale ne gl'Indiani di questo Re gno non lasciar mai il lor proprio vestito, benche si alleuino, e viuano tra i Spagnuoli, e quello che solamente da loro han preso è il cappello, e le scarpe & alcuni l'vso della camiscia, però di disferente fattura, e quelto nelle Città de' Spagnuoli, che nelle loro proprie habitationi tutti vestono all'vsanza loro antica, senza ammettere mai varietà d'vsaze nel vestire. Fu assai celebre questa festa, la quale finita fece vn solenne banchetto a tutti i Spagnuoli, & vn altro a gl'Indiani, che s'erano ritrouati presenti. Stauano tutti a vedere ciò che faceua quello Caciche, e subito che seppero che già halueua fabricato la sua chiesa, e la solen-Inità, con la quale s'era celebrata la dedicatione di quella, cominciorno tutti a gara afare le loro nelle terre proprie, però quello ch' auanzò tutti fu il Caciche D.Giouanni Ignipil, che sempre è stato affai

Libro VII.

assai affettionato alle cose della nostra santa sede; e volle, che la sua cheisa. fabricara in Carempangue doue egli per lo più dimorava si cosecrasse al Prencipe degl'Apostoli come fece co maggior sollennità di tutte l'altre, assistendo a quella il Maestro di Campo Generale Gio. Fernandez rebolledo, alla pietà del quale si deuono questi buoni effetti, e cosìl'hafauorito Dio nostro Signore, dandoli tanti felici successi nella guerra. Battizzossi questo giorno vn figlio di questo Caciche, e su il compare i ( Maestro di Campo, Battezzaronsi parimente altri sollennemente, e con questo, e con gi'applausi che con grande stima veggono si fanno alle cole della nostra santa religione, si vanno di maniera addolcendo, e mitigando, che si spera in poco tempo s'habbiada vedere assai ben'impiegato il sangue de'serui di nostro Signore, & il sudore ch'han sparso c on tanto gran spirito, esernore per seminare la diuina parola del santo Vagelo, quale benche più tardi sia vscito a queste terre che all'altre, sarà per germogliare poi con più, e maggior forza come grano sepolto, e pres so col gielo, che sciogliendosi, e rasserenandosi il tempo pullula con più sorza e rende più copioso frutto. Non poteua suffrire il Demonio quel che egli indouinaua, doueua seguire di tanti buoni principij, e così seruendosi d'vn'instrumento dell' inferno, che mai si potè accertare chi fusse, cominciò, a suscitare l'antico errore col quale haueua ingannato gl'antichi Indiani, che i christiani faceuano tanto sforso per edificare chiese a fine di lenarli le loro mogli, e figli,e seppe figurar la cosa in maniera che per non star tanto fermi nella fede gl'Indiani come era necessario per farli ritornare in dietro, li cominciò a cagionare nuoui timori e per dar'il colpo nella radice, per assicurare più il suo diabolico inteto, cominciò la batteria delle sue falze persuasioni il Caciche Catumalo, che come dissimo quello, a chi tutti deserisono, e lo fece vacillare, & entrare in . nuoui sospetti, e timori 'delli quali sempre egli haueua sospettato, scoperse

quest'intrigo vn Patre missionante", che andando alla chiesa di questo Caciche, a confessare, battezzare, & amministrare gl'altri Sacramenti, come haueua: fatto nelle chiese de gl'altri, lo ritrouò quasi mutato, & alteratii vassalli di quello, e dicendoli a ch'effetto veniua: Rispose dinanzia molti, che non voleua nella. sua chiesa nuoue inuentioni de'Spagnuoli, che s'haueuano fatto le chiese per dirli messa, & insegnare i sigliuoli, che già attendeuano a questo. Ma che non voleua che la sua gente si confessasse ne che si casasse. Non si perdette d'animo il Padrein questa turbatione fece quello, che potè per satisfar lo, benche senza esfetto, e così si parti per Carampangue per trouare il Caciche D. Giouani Ignalpil, e raccontolli il caso. Riceuette questo il Padre con molte accoglienze, e difseli non vi dia fastidio quello, ch'hauere passato con Catumalo, che questa è inuentione del Demonio, e Diola remediarà. venite meco ch'io voglio confelfarmi alla sua presenza nella sua chiesa e l'istesso farà la mia gente, e con questo li leuaremo la paura, e fatemoch'egli parimente si confessi, & i suoi vassalli seguiraranno il suo esempio. Fece così, e con questo esempio, & altri mezi che si presero per dilingannar a Catumalo, si riduste a confessarsi, e conduste tutti gl'altri Cacichi, con i suoi dependenti, perche facessero l'iltesso, e benche egsi, & altri per hauere molte mogli non erano in stato di potersi consessare, con tutto que sto fecero mostra di confessarsi per leuar la paura agl'altri, come in effetto le gui, perche sapendo che Catumalo s'era confessato, e che le sue donne entrauano nella chiesa, entrarono subito nelle loro quelli di lauapie, che prima fuggiuano da quelle per i timori, in che gl'haueuano poste, e subito vennero a confessarsi gl'Indiani dell'altre habitationi, e solamente in Carempangui si se cero in i questa occasione 600.confessioni cominciando da quelli di minor età, che fecero la strada, e facilitarono il passo alli vecchi, che sono stati sempre quelli ch' han fatto maggior resistenza. Però già per

la diuina gratia vanno affettionandosi alla legge di Dio, & a molti non è ne-cessario chiamarli alla consessione vene-do essissipontanemente, & anche preuengono i Padri, e li cercano per la consolatione, che nell'anime loro cagiona quessio santo Sacramento, e li figliuoli vanno cantando per le Campagne la dottrina christiana, e sinalmente vanno tutti mostrando assai disferente sembiante, che sin'adesso, professando con la virtù essere veri christiani.

# CAPITOLO XIX.

Del frutto che si è fatto, e che si fain queste Missioni, riserendosi in sine alcunt casi di Edisicatione.

Ie de principio al frutto di queste Missioni il Padre Luigi di Valdiuia, cominciando à battezzare quell'Indiani, con l'occasione dello stabilimento di queste Missioni, nelle quali egli tanto s'affaticò, come si vede dalla. lettera annua dell'anno 1619, nella quale si leggono le seguenti parole. [La prima diligenza, e cura particolare è di cathechizzare gl'Indiani, intorno à che, acciò s'intenda la necessità, che quelli hanno di questo aiuto, si deue considerare, che tutti questi Indiani amici dello Stato di Arauco, egli altri, che viuono a' confinj di esso occupati per la guer ra erano infedeli, e straordinariamente ostinati in non voier riceuere. la sede di Christo, e così hanno durato, sin tanto che morto il Gouernatore Alonfo de Ribera, e che mentre in suo luogo si aspetraua altro Gonernatore restando le cose della guerra, e della pace in mano del Padre Luigi de Valdiuia, egli abbracciò quest' occasione impiegandola tutta in benefitio spirituale di detti Indiani insedeli,seruendosi a quest' effetto del brac cio Reale, della lingua, e della sua energia non ordinaria concessali dal Signor nostro aecompagnata da vna gratia particolare, con le quali cose non poco si è auanzato con quell' Indiani. Fece pri-Libro VII.

mieramente conquesta occasione vna visita generale di tutti quell'Indiani, e questo su vn'anno, e mezzo sa in circa. nel qual tempo andò battezzando la maggior parte di essi, precedendo prima'il Cathechismo sofficiente, ma brene, consorme era necessario stante la. fretta con la quale egli andaua visitando, e secondo l'vrgenza de' negotij, che haueua da trattare, essendo passati de i giorni,ne'quali esso Padre, & isuoi compagnibattezzauano tanto numero d'Indiani, che in questo ministerio veniuano occupati dalla mattina fino alla fera, per il che restauano di maniera stracchi, che quando lasciauano d'operare poteuano malamente alzar le braccia.]

Sin quì la lettera annua. Per alcuni anni doppo quel tépo, già si è visto quanto era poco il frutto che si faceua con gli Indiani da guerra. Di quello; poiche si è cauato, e che si caua da quel tempo sin hora, se n'è detto tanto, che potrà bastare per raccoglier tutto quello, che se ne puol dire in questa materia, e così concludo questa quarta Classe riferendo alcuni casi di ediscatione, come appartenenti al ministerio di queste missioni, quali si raccontaranno come a punto si trou ano descritti nelle lettere annue che

dicono come segue.

Vn' Indiana trouandosi molto angustiata per vn'accidente occorsoli, fu configliata da vn Padre de' nostri a confessarsi, che subito sarebbe rimasta libera da quel trauaglio con salute dell'anima sua come da lei su esseguito; occorse però mentre si trouaua liberata, come sopra, che fu fatta prigione da gl' Indiani da guerra suoi inimici, quali con tale occasione volendosi di essa seruire secondo il loro barbaro costume, furno valorosamente rebuttati dalla dilei costanza ricordandofi de' buoni confegli, che dal detto Padre gli erano stati dati, risoluta di perder più tosto la vita, che la castità, ma con la poca salute, resistenza; e trauaglio di vedersi cattiua, se gli aurebbe di maniera l'infermità, che la ridusse in euidente pericolo di morte, alla quale trouandosi già vicina chiamò a se vn' al- $\Pi$ 

# 324 BREVERELATIONE

tra Indismilmente come lei prigioniera alla quale disse come per premio della resistenza fatta a quel barbaro gli era apparsa la Vergine santissima che haueua fra le braccia Giesù bambino, dalla quale essendo stata grandemente consolata moriua però contenta come successe di lì a no molti giorni consorme su dalla medema Indiana raccontato.

2. Vn' altra Indiana si trouaua. malamente aggrauata da vna terribile in fermità, e quello, che è peggio, in tempo, che soprapresa da i dolori del parto, non potendosi per ciò aiutare se, gli attrauersò la creatura nel ventre, per il che fu da tutti giudicata per morta, e perche non pericolassero nell'anima la madre, & il figlio, la madre si confessò, trattandosi in che modo si hauesse da Battezzare la creatura, qual modo essendo loro mostratocioè, che douessero battezzare quella parte che prima si fusse scoperta. di detta creatura; il giorno seguente su domandato dal detto Padre se l'inserma haueua ancora partorito, al quale fu risposto, che staua penando, e che presto farebbe morta, e la madre, & il figliolo. Aspettaua il nostro santo Padre Ignatio, che l'inferma si trouasse in questo stato per maggiormente dimostrare l'efficacia della sua intercessione, poiche sacendo portare il detto Padre vna Reliquia di esso santo, ordinò, che posta al callo dell' agonizzante Inferma, tutti inuocassero ad alta voce l'aiuto di detto santo, il che essendo si puntualmeente esseguito, nel medemo instante la creatura si mosse, ordinandosi in modo tale nel ventre, che fenza angoscia della madre venne alla. Ince liberando la madre sudetta dal son no importuno della morte, in seno della quale già ogn'vno la credeua spirata.

Nell'impiego, chela nostra Compagnia essercita nel terzo di settecento Spagnoli, che e quello di san Filippo, si è cauato quest'anno vu grandissimo frutto poiche del tutto, si è leuato l'abuso frà di loro tanto ordinario di giurare, essendosi anco composte molte discordie, come anco dissatte molte amicitie antiche e concubinati di molto tempo, & all'incontro ordinate le frequenze delle confessioni generali, per hauerle satte alcuni con celare molti peccati, & altri senza la dounta, e necessara, preparatione.

3. Comparue frà gli altri vn huomo con segni di particolare, e vera contritione il quale postratosi a piedi di vno de'nostri Padri gli disse, che era andato da lui per fare vna buona, & integra consessione, de'suoi peccati de' quali per molti anni ne haueua alcuni per la qual cosa haugua all'incontro commesso altre tanti sacrilegij, e che di questa nuoua resolutione n'era stato cagione l'esser gli apparso la notte antecedente il glorioso san Francesco, il quale l'haueua. mirato con seuerissimo aspetto, e dettoli, perche hauendo egli il nome di lui vi ueua tanto malamente essendo già tant' anni che non si confessaua a proposito, per hauer sempre in questo tempo tenuto celati molti peccati, e vissito in disgratia di Dio, e che con questa occasione si era andato a consessare mostrando vna vera contritione.

4. In questo medemo terzo, si trouaua vna persona di grand' autorità, però altre tanto licentiosa, e di mala vita superando, & auanzando di gran lunga ogn'altro di quella militia, con tutto Il vitio sia tanto ordinario nella soldatesca. Procurarono i Padri di distoglier quest'huomo da i soliti giuramenti, biateme, e gioco disordinato (causa principale delle sue distrattioni) ma per all' hora non fu possibile. Al presente quelt huomo, non solo si è ridotto all'emendatione della vita passata, & ad esser vno di deputati della Congregatione, ma. egli è quello, che ha cura particolare, che venghi frequentata notando a quest' effetto quelli, che mancano, lando gra. distima diligenza in quella militia, perche non si giochi, bestemmi, o sacci alcun giuramento; mutatione cagionata. li da vn'accidente particolare, che gli auuenne vna volta mentre staua giocado alle carte. Quest' huomo vn giorno con certi suoi compagnise ne staua giocando come si è detto alle carte, e per-

che

che nel gioco successiuamente vna voltal dopò l'altra gliveniua in mano yna sota (questa nelle carti da giocare in Spagnolo, è quella che si chiama sante) e perciò anco perdeua continuatamente vna volta fra l'altre diuenuto impatiente, & accecato dalla collera trouandosi in mano quella carta disse queste parole Giuro, voto a Christo: E non verra qui vn Dianojo, che te mi leui dalle mani? I che detto non fu tardo il Demonio, ne fordo poiche effendo il Cielo fereno, in quel medemo instante sossio così suiroso vento, che gli leuò quella carta di mano senza hauerla mai più potuta vedere, accidente che lasciònon meno i suoi compagni spauentati, che egli sopra fatto, con vn rimordimento di conscienza che fu la cagione della sudetta mutatione, e che si risoluesse al benfare con. non poco profitto dell'anima sua come fivede.

Vna donna venne a confessarsi da vno de nostri Padri essendo già quat tr'anni che ciò non haueua fatto, la quale volendo principiare la Confessione diede in yn sudore così grande, che pensò il detto Padre, che venisse meno, & anco che morisse secondo che mostraua in quello suenimento, doppo di cheritornando in se, & inuocando il dolce nome di Giesù, disse al detto Padre; O che trauaglio hò passato, Sappiate che in volendo cominciare a confessarmi, il demonio con yn nodo mistringeua di maniera la gola, che ne anco poteuo proferire il nome di Giesù, e questo acciò io non discoprissi quello che ho rinchiufo nelpetto, & infieme la piaga, che tanto offende l'anima mia, ma per la gratia di Dio, e mediante questo santo Nome; poiche mi trouo libera, intendo di fare yna confessione a tutta mia sodisfattione, e che totalmente appaghi la mia conscienza, come in efferto la fece assai compita.

6. Nel medesimo terzo di san Filippo trouauasi vn huomo assai peruerso, di mala natura, amico di giurare, e giocatore in estremo, inuentando sempre nuoui modi di giurare con che apporta-

ua terrore anco a'soldati più indiscreti, e meno religiosi di quelle Compagnie, affermandosi da alcune persone degne di fede, che quest' huomo hauesse anco commercio con il Demonio. Il medemo erano già dodici anni, che assieme con vna squa dishonesta donna non sentiua più messa, essendo questa loro vita per lo scandolo, che se ne riceueua communemente, così anco a tutti notoria, e manifelta, Hora questi essendo caduto infermo, yn Padre de'nostri visitadolo co minciò a persuaderlo che volesse moderare la vita che teneua tanto disordinata,rappresentan dogli a quest' effetto le pene, che a fimili persone erano preparate, & in conseguenza a lui se in quella perseueraua, frà gli altri dannati nell'inferno, ma per quanto egli si affaticasse non potè mai coleguire il fine desiderato, Auuenne vn giorno dopò che si hebbe rihauuto di detta insermità, che quest' huomo co detta sua femina se ne vscì andandosene verso yn fiume, doue ella appresso di lui si posero a giacere nel suolo, e poi a dormirsi, dopò di che suegliatosi prima di lui la donna, troud che ambidue erano coperti ecircondati da vna quantità di serpi, e che all'huomo vna. di dette serpi maggiore dell'altre gli cingeua il collo, per il che in estremo sbigottita cominciò fortemente a gridare ille cui voci essendosi suegliato anco il detto huomo, cominciò a confortarla. iqueietandola con dire, che quel luogo ordinariamente abondaua di simili animali, e ché però non hauesse paura, anzi che fratre giorni hauerebbe visto cose molto più mar auigliose. In capo di detto tempo fa il detto huomo visto vscire Jal quartiere, esuoi posti che pigliaua il camino verso vn luogo suori di mano, doue per istrada su posto in mezo da due fieri huominiciascuno di essi coperto da vn gran Balandrano, che li rendeua sconosciuti, non essendosi procurato di sapere chi fussero giudicando ogn'uno che il non conoscerli susse anco effetto della lontananza, che si fra poneua quali poi allontanatisi dal detto huomo, as-Geme con esso non furno mai più veduti il quale però si era dato al Demonio senza sapersi per tre giorni altro di lui, se non che nel quarto su trouato impiccato con le mani legate, acciò non potesse seruirsene. Fù presa informatione del caso dal Gouernatore del detto terzo, che era il Sargente Maggiore del Regno, il quale trouato esser vero quanto si è detto sece publicamente abbrugiare la sua robba, ammazzare i suoi Caualli, e dare il suo corpo alli cani; ordinando a detta sua semina, che douesse onninaméto sirattare dal detto terzo, sotto pena di esser sirustata in caso di cotrauentione.

7. Vn Indiano molto prode nell' armi, il quale haueua nome Giona, eramolto grande amico delli Spagnoli, e de' PP. della Compagnia, alli quali, quando procurauano ridurlo alla fede, foleua dire, che non si affatigassero in questo, perche egli haueua da morir christiano. Soprapreso dunque dall'vltima infermità, della quale si morì, chiamò i PP. e lichiese con molta istanze il Battesimo, perche già li era vicino la morte, & hauendo appena riceuuto quel Sacramento morì, lasciando molta speranza, che si susse la lasco.

8. Vn'altro Indiano chiamato, Catuban, naturale dell'imperiale, ilquale due volte hauea fatto pace con li Spagnoli, e due altre da quelli ribellatofi, & alla fine si era riconciliato tanto fermamente, che dalle straordinarie fatiche imprese perseruitio di sua Maestà, ne contrasse l'infermità, per la quale morì, erastato casato al suo modo con vna donna, la quale sempremai lo haueua diuertito dal casarsi con esso lei, secondo il rito della Chiesa, come egli brama ua di fare, questi venuto a morte, disse ad vn Padre che lo visitò, che rendesse quella donna a'suoi genitori, perche la stimauavn demonio, hauendoli impedito la faluezza dell'anima sua, non hauendo mai voluto casarsi seco christianamente. Tanto si fece, & egli christianamente morì.

9. Don Giouanni Tal peglianca. Capitano, e Caciche principale, e per il passato molto contrario alli Spagnoli, essendosi finalmente riconciliato conessi, e di più battezzato, essendo venuto a morte, sattosi venire vn Padreli disse, che moriua contento, terminando la, vita nelle sue mani, & aggiunse, che dopò riceuuto il Battesimo, benche hauesse tenuto molte donne in casa, queste, però non l'haueuano seruito in altro, che in assari domestici, perche egli non haueua altra moglie, che vna, si consessò, e morì con segni della sua eterna salute.

10. Nella reduttione Talcamahuida, il cui popolo, e il più ostinato di tutto questo Regno, si ammalò a morte vn Indiano giouanetto, il quale hauendo tre volte fatto istanza a suo Padre, che li facesse venire vn Padre della Combagnia, & hauendolo trascurato il padre, il quale era Gentile, il figlio, li fece pone istanze, che li chiamasse pure vn religioso, altrimente egli sarebbe morto di spauento, perche 'tre volte di notte hauea veduto vna spauenteuol siamma, che li haueua circondata con molto suo terrore la testa. Allhora su chiamato il Padre, dal quale hauedo riceuuto il Battesimo l'infermo terminò la vita con mol ti segni, che si susse saluato.

11. In questo Regno vi è molta copia d'Indiani, che per arte magica curano le infermità de corpi in questa forma. Aprono apparentemente all'infermo il corpo, e cauadone le viscere, e lauandole, dicono, che in questa maniera le purgano da ogni male, doppo le ripongono nel corpo, e serrano l'apertura in maniera, che non vi resta cicatrice, o segnale alcuno della ferita. Queste si chiamano nella lingua del paese Macis come s'è accennato nel suo loco. Dique-

fte se ne convertirono tre.

La prima su vua, che molti anni eravissuta tal mente ingannata dal demonio, che nel veder solamente vno insermo si van taua di conoscere l'insermità,
da cui era afflitto. Ma illuminata da;
Celeste luce, dissece il patro, che havea
col de monio, e cessò in lei quella facultà di penetrare con la vista i corpi humani, e conoscerne l'insermità, & essendosi
conuertita, e battezzata, con publica-

re l'inganno passato conuerti altretante anime à Christo, quante ne haueua dal medesimo alienate coll'hauerli prestato sede, & esercitato le sue strogharie.

Laseconda era molto, Celebre per il commercio haunto lungo tempo con il demonio, il quale molte volte se li dana àvedere, li parlana, elidana varie herbe, & vna volta li diede vna pignatra piena di fuoco, acciò se ne seruisse nelle stregherie. Hor questa essendo, ve. nuta ad habitare in terra de'Christiani, cominciò ad vdire con gusto il Cathechismo, e le prediche; ma auuistosi il demonio, che quelta anima li vicina. dalle mani, volse finirla con esso lei. Onde hauendoss questa donna vna volta canato sangue per certa sua infermirà, li comparue il demonio, e mostrandofibramoso; della sua salute la persuade, che leuando via la fascia, faccia, icorrere liberamente il sangue, che in. quelta maniera restaria sana, obedisce la meschina, e si dissangosciò in maniera, che cadde meza morta, ma ritornata in se, confessò tutto il successo, su chiamato tosto vn Padre, il quale hauendola difingannata de'suoi errori, & instrutta nella sede, la battezzò, e col batesimo restò Iddio seruito di darli anche la salute del corpo . .

La terza. Stando inferma, ed essendo esortata, che chiamasse vn Padre ricusaua di sarlo con tanta ostinatione, che si prostana, che se lo chiamanano si sarebbe fuggita alle montagne; ma perche impegiorana nell' infermità, su da' suoi contro sua voglia chiamato vir Padre, alla venuta-del quale l'inferma si turbò si fattamente, che appena poteua esser tenuta da molti-acciò non si partisse, onde sospettando il Padre, che susse veramente inuasata mostrò all'inferma vn. Reliquiario; done si consernana vna reliquia di sant'Ignatio, alla cui vista tremando, e gridando sconcertatamente La donna, i manifestò, che era dal demo nio oppressa, onde applicandoseli la reliquia, il maligno spirito sempre variaualoco; fuggendo da quella parte del corpo, doue era sopraposta la reliquia.

Doppo vn lungo contrasto, alla sine se ne vscì, e nell'vscire quasi, che l'assogò; ma hauendo il Padre posta la reliquia alla gola dell'inferma: con quel celeste aginto potè ella pronunciare il nome di Giesù, che mai sino à quel segno hauea potuto proserire, & hauendo riceuuto il battesimo restò sana nel corpo, e nell'anima.

12 Fû chiamato vna volta vn Padre per Confessare vno infermo, & essendo tempo molto piouoso, onde i fiumi, che si douean passare per andare all' infermo erano molto gonfij, con tutto ciò il Padre sentitosi mouere interiormente ad andarni, li tragettò con molto suo rischio. per strada incontrò vna Indiana moribonda, & hauendola Catechizzata, e. battezzata, tosto mori. Incontrò di più vno Indiano, che staua angonizando per hauerse da se stesso per disperatione impiccato; ma li erastato tronco da altri illaccio, doppo esferui stato pendente qualche buon tratto di tempo, vdì il Padre la confessione di costui, & egli tosto morì. Doppo guesto esfendo arriuato il Padre all'infermo, per il quale haueua impreso quel viaggio, trouò, che non staua in tanto estrema necessità, onde venerògli alti secreti della dinina. predellinatione, che essendo egli chiamato per vno, l'hauea mosso interiormente a venir tosto, acciò soccorresses 

1913. Vn Padre chiamato da vn' Indiano, acciò venisse a conuertire la sua madre moribonda, vi volò subito, se incontrò vna vecchia di più di 70. anni;
ma in estremo ostinata, il figlio tanto sece, e tanto disse con vna Croce nellemani, quale egli rozzamente l'hauea sormata, che alla sine si rese, il Padre la catechizzò, e battezzò, e poco doppo
morì.

18. Stado moriboda vna n Idiana gétile di So. anni, vn figlio di lei che era christiano venne molto ansioso a chiamare vn P. & esponendoli l'olinatione grande della madre, lo prega, che vega a soccorla, il P. li dà buon animo, e va tosto a l'inferma, alla quale Dio est comparire del

.. Pa-

P.mutò il core, onde chiesto subitamente il battesimo, e riceuutolo, piamente se morì.

19. Oltre il sopradetto si sono fatte da' PP.tre Missioni più lontane. La prima à Lauapie per strade moleo scoscesi, & infestate da nemici. In questa per quanto riferisce il P. Vincenzo Modogliel in vna fua lettera scorsero i PP.per otto villaggi, predicando battezando, e confessando molto felicemente quei popoli senza alrro contrasto, che di vn Caciche, che fece qualche resistenza al principio, ma pur alla fine si rese,e sù battezzato con tutti isuoi vassalli. In questa Missione incontrarono i PP.vna vecchia di 100. anni in circa con vna figlia di anni 80. le qualisentendo da'PP. ragionarsi dell'immortalità dell'anima, e dell' inferao, dissero, che non vi volenano andare, onde chiefero, e riceuetteno entrabe il Battesimo. In vol altro loco incontrò il P.vna inferma già spirante, se li accosta, intende da lei, che non era battezzatada persuade à riceuer quel Sacramento, vi consente l'Infermae, lo chiede, & hauendolo appena riceuuto dal P.poco doppo christianamente se ne muore.

Vn altra volta si abbatterono in vnavecchia, che passaua li 100. anni, & era molto ostinata: onde il Padre Vincenzo sudetto, & il Padre Torreglias suo compagno durarono molta fatiga per industa al battesimo, al quale l'industero alla fine agiutati da vna nipote dell'inferma, che sendo molto buona Christiana essi cacemente indusse l'aua ad abracciare la sede.

conguelle riulci molto fruttuosa per la copia de' Battesmi che si secero. Tragli altri vno Indiano di molto buono ingegno di età di 24. anni:richiese con grande instanza il Battesmo, ma essendoli risposto da' PP. che procurasse indurre à riceuer quel Sacramento la moglie, e glialtri di sua casa, tanto sece il buon giouene: onde tosto vennero al Battesimo la moglie, la madre di lui, & vna vecchia sorda di più di 80. anni, la quale era sostenta per carita da questo giouene in sua casa. In vna altro luogo molto lontane, e rimoto in-

contrarono i PP. due vecchi , marito, e moglie, l'vno couerto di lepra, el'altro co vna gamba infracidita, furno instrutti nella fede, e battezati, e'l vecchio volle chiamarsi Mattia; su battezato vnaltro Indiano, che con molta instanza richiese quel Sacramento, e doppo hauerlo riceuuto perdè il ceruello; lasciando gran segno della sua predesinatione.

21. La terza Missione, che sù nell' Isola di S. Maria, sù altresi di molto frutto è la gente di questa Isola quasi tutta christiana, & vistavn Gouernatore Spagnuolo, con tutto ciò si battezarono molti adulti, che vi si erano ancor gentili. Vi furono instituite molte opre di pietà per inferuo. rare maggiormère i christiani conforme il costume della Copagnia in somiglianti correrie spirituali, tra l'altre vna Confraternità fatta dalli soldati di vna delle fortezze di questa Isola sotto l'innocatione di S. Maria della Neue, ed avuenne che mentre si dà principio a questa confraternità con vna solenue processione nelle cui prime fila andauano molti Indiani di fresco battezzati; vn soldato instigato dal demonio caricò con palle le bombarde del Castello, che si doueuano sparare per segno d'allegrezza; & affettandole di mira con l'Indiavi delle prime fila quali ancora sti maua per nemici, li diede foco, e perche il carico fù sproportionatamente souerchio scoppiarono alcuni pezzi, e volando per aria, e cadendo inmezzo della processione, senza però of. fendere alcuno, & acciò che tutti fi chiarissero, che ciò auuenne per miracolosa providenza della Regina de'Cieli, attestò vn Indiano, che in quel tempo stana sopra vna collina; di hauer veduto vna leggiadriffima matrona riccamente adobata trascorrere per la processione, ribattendo le palle, e li pezzi delle bombarde spezzete, acciò non offendessero ad alcuno. Del tutto su presa autentica informatione, per la quale costa, che il caso fu miracololo.

22. In queste Missioni accaddero varij casi memorabili alli PP. tra gli altri si incotrorono in vna vecchia tanto dimagra ta, che pareua vno schel tro animato, e H disse che sino da quando il Padre Valdi-





Vera l'figies alterius, quœ in rupis cauitate in modum capellæ concameratæ non ab opifice aliquo delineata, sed ab auctore naturæ ex Jaspide varij coloris costructa cadido vultu sub nigro capillo, palio iteri cæruleo exteri rubro vesterosis contexta cospicitur.

uia andaua facendo Missioni per quelle contrade, ella hauea sfuggitodi effer dal Padre battezata, col ritirarli in vn folto bosco insieme con vn suo picciolo figliolino, doue stette con gran disagio, e fame, mentre il Padre andò per quelle contrade per sfuggirne l'incontro, e dopo per 13.0 14. anni haucua esercitato le stregherie delle Maci, ma che hauedo vdito le me rauiglie della legge de christiani, cominciò d pratticar con esso loro; e che il demonio vedendofela scappar dalle mani l'haueua cominciato ad infestare con spauenteuole visioni, dalle quali, desideraua esfer libera, e perciò chiedena il sato Battesimo, il quale essendoli stato dato dal P.ella restò libera da tutti quelli diaboli: chispauenti.

Stando nell'vitimo di sua vita vna vecchia Indiana richiese il Battesimo, el'ottenne, ma il demonio sdegnaro se li posse presso del letto, e cominciolla à tentare & affliggere in varie maniere, il Padre che l'hauena battezata, la consigliò a disendersi con innocare il nome di Giesù, lo sece l'inserma, e l'inimico suggi dal letto nella più ritirata parte di quella casa con allegiezza dell'inserma, e con gloria del Santissimo nome, ch'ella hauena inno-

Essendo stato chiamato vn Padrecon molta fretta per confessar vn infermo, to sto vi si trasseri, superando tutti gli impedimenti di boschi, e pantani, de' quali era piena la strada; ma hauendo ritrouato l'infermo, per il qual era stato chiamato in stato di buona salute, e senza apparecchio di confessarsi, entra à caso in vn' altro tugurio, e si incotra in vn vecchio di 90. anni moribondo, li persuade, che si battezzi, vi acconsente quello, e ticeue quel Sacramento dal Padre, e tosto se ne muore.

Stando vn'altro Indiano Gentile vicino à morte, bramaua battezarsi, ma celo impediuano molte donne di sua casa,
che si sforzauano dissuaderglielo, si trouò
per Dinina pronidenza in quel luogo vn
Padre, il quale hauedo ripreso quelle maluaggie donne, batteza l'infermo, il quale
poco doppo christianamente morì.

Questi sono i casi piùmemorabili, che Libro VII.

si riferiscono nell' annue sopra citate, con che io dò fine allaquarta Classe presete, e perche pare che la Regina del Cielo ha voluto honorare quelle Missioni con la sua miracolosa imagine, che pochi anni sa su discouerta in vno scoglio della Costiera d'Arauco, voglio prima di passare alla quinta Classe descriuerta, e porre quiulla sua figura.

#### CAPITOLO XX.

Della prodigiosa Imagine della nostra . Signora, che si vede in Arauco.

Ella riua del mare di quella parte di Arauco, che si chiama Tubulia, viè vn seno coronato da alti, & aspri scogli, li quali nelle parti più vicine al mare sono più piacevoli, e facili, e quanto più si leuano in alto più di rupa ti, e scoscesi sono, & alla fine terminano vna rupe, la quale a guisa di vna pradella loggiace ad vn lasso di vna canna, e mezza in circa d'altezza, incavato in forma di vna nicchia, dentro della quale si vede la prodigiosa Imagine di nostra Signora col suo Sătissimo figlio, che và quiui stampata. E cosa marauigliosa il vedere, che il medesimo sasso col vario color delle sue vene forma la negra capellatura cadente dalla testa per il collo sino alle spalle: il volto bianco di profilo molto ben proportionato: la veste di color rossaccio, il manto di colorgiallo in oro, e la fodera del manto di color azurro, con. somma proportione, e leggiadria.

Haueuano molti anni addietro gli habi tatori di questo luogo veduta questa Imagine, non vi haueuano però badato tanto, ma 8. ò 10. anni sà, stando, vn fanciullo Indiano insieme con la sua madre presso diquesto sasso, vi sissò a caso lo sguardo, e riconoscedo la sacra Imagine, disse tosto gridando a sua madre; vedi che leggiadra Signora stà iui, con vn Bambino nelle braccia ? si appressa l'Indiana, e restando ammicata di tanta belatà, publicò da pertutto ciò che haueua veduto. Inteso questo successo i PP. della Compagnia, che s'impiegauano nelle missioni d'Arauco trasseritisi to

sto a quel luogo paccertarsidel prodigio; ne restono oltre modo marauiglati, & hauendo fatto sboscare il luogo, che . staua tutto inttriciato di bronchi, e di macchie, li paesani pieni di giubilo, & allegrezza promisero di fabricare vna Chiesa per riconoscimento di tanto sauore, che lor faceua la Regina de'Cieli, la quale continuò le sue gratie, liberando, e preseruando da vn contagio, che affliggeua quel paese la donna, che primieramente discouerse quella Imagine, conhauer beuuto vn poco di poluere firitolata da quelsasso; onde sempre sana, & illesa potè impiegarsi a lervire gli altri, appestàti: Il Vescouo dell' Imperiale auisato di questo prodigio comandò al suo Vicario di Arauço, che andasse di persona adaccertarsene; & ordinò, che fusse venerato con riuerente silentio fino che Dio disponga con la conversione di quei popoli, che si possa celebrare conle douute allegrezze quello prodigiolo favore del Cielo.

Quello che fa stupire in questo caso no l'apparitione di quelta Imagine in quel deserto, & inculto luogo de i gentili, poiche di già noi sappiamo, che nell'Ilola Tanarisse; altrimente detta la gran-Canaria, mentre ancora era habitata da' Gentilifu discouerta nel Concauo di vn fasso la celebrata I magine della Vergine detta della Candelaria, la quale oprò tati miracoli; ma questa nostra Imagine è molto più marauigliosa, perche no è opra di alcuno creato artefice, ma dell'Autore della natura, che con le vene del safso variamente colorite ve la dipinse co tal proportione, che per goderla è necessario porsi in vna determinata diltanza, perche appressandosi molto si scorgono solamenet le macchie di colori senza alcuna distintione.

## CAPITOLO XXI.

Delle missioni, che alla quinta, & alla sesta classe appartengono.

E missioni di questa classe sono quelle di Ciloe, altretanto fruttuose, quanto aspre, in riguardo della sterilità della terra, delle procelle del mare, per le quali vi si tragetta, e della lontanaza di quetti luoghi dal commercio, e dalle colonie de' Spagnoli. Le parzicolarità di queste missioni saranno riserite nel memoriale al fine di questolibro, quiui solamente toccaremo alcune cose d'edificatione, cauate dalle lettere annue del 1629, e 1630.

S'Impiegano tre della Compagnia. in quelta residenza con frutto eguale alle molta fatiga, che vi fanno, tra les molte Isole di questo Arcipelago vna ve ne ha di riguardeuol grandezza, doue la fondata vna pictiola colonia de' Spagnoli, le cui anime, benche aggiutate da! Padri non sono però la maggior parte. della materia delle loro tatiche, perche fenza trascurarie attendono all'aginto di molti Indiani, che viuono nelle frequentissime, quantunque picciole Isolet: re, che si veggono sparle per quello Oceano fino allo stretto di Magaglianes, Hor questa pouera gente, che può ben dirsi la più meschina del mondo, ritrouandosi in vno estremo confine di quello d'ogni agiuto pouera, e priua, e agiutata da PP. della Compagnia con estrem lor facica, e perigiio. Perche li conuien viaggiare per i mari sempremai tempe-a stosi con pieciole barchette di tre tauole malamente commesse, per terre piene di asprissimi monti, o di fangose Paludi, senz' altro sossentamento, che di alcune radici d'herbe, dette Papas, o di qualche frutto di mare, sempremai con. la morte su gli occhi.

La più faticosa di queste Missioni è questa delli Choni, natione la più roza di tutte, e che più di tutte l'altre habita presso lo stretto in molte Isolette, ne d'al tro si ciba, che distrutti marini, quali metre vanno buseando, mntano le loro stanze, e di tutta la lor samiglia da vil Isola all'altra: beuono l'oglio ol succo espresso da lupi marini, donde ne nasce che son tutti pallidi nel colore.

All'agiuto di questa gente miserabile si sono trasseritiquest'anno i PP, della Có-pagnia, dilongandosi più di trenta leghe dalla Città di Castro verso lo stretto, e per ageuolàrsi la strada, e ssuggire le të-

pesse di quei mari tragettano vn ramo della Cordigliera molto aspro, & aggiacciato per le continue neui di quattordici leghe, quali sono costretti valicare a piedi per esser tutte piene di scoscessi, di rupi, e balze precipitose, e doppo necessariamente tragettano il golso, che in diece leghe, che si dilata, cisra le borasche d'un intiero Oceano.

Il Caciche più famolo di queste contrade si chiama Talcapiglian, questo vna volta si trasferi alla Città di Castro, Colonia de'Spagnoli, lontana quaranta leghe dalle sue terre; ma incontrò tanta. difficoltà in loggettarfeli, che subito suggidalloro cospetto, nè per di igenze fatte dal Mastro di Capo si è potuto mai mansuefare; scriue però il Padre Superior di quella missione, che quest'anno hauendoli mandato per un suo vassallo a richieder con grande istanza, che li volesse dare vdienza, perche dissegnaua d'andare a visitarlo, & annunciarli l'Enangelio, in pe gno del quale li mandaua vna Croce, egli riceue il messo cortesamente, & adorò riuenremente la Croce dal Padre inuiatali, je si mosse con tutta la sua samiglia. e molti suoi vassalli, e vene incontro al P. per ventileghe; risparmiando al Padre quella parte di strada, che era molto tra. uagtiosa per la sua asprezza con questo incontro. Quattordici giorni spese il Padre cathechizando quelto Prencipe, e venuto il tempo di battezzarlo, ponendoli in consideratione il nome di molti SS. acciò si scegliesse, qual più li fusse a grado, egli fi scelse quello di sant' Ignatio, li figli di questo Caciche rimatero tanto ben addottrinati nelli misterij della fede, che l'infegnauano a i loro medefimi vassalli. Tanto disle l'autor di questa lettera, & aggiunge, che speraua, se li aprisse per mezo di questo Prencipe vna porta da portar le liete nuoue del Vangelo a' popoli, che habitano nello stretto di Magaglianes, doue si sa, che la gente mai ha sentito il nome santo di Christo. Sono quelli Indiani di statura gigantesca, e quelli di Ciloe molto più docili, e piaceuoli di quelli, che habitano nell' Arauco, e nell'altri confini della guerra dell Cile. Disse di più questo Padre, che ha!

del Cielo per condursi a predicare a questa natione, ma che per hauer molta messe, e pochi compagni era stato costrerto ad astenersene.

Nell'Isole, che fanno corona a quella di Ciloe, che per essere la maggiore da il nome a tutto quello Arcipelago, fi impiegano con vna continua missione i tre PP. che assistano in questa Residenza, Questi fauoriti in questi vitimi anni dal Gouernador di questa Provincia (il quale comandò, che per tutte quelle Isolette si fabricassero Chiese, e che gli Indiani vi venissero ad vdirla Dinina parola) hanno raccolto copiosa messe per li granaij del Cielo, essendo agenolata. questa raccolta dalla buona conditione. di quei popoli, i quali non hauendo tãto radicato nell'animo l'impedimento di tener molte donne tanto ordinario all'altri Gentili, vengono più volentieri al batresimo, Riferisce il Superior di quella. missione in ynasua lettera, che riprendendo egli yn Caciche dell'istesso di Calbuco, della poca diligenzaposta da lui in apprendere i misteri della fede, si scusò quelli con dire; che questo non nasceua da poco affetto; ma dallo hauerli poche volte vdite, dicendo, che non era maraniglia, ch'essi se le dimenticassero, non vdendoli più che vna volta sola invita, per difetto di chi ce l'insegni, mentre, che i Christiani vecchi, con tutto che tante volte le vdissero, pure se li dimenticauano, & operauano diversaméte da quello, che li era stato insegnato, Onde soggiunge il Padre affettuose preghiere, acciò li sia mandato soccorso dioperarij per coltinare tanto secondi, spatiosi campi diquel Gentilesmo. Le istesse preghiere porge con molto affetto yn altro de'PP, che attendono aquetta missione, il quale passando a caso per vn! altra di queste Isole detta Mocia, vi incontrò più di tremila anime molto docili, che Signoreggiati datrent' uno Cacichi bramauano grandemente il battefi. mo, e l'Euangelio, e non vi era chi ce lo desse, e ce l'insegnasse.

Non manca il comune inimico di trastornare in varie maniere il felice corso

del Vangelo in queste Prouincie, perche lasciando gli altri molti trauagli sosterti da PP. vna volta auuene, che per hauere vn di loro ammonito vn Parocho d'alcunierrori intolerabili, che commetteua, questo si sdegnò si fattamente, che fauorito dal vicario del Vescono, cominciò a brauare, & a tentare di cacciare i PP. da tutta quella Prouincia, soffrirono il tutto iPP. con patienza, rimetrendo la loro ragione nelle mani di Dio, senza volerla difendere, come haurebon poruto con lo fcudo de'loro Priuileggi; ma il Signore in cui si erano confidati, prese la loro protettione, perche ammalatofia mor. te quel Parocho, riconobbe il suo errore, e chiedendo perdono a' PP. volle con vn di loro confessarsi, e nelle mani del medesimo christianamente morì.

Ma il frutto; che in queste missionisi raccoglie chiaramete si raccoglie da' feguenti casi auterici, che vltimamente da quelle parti mi scriuono, particolarmen. te in materia di consessione: Nauigando due Padri per quello Arcipela. goa,pprodarono ad vn'Isola deera Men. lin. vn'hora auanti giorno, il Superiore filenti mosso con particolare istinto, di darsubito principio la missione, per cui era venuto, si pose per tanto tosto in camino colsuo Compagno per quei defertisabioni, vincendo coll' ardor della carità l'estremo freddo, cagionatolidalla notte, e dal rigor di quel clima, doppo hauer caminato yn pezzo si abbatterono in vn picciolo tugurio, nel quale ritrouarono va vecchio moribondo, che molti anni per difetto di Sacerdote non si era confessato, lo confessò, & in quel medesimo giorno l'infermo se ne mori con gran segni di ester nel numero degli eletti, .

Nauigando per il medesimo Mare approdarono ad vn'altra Isoletta, il cui popolo ritrouarono molto intimorito, a cagione, che non solendo mai in tutto quello Arcipelago cader'sulmine alcuno, onde ne meno hanno nella lor lingua na tia vocabolo da significar questa impressione dell' aria, in vna delle precedenti notti, leuatasi vna gagliarda tempesta, ne era caduto vno a dirittura sopra la ca-

la di vn' huomo, e di vna donna, che per dieci annieran vissuti scandalosamére in peccato; maltrattandoli, e stordendoli, & a vno di loro fracassacdole l'ossa malamente, & ammazzando molti cagnolini della lor casa, vno di questi due scelerati, venne tosto dal Padre strascinandosi per terra, e con molta contritione si confessò, insegnando a proprio costo, a tutti gli altri, quanto si debbano temere i castighi del Cielo,

Fu mosso vn Padre per particolar instinto Dissino a predicare in queste Isole, con molto servore contro questi che celavano i peccati nella confessione, e si cavò dal frutto, che ne raccoste, ch'ere stato mosso da Divina ispiratione, perche molti si confessarono generalmente, e molti, che non mai si erano accostati, a questo Sacramento divotamente lo pre-

cro'.

· Ad vn christiano di questa Provincial, che molti anni non si era confessato, para ue divedere in sogno, che stando egli nel lido di vn mare molto borrascoso, e nero, era rapito da vno spauenteuole lupo, che preselo per vn piede lo tiraua pet affogarlo in quelle onde, e che penltendosi egli de' suoi peccati; & inuocando il Santissimo nome di Giesù in suo aggiuto, volfe gli occhi a terr, a e vidde vn bellissimo Giouanetto, il quale distedendo verso di lui vna verga, che haueua nelle mani, e fattagliene prendere vna punta; con quella lo ritraeua a terra, e lo liberaua da quel pericolo, si approfittò egli di questa rappresentatione, perche risuegliatos, venne subito a confessars. con molte lagrime, e mutò vica, e perseuerò nelli Diuini seruigij.

Dormendo vna Indiana, che menaua mala vita nella Città di Castro, vidde in sogno entrar nella sua stanza vna squadra di bruttissimi negri, quali intese esser Demonii, e li parue d'vdire, che il loro Capitano comandò, che susse acceso vngran suoco, nelle cui siamme susse quella rea semina punita delle sue dishonessa. Già quei diabolici ministri si metreuan le mani adosso per esseguir'in lei quel castigo, quando inuocando essa il nome di Maria, si parue, che tutti quei masigni-

spi-

foirits fi dileguassero in quelle guisa, chet al nascere del Sole suggono i pipistrelli, e gli altri vecelli notturni. Venne costei la mattina tutta piena di spanento, e di lagrime a consessari, & al presente viue con molta pietà, e christiane virtà.

Sie compiaciuta la Divina bonta di stabilire la deuotione dell'Agnus Dei in queste Prouincie nel caso seguente. vn Padre della Compagnia ne donò vno ad yn soldato, il quale lo ripose nella poppa di vn vascello, nel quale hebbe da fare vn certo viaggio, quale hauendolo finito li fece dar fuoco, perche essendo molto sdruscito, disegnaua in quella maniera cauarne il ferro per servirsene nella fabrica dell'altro vascello, che disegnaua. difare; ma per quanto si potè tentare diartaccaruillfuoco, non mai visi potè apprendere, onde marauigliandolene, tuttili mandarono gete dentro per spiarne la cagione, & hauendo ritrouato l'Agnus Deinella poppa, e toltolo via, fiaccese tosto il suoco con tanta velocità, che appena diede tempo a quelli, che vi erano entrati di vicirne.

Nanigando il Maestro di Campo di queste Pronincie in vn Galeone carico di soldatidalla Cittàdi Castro a quella di Valdinia per andara far guerra a gl'Indianirubelli, essendo appena vscito dall porto di Ciloe, su soprapreso da vna të pesta tanto suriosa; che lo sece dare al trauerso, e rompersi in vna costa del paele nemico con morti di 160. persone scappando gli altri molto maltrattati. Fu lasciato tra li morti il corpo di vn huomo molto da bene, il quale prima di por-A a quel viaggio haueua fatto vna buona confessione, ma perche realmente era tramottito, e non morto, poco doppo quando gli altri si erano pactiti, ritornò in se, ma perche era tanto mal trattato, che non si poteua mouere, appena potè prendere va legno mezo putrefatto, che hauena già preso, e lambendolo senza altro sostentamento si trattenne dicinone giorni, inuocando il Dinino agginto, e de santi suoi deuoti, particolarmente dell'anime del purgatorio, delle quali era stato partialissimo" benefattore. Inquello tempo li comparue yn leggiadrif.

simo fanciullo, che al portamento parena Indiano, il quale lo rincorò, assicurandolo che quantunque quel paese era habitato da' nemici de' Spagnuoli, con tutro ciò non sarebbe da quelli offeso, anzi che in vn giorno determinato sarebbe venuta in quelle parti vna truppa de Spagnoli, de quali li nominò tre ch' erano suoi amici, e che da questi sarebbe stato tolto di là, e posto insaluo: soprauennero questi il giorno appresso, & hauendoli questo meschino narrato quanto li era auuenuto con il fanciullo, quelli con molta diligenza cercarono da per tutto, nè hauendolo ritrouato, pensarono, ch'era stato vn' Angelo mandato da Dio ad aiutar quel buon huomo, il quale era veramente tanto pio, che; con le sue manicoltiuaua tanto di terreno, quanto bastasse per suo sostentamento, e della sua famiglia, si lenaua sempre a. mezza notte, & impiegana quel tempo fino a giorno in fare oratione per l'a-Inime del Purgatorio, nè giammai volle tenere donna Indiana in sua casa per serua, per bandire da fe, e da suoi sigli ogni occasione, & incentiuo di peccato.

Concludo il tutto, con riferire quel. lo, che auuenne ad vn' Indiano, che staua schiauo in casa d'una principal Signora Spagnuola. Questi . determinato di fuggirsi dalla Padrona, prima di parcirsi ll'ammazzò, insieme con quattro delli cinque figli, che quello hauea, e tosto si cacciò in fuga per mare, doue essendo sta to preso da quelli, che furono spediti per arrivarlo, ericondotto alla Città, confesso non solamente il delitto; ma che hauendo preso il battesimo nel suo paese, senza nissuna delle dispositioni necesfarie aj quel Sacramento, dubitana, chenon fulle stato valido, e per ciò con grans contricione, chiedeua, che fusse supplito quel difetto, perche era risoluto di morir christiano. En adunque battezzarodi nuono, sotto conditione, e con. tante lagrime, e dolor di peccati si dispose alla morte, che converti in affecto. di compassione lo sdegno, che tutti hauean conceputo contra di lui per il comlmesso delicto, & in questa moniera

mort per mano del Carnefice con moltil segni della sua predestinazione.

## CAPITOLO XXII.

Di quanto riferiscono l'Annue del 1633. e 34 delle Missioni di Ciloe.

Re soli della Cop, riferisce questa an nua hano coltinato in questi anni il numerolo Arcipelago di Ciloe, e le due Colonie de' Spagnuoli fondate, vna nella maggior di quelle Isole, e l'altra nel la terra ferma, che li stà all' incontro per loro difesa da gli Indiani rubelli del Cile. Questi continuamente discorrono per quei mari, portati da picciole barchette, che son dette da paesani Piraghe, composte da tre semplici tauole malamente insieme commesse, con quel pericolo, che sourasta a'legni si mal percossi, da mare tanto procelloso. Non fono inferiori li trauagli, che si patiscono in terra, la quale nelle pianure è tutta ingombrata da fangose paludi, e quãdo fisolleua con le montagne si rede qua si che inaccessibile, per l'asprezza delle balze, e per la rigida altezza de gioghi, e per tutte queste parti penetrano del continuo questi seruorosi operarii di Chri sto, evidimorano secondo che il bisogno dell'anime, ve li chiama, ò trattiene, non hauendo altro riparo contro l'ingiurie de tempi, che le loro semplici vesti, nè altro contro la fama, che alcune radici, che iui nascono, dette da paesani Papas, e per somma delitia qualche pesce, à altro frutto del mare. Mà quanto sono più abbadonati dalle carezze della terra, tanto maggiormente sono accarezzati dalli favori del Cielo, perche li riesce maraviglioso il frutto, che fanno, o ne gli Indiani, o ne' Spagnoli, da' qualitutti vengono stimati per PP. dell'anime loro, e per Angioli terreni, mandati da Dio, come essi dicono, al mondo, per consolatori, e benefattori dell'anime, e questa stima nasce dall'infaticabile carità, có che i PP. lisoccorrono nelle loro spirituali necessità, il che secero particolarmente in vna peste, che

trauagliò tutti quei luoghi in questo and no nella quale i PP. non perdonarono fatiga, o pericolo (il quale in quest'anno nel tragetto di quello Oceano fu molto maggiore per le continue tempeste, da' quali è stato grandemente turbato)per soccorrerli, particolarmente in vna di quelle Isole, doue hanendo trouatituttigli habitatori infermi, tutti li visitarouo, e con agguti spirituali a tutti souuennero, particolarmente al Caciche di quella, qual meritarono con vna concubina, con la quale haucua vissuto malamente molti anni, e questo doppo hauendolo confessato, se ne mori. Non finirei mai, se volessi annouerare li battesimi dati particolarmente a' bambini, quali doppo riceuutolo se ne morivano li concubinarii legitimamente con le loro concubine congiunti: le confessioni inualide rifatte, li scandali, & abusi tolti e som iglianti, cose a queste missioni comuni: mi contentaro adunque di ac cenpare qualche caso in parricolare, del quale si potranno cauare gli altri simili

Fu un giorno chiamato un Padre mol to all'infretta, acciò battezzasse yn bambino nato di fresco, che staua morendo, tosto il Padre vi accorse, e conuenendolipassare yn fiume, che correua molto gonfio si trattenne qualche tempo per trouare il guado; ma non trouandolo in niuna maniera, lo tragettò a noto consuo gran pericolo, & arrivato alla casa del bambino, non ve lo ritrouò, perche i genitori temendo, che non morisse senza battesimo, prima che il Padre arriuaffe, l'haueuano portato altroue per andare in busca di qualcheduno, che sapesse il modo di darli quel Sacramento, il Padre vola tosto colà, troua il Bambino, che già spirana, lo battezza, e lo

manda al Cielo.

Vn' altra volta essendo chiamato vn Padre, acciò battezzasse due bambini, che appena parcoritidalla madre stauano per spirare tragetto, vn finme sopra-

vn cauallo, che Dio li fè incontrare alle sponde, & havendoli appena battezzati,

quelli spirarono.

Questi sono li effetti della diuina pre-Idestinatione; ma non sono meno spaul ne

teuoli quelli della divina giustiria, perche tragli altri scandali publichi, che i Officiali tollero via questo anno, vno in canaredalle mani di va principal Personaggio vna donna Indiana, colla quale egli, & i suoi figli, per molti anni ha ucuano scandalosamente vinuto, onde latenti tanto, che non solomente la ricuperò, ellendoli fuggita la donna dalle mani de' ministri della giustitia, e ric.neratafia cafa di costui, doue egli la tenne occulta; ma divantaggio cieco per la sua passione si doleua publicamente, che sitacessero diligenze per ritrouarla. Standa questi in tanto turbamento di animo, lifu parlato secretamente do vn Padre della Compagnia, acciò fi raune deffe; ma in darno, perche chiaramente rispose, che non staua in se, nè disposta per somiglianti abuertimenti. Anzi per non hauer occasione disentirli più, si tra sferi ad vn' altra Isola; doue doppo pochigorni, mentre fitrattiene in conversatione con vn Capitano suo amico su repentinamente soprapreso da vn' acci dente mortale, che lo inchiodò in vn letto. Non mancò l'amico, che lapenail suo male stato di essortario alla Confessione; ma l'infermo se ne scusò, dicendo, che non stana tanto male, & in vece di chiamare il Confessore, fece chiamare i parenti per trattenersi con essi; mà perche il male tuttauia cresceua a segno, che qualche volta gli cagionana delirij, fu chiamato all'infrerta vn Contellore, che non era della Compagnia, il quale mentre disserisce di andarui, stimando, che il bisogno non fuste urgente; sendosi risaputo dalli PP, della Compa gnia il bisogno dell'insermo, tosto vi si trasseri quello, che prima della sua par tita l'hauea aunertito a raunedersi; ma hauendolo rit rouato quasi delirante, tuori di se non mancò però di persuaderliche si confessasse. Fece molta resistenzal'infermo, & alla fine si conteisò piui tosto per liberarsi dall'importunità del Padre, che per dinotione, come dimo strò l'esfetto; perche appena finita la Confessione, e partito il Padre, egli ripigliò conischerno; che' il Padre haueua procurato canarlituri' i inoi fatti dalla

bocca; ma ch'egli non gli l'haueua altrimentedetto, e doppo questo cominciò a cantare, & ad invitare a se, riperendone molte volce il nome, l'Indiana sua concubina, & a dire molti altri sproposits di questa fatta. Fu visitato dal Vicario, e dal Parocho del luogo, da' quali paternamente ammonito, e riculando di vdirli, li rimandò sconsolaticon poca speranza della sua salute. Dicono, che all'vitimo ritornò vn poco in se, e che chiese misericordia a Dio, onde su chiamato dinnouo il Confessore; ma in vano, perche non arriuò a tempo, onde se ne morì senza poter godere di quella

medicina spirituale.

Fu auuerrita vn' altra persona principale, di cui correa voce, che tenesse di nascosto vna donna Indiana per concubina da vno de' Gouernadori deila Città, che pensasse a'casi suoi, perche li sourastana da vicino il giuditio Dinino. Non fece questo le lerato conto dell'auuertimento datoli; ma fra pechi giorni s'ammalò grauemente, e quantunque il male tuste pericoloso, e vi fusiero vicini a quel luogo PP. della Compagnia; contutto ciò non volle chiamarli per confellarsi. Vna notte adunque stando questi molto trauagliato dal male, quelli, che l'assisteuano, gli toccarono vna chitarra. per rallegrarlo. Si addormentò l'infermo con questa melodia; ma poco doppo risuegliatosi chiese da magnare, & essendoli arrecato, prima che si accostasse il boccone alla bocca mori di repente; senza ne pure inuocare il santissimo nome di Giesù, lasciando tutti pieni di grandissimo spauento, e terrore.

E cresciuta grandemente la deuotione alla Vergine nostra Signora, & al suo Rosario con il caso seguente. In vn lucgo detto Melilehue vna schiaua Indiana, che staua in casa d'vna Signora principale, estendosi granemente infermata, e confessata molte volte con il Paroco, doppo alcune vicende di miglioramenti, & ricadimenti nel male; repentinamente si condusse all' vitimo punto della vifta; & in questo termine cominció, ad e ser molettata da spauentenoli visioni, quali risapute dalla Padrona, sendo anda-

ta a visitarla, la salutò, con dire: Lodato fiail santissimo Sacramento, con che l'inferma si quietò alquanto, e disse alla Padrona, che nell' entrar suo in quellacamera gl'haueu a dato qualche tregua vna gran'truppa di Demonij, che la tormentauano, benche non l'haueuano del tutto lasciata, perche ancora stauano in vn'angolo della stanza, molestandola. con le loro minaccie. A questo dire la padrona li diede vn Rofario della Vergine, incaricandoli, che si raccomandasse alla gran Regina de' Cieli, cosa meranigliofa, appenal'inferma hebbe preso il Rofario nelle mani, che tutca allegra difse a circostanti, che già era fuggita via tutta quella squadra dell'inferno; & essendo richiesta dalla padrona per qual cagione fusse tanto tormentata dal fiero aspetto di quei Demonij, & se forsi si sosse qualche volta malamente confessata, celando qualehe peccato per timore, o vergogna, rispose l'inferma di hauerlo fatto, celando che molti anni prima haueua vecisa vnasua figliuola per dar diigusto al suo marito, da cui haueua riceuuto non sò che trauaglio, e che perciò li era comparsa tra quelli spiriti infer nali la sua defonta figlinola, la quale ffringendoli gagliardamente la goli, li hauerebbe senza fallo affogata, se non fusse stata col Rosario souuenuta da lei. Onde la padrona hauendola esortata alla Confessione, mandò per vn padre della Compagnia, che venisse a confessarla, e ritornandosene al suo appartamento si ripigliò dalle mani dell' inferma il Rosario; ma appena ella era vícita dalla tranza dell' inferma, che tosto vi rientrò tutta la squadra de' Demonij, che alla presenza del Rosario si era dileguata, e fuggita via. E che questo susse così, ti conobbe chiaro, perche essendo stato rimandato quel Rosario in quella stanze, e dato in mano all' inferma, tosto fuggirono di nuouo i Demonij, onde l'inferma mai si leuò dalle mani quello scudo spirituale, sino che si confessò con vno de' PP. della Compagnia, con che & ella restò libera da quel tranaglio, & intutti crebbe la diuotione verso la Vergine, & il suo santissimo Rosario.

Non si è mostrato meno meraviglioso il nostro Santo Patriarca S. Ignatio, perche lasciando i molti infermi guariti dalle sue reliquie, e le molte donne liberate da pericoli del parto; furno notabili li casi seguenti. Staua moribonda vna Indiana, & era già vícita fuori di se perl'an gonia della morte, senza che hauesse potuto confessarsi, per diferto di Sacerdoce,. ma risaputosi questo da vn Padre della-Compagnia, ch' era venuto in quelle parti per confessare vn'altro infermo, totto vioccorfe, & hauendola ritrouata. senza sentimenti, susse dolente, che quella anima si perdesse, fatti inginocchiar tutti i circostanti, & applicataui vna reliquia di Sant' Ignatio l'innocarono con grande affetto, il che hauendo fatto tres volte, cominciò a risentirsi l'inferma, e ritornata in sesi confessò con sua granconsolatione, e di tutti i circostanti.

Sapendo vn Padre, che vn Caciche per molti anni non haueua riceuuto Sacramento alcuno, l'ammoni paternamen te ad emendarsi, ma senza frutto; roco dono stando il Caciche con buona salute, lu soprapreso da vn repentino accidente, che lo buttò per terra, e ve lo fece giacere per molto tempo, costringendolo con igran dolori; che li arrecò a. sbattere i denti, a volgersi per il suolo, come vna bestia, & a dar del continuo acute, edolorolissime strida. Vi accorsero i PP, e ponendoli adosso vna reliquia di Sant' Ignatio inuocatono l'ainto di lui a prò di quel miserabile infermo, Vdi le preghiere il Santo, & impetrò da Dio tregua a quello accidente, onde tranquillato l'infermo hebbe luogo di confelsassi, come fece.

Mà quello, che cagionò grandissimo spauento in Ciloe, & nel Cile, è stata la rouina del castello di Carelmatu, caggionata dalla violenza di vn Remolino, il quale non darò più, che vn Credo. la cosa passò così, a quattordici di Maggio del 1633, al quarto del alua si vdì di repente vn rimbombo tato strepitoso per tutta la sortezza, & altre case circonuicine, che quanti vi habitauano vscirono nudi alla Campagna, per timore di noneller sepelliti dalle rouine, che minac-

ciauano gli edificij, le quali in vero forno; spauenteuoli, perche ruinorno le tre Gallerie grandi del Castello, & vna Cortina con le trinciere cascorno. Due porte tanto pesanti, che appena poterno mouerle li soldati di vna intiera Compagnia, furno cauare da'loro gangheni; la chiesa rouind tutta, e molte Croci, che li stauano piantate d'intorno surno sbarbate dalla forza del vento, e scagliate vn pezzo lontano, molte casette surno diuersa. mente maltrattate, essendo alcune totalmente rouinate, altre hauendo perduto i tetti, altre hauendo mutato luogo, il mare, e la terra si viddero tosto confusamente ripieni di sassi smossi, ò di legni delle case, o di alcune barche del porco, che subito furno stritolate, e disfatte, cadendo in tanto dal Cielo vna molto gagliarda pioggia, onde pareua toffero congiurati li elementi a danni di quel luogo, il qual fosse diuenuto vna scenzil dell'estremo giudicio. Riauutisi alquanto gli habitatori dallo stordimento di cafo così repentino, si ricordarono dell' Imagine della Vergine, che staua in quella lor chiefa, la qualeera molto simata. da laro, per esser quella medesima Imagine del Rofario, che saua nel conuento di San Domenico nella Cittàdi Osorno, prima che fussero destrutte le sette Colonie Spagnuole dal furore dell' Indiani. Volendo dunque raccoglierne le reliquie perche penfauano, che essendoli caduta di sopra tutta la chiesa, susse distatta, si fecero strada per quelle rouine sin' al luogo dell' altar maggiore, doue ritrouarono l'imagine della Vergine con quella del Bambino Giesù nelle braccia tutte intiere, e senza danno alcuno, quasi che riposta denero di vn concavo satteli storsi per opera d'Angioli) dalli materiali di quella rouina in vn luogo venti palmi distance dal Tabernacolo, dove soleua conferuarh, stana l'Imagine della Vergine riuolta ad vna Imagine di Christo, che staua in vna Capella vicina (questa era pure molto diuota, & ayanzo della ruina delle sette Città, e staua pure inchinata) quafi, che chiedesse misericordia. Il Nicchio di legno, done la sopradetta Imagine della Vergine sole ua con-Libro VII.

servarsi stava nel suo luogo sopra l'altar maggiore, ma alquanto inchinato, pet esserli caduto di sopra il tetto della Chiesa, 11 Tabernacolo su trouato intiero. ma alquanto maltrattato nell'oro, e nelle pitture, da' quali eran freggiato le altre Imagini erano tutre fracassate, e quel che arrecò maggior terrore furno trouati fuora delle sepolture je ossa de'morci. Passata la furia della temp esta, per informarsi meglio della cagione diquell a, madarono a richiederne l'Indiani vicini, che habitauano vna lega,e mezo lontani dalla fortezza, e rileppero, che iui non viera stata tempesta alcuna, hauendo la forza di quella incrudelito solamente nel luogo della fortezza, e negli altri a quella vicini, ne'quali ritrouacono per legno alcuni alberi sbarbati, giacenti per terra. Ma non terminà qui lo spauento, à il pericolo, perche poco doppo su veduto vnglobo di foco soprain vnalto monte, che sourastalla fortezza, donde spiccando vn salto si ruffò dentro del mare, commouendolo tutto; doppo legui vna gran. procella con firepitofi tuoni,accopagnarida vno oscurissimo nembo, che doppo esfer andato vo lando per vn pezzo per tutto quel tratto di Cielo, scagliò grandinigrossi quanto vna palla di moschetto, bollendo tra questo me ntre, il mare egonfiandosi in vasti, e smisurati caualloni d'acqua, onde tutti pensarono, che qualche schiera di Demonij hauesse destaro cost furibonda tempesta, nella. quale però Dio vsò delle sue miseriordie, perche essendo auuenuta, quando il Generale con la magior parte della gente. stana assente da quel luoco; furno liberi dalpericolo, onde appena vn folo vi re-(tò alquato mai trattato. Sin qui l'annua.

## CAPITOLO XXIIL

Di quanto riferiscono delle Missioni di Ciloes Annue del 1635, e 1636.

verso vna isola di questo Arcipelago surno dalla tepesta trasportati ad vna altra molto più lontana, done hauendo dimandato se vi erano inserm ve ne trouarono due donne Indiane, ad vna delle quali che staua già nelle porte della morte su prima daro soccorso, & hauendo incontrato, che hauea menato mala vita per molti anni con vno Indiano, che qualunque volta erano per quelle parti passati i PP.1'haueua celata da loro, contro volontà della donna, che grandemente bramaua di vedersi libera dà quel pessimo stato, ripresero aspramente l'Indiano autor di tanto male; il qual si rauuidde, e si cofessò, il che ancora fece l'inferma co tato petimento, che volle, stado ancora i PP.in quella Isola esser trasferita ad vn' altra vicina, done hauena parenti, per terminar meglio la vita lontana dall'adultero: tolto che colà peruenne, morì, lasciando molta speranza, che si fosse saluata. Doppo fu confessata l'altra inferma, la quale hauendo appena riceuuto quel Sacramento pure spirò, & accioche fi conoscesse chiaramente, che quella tempesta era stata opra del cielo, per madar quei PP. in questa Isola à saluar queste anime, doppo che questi infermi mori rono, fi raffereno il Cielo, si tranquillo il mare, onde i PP. poterno seguitare l'incominciato camino. 2 40 - 5

Vn principal Caciche, il quale hauena vn figlio Concubinario, e procuraua. celarlo à PP. quando per le sue terre pasfauano, fù dà vno di quelti, che discouerse la cola gagliardamente riprelo; & estendosi partito già il Padre da quel luogo su talmente mosso dalla Diuina gratia, che raubistosi dell'errore lo seguitò, & sopragiunfe,e menandoli il figlio; & la concubina di lui volle che fusiero maritati insieme, conforme il rito della chiesa, come fegul, & tutti allegri se ne ritornarono à casa.

Essendos confessato da vn Padre M' Indiano principale, che viueua malamente con due donne, su da lui granemente. ripreso di questo peccato, el'effetto di quelta tiprensione su, che doppo essere stato l'Indiano per lo stordimento, e vergogna al quanto confusose sopra pensieto, alla fine s'esibi di emendarsi, e casatosi con vna donna, e mandata via l'altra si confelsò con molto suo cotento: & edificatione di tutti. ment to the second

Fu grande il frutto, che si taccolle nell' Isole di Calbucco doppo quello spauenreuole terremoto altre volte scritto, es lasciando li molti matrimoni seguiti traconcubinarij, confessioni risatte, e simili cose, mi contentarò dire il seguente caso. Vedendo vn' Indiano, che tutti i luoi paesani erano ammessi da' PP. all' vso dè'Sacramenti, & egli solo ributtato con aspre riprensioni, perche teneua due concubine, tentò d'ingannarli, calandosi publicamente con vna, e ritenendo l'altra in casa, con titolo di serua, mà hauendo i PP. discouerta la sua fraude, e ripre. solo perciò con maggior vehemenza, si conpunse, e con molta contritione si but. toia'loro piedi, chiedendo di esser casato con vna di quelle Donne, e consegnando tosto l'altra a' parenti, tanto si fece, con che egli edificò quelli, che prima tanto

haueua scandalizato,

Prima che questa Missione si finisse hebbero auuso i PP. che 'vn' Indiano, che staua uell' Isola più rimota moribondo, dimandaua confessione, vioccorse il Padre, & hauendo ritrouato, che teneua due donne in casa per male affare, l'essortò à mandarle via. V bbidi l'infermo con molto feruore, & essendosi confessato, poco doppo se ne morì con molta pietà. Sin qui sono le cose riferite dall' Annua. circa le Missioni di Ciloe, al che io aggiun gerò alcuni altri casi d'edificatione, conli quali imporrò fine a quelta quinta Classe,de'quali li due primi anuennero ad vn Padre, che molti anni ha fatigato apostolicamente in quelle Missioni, & io lascio di nominarlo, perche ancora-viue. Essendo adunque stato confinato in vn Isola vn foldato, perche con la sua mala lingua non haueua cessato d'infamar tutti: questo Padre passando per quella Isola, lo conuerti di maniera, che lo sece disdire. publicamente in presenza di vn Notaio, e di molti testimonij, di quanto male haueua detto de gli altri,e dopò lo confelsò.

In oltre, hauendo il medesimo. Padre ripreso vn'altro soldato gran biaitematore,e spergiuro, e perche quello se ne burla ua, hauedoli minacciato il divino castigo, le fece tolto diuenir mutolo, onde hauendo quel meschino con gesti, e con te-

.11 V Juli gni

guichiesto misericordia à Dió, & ainto padre, questi facendo oratione per lui. Pimpetrò l'irio della fauella.

gna, vidde un horrendo mostro; dal quale spauentata inuocò il nome di Giesti, & il mostro dispatue; poco doppo li parue di incontratsi in un Padre della Copagnia; il quale riprendedola dell'essersi malamete confessa, có hauer celatialeuni peccati lidiceua, che si cosessale intieramete, che in questa maniera Dio li perdonarebbe, come era accaduto ad un'altro Indiano, quale gli nominò, che per essersi ben confessa era andato in Cielo; Rimasecostei tramortira per lo spauento; ma ritornando in se, riferi tutto questo ad un Padre; col quale si confesso, e mutò vitas antre col quale si confesso, e mutò vitas antre se col quale si confesso, e mutò vitas antre se col quale si confesso, e mutò vitas antre se col quale si confesso, e mutò vitas antre se col quale si confesso, e mutò vitas antre se col quale si confesso, e mutò vitas antre se col quale si confesso, e mutò vitas antre se col quale si confesso, e mutò vitas antre se col quale si confesso, e mutò vitas antre se confesso.

Vn famoso stregone, che si conserti riseri al suo consessore, che il suo Maestro per insegnarii quell'arte diabolica d'haucua menato sopra vn'altissimo monte, doue hauendoli fatto benere il succo di alcune herbe amarissime; & essendoli coparso il demonio, hora in forma dicapra, siora di camelo, hora d'alero animale, era egli disente dotto nella medicina, e che cominciando ad esercitarsi in quella professione, il demonio sempremai li loggeriua, che ammazzasse più tosto, che guarisfe l'informi, canto disse costiniad vn Padre della Compagnia, col quale tocco dalla. Dissina mano si consessò.

Nell' Annua del Cile del 1640, e 41. fi referisce, che due donne, delle quali vna haueua tenuta la creatura morta nel ventre tre giorni; e l'altra quindeci; entrambi per intercessione del Nostro Santo P. Ignacio vicirono falue da quel pericolo. Con che lasciando infiniti altri casi merauiglioù aunenutiper intercessione del me desimo, Santo Patriarcha, e di San France sco Sauerio, conchiudo questa quinta" Classe con le medesime parole, colle quali il Padre Giouanni Battista Ferrosino, fauellando col Padre Generale termina la sudetta Annua del 41. Minus contritarum rerum (dice egli ) narrationem ex posui. Amplissimam Messem flauescente, & candicantem ostendi, Messoribus indi get. Mitte igitur Reverendissime Pater Angelos veloces adgentem conculsam, or

dilaceratam ad Populum terribilem, post quem non est alius vale.

## Sesta, & Vltima Classe.

Ppartengono à questa classe più di cento cinquanta isole seminati per quei mari doppo le quarata di Ciloc, e le dodici di Calbucco, sino allo stretto di Magaglianes, de quali la Mocia è quella delli Cioni, pollono dirli in certa maniera le Metropoli, perche sono le prime, che si incontrano, e doue prima che a tutte l'altre è spuntato vn raggio dell' Euangelio? annunciatoui da alcuni PP. della Compagnia, che cold fono approdati. Appartengono ancora alla medesima classe moltissime anime, che habitano la terra ferma da Aranco fino ad Osorno, cioe dal grado trent'otto, fino al quarant'uno, il quale paele su già tutto sogetto al Rè, & è il più douitioso d'oro di tutto quel Regno, onde vi furno fondate le sette Colonie destrutte dall' inimico, quando si rubellò. Vi sono adunque oltre gli innumerabili Indianigli auanzi delli Spagnohiche furno fatti schiaui da loro in quellarubellione, li quali benche siano pochi, e vecchi, con tutto cio i loro figli fono, lecondo ci auisano, for si più numerost delli medesimi Indiani, perche quei miserischiauifurno violentati da loro padroni a maricarsi con le donne del paese. Sono questi descendenti de' Spagnoli bata tezzati, perche i lorogenitori li dauano il Battesimo, delche si compiaceuano gli-Indiani; ma non hanno altro di christiano, che quel Sacramento. Possono ancora ridursi à questa classe tuttigli Indiani detti poelci, li quali habitano nelle valli e ridotti che giacciono tra li numerosi monti, da' quali è compostala Cordigliera, li quali fono innumerabili, essendo quei monti habitati douung; lo consentono gli eterni giacci e le Neui o dalla parte del Cile, ò dà quella di Cuio, ò verso lo stretto di Magaglianes, verso doue non è stato discouerto più paete; mà per quello, che si congettura, e che siò veduto, costeggiandone le riviere, e per quello, che riferiscono alcuni Capitani, che dalla parte di Ciloe vi sono alquanto.

penetrati, sono quelle terre molto popolate, come si sa, ch' è parimente la grande Isola di là dallo stretto, detta già Terra del suo co, la quale è lunga verso l'Oriente più di cento leghe, e poco meno larga da Tramontana à mezzo giorno, popolatissimo si crede sia pure quel paese, che si stende dalla bocca dello stretto di San Vincenzo altrimenti detto di Maire verso l'Oriente, al quale no si e trouato ancora termine verso quella parte, & i Nodali costeggia n do lesue riuiere, lo viddero molto habitato, donde cauarono, che detro terra siano molto numero si gli habitatori.

E tanto basti per la descrittione del Regno del Cile, e delle altre fue condicioni, e delli gloriosi impieghi, che iui hanno li ministri dell' Euangelio. Passo adunque al principal fine di questo libro, il quale è di rappresentare in generale il gran mancamento, che vi è in quelle parti di ministri Euangelici, il che chiaramente può scorgersi, se si considera l'abbodanza della messe, quale ho distinta, e compresa nelle sei Classi sopradette, e dall'altra parte si porrà l'occhio alla scarse zza dell'operarij che iui ha la Compagnia, che appena hoggidi arrivano a nouanta. Per quello fine io ponerò nel fine di questa opera vo Memoriale visto giain Hispagnadal Real conseglio dell' Indie, nel quale io tappre sétai al M.R. Padre General Mutio Vitel leschi di buona memoria il gran bisogno che vi era nel Cile di fernoroli operarij. Mà prima di questo dirò qualche cola di alcunipersonaggi segnalati della Compagnia, che hanno affatigato egregiam ente in quelle Missioni, & illustrato con le loro virtù tutto quel Regno.

## CAPITOLO XXIV.

Si fa mentione di alcuni huomivi Illustri della Compagnia, che sono fioriti nel Regno del Cile.

Oppo di hauer trattato delle Missioni, & de' gloriosi impieghi quali ha la Compagnia di Giesù nel Regno del Cile, egli è conueneuole proseguire à trattare dell' insigni Missionanti, e soggetti, che in queste opere si sono im-

piegati. Ma come che non ho rempo da darne quel raguaglio, che le loro opre heroiche richiederebbono; lasciando questo argomento ad altri Scrictori, che con maggior plauso lo trattaranno, accennario solamente pero sodissare in qualche, parte al mio affetro verso unuomini tanto riguarde uoli i nomi di alcuni di loro con qualche cosa particolare de loro gesti, che non trouo mentonatanell' Autori, che trattano delle loro vite.

Sia il primo il Padre Baldassare Pignas, & i suoi compagni, quali surono la pietra sondamentale della nostra Religione in quel Regno, come habbiamo veduto nel capo 5 dellibro 8, di questa relatione il Diquesto Padre scriuono il Padre Eusebio Nierimbergio nell'opera dell'huomini illustri della Compagnia di Giesù al tomis alsoglio 637, e le annue della Compagnia del 1594, e 95, come habbiamo detto nel capis, di questo libro, & il catalogo degli huomini illustri della Prouincia del Perù a 29, di Luglio del 1611.

all secondo de il Padre Luigi di Valdinia honore della Compagnia di Giesti nel Cile, come habbiamo accennato nel 2 libro del cap, i fino al sesto, veggasi il Padre Filippo Alegambe nella biblioteca delli scrittori della Compagnia, & il Padre Gionanni Eusebio Nierimbergio nell'opera citata al soglio 759, li quali dicono di questi Padri gran cose, alle quali io aggiungo alcuni particolari, ch' egli medesimo pochi mesi prima di motire-

mi narrò in Vagliadolid,

uendo vinto, e tibuttato da fe le tentationi di disperatione, che lo trauagliauano, comincio a plangere dirrotamente i suoi peccati, chiedendone perdono alla Dining pieta & in questa maniera mori nelle braccia del Padre, lasciandolo grandemente consciato, per hauer mandato quella anima al Cielo, come si può piamente eredere . ST ME IN This

Vn'altra volta ttando moribondo nel Perù vn vecchio loldato, che in niuna maniera voleua confessars, fu chiamato il Padre Valdiuia, & intendendo l'infermo, che questo Padre veniua a visitarlo, diste, che posto che Dio li haueua mandato questo gran Padre, era segno, che voleua saluarlo, & in fatri si confesso co molta contritione, e poco doppo le ne morì.

Vn religioso di molta auttorità di vn. altra religione disse vn giorno al Padre Valdinia, perche non faceua dare il con degno caltigo a quelli che l'haucuano tanto calunniato nel Cile; mentre benpoteua farlo, per l'autorità grande, che hauena nella corte, & il Padregli rispose non poterio sare, perche non lo tro uaua registrato nel santo Vangelo, nel quale più rosto ritronava il contrario di far bene alli nemici, onde rimetteua il tutto nelle mani di Dio, al quale toccaua prender la difesa degli innocenti,

Tutto questo midisse il Padre; quan do io lo visitai in Vagliadolid, douce era vn ritratto di patienza, stando tanto maltrattato dalle gotte, che non poteua quafi mouersi, onde non saceua altro, che impiegatsi in orationi, & lettioni di libri facri, con tutto ciò era tanto il suo feruore, & il zelo della salute dell' Indiani del Cila, che haueua fatto voto di ritornarelle quel Regno, e mifece grandissime Manze, che jo lo menassi meco a quella volta, e si sforzaua di appianarmi le difficoltà, & ageuolarmene tanto il modo, che ben si scorgeua esferli ciò soggerito dalla carità che li albergananel petro, la quale secondo l'Apoltolo. Omnia potest.

Ammirai in lui la vinacità della vista-f (onde senza bisogno d'occhiali in quella estrema vecchiezza francamente leg-

geua ) lasciatali forse da Dio, per consos larsi in quelli estremi giorni con la lettione di libri deuoti, e la tenacità della memoria, con che siricordana di tutte le cose, che haueua fatto nel Cile, hauendo quasi auanti gli occhili nomi delle persone, li siti de' laoghi, & altre circonstanze di quel Regno, e delle Missioni da lui fondateui, delle qualli tutte cgli scrisse vn pieno ragguaglioper ordine de' Superiori, epiaccia al Sig. ch'esca alla luce per sua maggior gloria, e per infegnamento, e regola degli altri millionati della Compagnia.

Per yltimo mi disse, ch'erano tanti li beneficij, che haueua riceuuto dallamano liberalissima di Dio, e tanto grandi li pegni della lua predestinatione, che non si potena dar'a credere il contrario, onde aspetraua la morte con grandissima tranquillità d'animo, e con altre tan-

ta a suo tempo la riceuette.

Il terzo puol esser il Padre Diego di Torres Boglio, del quale se ne preggia no tosto il Cile, tra tutte le altre Pronincie dell'America Australe, perche su Procuratore del Perù a Roma, fondo, & illlustrà grandemente quella del nuouo Regno, e fu il primo Proninciale del Paragnay, nel qual tempo, perche fondòla nostra Prouincia del Cile perciò questa lo riverisce come suo fondatore, e primo Prouinciale. Di questi sarebbe mestieri tessere vna intiera historia, la quale perche la sta scriuendo il Padre Giovanni Pastore. Procuratore del Paraguay già venuto in Roma, a quella mi rimetro, ma non posso lasciare di dire, benche di passaggio, due cole, che mi sono parle più eccellenti in questo gran personaggio, quale io hò conosciuto, la prima yna brama tanto ardentemente di patir trauagli per amore di sua Divina Maesta, che qualunque volta Nostro Signore restaua servito di fargline larga parte, egli amorolamente li diceua, che li partecipasse pure con la maggiore abbodanza possibile quelli fiori, e quelle gemme, come egli stimaua. i trauagli; de' quali vn giotno parlò 2 alcuni, tra'quali vno fui io, con tanto feruore, che si stabili trà di noi vn concerto, che ciascheduno domandasse ogni

giorno a sua Diaina Maesta per intercessione della Vergine, perse, e per li altrisla maggiore abbondanza possibile de' trauagli da tolerarfi per Christo, quali fono il vero teforo del Clelo:

La secoda fu il talento marauiglioso di parlare di cofe spirituali con gran consolatione di quanti l'vdiuano, senza che mai ne sentissero tedio; dono, come possiamo credere procedente in questo Padre dalla continua comunicatione co Dio nella quale implegana la maggior parte del giorno, e della notte. Scriue di lui il Padre Alegambe nella Biblioteça.

al foglio 94.

Il quarto il Padre Diego Conzalez Olguin, il quale fu non meno riguardeuole per la dottrina particolarmente delle sacre lettere, sopra le quali scrisse molto per darlo alle stampe, che per la pietà, hauendo conseruato fino alla morte illeso il fiore della Verginità, di çui si pensò, che fosse premio la luce, di cui su visto risplendente il suo sepolero quando lo sepellirono nel Collegio di Mendozza, fu anche marauiglioso in questo Padre il zelo della salute dell' Indiani; che lo spinse ad apprendere due loro lingue, & vna di queste con tanta perfettione, che l'ageuolò a posteri con scriuerne vna gramatica, & vn vocabolario compitissimi. Anzi quando morì nel Collegio di Mendozza vi si era trasferito, a fine di apprendere, benche susse molto vecchio, la lingua di quel paese, per inferuorare con la presenza, & promouere con le sue satiche quelle Missioni; ma nostro Signore si compiacque di chiamarlo a se, per darli il premio dell'esue molte virtu, e virtuoli trauagli.

Nel quinto, sesto, e settimo luogo ripogo li tre fortunati PP. Horatio Vechi, Martino d'Aranda, e Diego di Montalbano, che come habbiamo detto in molti luoghi di sopra sparlero il sangue per mano de'Barbari per il gran zelo, che haueuano della loro salute. Di questi dirò in breue alcuni particolari degni da sapersi.

Il P.Horatio Vechi nato nobilmente in Siena in Italia haueua trenta quattro anni di età quando morì, e di questi ne ha-

lucua spesi quindeci nella Compagnia. era dotato di vnd Indole molto piaceuole, di faccia veherabile, alkegra, e graue, onde si rendeua amabile a tutti, ful huomo di molta oratione, e carità, partialissimo diuoto della Vergine Nostra Signora, molto bene afferto alki Religiosa pouerta, humile, e molto patiente? nelli dolori di pietra, & altre indispositioni, che patiua, e grandemente zeloso della salute dell'anime, come di tutte queste virtù diedero testimonianza il P. Diego di Torres, che lo meno da Roma nel Cile, il P. Valdinia, & altri che iui lo conobbero il resto della sua vita, e morte si potra vedere nel libro 6.

IIP, Martino di Aranda era nato nobilmente, & era molto stretto parente del P. Valdiuia prima di entrare nella. Compagnia si molto buono soldato nelle guerre del Cile, e per li suoi seruitij, e de suoi antenari cominciò ad hauere remunerationi dal Vicere, onde su Corregidore de'Biobamba, fendo ancora giouanetto, & amministrò quel carico conprudenza, e valore loprafacente l'età; mà mostrò prudenza molto maggiore, quan do dispreggiando tutte le cose del mondo entrò nella Compagnia nel Collegio di Lima, mosso da gli esercitij spirituali che fece, entro egli con animo di seruire in essa al Signore nell'essercitij di Marta da Laico, benche doppo obedia Superiori, quali vollero, che si persettionasse nella lingua latina, e studiasse casi di coscienza; e doppo questo, e da quelle parti lo mandarono a questo Regno, perche sapeua la lingua di questo Paese, doues per più di quindeci anni fatigò in seruitio dell'anime con frutto eguale al suo molto seruore. Era questo buon atootato di grandiffimo coraggio, e forte, za., onde essendolistato da in Chirurgo cauato vn pezzo dell'offo mascellare stette immobile, senza dar segno alcuno dido. lore, ò fiacchezza, impiegaua egli questa fortezza di animo in riportar continues vittorie di se medesimo, & in affatigarsi sempre nell'aggiuto dell'anime, onde quantunque susse di natura colerico, si vinceua di maniera, che parena fusse di coplessione slemmatica, era gran dispreggiatore di se medesimo, e co certo santo
odio si perseguitana, e maltrattana, come nemico; era tanto distaccato dall'affetto di amici, e di parenti, che parena,
cheò non ne hanesse, ò non si ricono.
scesse; siù grandemente amico dell'Enangelica ponertà, particolarmente nelle
Missioni, e ne'viaggi impresi per quelle,
ne' quali non andana fornito di altro,
arne se, che di qualche straccio da disendersi dalle ingiurie de'tempi;

Era molto diuoto della [Vergine, e di] S. Ignatio, e molto affettionato nelle co se spirituali, & alla lettione de' libri Santi, & eltraordinariamente zeloso della falute dell'anime; per la quale superaua ogni trauaglio, e dispreggiaua ogni pericolo, come dimostrò particolarmente quado, essendo stato destinato per Copa gno del P. Michele di Vrrea, il quale era entrato solo nel Paese delli popoli detti Ciunchi, alcuni mesi prima; egli vi andò con grandissimo suo rischio per l'asprezza delle strade; nelle quali tal volta era abbandonato dalle gride, e stana esposto alla rabbia dell' Indiani rubelli, li quali, quando egli arriuò al Inoco del sudetto Padre quello era stato già ammazzato vn giorno prima, del che egli auisato da vna donna, ritornò nel paese amico co radoppiati trauagli, and ando folo, e fenza fcorta alcuna, ne d'altro pascedos, che di herbe seluaggie. Il medesimo zelo mostra in vn' altra occasione di vna peste, che assalì per Diuino giuditio solamente gli Indiani infedeli, & al quarto giorno li priuaua di vita, spinse questo buon Padread andar di luogo in luogo carico di certa farina, che gl'Indiani dicono Mazamorra, quale egli medesimo di sua mano la notte coceua, & apparecchiaua, e doppo ne cibaua l'infermi, e con questa caritàl gli tiraua al battesimo; Mà per dir qual-s chuno delli molti casi particolari, che à questo grande operario aunennero, dirò quelli che riferisce il P. Diego di Torres nell'annua di sopra citata.

Haueua egli visitato vn Gentile, che stana infermo per vn mese intiero, trag gettando, egni giorno, per andarui vn.

fiume molto gonfio, e profondo; mà tutto questo trauaglio era stato in uano, per-. che due forelle dell' infermo l'impediuano, che si battezzasse, vna con dissuaderglilo chiaramente, & vn'altra mostran-Idofi indifferente; acceso dunque il Padre vn giorno da Santo zelo minacciò à que ste donne il Diuino castigo, e le disse, che sarianostate sopraprese dalla medesima infermità del fratello, e detto questo si parti pieno di molto cordoglio, lasciando l'infermo vicino à dar l'vltimo fiato; mà tollo mosso da vna santa impatienza di carità, vi ritornò, e ritrouò le due sorelle inferme del male, che gli hauea predetto, & il fratello ancor palpitante. Buttatosi adunque inginocchioni insieme con altri molti Spagnuoli iui prefenti, recitò vn Vangelo, e bagnô co l'acqua benedetta il moribondo, inuocando la diuina pietà sopra di lui; cosa merauigliosa, si risente l'infermo, da vn grido, e dice; che vuolesser Christiano. Lo cathechiza il P. per quanto la breuità del tempo li dà luogo; lo battezza, e tosto felicemente quello se ne muore; vollero, anche esser battezate le sorelle inferme, & vna di loro, che haueua vna figliolina la fece battezzare, & appena questa fanciulla fù bagnata da quelle sacre acque, che per esse tragittò al posto della gloria .

Vn'altra voltastando infermo vn'altro. fanciullo, la madre, accioche non morisse. senza battesimo chiamò yn Padre della Compagnia, acciò lo battezzasse, Il P. non osò di farlo; perche il fanciullo eragrandicello, & hauea bisogno di esser cathechizato, e per farlo ritornò, ilgiorno; seguente, mà lo ritrouò angônizando, & accioche non morisse senza il battesimo lli recitò sopra l'Euangelio di S.Gio, e bagnandolo con acqua benedetta, pregò infieme co'l Compagno la Dinina Maestà per lui, & ecco che il moribondo ritorna in se, chiede il Battesimo, lo cathechiza il P.al miglior modo, che si potè in quelle angustie di tempo, li dà il Santo, battesimo, e quello poche ore doppo selicemente se ne morì.

Del Fratel Diego di Montalbano,

che

che sù il terzo compagno de' sudetti due PP. nella Missione, e nella morte, no sappiamo altro, se non quel che ne riseri il Padre Valdinia, cioè ch' era nativo del Messico, eche vno anno prima di esser ammessonella Compagnia servi al li PP. Missionanti di Arauco con gran serviore, e molto virtuosamente nelli bi sogni domestici, insino che douendo entrare nel paese dell'Indiani rubelli li sudetti PP.a predicare il Vangelo, egli cò le servienti istanze impetrò di esser'ammessonella Compagnia, e con esso loro andò alle sudette missioni, doue selicemente morì.

## CAPITOLO XXV.

Segue nel medesimo argomento de gli buomini illustri delle Missioni del Cile.

Aremo principio a questo Capito. lo col Padre Gio: Romero primo Viceprouinciale del Cile, doppo che su divisa questa Provincia da quella del Paraguay. Questi nacque in Marchena nell'Andalusia, & studiando Canoni nella vni uersità di Ossuna, passando vna notte armato, e fuori d'hora, per auanti vna Chiesa, li comparue vn Sacerdore conosciuto da lui, e già morto, il che die de vn grido cosi spauenteuole, che lo fece cadere tramortito in terra, e li cagionò vna malatia di due mesi, della quale rihauutosi, entro nella Compagnia, ho vdito da sua bocca, che la prima sera che entrò nel nouitiato, vededosi solo in vna stanza, doue non vi era altro, che vn Ci licio, vna disciplina, & vn vaso di acquabenedetta, e che le medesime paretispirauano pouertà, & asprezza, si senti for temente tentato nella vocatione, pa rendoli moralmente impossibile tirare. auanti in quella maniera di vita; ma che hauendosi fatto animo, & offertosi con gran feruore alla Vergine con prendere vna buona disciplina, se li dileguò quel maluaggio pensiero, nè mai più per l'au uenire l'assalì. In progresso di tempo passò al Perù, e di là alle Missioni di Tucuman, doue satigò apostolicamente. quindeci anni continui, e quando fù fondata quella Prouincia fà il primo procuratore che da quella venisse à Roma, donde riportò buon numero di compagni,tanto virtuosi, e seruenti, che hanno illustrato grademente quella Prouincia, & anche quella del Cile, doue passò per gouernarla; e vi sifermò per molti anni. essendoui quasi sempre Superiore, per la sua molta virtu, e zelo; finalmente su eletto Prouinciale del Paraguay, mà non accettò l'offitio, perche essendo nell'efirema vecchiaia, volle nel tempo che gli ananzaua attender all'anima sua, senza altro carico; sù dotato di molta dottrina, di tanto talento di predicare, che essendo stato vdico dal Padre Girolamo di Fiorenza Predicator di Sua Maestà riportò da quel grande huomo lode, etestimonianza di essere il più servoroso, & efficace Predicatore di quanti ne hauena vdito; percherealmente haueuain. certa maniera nelle mani i cuori di chi l'ascoltaua, destandoli à quell' affetto, che più gli piacena, e perche accompagnaua vna virtuofissima vita con la molta sua dottrina, e talento, era perciò stimato quasi vnoracolo, e come tale richiesto del suo parere le controuersie più ardue. da tutti i Regni di quel nuouo mondo. Fù tanto amico della pouertà, che l'hò veduto io stesso molte volte rapato marsi di sua mano le sue lacere vesti; maltrattò fieramente il suo corpo dormendo molti anni sopra di vn duro fascio di sarmenti; disciplinandosi tre volte il giorno: vestendo del continuo un aspro Cilicio, del quale non si spogliaua, nè meno quando predicaua la passione di Chri-. sto (il che sece trenta tre anni):onde taluolta li parue diesser condotto quasi alla morte dall'affanno, che ne senti. quelli, che lo sepellirono, trouarono le sue carnitutte maitrattate, e liuide per questi rigori, da'quali ben si può cauare quanto grande sussella sua castità: di cui si tanto zelante, che non solamente sù cautissimo nella custodia de' suoi sentimenti, mà quando trouandosi solo nelle. Missioni, li conueniua trattar qualche

ficendacon donne, non losfacea mai sen predicando egli si portò contanta moza chavisfusse almeno vn' Indiano per compagno, e restimonio delle sue attioni. La sua oratione cominciana vn pezzo primadi quella della communità e può dirfi, che duraffe tutto il giorno per la continua presenza di Dio, & vso delle ciaculatories Hò vdito dire da vno della Compagnia, che estendosi mentre era nouirio abbatturo con quello Padre per il Nouitiato, ha richiesto da lui, quanti atti de amor di Dio hanesse fatto in onel giorno, & hauendo egil risposto vn numero-non-picciolo, li disse il Padre, che era stato molto tepido, perche egli quando su nogitio, benche era stato più tepido di lui ne soleua fare cinqueceto al di Fi ranco lemofiniere, che esfendo andato vno della Compagnia à chiederlicenza di dare la conerra del suo letto ad vn pouero molto bilognoso, nev riceuè grandissimo contento, ne sapeua trouat modo da dimostrarli la gioia, che da quella licenza chiestali(quale eglisubito diede haueua participato. Potrei jo medemo dir molti particolari, di questa fus gran carità co'poueri; ma mi contento dire in generale, che fusse pun grande quanto si voglia la strettezza delle cose temporalinelle case doue egliera Superiore, non perciò egli mancò mai di mostrarsi liberalissimo con poueri bisognosi. Non saprei come spiegar meglio la sua. carità con tutti, particolarmente con gli infermi, che con dire, ch'era propriamente come di Padre à figlio. La sua conformità co'l Divino volero, e la patienza ne'trauaglissu tale, che essendosi solleuata vna persecutione contra la Compagnia (quale fu viuamente fentita da luis che tanto amaua la sua cara madre l'hò vdito dire io stesso; mentre mi additaua vn Crocifisto, che buttandosi a' piedi di quel Signore, e considerandolo tanto maltrattato nella Croce faceua tregua, el trouaua riposo in tutti i tranagli, che Dio li mandaua. Fù molto christianamente magnanimo nel perdonare l'offese come trà l'altre molte occasioni dimostrònguando effendo stato materattato da val altropredicatorenel pulpito, doppol

destia, che edificò va popolo innumerabile, ch'era concorfo per vedere, come egli fistarebbe portato in quell'occasione . Hauendo dunque in questa maniera vissuto fettanta vn' anni di eta, e cinquata della Compagnia, dicendo messa nelmercordi Santo del 1630, su estra ordinariamente fauorito, da Dio con grande abbodanza di lagrime (dono per altro in . luiquasi continuo) e finita la Messa sun soprapreso da vna febre, dalla quale mori nella Città di S. Giacomo, nel giorno di Palqua. Trà gli altrio che lo difitarone no in quella infermità per riceuerne la benedittione, fu vn Auditore, 2 cuil P. disse, che fra poco haurebbe terminata la vita, e tanto augenne, perche morì da li a tre mesi: Fù sepellito tanto sonthosamentele con pompa tale, che rassembraua più tosto trionso, che funerale perche. oltre il concorfo del popolo , la reale vdienza, & principali della Città si vestirono di lutto, il Vescouo volle celebrarli l'officio, e perciò differi di celebrar da festa di Pasqua nel giorno seguente: onde: vn Canonico, che raggionò in lode del defonto con gran raggione hebbe a dire hauere disposto il Cielo, che il Padre moriffe in quel giorno, accioche fusie da Dio honorato in morte colui, che tanto in vita si era affaticato in procacciar la dinina gloria. Non vi mancorno moltiche con pia gara presero le cose vsate dal Padre in vita per serbarle, come reliquia, e su sama, che alcuni infermi surno rifanati per la sua intercessione, come riferifee! Annua 1629. e 30. la quale aggiunge, che ritrouandosi in oratione trehore doppo mezza notte vna persona di molta virtu, & humiltà tre settimant primache il Padre morisse, sentigrastrepito, come di cani, e di altri animali, che gridassero, & hauendo perciò chiesto soccorfo al suo Angelo Custode, questratofelia vedere li disse, che quelle eran. voci di Demoni, che si doleuano della selice, e gloriosa morte, che sourastana adi vn Padre della Compagnia gran feruo. di Dio. La medesima persona rattestò, che mezza hora doppo, che il Padre mo-

# 346 BREVERELATIONE

rito vidde falle al Cielo, vestito di ha-1 linseparabile del Padre Giouanni Robito Sacerdotale, con molta-gloria, Dal Tucuman su scritto da vno della Compagnia al Riettor del Collegio di S. Giacomo done il Padre mori, che in quella Città si ritrouana vn Sacerdote Portughefe molto virtuofo, detto il Padre Aco sta, il quale faceua testimonianza due anni prima che morisse il P. Giouani Romero hauerlo veduto nel Coro della Chiefa maggiore di San Giacomo dell'Estero co'l volto, etesta circondata di vna corona di raggi, al modo di Diadema: e che ammiratolo additò ad vn'altro Prete, che staua seco, il quale era stato ripreso aspramente dal Padre Giouanni di cetti suoi vitij, del che restarono entrambi stupiti, quel secondo Prete lo riferial Padre Nicolò Mastrilli di Duran ; all'hora Prouiuciale, il quale se ne sece sare dal sudetro testimonianza, e sede autentica, con giuramento, quale si conserua nell'Archiuio del Collegio di Cordona. Nella medesima lettera si scriue il caso seguente, che hauendo vn'huomo da bene, per hauer dato vn fiasco d'olio al Padre Romero, votato del tutto vni barile, che'ne haucua, nel giorno feguente trouò il barile, che per altro staua sotto chiaue, pieno di olio persettissimo a segno che trauasaua. Sino qui la lettera fudetta, alla quale io aggiungo vn'altro caso merauiglioso, quale ho letto nella lettera di edificatione (cofi fi dicono in... Ispagna le lettere, con che si dà ragguaglio a'compagni della morte di qualche personaggio della Compagnia di segnalata virtù) di questo gran seruo di Dio, e doppol'hò vdito narrare dal medesimo, al quale auuenne. Era questi vn Capitano del Cile, il quale solea consessarsi col Padre Romero, & essendo andato al Cusco molti anni prima che il Padre morisse, & hauendo iui cominciato a menar mala vita, li apparue il Padre Romero, che ancora viuea, e staua nel Cile, più di cinquecento leghe lontano dal Cusco, e lo riprese de suoi vitij, e l'esorto ad emedarsene; tanto il sudetto Capitano depole con giuramento amica de la

Il Padre Gasparo di Monroy compagnol

mero, su nativo di Vagliadolid, e molto nobile, ma non in sua bocca, perche sendo riconosciuto nell'Indie per parente da alcuni Caualieri principali, si naseose daloro quanto pote. Andò alle missioni di Tucuman'insieme col Padre Giouanni Romero sudetto, e con li PP. Pietro di Agnasco, Alonso di Barsana, & altri fondatori di quelle Heroiche Missioni, doue fatigo tanto nell'aggiuto di quelle anime che ne contrasse vna sebre etica, & acciò da quella sirihauesse, su mandato al Cile, doue per la bonta dell'aria risanato, vi si trattenne il resto di sua vita, sino che vi morì nella Città di san Giacomo con grande opinione di fantità di letà più di 70.na ni, e 50 della Compagnia; honorato nella sepoltura dal concorso del popolo, e da tutti gli offitiali Ecclesiastici, e secolari. Fu huomo di molta oratio. ne, (quale facea sempre inginocchiatou auanti al Santissimo) e di inolta diuotione, partidolarmente nel dire la melfa, apparechiandoseci, e renden do le gratie dopò dettala molto alla lunga? &wdendone di più vn'altra. Fu diligentissimo nel recitar le hore canoniches a'luoi tempisefattissimo n'ell'oseruanze de'voti, particolarmente della castità, la quale quantunque fusse due volte gagliardamente oppugnata, vna in Europa; & vn'altra nell'Indie da due donne. cherapite dal suo leggiadro aspetto, lo prouocarono come auuenne già a Bernardo, Bernardino, & ad altri fantisnientedimeno restò egli vittorioso non altrimenti chese susse stato, come diceua il Padre Romero suo compagno, composto non di carne; ma di sasso, e per dir molto in poche parole, su tanto composto in tutte le sue attioni; che come attesta l'annua del 1634, non mai volonta. riamente trascurd l'esatta osseruanza di qualunque; benche minima regola dels la Compagnia. 

Tralascio molti altri personaggi di gra virtà, perche non mi trouo prontialle. mani, li particolari delle lor vite, non voglio però sepellire in silentio vn' atto heroico; che riferisce questa vicima lec-

. L. Vertera

DISCILLA PELOREGNO:

reta annua delifertello Francesse iAren balo Coadinsonadi moltantistini el Colbelodifan Gincomeil quale peritangere y nacionissione diccaine sodi aninfil affalite, helanciènudo dentrolyo foltoginepraio olejenidpine conda ferite che li fecety nexol langue vaheli malle rio dalle venexquali con tanne gemenes e rubini li edge larono vna glariq fultorona. -Terminofinalmente quello Capitolo coll Venerabile Padro Meldroro Vano gas, honore del Regno deli Gilen & inci particolare della Città dinfan Giabomon doue nacqualit 8 di Decebre del crayi. emoriangmela64midi gini peròminimetro a quanto ne scriue ib Padre Eu sebio Nerimbergio nel 20tomo al foglio 742 doneriferifee quantoli fi di quello gca serua dio Dia dalla lettera diedificatione Critta dopo la morte didui, alle he io aggiungoldue cofe, delle gazli la prima troad registrata nell Annua del 1609: 30:ell'alwame la napropil Padre Luigi di Waldinia in Vagliadolid vn mele 

- H cafe dell'annua fu, che ritornando questo Padre dalle Missioni di Ciloe alla Concettione per gouernar-quel Collegio , la naue, in cui nauigaua perse il timone, & eraspinta dal vento verso terra, con manifesto pericolo di perdersi; ma hauendo il Padre collocata vna Imagine della Vergine, nelluogo del Timone, la naue cominciò a diluogarsi da terra. & essendo incalmato il vento, hebbero agio li marinari di accomodare vn'altro rimone al suo luogo, e proseguir felicemente il viaggio, prese quindi occasione il Padre dinriprendere alcuni peccati, cheist commetteuanoin quella naue, in cui andamino per ordinario alen ne donne di mal affare; ma perche non fegui emendatione, anzi dalla Concettione fece quel vascello vela verso la Città di San Giacomo, portando pure le medesime donne, & i medesimi peccati; per ciò fece miseraméte naufraggio, si ruppe in vno Arecife senza che vi susse spinto da tempesta alcuna; mà solo per vna supi na negligenza del Piloto, restandoui affogate più dilessanta persone.

Il gafo narramoni dal Padre Valdihis hu cho nauigando vna volta il Radre Melchierra dal Cile na Lime in-Gemerale Don Ignigo di Ayan lla i distril Padreial Generale bied wolver che beeffe ammaigare le vele , & ceffen et do alla fine obedito più tosto parvisatto della grande auttorità dell'adresse dhe Derche i nocchichi ne vedellero ilbifogno, di orunidhero quanto prontamente si doueua vbbidire à serui de Dio: perche rollo che le vele furno calates. finaccorfero, che il Vafcello roceana vino odculto feoglio shel quale fe fuffe, virtach toican l'empico delle vele gonfie idiliarebbe totto, e perduen. Tantoomi diffe il Padre, Valdinia : è con questo io cterminodarelatione de gli huomini Illustri di quella Provincia, e passo al Memoriale, co'l quale nimpongo fine à questonedistamunte dalla Catedra grdil ontrain Pulpits, edi la al confessio-

## GAPITOLO XXVI

Nel quale si ponail memoriale melquale it Padrel Alonfode Oughle della Com. pagnia di Giesu Procuratore del Cide rappresento al molto Reuerendo Padre nostro Mutio Vitelleschi di buona memoria Preposito Generale della medesima Compagnia la necessità, che tengono le Missioni di quel Regno di sogetti per le gloriose imprese delli Suoi Apostolici ministerij ....

Appresento a vostra Paternità in. questo scritto lostato, nel qual si ritrouano li Collegii, e le Missioni del Regno del Cile e la grande, & anche estrema necessirà, che tengono del suo parerno soccorso, in mandarci operarii Apostolici, accioche ci aiutino a tirare la rete per guadagnare vna tanto copiosa pescaggione, come quella che Dio c'of. ferisce alle mani, & accioche c'aiutino a diuidere il pane, che con tanta compal. fione ci dimandano tanti poueretti, che vediamo patire con gl'occhi, nostri per mancamento di spiritual sostegno, lasciando afflitti i nostri cuori per. vedere. la necessità, senza potere remadiarla: XX

que -

questa pare habbia obligato il proseta Geremia adat voct con dire. Parauli peticiunt Panem de monerati qui france geret cis, sormando una querela, die mone vi such chi habbia compassiono dell'Aniume fanto sole, è senza protettione al cuma come sono i Putti sonza madrus o come i passivini nel tildo, shadighiando per mancamento di vibo quiando siando state da eacciatori rechoite to so madrit

che gli lo portauano iddo sue uo do ilente « Efferido dunquest ferabrofolkelo delli pochi sacerdoti china questa Prouincial de Cile tanto grande, the fa divhomoto ti, impiegandofi hvalzeftco mell'officio d'operarios come fe tales fosses ad cons trario; senzaschevi fia mersona schelli riferuil d'attenderealle missionis & alle. confessioni in qualsuoglas occasiones ei tempo, disgiorno cadinotte; foendent do immediatamente dalla Catedra quei montar in Pulpito, e di la al confessionario, & a catechizzare & integnare la dottrina alli nouellamente conuertiti, che fi vianno da obaccezzare, fi dalcia di fat più , perche veramente la messe e molta coperary autem pauci Biperimentano più degli altri quella mancanza li poueri Indiani, e neri tanto abbandonati, che in generale non hauendo altro infegniamento y ne culto spirituale se non per beneficio de nostrireccita gran compassione il vedere materia tanto disposta, e tanto malamente godura per manç amento de'ministri equangelici.

Qu'esto che dico è in vniuersale, comprendendo in quello li luoghi, e le Città però riducendolo alle valli, o contorni de i luoghijo a quellische nell'Indie chiamano Ciachre, ò stanze doue habitano gl'Agricoltori, e gl'Armenti di quei vicini, si sente dupplicatamente questa mãcanza, per non poter vscire così spesso come sarebbe necessario alle missioni, che costumiamo, e che si suole conseguire fru tti grandissimi, perche vi e assailsima gente così de Spagnuoli, come di Giannizzeri', e Indiani sparsa per questi luoghi, senza che possa per la loro pouertà, e gran distanza giammai venire alla ciera a confessarsi, e quando veggono i

noski Missonantifichervanno a prediz cash, li viveuono comi Angeli del Ciélod equielliche aon hannoshanuto ardire dilmunifestapole lord colptassivoro Par roche, e che i i a legiano, wiche per vella gogna l'hanno celato nelle loro Confese forisin arribare i nottro con il buon concerros se apinione, cho fengono di noi aleriscottella cagica, comora quale li rices mamnicia prono i loro petrire cii scoprodo de loro conscienze; facendo conses fioni generalidi molto tempo con granz parricolare della, Grot smian Claborran Rerò la franceza ch' habbiamo di chi attendeorogiesti ministerijertantoigrane de Ichewi Idno moltiedi questi juoghi ; e contorni, oue fono piledizotto, dieci, e dodicianni, che non hanno arriuato nos ftri operatija ne meno per deidue mission hig all that bilamor obligation endir far ogni annosl'vna alli Promocais che fono luo: ghi vicini a Bucatemo ; doue fa il: No uitiaro, al quale il fondatore diede tanto copiosa elemossita adesfetto di farsi que sta missione, e l'altra alla Valle di Qui-Igliota, done ancora habbiam obligatione di vicire, desiderano li superiori di cauare quattro foggetti, che vadino a quelto Ministerio, e quando vengono ad eleggerli, sono forzati metter la carica, chi era sopra le loro spalle, a quelli, che restanoin casa, restando qualche volta il maestro per ministro del Collegio, e raddoppiandosi gl' Officij; caricandone molti sopra di vno 3 donde ne siegue, o mancanza nella salute de i soggetti, ò che li ministerij non si facciano con quella esattezza, che si farebbono, se si attendesse a quelli più agiatamente; e senza tante cure : perche se bene la virtu, es forze di ciascheduno sono di Gigante, non si può far di meno, che ripartita in più sollecitudini, & impieghi sia minore 1 .... in ciascuno.

Se questo dolore è commune, e generale in tutta la Prouincia; doue più si sente per essere maggiormente senza rimedio, e nella giurisdittione della Città di Mendozza, ch'e il capo della Prouincia de Cuio, e l'vitima del Vescouado di Sa Giacomo, e per tutto quello della Con-

cet-

certione, ou'ela Guerra di quelto Rezno fin'all'Isole di Giloe, que finiscono le Residenze delli Padri Missionanti cheiri s'impiegano nella conversione della gentilità; e nell'indpizzoo spircuale dell'Indiani nouellamente alla mostra sede carrolical connertition In questio luoghish fentopincheinegl'altivilamaneamento de gl'operarij Elaangelico Eleomineiando per la regione lontanz della Prouincial del Guio, è transor provente de la Padre Rettorie del Collegio della ikibian chiel Africhoidella Pranihaia dels Paraguais e confina con quedes del Cuio emi scrisse gl'anni passation pobtene si licenza da Monfignor Velcouo do San Giacomo, al quale appartiene la giurifdittione di quelta Terrasper poterasamministrarelli Sacramentoln villa Valle chiamata il deri tile, che viene ad effer vicinara quelto Collegio; perchegibra venuta noticias chierang più di cinque anni, che non era arrivatorà quelle parti niun Ecclesialticome haueuano intesome la me fermone, ne haucuano quelli miserabili India; ni, che gl'amministrasse li Sacramenti, e che voleuano vícire à quella Valle niofsi dall'obligatione della carità per darli alcun foccorfo spirituale sperche mona perissero, dessendo dell'intutto senzaz abbandon elli per la fono moles cinis

Questa disgratia è generale in tutta la Prouincia sperche quantunque visiano nominatil parrocchild & altri maestri; perche attendano alle loto chiefe, e dottrine, sono quelle tanto diuile, e di strade tanto aspre, eli Parochi tanto poueri, che se non hanno zelo di San Paolo non è possibile attendere alle lord obligationi; perchecvi è Parrocho, Chestiene di Territorio più di sessanta miglia, e più se cosi per questo, come per esserui pochi Paoli, nons'insegna à questi poueri paefani, ne sentono la parola di Dio con la frequenza, che l'ignoranza, e rozzezza loro ha di bifogno grida la loro estrema necessità, e dà altissime voci, appellandosi al zelo dell' anime delli figli della Compagnia, stimolandoci per la gratia della nostra vocatione, dando a noi diciòragione à titolo d'impiegare le nostre vite

per il loro remedio a che ci puo muoue. re la copiola, e ben disposta messe, che qui cis offerice al fernorala, & Apollolica spirito di chi vuole metter lo mani in impieghi tanto pienidi guadagno, & accre scere il capitale de snoi meriti in minie; reidicanticingeress, ericchezze come quelle parti fi discoprono potenti à tilugglists la cupidigia spiris ruale de gl'augumenti, della gratia, & i desiderij d'anuicinach maggiormente: pui alla Croce di Christo, per goder abbondantemente, de suoi frutti sono in s questi luoghi non pochi Indiani, che sin a adello non hanng hauuto forte dintendere qualche cosa della nostra fanta fede nè anche di hauerui andato qualche iffe Peto come poteueno effer arrivati tanto longani, & a parce tanco temote, le ancor le walli, figmi, e lagune, che circondano quelte Cittàle fono popolate di molti Indiani battezzati "& altri gentili, che sono trà quelli non hand questa ventura, passando come huomini, seluaggi, fenza infegnamento; ne dottrina comiapunto quelli di fopra, perche in tutto il distretto di Mendozza, eh'e tanto grandes doue vis sono tant' Indianis non vistono sé non dui Parrochi; & in quello di S. Giouanni nessun'altro se no quello de Spagnoli, che ristede nella Cittan el listesfo ein quella dis Luigiperche per l'estre ma pohertà de gl'Indiani, e della Terra, e per la difficoltà delle lingue, che sono molte, e varie, non si trouano chierici, che voglino incaricarfid'infegnare, questi disutili, e poco gioueuoli popolani, perche oue non vie l'interesse, che sacilitile difficoltà, non viec valore, che s'animi à vincorle, perche moralmente elimpossibile socorrere questame cessità orr croi la an

E veramente sono queste rali, che non visarà se non con animo apostolico, e seruoroso, & ardente spiriton elle non venghi meno se alla soro vista non si disanimi, perche quest'Indiani saggendo dalli rigori, e maltrattamenti di alcuni che li perseguitano, viuono sparsi, per a spre montagnese campagne, e come siere se se all'inclemenze, e come siere se se all'inclemenze, e cingiarie

del

240

वस एमस्य अस्ति विस्ति विस्ति हेर्स के विस्ति सामित्र मार्ग विकास के हिल्ला स्थान के स्थान his moderation of the first have a selected that the selection of the selection in the selection of the sele mente in akuni Phiogha Philiate, per fing हों स्थितिक स्थानिक विश्वास्था स्थानिक ofdinfrealt in Sua Maella, elenzatimor didioprofesiono cateraravial denadior Patries onde Abritano dell'allegrezzal de flutilité belond di cetti pozzi ich ap portano horiote, enaules a e necens rio, come die ano i Padri Hillion atitalità Here da Bittilic Sentimentis per poterlas perclopayang anyong willians and pac quelli luoghi non phibibbogims spilles afficiate & quest habitations sono tanto difficolloastantiaipres espieni de pantant e lagune, che folamente l'amor di Chris Housign of Inothious bud kiel have questi travalling common emaradigua ch'i si gnori Vescoulaida trouvalo Patrochicke habbiano voglia d'attendere adadoctrinate collorogo quando pute vi fosferos non e possibile, che possino attendere a tante sparse sere; come sono quelle dels le lord Giarisdictioniscon che viene tutto duello pelo a caricarli sopra le nostre spalle, benche con poco fruito : perche Todo fanto pochi li foggetti che refiedo no nel Collegio di Mendozza, ch'a pena possond artendere alli ministerij, che vi fono dentro la Città, e suoi contorni più vicini, perche già maivi sono stati per il passato sopratres o quartro Sacerdoti, & ancor menos delli quali qualche tempo dell'Anno escono due à scorrer e la terra, e fare quello, che possono, e non quello, che vorfebbono, in quanto all'effetto di instruire questa pouera's se violicaria Christiansta's per il poco tempo, che possono assisterlis quatunquer quelche tocca al loro merito, tornano con assai grandiguadagni, che raccolgono con il trauaglio, & effercitio di tanta carità, perche l'incommodità, e mortificationi fono tanto grandi; che dubito vi possino effere in tutta l'vniuerlal compagnia missioni più apostoliche, e gloriose ne di maggior tranaglio, e merito di queste.

Costo sentono persone prattiche, el che harmonotitia de nostri spirituali im-

thriands of risk Cincipatings of the stail alprezza deltinfermieri i e dir albienperma him rifer nen quando wengono adaminal re altermine della giornata monshanno sorte distrouare ma quelta gente il refrie gerio y & aiuros che supponeum Christo dodessero haupre i suoi Apostoli in some glianti penegrinhumini , quando andanal no per il mondo changelizhand qua shab divina parola de legge dioendeir Mans aucate que opponuntur coobis, perchab non folamente non tronand in quel in estro ette rile mospicio di questi siretara ercos'alcuna, che li possanciosserire per magnare ma di quel pouero vintico, che portano per il camino il obliga ila carità e compassione a dividerse lo come si per obligaricii comamore, che riceliano la loro dottrina lipeltch'effendo tanto poneri c'amano se s'obligano con qualfia Collegio: percomsibio and aslop silgou an Quelta tant'eltrema pouertà resolitie dine di quell'Indiani ; non solo non ritiva i nostri Missionanti, mangliedcitane spinge con maggior sorza a ritrouarli, e se la necessità, che vie delle assistenzas nel Collegio, non di richiamaffe, ovissarebbe chi commolto gulto vinerebbe tra questa gente Barbara, mangiando il vile sostento diradici, & herbe per non abbandonarli, perche sono molto docilis di buoni ingegni, e capacitas e che senza contraditione alcuna riceuono l'Euangelio & abbracciano la buona. dottrina; the l'infégnamons Exosi moucia compassione il vedere l'estrema necessità di quest'Anime senza porerla rimediane, e chestando tanto dispostala messe, cada in terra, e si perdaje che il grano che Dio Signor nostro porrebbe riporre ne suoi granari, si vegga valpestare dalle vili bestie, e mostri dell'inferno, e che sia piatto all' infernati arpie quello che potrebbe essere. & assai desitiofo al Rè della gloria; folo per la mancanza de metitori, e giornalieri Euangelici, ch'in questa tanto maturaisfagione di seminare: potrebbono impiegare li fuoi sudori se godere il frarro delli toro trauagli con maggior guadagno, & vtilità propria ce con maggior graticudine

del

del commun Signore, e Padrone dis tutti; ch'in altri ministerii speciosi, che tirano a se gl'occhi degl'huomini, perch'in questi non può mancare il pericolo di mescolarfi con la semenza l'inutil paglia, e lordure, delle quali è priuo il grano limpio, che si coglie nell'aria spirituale di quest'Apostoliche missioni, oue! non si veggono i pomposi Auditori, nè sisfentono gli applausi, e congratulationi delli curiosi, e ben composti sermoni; ne si gode della buona opinione, & honori che si guadagnano per loro i singolaritalentinelle popolose Città, & concorso delle corti degl'ingegni, & lettere, perche sempre si veggono tra gente barbara, brutta, & abbandonata d'ogni commodità, e consolatione humana, an gustiati dalli caldi estremi, e dalla sete, & afflitti con la molestia delle zanzares. che sono senza numero : & altri animali che crea Dio Signor nostro in queste parti, perche aiutino a lauorare la Corona delli loro gran' meriti, perche non pof sono lasciare di essere assai accresciutii metiti di quelli, che potendo sar mostra delle loro habilità, talenti, elettere trà quelli, che li conoscono, e sappianostimare, si seppelliscono in vità, morendo vn'altra volta al mondo, nascondendosi dalli suoi occhi, per trouare la gratia in quelli di Dio Signor nostro, per amore del quale fanno delle loro persone tanto nobile sacrificio.

Nell'occasione presente, più ch' in nessun'altra, par che dia altissime voci in tepo opportuno l'estrema necessità spi rituale di questi miserabili, perche si è compiaciuto nostro Signore; ch'il collegio di Mendozza si sia disimpiegato, e scaricato dalli debiti di maniera, che può hoggi sostentare dupplicati suggetti di quelli, che sin'hora ha sostentato, onde potra tenere più operarij, perche stiano in continuo moto cathechizzando, insegniando a questi nuoui christiani; e riducendo alla nostra santa Religione, li Gentili, che sono nel mezzo di quelli, estenden dosi verso lo stret. to alle molte, e varie nationi, che si vanno continuando co queste già conosciu-l

00.00

te je soggetti al giogo dell'Euangelio:& non sò che vi sia nessuno di quelli che si pregiano d'effer veri figlioli del nostro santo Padre Ignatio, nel petto de quali non brugi, & accendi di zelo di tante anime, che qui periscono; e che potendo soccorrere, essendo nelletoro mani il rimedio, non pospongano qualsiuoglia splendore, e propria commodità, facendo a nostro Signore questo seruitio tanto grato à sua Divina Maestà. com'e il presentarli di nuouo nel nobilissimo, e generoso sacrificio, & holocausto di loro stessi, li medesimi talenti che riceuerono dalla sua benignissima mano con i quali poteuano risplendere e dar mostra del lor valore. tra gl' altri seppellendosi in vita per megliorarsi con tant'auantaggiati accrescimenti nell'eterna, che speriamo.

E perche la poca commodità che ha hauuto 'sin' adesso il Collegio di Mendoza non ci faccia sconfidare, che possino li Sacerdoti necessarij per andare in queste Missioni sostetarsi, si è copiaciuto Dio nostro Signore, oltre al solleuamento, ch'ha dato a questo Collegio sche quelli della Città di san Giouanni ci chiamino, e li cittadini di quella c'inuitino con le loro robbe, e danari, perche fondiamonella loro terra entrate, con les quali potendosi sostentar più soggetti, vi fiano più operarij, e fia maggiore-il frutto, questo è quello ch'appartiene alla. Prouincia del Cuio, la quale stà sotto la. giurisdittione del Vescouato di san Giacomo del Cile. Dirò adesso quello che appartiene alla giurisdittione della Cocettione, oue quantunque siano più gl'operarij, che stanno ripartiti per le missioni, e residenze d'Arauco, Ciloe, san Christosoro, eBuonasperanza, doue li padri s'impiegano nella conuersione della gentilità, e coltinamento spirituale delli nouelli convertitis E similmente il Collegio della Concettione, ch'è capo di queste ricondotte, sostenta molto più soggetti, che quello di Mendoza, con tutto ciò non si senre menoril mancamento degl' operarij, persessen più copiosa la messe di queste Pronincier contabonemen.

S. E parlando primieramente dell'istesso Collegio della Concertione ha tanta necessità d'Operarij, ch'à pena ha quelli, che si ricercano per i Ministerij, che vi sono dentrola Città, ne ha potuto molt' anni sono riseruare almeno due, perche vadino in Missione in qualche parte del fuo distefo contorno, e così fi perde il copioso frutto, che si potrebbe cogliere, se potessero xscire almeno di quando in quando a questo missioni per confolarione, e rimedio di moltissime anime, che viuoho in gran · folitudine: foggette aigli affalti, & alle rouine, ch'la quotle fa il Demonio senza resistenzi alcuna i perche non habbiamo forze per fargliela, perche non potriamo applicare a questes parti più remote le poche, ch'habbiamo senz'abbandonare consgran detrimen to suo l'anime, che possiamo dire habbiamodentro le porteon di pilm api

Done più si deue piangere questo mão camento d'operarii, e potrebbe darci più pensiero, e scrupolo, e nelle residenze ch? ho detto, non tanto per li Bidati Spagnoli, che risiedono in questi presidii, eu frontiere di guerra, quanto per gl'Indiani, chestanno al nostro carlco, perche quantunque siano quelli molti, & habbiano necessità della nostra dottrina; alla fine hanno i loro Parochi, e Capellani ch'hanno di loro peso, è penssero, se bene ricorrono a noi altrinelle loro necessità spirituali, e noi altri a loro, confessandoli, e predicandoli con tant' affiftenza e puntualità, come se non hauessimo altra cofa a che attendere, e quando non. vi fosse cos' alcuna da fare in questi Prefidii, se non questa : sariano tanto beneis implegati i nostri Missionanti, che non potrebbono migliorare, l'impiego dei loro feruoroso spirito nel Collegio delli più copiosi ministerij, perche oltr'all'esser moltissima la gente che vi è nella christianità non meno necessitata, che li medesimi Indiani; e così il fratto, ch'in quelli si fa e manisesto a tutti ; e cono: sciuto, e stimato da tutti li Gonernatori, Maestri di Campo, Sergenti maggiori se Capitani, elo publicano aevoce piena , & informano di tutto ciò sua Maesta GarItolica, attribuendo al baon ofenipio e dottrina delli Padri, con soloj buoni costumii, & vertà, che in molti delli sole dati risplende con la frequenza delli fanti Sagramentis & esferciti delle Congregationii che sono molto ben riceuute si & ben'incaminate simajancora la foggettione, e lealtà tanto grande con la qualesferuano le loro piazze, senza che,nela minor puntualità ne le paghe. nè la necessità, che patiscono l'habbia. no obligato giamai ad intentat cofa pen la quale vaglino meno; perche quantun. que sia verità; e paia, che quel paese communica con l'aria natiua la fedeltà con la quale seruono al loro Rèi suoi vas salli, non sipud negare, ch'il timor di Dio, & il riconoscimento dell'obligationi del christiano; che si guadagna, & ottiene con vdire la parola diuina, e con l'yso, e frequenza delli santi sacramenti, & opere di pietà, conduce molto, & ainta quest'effetto. المدينا ال

Mà quelli-poi finalmente, ne i quali più le gli manifesta la necessità del noistro aiuto, sono li poueri Indiani; che non hanno altri Parochi, nè refugio, le non quello delli nostri missionanti; e qua tunque in. ciascheduna residenza vi siano sempre due, otre Sacerdoti, e se gl'Indianistessero vniti tutti in Ville potrebbono aiutarfi, & esfer' insegnati meglio con questi operarii, ma della maniera, che hoggi stanno non è possibile, se non che si vedino e sperimentino molto gran mancamento; perche questi Indiani rlsiedono in distinte reduttioni, distante l'vne dall'altre alcune miglia, e quello che più si può sare, è andare à confessare gl'infermi quando ci chiamano, & all'hora volando, e di passaggio addottrinarli, & amministrarli altri Sacramenti, & ancor quelto, le si potesse fare andando in continuo moto da vn' habitatione all'altra sarebbe più considerabile il frutto, che si farebbe in quest'anime.: perònè meno questo si può, perche non essendo più di due, ò tre i Padri, bisogna che mentre vanno per queste habitarioni, ò posti (che cosi chiamano di luogla. done quelli Indiani viuono) manellino

alle loco residenze, & al contrario, e cosis hô sempre giudicato esser sempre sommamente necessario, & inescusabile, se si hà d'attendere a questi ministerij, come si deue, che visia copia di soggetti, perche eschino gl'vni, e rimanghino gl'altri, e cosi saccessiuamente piglino respiro, mentre i compagni trauagliano, e quelli, ch'e scono dalla residenza non corranola. posta, ma si fermino in ciasche duna habitatione posatamente, catechizando, addottrinando, e predicando alli suoi Po-

poli. E come habbiamo d'attendere giuntamente con il profitto dell'animealla. conservatione del nostro santo instituto & al buon nome della nostra santa Compagnia, bilogna, che mai vada solo vil Padre, ma due giunti, & ajutandosi l'vno con l'altro assistano assai di proposito, e con pausa al lauorio, e coltinamento di queste nuoue piante, e di questa maniera si raccoglierà il frutto, e non d'altra, e tengo per certo, ch'il non hauersi go. duto li sudori, e trauagli delli nostri intant'anni, ne' quali siamo stati occupati con questa gente con li progressi, & accrescimenti della sede che desiderauamo fenza poter dare il bando alliloro gentileschi costumi di tener molte mogli,&c. e stata la causa la poca assistenza, con la quale se gl'è atteso per il macameto, che dico degl'operarij. E vedesi chiaramete esser ciò vero, per l'esperienza, che quest'anni vltimi habbiamo hauuto, che per hauerli effercitati continuamente per il feruoroso zelo delli Padri Pietro de Torreglias, & Agostino de Viglaza assaiantichi, & Apostolici Missionanti Tche dal giorno, che vennero da Spagna, non hanno mai ritirato il piede da queste missioni, se non nel tempo, nel quale tanto gloriosamente trauagliatono nelle stupende del Ciloe de per lo spirito solleuato, col quale da dieci anni à questa parte entrando di fresco il Padre Diego de Rosales ha fruttificato in quelli, & auanzando li suoi progressi, sono già gl'Indiani più addomesticati, & han no amore alla virtu, danno li loro figlioli, perche li battezziamo, e si confessa. no, e dispongono ali vio, & esercitio

delli costumi christiani;, giuntansi cons molta putualità à recitar l'oratione nelle lor chiese, e quando sanno, ch'il Padre ha da venire a visitarli, & insegnarh; le compongono, & adornano con molti: fiori, & escono li fanciulli cantando l'aratione con molta denotione, e gl'adultivanno di già lasciato l'abuso di molte i mogli, e si accasano con vna sola in facie: ecclesie: E finalmente vano dando assain li grandi speranza, ch'habbiamo da wedere questa nuoua christianità molto sio rita, e guadagnati li trauagli, e sadori delli primi PP. Missionanti, che con tato loro merito la fondarono.

.Tutto ciò, el'accrescimento spirituale diquesta Christianità depende, che vi sia il numero delli nostri operarij, perche mentre non siamo più, non potremo ne meno coleruare quel ch'habbiamo guadagnato; quanto meno accrescerso, ò migliorarlo: perche alcuni delli Padri Missionanti antichi sono già tanto, vec chi, e fracassati dall'eccessiui trauagli, & incommodirà di tant'anni ch'nanno ipelo nella conversione di quest' anime, che già non è possibile passar innanzi : e non dubito punto; che se li vedessero li migliori soggetti, che ha la nostra Compagnia in Europa, posporriano le loro maggiori commodità, e splendori, e lamor della Patria alla compatione, che li cagionarebbe il vedere tanto venerabili. vecchi, etanto benemeritifoggetti, tutta volta con l'aratro nella mano, e conla zappa sopra le spalle consumandos, e. moite volte liquefacendosi nelli sudori, con li quali in altri tempi rigarono quelle campagne, e vigna del Signore, e finendo di spargere quel poco, ergelator langue, che gli è rimalto nelle vene leortando li giorni della loro vita con li trauagli improportionati alle loro forze, senza che vi sia chi li solleui in quelli, e che l'inuidia, e sant'emulatione di veder la santità, e virtuche hanno guadagnato nell'esercitio di tanta carità, comequella ch' hanno effercitato con quelta. gente abbandonata haueua da risueglia. re la loro, & obligarli ad entrare in suo lluogo, e succederli in tanti glorioli impieghi, e guadagno de' meriti, con li

Libro VII.

qualiper hauer speso la loro vita, intel-1 ligentes super egenum, & pauperem, non solo si ritrouano sicuri della protettione, e fauore di nostro Signore; e certi del faluocondotto, che hanno per passare du questa all'eterna vita in quel giorno chia mato dal Profeta malo in die mala per lo stretto passo della morte, che tanto spauentoso elancor alli giusti; però traggono ânticipatamente il titolo di Beati, che per il medesimo Proseta li promette, & afficura sou Divina Macita; Beatus vir qui intelligit super agenum, coc. E con molaragione, perche se l'hauerebbono meritato ancora quando posatamente, e con ogni commoduà, & alleuiamento hauessero impiegato le loro vite intantigloriosi Ministerij, che sara quando l'habbiano sottomesso a tanti pericoli, tantitranagli, tanti treddi, e tante pioggie, arriuando ordinariamente bagnati all'habitationi, e luoghi, doue la necessità di qualch'infermo li chiamaua, passando siumi molto profondi, e rapidi, o a guazzo, o notando, & in altre parti pantani fino alle cigne cadendo molte. volte in quelli con il medesimo cauallo, senza hauere con che mutarsi per ritrovarsi molto lontani dalle sue residenze, passando il giorno, e la notte con tenere sopra dise le vestimenta bagnate, e molte volte senz' altro alleggerimento, ò ripolo, che nel ritorno a quelle ritrouare qualche Ambasciatore d'altra habitatione, che viene a dimandar confessione per altro infermo, e perche non pericoli vici re con ogni fretta, & alle volte correndo, o galoppando, salendo, e scendendo Colline, e precipitij, delli quali e piena tutta la terra; di maniera, che se nostro Signore non contrapesasse tante penalità con li regali, e consolationi spirituali, con le quali nel mezzo delli maggioriangustie li consola, e conforta, non vi sarebbe chi potesse perseuerare in vn modo divita tanto contrario all'appetito della natura; Però la gratia di Dio li folleua, & anima di maniera, che restano sempre li desiderij di patir per suo amore molto superiori a quel che patilco. no, & il zelo dell' Anime con maggiori fame, & ansietà di conquistar nuoue Na-l

tioni, e foggerrarle al Giogo dell'Euangelio. Questo che sin'hora si è detto, s'intende delle residenze d'Arauco, è suona (peranza, e delle reductioni foggette'a). quelle, e delle forcezze, & altri luoghi, ne'qualisono ripartiti gl'Indiani di guerra amici, che stanno per conto nostro, e li seruitori delli Spagnoli, che sono per tutto in gran numero, alli quali, s'aggiungono l'istessi Spagnoli, che sono di-Aribuitiper le fortezze, e Castelli, rendono totalmente insopportabile il pelo se non s'accrescono gl'huomini, ch'aiutino a portarlo:

Però quantunque siano tanto grandi, e tanco eccessiui li trauagli diquette missioni;in comparatione di quelli, che si passano nelle missioni del Ciloe sono nulla, essendo queste l'vitime di questa Prouincia, e le più Apostoliche, ch'ha la nostra Compagnia nell'Indie, e non sò che ve ne fiano a'tre di quante ve ne sono nel mondo, come l'ho inteso dire dal Padre Nicolò Mastrilli Provinciale, che su del Paraguai, alquale allhora apparreneua la Provincia del Cile, & adesso è del Perù, e da altri Padri antichi, ch'haueuano gran notitia di quelta materia. Perche se miriamo la qualità della terra, è tanto sterile, che di nessura maniera si può sostentare, se non con quello, che viene da san Giacomo, e dalla Concettione, donde si prouedono li Padri, cioè difarina, vino, legumi, e d'altre cose necessarie, al sostenzamento, & il maggior tranaglio di questo è, il non poter, andar nauiglio a quest' Isole, se non vina. volta l'anno, perche per esser in rant' altezza, & sotto del Sur, e conosciuto il pericolo, che hanno di perderfi, se paliano il termine delli dui, o tre mesi, nelii quali possono entrare, & vscire, e taluolta se vi è calma, ò venti contrarij, chau l'oblighi a pigliare qualche l'orto di questa cotta, e per quelto se li passi il tempo oportuno per la sua nauigazione, restano quell' anno i Padri conforme all'altra gente del Presidio, necessitari a passar quel tempo col pouero sostentamento de gl' Indiani, conseruando la poca farina, e vino, che gl'erano rimatti per far hostie, e celebrar la messa, perche la terra no germoglia somigliati grani, & vuence d'alera sorte, suorche saue, & orzo, nè frutto alcuno, se non certe mela piccoline, poche, & agre; di maniera, che quello, che si sacrificò a nottro Signore in questa solitudine, si condannò alla privatione del regalo de i frutti, e di tarte l'altre cose, delle quali è tant' abbondante tutt' il Regno del Cile, che non vi è in tutte l'Indie parte alcuna, che se quesse se li possa paragonare, rassomigliando si assaicon lo stato d'Europa nelle sue qualità, e temperamento dell'aria, doue gl'alberi, e le sementa fructano con tanto guadagno, che rendono taluolta cen-

co per vno . .! Fuori diquest' incommodità, ch' hanno di sua natura quest'I sole, ne hanno al tre non minori occasionate dal Mare, che divide l'vne dall'altre : perche, habitando gl'Indiani quell' Arcipelago, e necessario ogni giorno andar'aterauersan do il mare con manisesti pericoli della vita, & il meno male è scampar da quelli tutri bagnati, senz'hauer con che mutarsi, nè letto per riposarsi, perche le pouere coperte, che portano per quelt' effecto, o restano nel mate con il poue ro viazico, che cauorno dalla residenza per suo sostentamento, o se qualche cosa sisalua, non è a proposito per solleua mento del tranaglio: e così non hanno altro refugio, se non vn milero luoghet. to di paglia, done affogandosi di sumo per esfere assai piccoli, & bassi, e nonhauere onde respirare, asciugano sopra la propria persona le robbe bagnate. Et il regalo, che l'aspetta per solleuamento di queste penalità, & uniscabello nella Chiefa, o Casetta mai accommodata, nel quale fi siedono per confessare, e catechizzare gl' Indiani, ch' arriuano con grand' ansiera, per non lasciar passar l'occalione, che perfa vna volta non la possono hauere tanta facilmente, perche finendo vn' Isola passano subito li Padril all'altra, e benche quella gente ci amitenerissimamente, e con liberalità ci diano quel ch'hanno conforme alla loro pouertà, e finalmente con quello, che ci danno ci tolgano la fame, non possono lasciare di patir molto quelli, che si trouano necessitatidi passare con quei manteakmenti tanto disferenti da quelli, ne i quali ciascheduno si nutri.

In questa conformità si passano altri trauagli, & incommodità, che seco traggono qualt' Apoltoliche missioni, parò con tanta gran consolatione, e satisfattione dell' Anima, che non possono compararli con li maggiori regali, e delitie del monto : perche nostro Signore, ch'è fedele nelle sue promesse, e non permetrelasciarsi vincere dalle sue creature nellafinezza del suo amore, vedendo quelie, che con sua Diuma Maetta vsano queiti suoi serui, sacrificandosi per farli cola: più grata nell'abbandono dell'humane consolationi, corrispondendo da quello, ch'è non solo con l'eterno peso della gloria, che li ha preparato, ma anche in questa vi:a li da il centuplum promessoli, dandoli inqueiti iltessi trauagli, e nella. maggior angustia di questi ministerij il godimento comoito, che non sa dare il mondo ancor a quelli, che lufinga conricehezze, honori, e prosperità, conta quali l'accarezza; perche quando arriuano più tracciati, e maltrattati dalli rigoridel Mire, e del tempo alli Portidi quest'Isole, esce a riceuerli questa pouera gente, correndo shatati a baciarli la mano, e stimandolicome su si Padri, e ciascuno subito gliscopre le sue necessileà spirituali, dimandando questo Confes. fione, quello il Battelimo, quell' altro i Pan del Cielo, e tutti esfere insegnach nella Dottrina Christiana, la quale apprendono, & abbracciano con notabile applicatione, & affetto, perche li nativi di quest' Isole sono i più docili, e nobili di tutto il Cile, e li meno dati all' vbriachezza, & altri vitij; e cost li più disposti per ester illuminati con la luce dell' Euangelio. E tengo per certo secondo la cognitione, che ho di questa gente, che se potessimo visitarli p.ù spesso s'approfirtarebbono molto le loro Anime, e la. sciarebbono in diecro altri, che nacquero, e s'alleuarono con più obligationi d'esser migliori; ma come si possono approfittare nella fede se non odono? come vdiranno se non se li predica? e. schilipredicaràse il pietoso zelo del Rè

Cattolico nostro Signore, e la paterna. carità di vostra Paternità, & il fernoroso spirito delli veri figlioli della nostra Compagnia non si muoue a compassio ne di tanta estrema necessità, e li manda Predicatori apostolici che l'insegnino il camino della verità, e guidino fino alle porte del Cielo? Non hebbi occasioni doppo che m'elessero di scriuere alli Padri di quella residenza, nè meno hauereb' bono essi hauuto tempo di rispondermi, e mandarmi la relatione, che desiderana portare delle cole particolari del frutto dellanime, e stato di catte l'altre cole appartenentia queste missioni, e così non! posto dar altra notitia, che questa in generale. E benche il Padre Provinciale haueua ciò preuisto; doueua esser andato; in missione il Padre Gionani, Lopez Ruizi superiore di questa residenza (che ha trauagliato lodeuolmente in quell' isole quindecianni continui) quando parti il nauiglio, o la fretta della sua speditione, & vscita del Porto non li diede tempo diniente, e così non hebbe altra lettera) che quella del Padre Giouanni del Pozzo, che non inferiore a gl'altri Apostolicamente ha Euangelizzato in questi deserti, e fa la breue, e succinta relatione che vostra Paternità vederà per la lettera, ch' egli sotto li 25. di Febraro del 1639 scriue al Padre Prouinciale in queska forma:

P.C. Benche co altra mia ho scritto diffusamente a vostra Reuerenza, auuisãdola di quato in quest'anno ha passato, e principalmente delli gloriosi impieghi, e i trauagli ch'in aiuto dell'anime tanto abbandonare, quali sono questi di questa. Provincia, habbiamo pallato così in terra, com'in mare, portando sempre d'ordinario la morte innazi gl'occhi, che con euidenti pericoli di naufragio ci minacciana, delli quali nostro Signore con la paterna pronidenza che ha di noi altri, ci ha liberati.perche possiamo attendere al bene di cant'anime; che per tutre le parristanno gridando per Padri, che l'aiutino, e cauino dalla cattiuità del Precipe delle Tepebre, neile quali fi redono oppressi, spezzando il core a noi altri, vedendo da vna parte l'estrema nescellità di tante nationi; & il sommo abbandono: e dall'aitra parte, per esfer non più, che due sacerdoti, li quali andia-7 mo in questa missione, è impossibile. poterui attendere senza laseiare abban-, donato ciò che habbiamo guadagnato nell'Isole, e forcezze, & altri Indiani annessi a quelliche si occupanoin seruitio di sua Maestà, comandando vostra. Reuerenza, che nel primo luogo s'attendia quelti, e così per discarico della mia conscienza, approfittă domi di quello, che vostra Reperenza mi dice nella. sua, che per l'anno del quaranta si ha das eleggere Procuratore per Europa, giudicar hauer obligatione di dar vna fommaria notitia nel meglior modo, che potlo di questa terra, & Isole, e della. dispositione, che rengono per rice uer la fede, perche con quella incarichi ai-, sai al Procurator, che sarà il condurre seco operarii, e fernorosi lauoratori, che. coltiuino questa tanto pouera, & abbandonata gente, che gridano per remedio, e che con efficacia proponga a lua Maestal'estrema necessità di quetti suoi Vassalli, perche colsuo Cattolico perco e santo zelo mandi Padri d'Europa per tal effetto come l'ha fatto, e lo fa coa altre Prouincie, e non ha da ester questa meno dell'altre, estendo la necessirà maggiore. E la Provincia del Ciloe divilain vn Arcipelago d'Isole, che da vna parte cingono l'Isola grande, oue è fondata la Cittadi Castro, e dall' altra la strada nenosa, che va correndo la banda del Sur, fino allo fretto; oue sono varie nationi d'Indiani, che per mancamento de facerdori non hanno riceuuco la fede, nè hanno notitia del vero Dio, e Redentore com'appresso dirò. Tornan-Ido doppo all' Isola grande, douce 12 Città di Caltro ha di lunghezza più di ducento miglia, contando dal Porto d'Ingles sino a Chilano, e di larghezza a quindici, o venti miglia al più, e nel luo contorno fino alla firada neuofa vi faranno da quaranta Holette ciascuna di dieci, o di dodeci miglia di grandezza, e la maggiore, che è l'Isola de Chincao, fara da venti miglia di grandezza, e sonodistantil'une dall'altre tre, lei, do-

deci

deci, o decidotto miglia; passando quefti golfidi mare, con certe pirague, che sono fatte con tre tauole così turte con vn filo, che si fa dei guscin di cerce canne forri, che germoglia l'illella terra più grosso del nostro spago, e con queste Barchette tanto deboli, e fiacche andiamo ordinariamente per quest' Isole passando questigolfi con euidenti peri coli della vita per effer li mari moleo gofi,le correnti dell'acque; iflussi & i mincamenti del mare affai furiofi che du horrore solamente a considerare, che di la si ha da passare ] le rempeste, e & li ventigrandi, e continui per la molt'alrezza, nella quale stanno di quarantaàl quattro gradi di lopra, e così apena vi è vn'anno, nel quale non naufraghino trel quatro e più di queste Barchette con gran compassionedi noi, che restiamo in vita in mezo di tanti pericoli, e però fempre con molto coraggio d'arrischiarla per il bene dell'anime, che tanto caro coltarono al nostrobuon Giesù: il qual par che per noltro maggior folleuamento, eperche nellano s'intimorischi per così grandi pericoli della vita, ha fempre custodito i nostri, disorte tale, che in tant'anni, che nauigano questi mare, non ha permesso, che patisca nausragio alcuno, anzi nelle maggiori occasioni l'ha saluato con manifeste meraniglie, ch'ogni giorno tocchiamo con le mani nel mezo di queste Isole andiamo il più dell'anno, fuor che tre mesi, ch'è il rigo. re dell'inuerno, che non si possono nauigar questi mari per le continue tempe. ste, e venti, & a pena possiamo visitarle tutte indue anni, amministrando, agl' Indiani i Sacramenti, e facendo, cheattendano all'obligatione delli Christia. ni, il che molto bene essi fanno con particolar consolatione dell'anime nostre vedendoli tanto ben affettionati alle cose di Dio, tenendo per assai ben'impiegatitutti i rauagli, e rischi per ajutar gen te tanto ben disposta. Verso la banda. della terra ferma e Porto di Caraelmapo done vi è presidio delli Spagnoli, e la Pro uincia di Calbuco, done vistà vn' altroj presidio de Spagnoli, che stanno sotto la lus proceessone tutte geell'Isole, perchel

saranno dodici per desenderlidall' inimico scoperto, e questi indiani si occupa-i no in aiutar li soldati alla guerra, & altre cose del seruitio di sua Maesta, che se gi'offeriscono, & a questo è necessario attenderuialmeno ogn'anno a confesfarli, predicarli, & insegnarli, e nell'i. stessa maniera alli Spagnoli, che stanuo. nelle due fortezze. Dal fine di quell' 110la grande fino al Sur, passando vingolfo dimare di treta miglia, si và alla Prouincia delli Cioni, gete molto effabile, ma. tanto pouera, e miserabili, che si sostenta di pescazioni, vegelli marini, & altri fruttidel mare, perche la terra e tanto disgratiata, che non si può coltinare, così ancora vanno nudi, perche no tengono pecore, che faccino lana, e delle corteccie degl' Alberi fanno alcune rigirate come case, doue si disendono dall' inclemenze del Gielo. In questa. Provincia entrorno anticamente li nostri, e su ricenuta con tutt' il core la fede però adesso per mancamento di operarii, e per il molto, ch' habbiamo da fare nelle prime Isole, non possiamo entrarui se vostra Reuerenza non socco re con alcuni Padri. Doppo questa Prouincia seguirano altre sino, al medesimo stretto di varie nutioni, e tatte in affai buona disposizione, per riceuer la fede, se vi fosse chi glie la predicasse. E se en triamo per li monti, e valli che fanno e la natione delli Puelchi tanto stesa, ch'è più di seicento miglia, tutta questa gente abbandonata che ci rompe il cuore considerando tanto abbandonameto, e che cance anime se ne vadino all'inferno per mancamento de'sacerdoti, e ministri Euangelici. E se voltiamogl' occhi verfo il Norre, subito mi si rappresenta d'auanti l'Isola della Mocia fertile, & abbondante, ch'è non molto lontano dal Porto di Valdinia. Quell' Isola e molto piena digente che molt'anni sono gridano, e dimandano Padri, che l'infegnino il camino del Cielo, e quante volte h nauigli hanno toccato quest' Isola, venendo a questa Pronincia, quest' Indiani hanno facto grande accoglienza falli Spagnoli, e vostra Reuestenza, e buon Itestimonia, di quel che li secero l'anno

358

del noue, quando venendo a trauagliare in quette missioni, passò per quella, e lidiede le prime, e grate nuoue dell'Euangelio. E così solamente per insegnare quest'Isola, sarebbono necessarij almeno due Padri, & hauerebbono assai che fare com'e notorio. Tutto questo mi e parlo dire in breue a voltra Renerenza per l'occasione del Procuratore, come disti di sopra, perche con ogni diligen. za, e pigliando li mezi possibili vostra Reuerenza informi a sua Maesta Cattolica. perche con la sua solita pierà, e zelo remedij tante, e tante grandi necessica, che sono estreme, edi gente tanto buona, e ben disposta per riceuer la fede, se vi fusse chi glie la predicasse, che almeno per attendere alle maggiori, è necessario, che voltra Reuerenza ponghi otto Padri in questa Provincia, e che da qui eschino per l'altre, che ho detto a dar les felici nuoue dell'Enangelio, &inalberare lo stendardo della santa Croce, cauando da poter del Demonio tante anime, che senza rimedio periscono: e questo è non entrando in questo conto l'Isola della Mocia, che questa dimanda altridue Padri ch'haueranno molto da trauagliare per alcuni anniper la molta gente, che per la notitia, che ho vi è in quella. Nostro Sig. disponghi il tutto come più li piace, & habbia compassione di questa pouera gente, e guardila persona di vostra Reuerenza, alli cui santi sacrificij.& orationi molto mi raccomando. Da Castro 25. di Febraro 1639. Giouanni del Pozzo.

Sin qui è la lettera scritta al Padre-Giouani Battilla Ferrosino Prouinciale, che con grand'esempio subito che passò da Italia a questa Prouincia s'applicò con seruoroso zelo a questi Apostolici esserciti, e benche dice molto la lettera, non ha però detto tutto quello, che poteua dire per fartanto pieno concetto, come farebbono quelli, che sapessero più minutamente il numero degl'Indiani, e nationi, ch'habitano quest'Isole, & in particolare la dispositione, nella quale si trouano per riceuere l'Euangelio li Gentili l'ansietà, con la quale so dimandano, e li casi individuali del frut-

leo, che si fa nelli già conuerciti alla 'noitra fantafede, gl'effetti della diuma predestinatione, che si coccano ogni giorno con le mani più chiari, che la luce del Sole, così ne i putti, che subito bar. tezzati fi morino, come negl'adulti, per i quali è schiarito il chiaro Sole della loro giustificatione, e saluatione, nel tempo di tramontare la loro malamente. presa vita nel disprezzo de'lor falsi erro. ri, e vitij gentileschi, soggettando in quel passo la lor indomita ceruice al giogo dell'Euangelio per il battesimo, come nelli progreth spirituali, che sperimentiamo in molte di quest'anime, che manifestamente prouano quella certa verità, che non si troua in Dio accettatione dipersone, e che non visia nessuno, benche delli più rustici, e barbari, che paiono habbiano hauuto il bando dalla natura dalle piazze, e comercio del mondo, che Dio a quelli, & a questi scordati, e solitarij non conuiti, & apra liberamente le porte della sua gloria. Già habbiamo detto di sopra qualche coladel frutto, che si fa in queste missioni, & io per me non ho di bilogno d'altra cola per persuadermi tutto quello, che potrebbono fare lunghe relationi, se non vedere il gusto, col quale stanno in tanc' asprezze i Padri missionanti, ch'è tanto grande, che vi sono soggetti, ch'entrandogiouani in queste parti, si sono inquelle inuecchiati, e quando l'obedienza gl'ha richiamati alli Collegi per ripo! farsi vn poco, sono ritornati quasi per forza, e quanto è dalla parte loro palsanogl' vltimi giorni della vita con vna santa violenza, che li fa il zelo. dell'anime; perche questo non sminuendosi col mancamento delle forze corporali sta sempre sollicitando la carità nelli loro petti, eritronandofi fenza trauagliare. vortebbono tornar di nuouo allo steccato, e mettersi alle frontiere, per auanza. re a nostro Signore i suoi trionfi, e vittorie, & ampliare il suo sant'Euangelio, e con queste sollecitudine stanno d'ordinario gridando alli Superiori, mitte me, in testimonio di che potrei nominare quasi tutti quelli, che iono stati in queste Apostoliche missioni; mabastera per

zutti il Padre Melchior Venegas huomo, di tanto spirito, e virtù, e tanto agiustato nell'obligatione di vero figlio del noftro santo Padre Ignatio, che non si può arriuar più nella strettezza, e rigorosa osseruanzadelle regole. E cosamanise Haatutti, che ci confondiamo di vedete viua nella sua pouertà, e dispreggio del mondo, e di se stesso, la regola vndecima del nostro santo instituto, e c'ammi riamo del feruoroso zelo, col quale nell' eta di 70. anni compisse, e con trauagli in queste Isole dalla sua giouenezza patiti, grida per ritornare a quelle, e generalmente non vi è chi vadi a queste missioni, che non stij con grandissimo gusto in quelle, il che è efficacissimo argomento così del frutto, che guadagnano delli loro trauagli, come delle consolationi, & intiera sodisfattione del loro spirito, col quale nostro Signo-

re li premia, e regala.

E ben si vedono li fauori, che dalla liberale mano riceuono nell'esatta ossetuanza del nostro san:'instituto, e regole, perche, beache per la diuina misericordia ha tutta la Proumeia assai diche rin grariare sua dinina Maestà in questo punto per la stretta pouertà, e mortificatio. ne, e sodezza, con la quale procedono tutti nella disciplina religiosa conseruando il primo spirito della nostra professione, cofi nelli pulpiti, non predicando altra cola che Giesù Chrilto Crocifisto, come nella confessione, in che nessuno si scusa, anzi tutti assistono assai, & alle carceri, & hospidali, & ad insegnare la dottrina alli fanciulli, alli schiaui, & Indiani, e tutto ciò col gran credito della purezza delli costumiche ci hanno guadagnato i nostri primi Padri, e conservano li suoi figli in quelle parti del nuouo mondo: però il capitale delli dinini aiuti, e regali del Cielo, parche bagni con maggior plenezza questi deserti assai più sterili di quelli del Mondo, & ancora di quelli, che capono dentro della nuova sferaje fi godono nelle case, e Gollegii, donc esperimentiamo la carità della nostra compagnia, particolarmente in tempo dell'infermità, nel quale non hanno questi mortificati, e veai Religiosi altra spetiaria, nà altro medi-l

co,ò medicine, nè altro respiro, che quello della paterna, e diuina pronidenza,, che almeno lidà forza, patienza, e valore per passare l'incommodità, e mancamento delle cose necessare con allegrezza, 2 senza querele.

Paternità dello stato, nel quale lasciai li ministerii della nostra Missione, del Cile, e della gran necessità, che tiene di più soggetti per suo aiuto, e quello, che similmente hanno li Collegii, e tutta la pro-uincia, incorno à che informano sua Maessa (come egli per sue lettere regie l'hà ordinato) li Vescoui, l'Audienza, e Gouernatori di quel Regno, le lettere delle quali, che hà presentato nel Consiglio Realeriserirò solamente due le più bre-

#### Signore.

ui, che aiutano il nostro intento. La reale Audienza del Cile nella sua dice così.

T L Padre Alonso de Onaglie della Com pagnia di Giesù Procuratore Generale di quella Pronincia del Cile, viene à cotesta Corte à supplicar Vostra Maestà faccia gratia alla sua Religione d'alcuni foggetti,ch'aiutino in questo Regno,cofinelle missioni delli paesani, come nell'amministratione delli Sacramenti delli Spagnoli in quello. Il zelo, esempio, e santità di quella Religione gli ha tutti edificatidi maniera, che è conoseiuto il fructo, che li suoi Religiosi fanno contauto splendore spirituale, che giudica. questa Reale audienza sardastat di seruitio di Dio, e di vostra Maesti darli li Religiosi, che dimanda, perche sono quelli, che più attendono alla conversione degl'Indiani, così della pace, come delle frontiere, assistendo agl' vni, & a gl'altri continuamente con molti trauagli per esser grande la Messe, e pochi gli operarij, che hanno. Conserui nostro Signo. re la Cattolica Real persona di Vostri-Maesta, &c. Sin qui questa lettera. Quella del Signor Donfra Gaipare de Villaroel Vescouo di san Giacomo, dice così.

#### Signore.

A christianità ha entrato tanto malamente negl' Indiani di questo Re-

gno, che mi stimaria per vn Vescouo infelice se non hauessi in quello la santa. Compagnia di Giesù. In tutto il mondo questa Religione è profitteuole, però si come in tutt'il mondo non viè paese di tanta necessità, non è nessuno, doue con tanto trauaglio faccino tanto frutto. Sono nel Cile ottimi questi Religiosi, eccellenti, letterati, e molto virtuofi, inchinano pochi alla Compagnia in questa terra, per il molto che travagliano, & hanno bisogno soccorrersi di soggetti di Spagna, per non vedersi estinta, però m' ha parso, che non compilco la mia obligatione, se non lo significo a vostra-Maelta, in conformità di quello, che per lettere Realici ha ordinato, supplicandolo in nome della mia chiesa resti seruita di comandare per la commune vtilità, che si proueda questo Regno di soggetti che tanto importano per la riduttione Conferui nostro Sig. voltra di quello. Maestà &c. 29. di Nouembre 1640.

Non voglio fastidire vostra Paternità, riferendole l'altre informationi, elettere dell'altri Capi del Regno, perche contengono l'istesso. Io ancora ho presentato nel Conseglio Reale l'orgente, necessità delli soggetti, per la quale costa

esser necessarij almeno 42.

Con queste speditioni mi partij dal Cile, però pochi giorni doppo d'esser partito, si confirmarono le speranze, che vi erano della nuona Porta che apriua nostro Signore al suo santo Euangelio, dopò che placata già la suadiuina giustitia e colera, come possiamo pierosamente credere, sicompiacque illuminare tant' anime ch'erano cadute nell'ombra della morte, e darli la sua santa luce, per riceuere la sua divina parola, e legge (perche gl'Indiani di guerra di questo Regno, che tanto tempo l'hanno sostentato, e tenuto le fortialli Spagnoli, che han preteso la conquistatione di quello, e la restauratione di quelle Città, che si solleuaro no, o stracchi già di tanto guerreggiare, o stufi di tanto sangue Spagnolo, ch' han beuuto, e sparso, o quel ch' e più cer to, perche arriuò il tempo, ch'il diuino decreto determinò per il remedio di tat anime, sono venuti con le mani piegate

& entrando per lente Porte secodo m'auuisano dicinoue mila lance dell' inimico, che moltiplicandole per il numero, che ciascuna delle sue famiglie contiene, arriuano al numero di cento dicinoue milia, li quali vengono gridando per i Padri della Compagnia, che li predichino l'Euangelio.

Diedemi auviso di questo il Marchese de Baydes Presidente Gouernatore, Capitan Generale di quel Regno, nellarelatione di sopra, e m'auuisò con letteraa parte del nuouosforzo, che fa inquelle che scriue a sua Maestà, perche soccorraquesto Regno con più operarii della nostra Compagnia di quella, che haueua dimandato prima d'ammettere questa Pace. Il Padre Proninciale ancora mi mandò vn' altra relatione, che li mandò il Padre Giouanni Moscolo aslai grande, & antico operario di quelte Missioni. Da questo, e da tutto quel che ai soprasi e detto facilmente s'intende il particolare, & vrgente motiuo che lamia Prouincia hebbe di eleggere, & inuiare il suo Procuratore, oltre quest'altri motiui ordinarij ch'hannol'altre Prouincie per madare lisuoi, per rappresentar'a voltra Paternità il bisogno di quell' anime, come lo fo, supplicandola con tutta l'humiltà, & affetto, che posso, restileruita di voltare li suoi occhi paterni verso quella nuoua pianta, che per essere delle più remore, e separate, che ha la noltra Compagnia, e prina della confolatione, che godono quelli, ch'hanno vostra Paternità più vicina; ha particolar ragione d'esser sauorita, e protetta dal suo santo zelo, e carità, nella quale stà totalmente riposta la mia confidanza, restando servita di loccorrere tant'anime abbandonate, con loggetti feruorofi, e tali, che vno vagliaper molti, già che la mente del nostro santo Padre Ignatio nell'ottava parte delle Constitutioni era di mandarsi alle Missioni optimi quique:c l'illesso hanno fentito li suoi successori il Padre Lainez, il Beato Francesco Borgia, & altri, perche l'asperienza ha mostrato, che quelli ch'hanno passato da Europa a quelle parti del Paraguai,e Cile, con il zelo, e spirito di veri figli della Com.

Compagnia amatori veri della Croce di Christo Signor nostro, e per mezo del nobilissimo sacrificio, che secero di loro stessi, consecrandosi a quei deserti, posero sott'i piedi diuini le loro commodità, e nel chiodo di quelli, attaccorno i suoi gran calenti, e lettere, sono stati accese torcie, e vasi d'elettione, ch'hanno portato il suo santissimo nome doue mai s'era vdito, connuertendo tant'anime, riducendo al suo stendardo, e bandiera tanta Gentilità, & in loro stessi han fatto tanti gran progressi di spirito, che conquiltorno questo nuouo mondo, non meno con l'opere, che con la parola, lasciandocitanto piene le chiese di seruorosi christiani, cathechizati, ebattezzatidallelor mani, come l'historie delle loro rare virnì, & essempij, e non pochi prodigii, e miracoli manifeltano, & alli posteri vn persetto essem.

plare da imitarsi.

Però quelli, che sono rimasti hoggi nella Prouincia del Cile sono tauto pochi per ester morti alcuni, & inuecchia. tisi altri, e fracassatosi con eccessiui tranagli, ch'a pena resta chi ponga mano all'Aratro, perche sono scorsi molt' anniche non habbiamo haunto foccorlo di confideratione, per non hauer potuto inuiare procuratore proprio o perche rappresétasse a sua Maestà Cattolica l'estrema necessità, che patiscono quelli suoi nuoui vassalli, per non esserui chi l'insegni nelle cose della sede, e come dall'altra parte il riceuere de' sogetti, tanto scarso, per esser quella terra di guerra, & estinguersi quella grangiouentù, ch'ogn' anno s'arrolla nelle leuare che frequentemente si fanno nella Città di san Giacomo, bisogna, che venghino meno li soggetti, di maniera che a penal vi laranno hoggi cinquanta lacerdoti, includendo anco in questo namero li superiori, li maestri, & li vecchi, qualil'im pollibilità, e macamento delle forze hang essentato dal trauaglio. E non importapoco al mancamento, ch'habbiamo delli soggetti quello, ch' habbiamo de' maestri, ch'atendino ad insegnare li scolari, perche, come di sopra habbiamo detto, quelli che visono, bisogna, ch'at-l

tendino alli ministerii del predicare, e confessare, come qualfiuoglia altro operario, e tal volta non possono li superiori far di meno di cauarli dalle loro Catedre, per supplire a questo, & a quell' altro mancamento, e quando iovscii dal Collegio di san Giacomo, restaua per Rettore il Padre Alonso de Aguilera, leggendo anche la Theologia, nella quale s'haoccupato con tanta sodisfatione più di 20. anni, & il Padre Baltassare Duarte che sono già 25. anni, che con tanto credito, e fama ha letto la prima di Teologia, fu di bisogno cauarlo vn' altra volta per visitare il Collegio di Mendozza, quale gouerno più d'vn anno, & in questa maniera restano altre volte le Catedre, osupplendoli quelli che per esser di passaggio. e quasi prestati non possono empire illuogo delli proprietarii, nè cauarne il fructo, che si desidera, o caricando il peso di ambedue sopra le spalle d'vn solo con, notabil detrimento delli Discepolicosì domestici, come secolari.

Ancor per la gramatica ordinariamétemanca il numero necessario per supplire la diuitione delle classi, senza la quale non è possibile, che riesca il tranagilo del, Maestro, ne delli scolari, perche essendo tanti come sono, e di tanto disferenti categorie, bisogna, che si cosondino, e che mentre si dà occupatione a gli vni,stiano gl'altri otiofi,e così nè gl'uni, nè gl'altri s'approfiteano: dode ne fiegue che li figlioli fliano di mala voglia, e perdano il sapore delle lettere, dando facilmente luogo all'otio, e relassandosi perdono l'amore della virtù, la quale mancando, mancano parimente li buoni desiderii, e vocatione, ch'era già cominciata a radicar nel cuore, & aggiungedosi a questo il romore dell'armi, tamburri, e trombe, che seco menano le continue leuate, che si fanno per la guerra, ogni cosa impedisce, che non arriui alla pertettione la semente, ch' haueua incominciato a nascere, & ancora a fiorire nelli loro cori, e con l'andare sempre li noltri tanto affogati di tanti ministerii, & occupationi, che incontrandosi l'vne con l'altre non li danno luogo d'applicar qualche tepo al tratto familiare delli loro pe-

Lib-p VII.

pitenti, e secolari, e come depende tanto da questo il coltinamento, e frutto spirituale dell'anime loro, ogni cosa suanisce, e non si riduce a persettione. El benche si potesse supplire questo mançamento col santo esfercitio delle congregationi, sarebbe meno il male; però ancor si attende parimente a questo come di passaggio, e con fretta, perche non vi è soggetto, al quale si pussa dare quelto ministerio, di maniera che attenda a quello di proposito, e con l'assistenza necessaria per parlare alli Congregati, communicar le cose dell'anime loro, & indrizzarli per li passi, e camino dellavirtu, con che si viene a perdere, e luanire, se non la meglior giouentu dell' Indie, quella che fra l'altre spicca di ma-l niera che non sò chi li vada innanzi, così, nella docilità, e nobiltà della buona natura, come nella sottilità de' loro inge gni; e nella facilità, con la quale apprendono qualfinoglia scienze, come si vede in tutte le vniuersità, e studii, donde escono con gransplendore d'auantaggio per maestri. Onde finalmente si caua, che riceuendosi tanti pochi soggetti, siano non solamente fanto scarse le nostre scole, mache non visia speranza al loro rimedio, mentre non si da nella radice, e cosi non essendoui miglioramento nel coltinar li scolari secolari, non potra passar innanzi il numero delli nostri fratelli; dal qual mancamento infallibilmente ne fiegue quello de' Maestri, & opararii, metre non viene di fuori chi supplischi.

Il mancamento c'habbiamodi fratelli coadiutori, quantuque no si senta immediataméte nel tratto, e frutto dell'anime per non hauer essi la mano dentro la massa com'i sacerdoti; tutta volta dependendo canto lo spirituale dal remporale in ogni occorenza s'esperimenta il mancamento di questo in quello, e certo che si deue ponderare (ancor per hapersene compassione) il vedere come son venuto io aunertendo per le altre-Prouincie della nostra Comp. tanti fratelli coadiutori tanti profittenoli alle ca se, tanti architetti, pittori, ferrari, fa legnami, spetiali, argentieri, e di tuttil gl'officii, & arti, che visono in queste

Prouincie, e che non habbiamo in nessuno de'nostri Collegii, ne pur vno, che sappia fare vna porta, ne tirar'vna linea, ne sparmiarci in nessun arte, o officio spesa alcuna delle molte, che si sono fatte nella fabrica, & ornamento delle chiese che sisono edificate, & in quelle, che ogni giorno si fabricano, e se il fratello. Francesco Lazzaro insigne Scultore, e Maestro d'architettura non fosse venuto dalla Prouincia del Perùfacendoci carità di finire la nostra chiesa di san Giacomo, saressimo sin' adesso quasi in sepultura, perche pare si come la natura habbia posta quetta terra in quest'angolo nel fine del mondo, cosi di la arriuono l'influenze del capo, e del Cielo della nostra Compagnia. Non si può questa attribuire a querela, perche fin' adello non habbiamo hauuto Procuratore, ch'habbia manifestato a vostra Paternita questa nostra solitudine; ma è vn' humile proposta, e manifestatione della nostra necessità, perche arrivando ad intenderla li nostri fratelli Coadiutori d'Europa, s'animino ad impiegare le loro buone habilità, e talenti nel lauorio di quelto nuouo giardino, che per esser tale, potrebbe essere si gratificasse più nostro Signore, vedendo applicato a quello il loro sudore, e lodenoli tranagli, che alli ricchi campi ripieni di vaghi arboreti, & allegti fiori , nelli quali fua diuina. Maestà si ricrea come in perfetti giardini e dell'in tutto finiti, come sono i Collelgij, e case ch'in Europa con tanto splendore fioriscono, com'in altro proposito essendo ancor bambina la nostra santa. religione, lo disse l'Imperatore Carlo V. il noftro Beato Padre Francesco Borgia, dando ragione a sua Maestà del motiuo, ch'hebbe d'entrare in Religione. tanto nuoua, quando le più antiche l'inuitauano con l'autorità e crediro, ch'haueuano guadagnato, & acquistato nel mondo.

Però questa, e tutte l'altre si remediaranno con la paterna protettione di vostra Paternità, alla quale di nuovo appello, & imploro l'aiuto, in nome di tutto il Regno del Cile, buttandomi con quello a i suoi pie di, e nelle sue braccia:

di tant'anime abbandonate grido, e piango, dimandando misericordia, e pregando vostra Paternità per le viscere di Giesù Christo Signor nostro, che ci dia la sua benedittione, & incarichi alli PP. Pro uinciali, che mandino in quell' Angolo della nostra Compagnia parte del molto che gl'auanza nelle loro Prouincie, mandando huomini Apostolici, spirituali, mortificati, facendo l'elettione conforme al loro santo zelo, e carità nelli soggetti che giudicheranno più a proposito per coltinare questo vignale, e regalare quelle piante nuoue, perche essendo come siamo tutti sigli d'vna madre tato piena d'unione, e carità fraterna, non fara di ragione, che vedendoci li nostra Padri, efratellifaticando, e trauaglian do nel tirar la rete, che viene piena di pescagione d'huomini, che tanto deside rò quel diuino pescatore, e cupido mercadante dell'anime non ci diano la mano e non attendano a venire per tirar le funi della rete; Ne sò, chè vi sia cuore tocco dall'amor di Dio, che possi sossirie, vedendo, che si rompe la rece, e si perde la presa per mancamento di chi aiuti a guadagnarla, e corra volando ad aiutarla a tirare, perche non si perda tanto guadagno per se, e per il commun padroue ditutti,il quale coserui vostra Paternità.

Fin qui il sopradetro memoriale (conche pongo fine a quest'opera)dal quale,e da tutto quello, che si è detto anteceden temente, si vede quanto siano spatiosi i Campi, e copiola la messe, che in essi offerisce il Regno del Cile a i feruori anhesatidi coloro, che pretendono il prinilegio d'Apostolici ministri, e veri figlioli di Sant'Ignatio nostro Padre; poiche nelle cinque Classi delle missioni, e ministerii di sopra accennati non manca loro doue impiegarsi, cominciando dal più coraggiolo,e forte, sino al più debole, e delica. to, potendo ciascuno trouarui occasioni proportionate al suo talento, si che non visarà chipossa scusarsi dinon potera accettare l'inuito, che jo faccio a tutti in nome del Signor nostro, pregandoli. prostrato a'piedi di ciascuno per l'obligo, che tutti hauemo alla grandezza del l'amor suo, si anco per quello, che hà cia

scuno in parricolare di corrispondere al prezzo meltimabile del suo sague spario per noisoprail legno della Croce, conilquale si degnò di lauare le macchie delle nostre colpe, che tutti vogliamo secondo le nostre forze offerire, & impiegare le nostre persone in va'impresa tanto glo-. riofa, e quelli che non sono atti a quello effecto, a volere in esta cooperar, e con il mezo delle loro orationi, e facrificii, douendo chi potrà passar più avanti fare il medefimo, mediante l'elemofine, acció per mancamento delle cose temporali, non venghi a scemarsi il numero de'Padrimissionarij, e la propagatione della. fede, che già commera a radicarli in quel nuono Giardino della Chiefa, atsicurando ciascuno, che temporale, ò spiritualmente le farà non solo di cento per vno,e dellavita eterna già promessa a tutti quel liche elercitaranno la mifericordia, mat d'una soprabondante beatitudine: poiche non si tratta qui di dare la gioria a misura di vaso d'acqua fredda, ma del Calica. della Croce, d'vn' amore infuocato di Dio, ed vno spirito veramente apostolico; nondi compensare il premio eterno, con l'esercitio della Pietà, e della misericordia dando da mangiare ad vn' affamato, ma con vn zelo ardentissimo di chi porta il cibo dell'anima, & il Pane del Cielo quello dividendo trà i pargoletti nuouamente nati ali Euangelio, e che periscono per mancamento di chi loro assista. si tratta non di dar da vestire ad vn' ignudo, ma didare la Itola dell'innocenza, & il vestito della dinina gratia ad vna quantità d'anime che possono perdersi. Non di visitare va'infermo, ouero carce rato, ma di liberare dalla Tirannide del Diauolo, e dalla carcere dell'Inferno tanti condennati secondo la presente giultitia all'eternità di quelle pene, e di dare la salute spirituale, e la vita immortale a quelli che facent in tenebris, dalla. loro gentilità, & in ombra mortis d'una grand'ignoranza delle cose celesti. Trattiamodi convertire in vn Paradiso i diserti incolti di vna tanto antica gentilità, & in Angeli gl'habitatori di quella, chehoggi lono tanti demonij, in riguardo de Igli errori, idolatrie, e peccati ne'quali si

#### 364 BREVERELATIONE

trouano vniuersi. Non si tratta di far bene a Christo in vn solo pouero, e minimo delsus Euangelio; ma ad vn numero senza numero di tant' anime di Gentili, e di nouelli christiani, ne'quali vien rappresetato il medemo Signor nostro, che grida ad alta voce da quell'abisso della loro abbandonata cecità ai zelanti, e feruorosi sigli di santa Chiesa, alli quali tanto per tempo si mostrò il lume della sua gratia, & amore, dicendo à tutti: Venite, venite ad gentem combustam, & dilaceratam, che il bene che voifarere loro, sarà da me posto a credito vostro, facendo. mi io voltro debitore, per pagarlo a suos tempo, come prometto, Quod vni ex his minimis meis fecistis; mihi fecistis. 10 vi sodisfarò in tanti fauori, e consolationi spirituali, con i quali assisterò sempre a i vostri trauagli, persecutioni, viaggi, pericoli, e fatiche; perche vi farò ombra nel maggior caldo del giorno, difendendoui da i rigori del freddo, e della notte inmodo che per diem fol non vret vos, ne. que luna per noctem. Metterosotto i vo'

stripiedi gl'Aspidi, & i Basilischi, esard che da i medemi siano coculcati i leoni, spazzando con i loro crini quella terra, che sarà calcata da voi come quelli che hauesse da predicar l'Euangelio, & annuntiar quella pace, che già portai al modo, per mezo della quale l'huomo fi riconciliò con il padre mio: Super aspidem & basiliscum ambulabitis, & concul. cabitis Leonem, & Draconem . Faro che gli Angeli miei particolarmente vi difendino, acciò non inciampate in alcuna difficoltà di quelle che saranno attrauersa. te alla vostra predicatione. Angelis meis mandabo, vt custodiant vos in omnibus vijs vestris, in manibus portabunt vos, ne forte offendatis ad lapidem pedes vestros. E non dubitate, ne temete, perche io sarò con voi, e non vi mancara mai la mia difesa. Ego protector tuus sum I frael. lo io sarò il vostro protettore, io la vostra difesa. Et merces tua magna nimis. Pagandoui finalmente con altretantas glo-ia, della quale ripieno viaspetto nel sicuro Regno delle mie selicità.

2 10 10 1 --

#### IL FINE.

# INDICE DE' LIBRI, e Capitoli di questa Relatione.

Libro Primo. Della natura, e proprietà del Regno di CILE.

| Cap. El Sito, Clima, e divisione                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|
| del Regno di Cile, pag. 1                                                  |
| cap. 2. Delli quattro tempi dell'anno.                                     |
| trattasi in particolare dell' Inuerno, e                                   |
| Primauera, e di fiori, & alcune herbe                                      |
| medicinali, 4                                                              |
| Cap.3. Dell' Estate, & Autunno, e de                                       |
| suoi frutti, e raccolte. 7                                                 |
| Cap. 4. Dellaricchezza naturale dei Re                                     |
| gno di Cile, che sono le miniere di                                        |
| oro, & altro metallo, & della industria                                    |
| de'suoifrutti.                                                             |
| Cap.5. Della famosa Cordiglera di Cile,                                    |
| cioè Serra di Monti. 12                                                    |
| Cap.6. Delli Vuolcani, miniere d'oro,                                      |
| e di argento della Cordigliera. 15                                         |
| Cap.7. Delli Fonti, Fiumi, e Ruscelli                                      |
| della Cordigliera. 18                                                      |
| Cap.8. Dell'immensità de' siumi, che                                       |
| nascono da questa Cordigliera, e sboc                                      |
| cano nel mare " 20                                                         |
| Cap.9. Del famoso porto, e siume di                                        |
| Valdinia. 25                                                               |
| Cap. 10. Si seguita l'ordine, e descrittio                                 |
| ne de' fiumi; si tratta di quelli, che                                     |
| cadono all' Oriente, e della differenza,                                   |
| che v'è dall' vna , e l'altra parte della                                  |
| Cordigliera. 28                                                            |
| Cap. 11. De gl'effetti, che causa la mol-<br>ta neue della Cordigliera. 31 |
| cancue della Cordigliera. 31 Cap. 12. Delle fontane che nascono nel-       |
| le Valli, & altre parti del Cile suori,                                    |
| della Cordigliera.                                                         |
| Cap. 13. Delle Lacune del Cile, se del                                     |
| Sale, che in quello si raccoglie. 35                                       |
| Cap. 14. Si tratta breuemente del mare                                     |
| del Regno del Cile, e dell'etimologia                                      |
| del suo nome.                                                              |
| Cap. 15. Delle coste del mare del Cile, e                                  |
| delli suoi Porti.                                                          |
| Cap. 16. Della fertilità di tutta la Colta                                 |
| del Cile. 41.                                                              |
| Cap. 17. Divarij generi di pesci, che si                                   |
|                                                                            |

| 1                                       |
|-----------------------------------------|
| pelcano nelle coste del Cile. 4         |
| Cap. 18. De gl'vccelli, che si generano |
| in questo Paese.                        |
| Cap. 19. Seguita la medesima materia, e |
| si trazta della caccia de' Falconi. 48  |
| Cap.20. Del Cielo, e Stelle, che sono   |
| proprie di quella Regione del Cile      |
| pag.5Q                                  |
| Cap.21. De gl'Animali cosi proprij, co. |
| me stranieri del Regno del Cilese delle |
| pietre Belzuarri. 52                    |
| Cap.22. De gl'Alberi che si producono   |
| nel Cile.                               |
| Cap. 23. Nelquale si dà fine a questa.  |
| materia, e si tratta del prodigioso al- |
| bero, che in forma di Crocifisso creb-  |
| be in vna delle Montagne del Cile.      |
| pag 59                                  |
|                                         |

#### LIBRO II.

Della Seconda, e Terza parte del Regno di Cile.

| Cap. Ell'Isole del Regno         | del Cile  |
|----------------------------------|-----------|
| 1. 1. 61                         | •         |
| Cap. 2. Della Terra del Fuoco.   | 64        |
| Cap. 3. Dellidue Strettidi Maga  | glianes,  |
| e disan Vincenzo.                | 66        |
| Cap.4. Seguita la medesima mai   | teria, e  |
| fi tratta dell' veilità del con  | mercio    |
| del Cile con le Filippine.       | 69        |
| Cap. J. Dell' armate che si sono |           |
| & altre che sono passate per lo  | ) stretto |
| di Magaglianes.                  | 72        |
| Cap.6. Della Prouincia di Cuio   |           |
| Cap. 7. De' confini della Prouis | ncia di   |
| Cuio, e particolarmente de gl    | Orien-    |
| tali che sono le pampe del fius  | ne dell   |
| argento.                         | 77'       |
|                                  |           |

#### LIBRO III.

Degl' Habitatori del Regno del Cile.

Cap. D E' primi Habitatori dell'Ame rica, e della loro Autichità.

Cap. 2. Del grand'animo, e valore de gl' Indiani del Cite. 84

Cap.3. Seguita la medesima materia, e si tratta della nobiltà de gl' Indiani del Cile.

Cap.4. Si continua la medesima mate-

Cap. 5. Si tratta di altre proprietà, e coftumi de' Cileni. 96

Cap. 6. Dell' Indiani Cileni ch'habitano l'Isola di Cile. 23 25 11 1100

Cap. 7. Dell' Indianidi Cuio che stanno dall' altra parte della Cordigliera all' Oriente del Gile. 102

#### LIBROIV.

Dell'entrata de Spagnuoli nel Regno del Crie.

Cap. T. Ntroductione, a questo libro.

Cap. 2. Dell' America in commune, e che notitia fi troui di quella ne gl' antichi filosofi.

Cap. 3. Che noticia si troui nella sacra-Scrittura di questa nuona Regione.

Cap.4. Dello scoprimento dell' America, e per quali mezzi si consegui. 112

Cap.5. Parte Don Christoforo Colombo da Spagna per trouare il nuono Mondo.

Cap.6. Si marauigliano l'Indiani, veden do i Spagnuoli, & l'Almirante feguita a scoptice nuoue tetre.

Cap.7. Dopò la morte dell'Almirante Colombo seguitano altri Castigliani lo scoprimento, & conquista del nuouo mondo: si tratta della Hauana, e della Pietà dell' Indiani gentili verso la Vergine nostra Signora.

Cap.9. Seguita Vasco Nuguez de Balboa lo scoprimento del mare del Sur. pag. 124
Cap. 10. Si continua lo scoprimento del
mate del Sur, e dell'Isole, e coste di
quello.

Cap. 11. Dello scoprimento del fiumedell'argento, e delle coste del Cile per lo stretto di Magaglianes. 127

Cap. 12. Dello scoprimento d'altre terre dell'America, prima di quella del Cile.

Cap. 13. Si da lo scoprimento del Perúa Don Francesco Pizarro. Don Diego de Almagro, & Hernando de Luque, e quel che si patì in quello. 136

Cap. 14. Torna il Capitano Don Francesco Pizarro a Panamà, passa a Spagua, eseguitala sua conquista. 138

Cap. 15. Arriva la nova del governo del Marescial D. Diego de Almagro, & esce allo scoprimento di Cile, & si tratta della Città di Lima.; 142 Cap. 16. Entra l'Adelantato in Cile; havendo patito nel camino gran tra-

Cap. 17. Passano altri la Cordiglieta, e quel che successe all' Adelantato in-Copiapò, il suo ritorno da Cile, e mor te disgratiata. 147

#### LIBRO V.

Della conquista, e fondatione del Regno di Cile.

Cap. T. Ntra nel Cile il Gouernatore
t. Pietro di Valdinia, conquista,
e fonda quel Regno, & entra il primo
sino a Mapociò.
150:

Cap.2. Sifonda la Città di fan Giacomo in Mapociò, fi tratta del fuo fito e pianta.

Cao.3. Delle piazze, edificij, e Chiese della Città di san Giacomo. 154.

Cap.4. Del gouerno ciuile, ecclesiastico, e secolare della Città di san Giascomo, e delle proprietà de'suoi Cittadini.

Cap.5. Della ricchezza, militia, studi generali, & accrescimenti della Città di san Giacomo. 1599

Cip.6. Del culto Dinino, & Ecclesiastico della Città di san Giacomo . 162

Cap.

Cap.7. Doue si tratta delle Processioni della Sertimana Santa nella Città di san Giacomo. 164

Cap. 8. Delle feste, & allegrezze della-Cittàdi san Giacomo 166

Cap.9. Il Gouernador Pietro di Valdiuia tira auanti la sua conquista; si cominciano a lauorare le miniere d'oro; manda le mostre della loro ricchezza al Perù, donde il Generale Giouanni Battista Pastene si arreca il primo soccorso.

Cap. 10. Si popola la Città della Serena. Il Generale Gio. Battilla Pastene si trasferisce al Perù, donde porta al Cile nuovo soccorso, e doppo ritorna dal Cile al Perù insieme col Gouernator Valdinia, & altri Capitani, per soccorrere l'Esercito Regio di quel Regno, contro le Ribellioni del Pizzarro.

Cap. 11. Di quel che auuenne nel Cilenell' assenza del Gouernador Pietro de Valdinia, e doppo che vi ritornò, e de' soccorsi, ch'egli hebbe per quella impresa, 172

Cap. 12 Il Gouernador Pietro di Valdinia si ananza nella sua conquista, e popola la Città della Concettione, doue su in pericolo di perdersi in vna battaglia.

Cap. 13. Delle meraniglie, e miraçoli operati nel Cile dall'Imperiale Imagine di Nostra Signora delle Nevi. 177

Cap. 14. Siegue nel medefimo argomento delle merauiglie della Regina del Cielo.

Cap. 15. Di vn' altro miracolo operato dalla Vergine nostra Signora a fauore della protettione del Cile. 181

Cap. 16. Il Gouernador Pietro di Valdivia vícito dalla Concettione fiegue la sua conquista, e sonda le Città della Imperiale, Valdiva, e Villarica, e tre Fortezze in Arauco.

Cap. 17. Si popola la Città di Angol, e si ribellano gl'Indiani dalli Spagnuoli, 186

Cap. 18. Gli Indiani ammazzano il Gouernador, Pierro di Valdinia con tutto l'elercito, fi narra famoso fatto di Lautaro seruidore del Gouernado.

9 2 0

re principal' Autore di questa strage.

Cap. 19. Di quello che auuenne dopò la morte del Gouernador Pietro de Valdiuia. 189

Cap.20, Lautaro faccheggia la Città della Concettione; Caopolicano assedia quella dell'Imperiale, ma non la prende per lo particolar fauore, con cui la disese la Regina del Cielo. 190

Cap.21. Siristora la Città della Concettione; Lautaro di nouo la prende, dopò và ad assair quella di san Giacomo, e vi resta morto.

Cap. 22. Passa ai gouerno del Cile Don Garcia Hurtado di Mendozza, e di quanto li successe nell'arriuo a quel Regno, e delle battaglie; che sece con gli Araucani.

Cap.23. Altrisuccessi della guerra, Gonuersione, e morte di Caopolicano. 197

Conuerfione, e morte di Caopolicano,

Cap.24. Trattafi il fine del gouerno del Marchesedi Cagnete, e de' suoi successori, sino a quello del Dottor Melchior Brauo di Sarauia.

#### LIBRO VI.

Nel quale sicontengono varij successi della guerra fatta in tempo delli altri Gouernatori del Cile, che succedettero alli passati.

Cap. Mandato da Spagna per Gouer

1. E natore del Cile Don Alonso de
fottomaggiore, e de' primi successi
del suo Gouerno.

203

Cap.2. Si proleguiscono altrisuccessi del la guerra,

Cap 3. Cadeguala mette fuoco allacittà di Angolo, affalta il forte di Pureno, e resta morto in vna disfida...

gnoli alcuni Cacichi, e di molti, e varii successi della guerra.

Cap. 5. Della noua ribellione, e tradimento dell' Indiani c'haueueno fatta pace co' Spagnoli: si tratta della ven-

det-

detta che Ianequeo determinò preder per la morte data a suo marito. 214 Cap.6. Il Gouernadore cerca di hauer nelle mani Checiuntureo: Gianecheo siegue nell'impresa di sar vendetta del morto marito, & alcuni Cacichi san-

no pace con li Spagnoli. 216
Cap.7. Il Vicerè del Perù Don Garzia
Hurtado di Mendoza manda vn buo
no soccorso nel Cile, il cui Gouernadore con questo agiuto va in Arauco, douesa vn sanguinoso satto d'arme. 219

Cap. 8. Sifabrica la fortezza di Arauco: fi sforzano gli Araucani d'impadronirsene: ma alla fine fanno pace co' nostri.

Cap 9. Il Gouernatore ottiene vna celebre vittoria in Tncapel, st ribellano gli Araucani, e Don Alonso di Sottomaior finisce il suo gouerno. 223

Cap. 10. Principij del gouerno di Donz Martino Garsia Ognes di Loyola.

Cap. II. Della fondatione della città di fanta Croce di Loyola, e di molti altri auuenimenti della guerra fino alla morte data da gli Indiani rubelli al medefimo Gonernatore. 226

Cap. 12. Della distructione, che secero gli Indiani di sei Colonie delli Spagnoli nel Cile, e del molto che li Spagnoli fattischiaui in questa occasione soffrirono nella seruitù di 40. anni.

Cap. 13. Il Rè manda il Padre Luigi di Valdiuia della Compagnia di Giesù al Cile per conchiuder la pace con gli Indiani; manda anche D. Aloso de Ribera per Gouernatore di quel Regno, e delle Missioni che il Padre Luigi instiruì in Monterey, & Arauco. 232

Cap. 14. Tratta il Padre Valdinia della pace con Anganamon, del cui sdegno benche si solpetti per esseri fuggite alcune donne, e sattesi christiane; con tutto ciò si determina mandat all' Indiani ribelli per molte raggioni li PP. Oratio Vechi, e Martino Aranda, il che però si disserisce sino che il Gouernatore conchiuda la pace co quei di Puren, & Elicura nel forte di Pay-

Caui. 234
Cap.15. Dell'entrata delli PP. Horatio
Vechi, e Martino di Aranda à predicar l'Euangelio all' Indiani rubelli, e
del loro felicissimo fine. 239

Cap. 17. Della honoreuol sepoltura, che si diede alli Cadaueri dell'auuenturosi PP. Martino d'Aranda, & Oratio Vechi, e Diego di Montalbano. Del ritorno del Padre Valdinia à Spagna, e dello stato del Cile sino al Gouerno del Marchese di Baydes.

Vera Relatione della Pace capitolata con li ribelli Araucani del Marchese di Baydes Conte di Pedroso, Gouernatore, e Capitano Generale del Regno di Cile, e Presidente del configlio Reale cauata dall' Informationi, elettere di lui, e dalli Padri della Compagnia di Giesù, che accompagnorno l'esercito Reale nella giornata, che à quest'esfetto l'anno 1641. si fece.

Appronatione. 245
Pace. 252
Cap.vlt. Dello stato del Regno del Cile

doppo la pace già riferita fino al prefente anno 1846.

#### LIBRO VII.

Del Principio, e'progressi che ha faiti la fede nel Regno del Cile.

Cap. D El principio, e progressi che 1. D ha fatti la fede nel Regno del Cile.

Cap. 2. Di quello che sentono, e pratticano gl' Indiani del Cile circa la. Religione. 261

Cap. 3. Della felicità, con la quale si pian tò la fede nell' America, e de progressi fatti in quella.

Cap. 4. Del modo con che si piantò la fede nel Regno di Cile, e delli progressi che si sono fatti in quello. 268

Cap.5. Della prima entrata della Compagnia di Giesti nel Regno del Cile.

Cap.6. Delli ministerij, ne'quali s'impiegala Compagnia di Giesù, e può impiegarsi nel Regno del Cile. 274 Cap.7. Si proseguisce l'istessa materia.,

etrat-

e trattasi delli ministerij con gl'Indiani, e Neri. 279 Cap. 8. Del battesimo de' Neri. E si tratta insieme del Seminario di san. Francesco Sauerio. 281

Cap.9. Si raccontano alcuni casi di edificatione per essempio, consolatione, & ammacstramento di tutti. 285

Cap. 10. Segue la medesima materia, la quale si termina con due successi, che maggiormente fanno risplendere la deuotione del nostro Santo Padre Ignatio, e san Francesco Sanerio.

Cap. 11. Si tratta de' ministerij della seconda, e terza classe delle missioni del Cile. 294

Cap. 12. Del frutto spirituale, che si caua da queste missioni a benesicio dell' anime, e d'alcune cose di ediscatione, che riseriscono i Padri missionarij.

Cap. 13. Si riferiscono alcun' altre di queste missioni, e si raccontano alcuni casi di edificatione.

Cap.14. Si riferiscono alcuni casi, per mezzo de' quali si mostra la capacità, & il valore de gl' Indiani del Cile per impiegarsi alla virtù.

Cap. 15. Si tratta de' ministerij, che appartengono alla quarta Classe delle nostre missioni.

Cap. 16. Contiene la terribilità degl'Indiani da guerra, e crudeltà, con la quale ammazzano i principali da loro fatti prigioni in essa.

Cap. 17. Si riferisce quanto nelle lettere annue, e stato scritto di queste missioni,

Cap. 18. Della gran mutatione, che l'In diani Araucani han fatto dal anno 27. abbraciando le cose della fede, alla quale per molti anni, haueuano fatto resistenza.

Cap. 19. Del frutto che si e fatto, e che si fa in queste Missioni, e riferendosi in fine alcuni casi di Edificatione. 323 Cap. 20. Della prodigioso I magine del-

Cap.20. Della prodigioso Imagine della nostra Signora, che si vede in Arauco.

Cap.21. Delle missioni, che alla quinta, & alla sesta classe appartengono. 330

Cap.22. Diquanto riferiscono l'Annue del 1633. e 34. Delle Missioni di Ciloe.

Cap.23. Di quanto riferiscono delle Missioni di Ciloe l'Annue del 1635.e 1636.

Sesta, & vitima Classe. 339
Cap.24. Si sa mentione di alcuni huomini Illustri della Compagnia, che sono fioriti nel Regno del Cile. 340

Cap. 25. Segue nel medefimo argo men to de gli huomini illustri delle Missioni del Cile.

Cap. 26. Nelquale si pone il memoriale, nel quale il Padre Alonso de Onaglie della Compagnia di Giesù Procuratore del Cile rappresentò al molto Reuerendo Padre nostro Mutio
Vitelleschi di buona memoria Preposito Generale della medesima Compagnia la necessità, che tengono le Missioni di quel Regno di soggetti per le
gloriose imprese delli suoi Apostolici
ministerij.

347

### INDICE

# D' ALCVNE GOSE PIV NOTABILI, che si contengono in questi sette libri. La lettera P. significa la pagina donde s'hanno da ritrouare.



Nimali varij nella Cordigliera, che fono li monti del Cile p.13. Ambranel Cile 44. Animali d'Europa nel Cile, & altri proprij della terra. 53. 54.

Alberi d'Europa nel Cile, & altri proprij

del paese. 56.57.58.

Alerce albero grande nel Cile, del quale fifanno seicento tauole 57.62.

Albero, che si ritrouz nel Cile in sorma. di Croce, & crocissso di statura natu

rale cosa rara. 59

America. Questione dissicile che siano stati li suoi primi habitatori.varie opinioni.80.81.82. il primo che la ritrouò su vn piloto di Guesua.113.

Don Alonso Ersiglia Authore della famosa Araucana parla del valore dell'Indiani,& è degno di credito. 85.

Americo Vespusio diede nome all'Ame-

rica, ma in giustamente. 108.

Amazoni, come surono ritrouati, & re-

latione del fiume. 135.

Almagro aiuta alla conquista del Perù 136. da di mancia venti mila pezzi d'otto à quello, che li diede auiso della gratia, che il Rè gli sece d'andar alla conquista del Gile, andò à quella, & vsò gran liberalità con li suoi;142.143. il suo essercito passa gran trauagli nel camiuo 145.146.e accarezzato nel primo luogo del Cile, doue ritrouò granquantità d'oro, e perciò sece gran dimostrationi di liberalità con li suoi soldati 147. ritorna dal Cile al Cuzco, & sui sù ammazzato. 149.

Alcazoba andando à conquistar ducento leghe di terra al Cile, gli surono ammazzati lisoldati nel streto di Magaglianes. 131.

Alderete và per tutto il Cile, & informa. la ricchezza di quel paese, e l'istesso passa in Spagna per ritornar con soc-

corso di gente. 183.

Araucani non potendo soffrire di vedersi soggetti alli Spagnuoli trattano di ribbellarsi, elegono per capo à Caupolicano 186, vedendo che li Spagnuoli com batteuano sortemete, danno contro di loro, e sissidano ad vno, ad vno, e dopoi s'azzussano 195, suo gran valore. 196.

Angoli fundatione, e buone qualità di questa Città 186. l'Indiani l'abbrug-

giano. 209.

Andresiglio Indiano famoso amico delli Spagnuoli inganna à Caupolicano, e li Spagnuoli per suo mezo acquistano la vittoria. 198.

Andrea Indiano figlinolo di quindecian ni, suo conseglio contro l'esfercito Spa-

gnuolo 206.

Anganamon hauendo tratttato con il P.
Luigi Valdiuia li mezzi della pace paffa alla Città Imperiale, & il Padre Valdiuia paffa à trattar lì con li Casiches
di quel paese 134.135. suggono le sue
mogli, e perciò si perturba la pace 237.
ammazza li PP. della Compagnia, perche entrarono à predicar la legge di
Dio.139.140.141.

Americani che notitia teneuano del vero Dio,& di Giesù Christo, prima che entrassero li Spagnuoli 259.credeuano l'immortalità dell'anima 260.s' haue

tra-

traditione che San Tomaso Apostolo arriuò all'America 261. la selicità con che s'hà piantato in questo paese la Santa sede,268, cagione, perche s'hà potuto piantar la Santa sedenell'Amesica con meno contraditioni, che nell'Oriente. 269.

Agnus Dei. Iddio sà dimostrationi dell'es-

ficacia della sua virtù. 333.

Anime del Purgatorio, sua diuotione, profitteuole 333.

B

B Alene del Cile 43. molte nel stretto di Magaglianes.67.

Bezugrinel Cile. 52. 53.

Basco Nugnez de Balboa seguita il discoprimento dell'Indie, sù il primo chescuopri il mare del Sur sece molte imprese, la sua morte dimostra le miseriedel mondo. 124. 125. 126.

Baides. Marchese di Baides gouernò nel Cile con gran lode, sece pace con l'Indiani, la mantenne congran integrità, christianità, evalore, entra la prima volta con il suo essercito nel Campo inimico, và la seconda volta à sar la pace, si sanno i capitoli passa all'Imperiale, sa mostra della sua pietà nell'esse quie del Vescono Cizneros, la parteche ha tenuto nella gloria, si cooperò nella sondatione di Valdinia 245. 246.8c.

Ile, suo sito, clima, divisione 1. sue buone qualità 2.3. le quattro staggioni dell'anno opposità quelli d' Europa 4. le sue montagne 12. cose marauigliose in quelle, & due suoi camini 13.14. assai asperi per passarli 17. suoi siumi rapidissimi, & suoi sonti ammirabili 18. stanno coperti cinque, e sei mest dell'anno di neue 30. l'homini si gelano varij successi intorno à questo cap 31.32.

Calamità, chi fosse il primo, che l'vsasse

nella nauigatione, 112.

Christallo in queste montagne. 17. Cuvo Provincia all'Oriente del Cil

gran differentia, che è tra l'yna, e l'altra parte 29. 30. Cuyo, e molto fertiles Libro VII. d'oro, & argento. 75. 76. 77. tiene ing censo, & altre cose medicinali 78. spia. ge del mar del Cile, e suafertilità 41 42. suo cielo, e stelle. 51.

Cocchi del Cile. 58.

Cipressi grandi nel Cile. 57

Croce, & crocifiso formato naturalmente in vn'albero grande nel Cile, cosa ra-ra. 59.

Cannella, di mangiare nel firetto di Ma-

gaglianes.68.

Cessares nel Cile, suo origine, & notitia.
73.andò à ritrouarli il Gouernatore.
Don Geronimo Luis de Cabrera 29.52

Camini per le pampe cioè pianure di Tucuman, non vi fi ritrouz acqua, v'è però abondanza di caccia. 78.79.

Catena, ouero gumine d'oro del Rè Inga tanto grande, che ducento Indiani no la poteuano alzare. 83.

Camino maraniglioso per le montagne

13. 84.

Colombo scuopril'America. 113.

Caupolicano è eletto Capitan Generale dell'essercito Araucano contro li Spagnuoli, a cui pigliò subito vna sortezza con gran valore. 186. 187. Dissida al Gouernatore, e presenta la battaglia 104. su tradito da vn suo soldato è presenta conuersion, e morte. 198.

Concettione saccheggiata da Lautaro, li Spagnuoli si ritirano à San Giacomo.

TOO.

Colocolo reprime la presuntione, e superbia dell'Araucani 191, conseglia la pace.

Cocettione, torna à reedificarfi,e di nuo-

uo fi perde. 192.

Cayencura anima all'Araucani, che già fi ritirauano, che tornino alla battaglia... 208.

Cano. Diego cano reprime l'orgoglio

d'vn Indiano valente. 189.

Cadeguala metre fuoco ad Aagol, & impedifce il foccorfo delli Spagnuoli con granvalore 209. disfida al Macstro di campo, & muore-210.211.

Ceuchetaro, suo conseglio, che l'Indiani delle montagne diano sinta pace, acciò riesca meglio il fatto suo 113.

222 2 Ca

Catepiuche machina vn tradimento con tro li Spagnuoli, e lo palesa solamente à Piurume, e l'esseguisce, 214.

Colocolo Signore di Arauco fa giunta di Cafiches, suoi pareri, danno la pace mà

incompita.216.

Curachiglia Ambasciatore della pace fin-

ta 222,

Colocolo figlio del vecchio Colocolo fu preso con sua moglie milla yande, la quale lo per suade à voltarsi contra li suoi vassalli, se per liberario non volesfero dar la pace, & che prenda la parte delli Christiani, come sece, 224

Caccia di Francolini &c.49.

Colombo inuita per la conquista dell'America alla sua patria alli Rè di Portogallo Francia, Inghilterra, & vltimamente il Rè Cattolico accetta l'inuito 114 si parte da Spagna per la conqui
sta dell'America, patisce molto, arripa,
& piglia possesso in nome del Rè Cattolico 114.115, torna due volte a Spagna, & scuopre noua terra. Fù mandato preso à Spagna, & tornando vltimamente muore, 119.120,

Cuba Isola dell'Hauana, suo discoprimento, buone qualità. & pietà verso la San-

tissima Vergine. 120, 121.

Copiapò primo luogo del Cile molto fer-

tile 147.

Caualli al principio valeuano nel Cile

mille pezzi d'otto.

Concettione terza Città, che fondò Valdiuia, suo sito, buone qualità, & anche, delli suoi habitatori 175, è molto samosa l'Imagine della Madonna che stà nella Cathedrale. 177.

Cile, in che stato restò doppo la morte del li PP. della Compagnia, & qual tiene adesso doppo la pace 256. 257. & alla natione Spagnuola:264.265. &c.

Compagnia di Giesù sua prima entrata, nel Cile, li PP, della Compagnia alloggiati dalli PP, disato Domenico 271, &c ad instanza, & con limosine della Città sondano in San Giacomo vn Collegio 273. aprono le scuole affetto grande, e liberalità, che l'hanno mostrato quelli del Cile 274. &c. si diuidono in sei classi li suoi ministerij, la prima cotiene li ministerij, la prima cotiene la ministerij, la prima cotiene la ministerij, la prima cotiene la ministerij, la ministerij, la ministerij, la ministerij, la

nisterij delli Collegij con li Spagnuoli, Indiani, & Neri 275.&c. fi raccontano due cast di edificatione, & di consolatione 280, 281, si tratta delli Battesimi delli Neri 281.si raccontano alcuni casi di edificatione 283.&c. li ministerij della seconda, e terza classe sono le misfioni delli Collegij 294. frutto di queste missioni 297.&c. li ministerij della quarta sono quelli delle residenze, & delle missioni apostoliche 309.&c. suoi trauagli 111. suo frutto 112, li ministerij della quinta classe sono le missioni del Ciloe, 330. 331. 334. &c. li PP. del Ciloe patiscono persecutione, & Dioli desende, si tratta quelche riseriscono le lettere annue del trauaglio, & frutto di queste gloriose missioni 335.336, &c.l'istesso si tratta nel memoriale. 364.&c.

Collegio di Conuittori di San Francesco Xauerio in San Giacomo 281,

28 2.&c.

Cochimbo offerisce la sondatione d'va Collegio, & quiui li nostri sanno gran

frutto 302.

Cile suoi capi, Maestri di Campo, Sergenti maggiori, & Capitani hanno somentato assai le cose di Dio nella guerra, & conil soro essempio hanno aiutato alla resorma delli costumi 311. &c.

Cile à nome suo domandano al Rè Cattolico soggetti della Compagnia l'audienza reale, il Presidente, & molti Ve-

scoui. 359.

Ciloe: terremoto grande, che fece vscire li corpi morti dalle sepolture, & altrieffetti marauigliosi, che causò. 336.86.

Chigliota valle del Cile riccha per leminiere d'oro, e furono le prime che fecero lauorare li Spagnuoli, l'Indiani ammazzano qui la gente del Capitan, Gonzalo de los Rios, 168.&c.

Checuntureo fratello di Janecheo vince

& vinto fu preso 218.

Chigliota domanda Padri, & offerisce lemosina per loro sostentamento, si riceue 302.

S An Domenico, li Religiofi di Sam.

Domenico fondano Conuenti nella

terra ferma 132. alloggiano alli PP,

della

della Compagnia nel Cile . 171.

Donne del Cile valorose 95, vanno con suo maritò alla guerra per aiutarli à combattere 208.

Rutti d'Europa nel Cile, e sua abon-

Fragole proprie della terra son molto pre

tiofe. 8. in The second of the

Fonti del Cile varii, sue acque saluteuoli 33.34.35.

Fonti nelle montagne famoli quelli dell' occhi dell'acqua, e gl'altri 19.

Fuoco, perche si dice terra del suoco. 64. S. Francesco li Franciscani sondano conuenti in terra ferma. 132.

Francesco Areualo sa vn insigne atto di

callità.347.

Falconi, medo con che si prendeno dalli falconil'vecelli chiamati frati,49, 50.

Francesco de Villagra gouernò il Cilenell' assenza di Valdinia, entrò nel Gile con soccor sor di gente succede al gouerno per la morte di Valdinia, hebbe vna gran battaglia con Lautaro, hebbe in cura la conquista di Tucuman sua gran nobiltà, succede nel gouerno al Marchese di Cagnete, e muore 176. 178.197. &c.

Filipine il suo comercio con il Cile di

gran vtilità.

Don Francesco Lasso de la Vega gouernò il Cile, hebbe gran sortuna nelle cose di guerra, & vna gran vittoria, e muo re. 300.

San Francesco d'Assissi comparisce, e corregge ad vn suo deuoto. 324.

Frutti del mare nel Cile . 42.

G

G 24. hore l'està, la notte e altre tante nell'inue: no. 67. 102.

S.Giacomo capo del Regno del Cile sua fondatione, sito, richeza, &c. 153.

Giganti nel stretto di Magaglianes. 100.

Don Garsia Hurtado de Mendoza Marchese di Cagnete secondo Gouernatore del Cile arriva alla Chirichinatratta la pace con l'Indiani, alza vn forte nella Concettione hauendo gouernato congran valore, e lode tornat

al Perù. essendo Vicerè mada vn buon soccorso al Cile. 193. &c. 219.

Gualbarino tornando alli suoi con le mani tagliate dalli Spagnuoli, li spinge contra quelli. 195.

Guepotaen Casiche si ritira à morire in.
vna montagna per non hauer potuto
preualer contra li Spagnuoli; torna per
sua moglie, e muore per non volersi
rendere. 213.8cc.

Guanoalca mette l'assedio alla sortezza.

di Mareguano . 214.

Guasardo Capitano taglia vn braccio a Longotegua con vn colpo, e con vn altro li toglie la vita, per il che s'hebbe vna gran vittoria, 222.

Galeoni duesamosi satti nel Perù.

258.

S. Gregorio potente in raffrenari demonii 299

Gouernatori del Cile domandano alli predicatori, che li riprendano, per poter corregere gl'altri: 335.

H

H Erbe sua abondanza, e virtù nel Cile. 5. 6. 7.

Horto d'oro nel Perù. 82.

Huomini illustri della compagnia di Giesù nel Cile. 340.341.342.&c.

Sole del Cile, della Moccia, di Santa, Maria, di Giouan Fernandez, & altre. 61.62.63.

Isole di Salomone, e della nuoua Guinea

Isole nel stretto di Magaglianes. 68.

Indiani del Cile, cause della sua possanza tra le quali dice vn Auttor, che è calpe strar'oro 84. non li potè soggiocar il Rè Inga. 85. vincono, e sanno ritirare à quelli del Perù. 86. non hanno voluto riconoscer all'Inga, caggione perche non hanno ammesso Rène Republica si gouernano per li Caciches. 86. raggione, perche sono nobili. 87. modo, che tengono d'alleuar la giouentù, e di combattere. 88. 89. numero della gente, sue case, apparati, cibi, costumi, e proprietà 89. 90. &c. dispreggiano il freddo. 95. si passano assai male suor della sua terra, sanno cose straordi-

narie per ritornar à quella, si racconta vn caso singolare. 96. 97, li Promocai impediscono l'entrata nel Cile à Almagro. 149, quelli del Copiapò prendono li Spagnuoli, che andauano all Perù, facendo ostentatione dell'oro dell Cile 168.ammarzano à Giouanni Boncon tutti della sua squadra. 174. quelli del Cile si soggettorno alli Spagnuoli giudicandoli al principio immortali, mà dopoi dissingannati di questo si solleuorno contra quelli. 185. abbruggiano le sue case; acciò l'amor di quelle non li faccia Codardi nella guerra. 204. gustano, e rouinano sette Città alli Spagnuoli li fanno, schiaui più di quarant'anni maltratandoli molto, si raccontano le loro miserie. 228. si rallegrano assai dell'entrata del P.Valdi uia nella loro terra, e lo dimostrano nelle parole, e nelli fatti. 233. raggionaméto col P. Valdiuia affai prudente, il ramo di canella è segno di pace trà loro. 233. tengono in gran stima al P. Valdiuia, & à quelli della Compagnia per la loro castità. 335, danno la pace, e si soggettano al Rè Cattolico, prodigii, che l'eccitorno à questo. 246. &c. capitolano la pace ceremonie, che vsa rono 247. 248. &c. diecinouemila, & ottocento cinquanta sono li soldati dil lancia, che s'han soggettato, 249.ades so si ritrouano assai disposti per riceuere il santo Euangelio, e domandano PP. della Compagnia, acciò li predichino. 257. che conoscimento haueuano di Dio innanzi l'entrata delli Spagnuoli. credeuano l'immortalità dell'anima. non furono Ateisti.credono che v'è l'tltra vita ssi riserisce vna carta d'vn spagnuolo schiauo. 261. 262. &c. salutarono col nome di Giesù à quelli, che passorno per il stretto di - Magglianes. sua gran faciltà in apprendere le cose della fede . 263. sua gran fierezza, e crudeltà in pigliar vendetta dell'inimico, quando lo cogliono nella guerra. 313. ostinatione in nonvoler credere all'Euangelio; e mutation grande, che hanno fatto doppo l'anno mile seicento ventisette sabri-

cando Chiefe, &c. 320.&c. modo di ricordarfi delli suoi peccati. 328. si scuoprono nuoue nationi nel stretto di Magaglianes, che non hanno inteso la voce dell'Euangelio per mancamento di
operarij 331.&c. vn'Indiano dona raggione del poco frutto, che si sà con loro, argomentandoci delli Christiani
vecchi.sua gran necessità di cose spirituali. 334. vi sono molti dell'vna, e
l'altra parte dei stretto. 339.

Indiani dell'America hanno preso noti-

tia di S. Tomaso. 261.

Indiani dell'Isole del Cile suoi costumi, e proprietà. 99.

Indiani molti nella costa del stretto.100.

101.

Indiani del Cuyo suoi costumi, e pro-

prietà. 103.103.

Indiani Chiamati Pampe suoi costumi, e proprietà. 104, 105, legano vn toro co due palle di pietra attaccate ad vna corda, come si vede nell'imagine del foglio.

Indiani Cumbesisi marauigliano di vedere vn nero, e cantar vn gallo. 138.

Inga Atagualpa fa ammazzar al Rè Guafcar suo fratello, & à lui l'ammazzano li Spagnuoli.buttò per terra l'Euange. lij. 140.141. &c.

Ianaconas era vna certa forte d'Indiani, che erano come schiaui degl'altri, 146.

Indiani de Ciaquana fanno resistenza alli Spagnuoli. 145.

Imperial quarta Città del Cile, che fundò Valdiuia 183.

Indiano del Cile pigliò gran sedeltà col

campo Spagnuolo.205.

Inglese Tomaso Candic passa al stretto, & arriua al Cile, e torna vedendo non

poter far niente. 213.

Innecheo moglie del Cafiche Guepotaen tratta con suo fratello Cecuntureo, che si vendichi della morte di suo marito, và in persona all'esercito, e mostra estraordinario valore. 215.

Indiano del Cile effendo condennato à morte, domanda, che seli dia in vn albero più alto, acciò sia veduto, e saputo dà tutti, che muore per la patria, sua

ostina tione. 218.

Jignatio sa nel Cile vn gran sauor ad vna sua deuota. 292. ne sa altri. 302. caggione perche la sua sotroscrittione faccia tante marauiglie. 303. l'essica ce virtù della sua sata reliquia. 327 326 Indiani del Cuyo odono con gusto, e prositto la parola di Dio, e si lamentano, che non andamo alloro. 398. modo di insegnargli l'oratione, e dottrina Christiana con legnetti, e pietre picciole sua capacità in apprendere le cose della sede. 399. si marauigliano, che li nossiripadri non vogliono riceuere niente di quello, che l'osseriscono. 300. &c.

Indiani del Cile sua gran capacità, e buona dispositione per la virtù, si raccontano alcuni casi del valor, che hanno mostrato in quella. 304.305. &c.

Aghi delli fiumi, e del mar molti abbondanti di pesci, caccia, esala nel Cile. 36 Lupi, e Leoni marini nel Cile. 45 Lima sua sondatione, e gradezza 142. &c. lautaro si volta contra il Gouernator Valdiuia suo padrone, & acquista la vittoria. suo gran valor. 87. 188. acquista vittoria del Gouernatore Villagra, 189. guasta, e saccheggia la Città della Concettione. 191. guadagna la seconda volta la Concettione tratta di pigliar à S. Giacomo, sà vn sorte, singe di ritirarsi, e sinalmente l'ammazzano. 191. 192.

Loyola. Martino Garcia Ognez e Loyola va gouernato re al Cile, e riceuuto con gran festa per la sua affabiltà, e per le sue gran parti, entrò publicando la pa ce, e ridusse molti à quella per la quale le Città crescenano. 225, sonda il sorte del Giesù, ne sonda altri nel Puren per dominare li Pureni, & obligarli à darci la pace l'ammazzano l'Indiani co altri Capitani, e religiosi, 226, 227.

P. Luigi de Valdiuia. vide. V.

Aria Vergine nostra Signora è ingran deu tione appresso li Gentilitzt. Micello di pecore nel Cile. 11 Maria Verg. N. Signora è in gra deuotione appresso li gentili. 121. hà fauorito assai al Regno del Cile, operando in quello gran marauiglia 183. &c. & anche alli

nuoui Christiani d'Arauco con vna gramarauiglia 328. sua Santa imagine in vna pietra, cosa prodigiosa 329. suggono li demonij alla sua presenza 332. efficace virtù del suo santo rosario. 336.

Mapociò fiume di S.Giacomo.22.24.152 Manna del Cile, ne fanno mentione Giouanni Laet, & Antonio de Herrera.36.

Mare del Sursperche si chiama pacifico.
37.38. Missionanti 296.

Murtiglia del Cile si sa segnalato vino di quella . 59.

Mocia Isola 63. domanda predicatori del santo Euangelio 357.

Magaglianes scuopre il stretto, e li suoi soldati si solleuano cotra di lui, e muore nell'Isola di Zebù. 66.129.

Mar del Sur cresce, e manca in Panama ogni sei hore, due, ò tre canne. 124.

Mexico sua grandezza, e progressi nella santa Fede. 132.133.

P. Martin de Aranda passa col P. Valdiuia al paese dell'Indiani inemici sidandosi di quell' entratta nella missione, si
tratta d'entrare à predicar alli Gentili, e li motiui, che pigliò per questo.
vnisormità di pareri in ordine à questo, entrò à predicar alli Gentili. 234.
l'ammazzano per questa causa, modo
e circostantie della sua morte. 239. 240
&c. varie cose della sua vita. 342. 343.
Missioni del Cile hanno gran bisogno di
operarij. 348.357.

Montaluan.laltro fratello Diego Montaluan è ammazzato có li due PP.Oratio e Martino di Aranda. 239.240.&c.

Ministri reali quanta parte hanno nell'India in propagare la santa Fede. 266
Missioni del Cle si patisce molto in quelle
317. vi sono pericosi della vita. 318. hano bisogno di più operarii. 331.350.351.
Missionanti del Cile patiscono molto. 334
335.336.&c.

Monroy P.Gaspare de Monroy illustre huomo nel Cile . 346. 347. 348. 349.

Missioni del Cuyo] di gran trauaglio, 348. 349. & hanno mancamento di missionanti. 295.296.297.298. N

Eue moltanelle montagne, esuoi effetti. 31.

Nodales riconoscono il stretto di S. Vin-

ropa quelche il Sur nel Cile. 64.69. Nuouo regno la Ptouincia della Compagnia assai illustre in quello. 136.

Ro piatti e vasi dal Inga erano di questo metallo.

Oro si cominciò à cauare dalle miniere di Chigliora nel Cile con gran abondanza. 168.

Oro Valdiuia per mostrar quanto n'haueua ritrouato nel Cile, manda alcucuni Ca vitani con le staffe, serri, & ornamenti del caualli tutti d'oro masizzo. 168.

Oro molte miniere nel Cile. 9. ven'è di 23. carate. 10. se ne cauaua molto.

Olandesi sondano à Valdinia di struggo. no le Chiesa di Ciloe; son castigati dà Dio. 22.27.28. l'Indiani l'ammazzano nel stretto. 40.

Oro vn Gentile confonde alli Christiani per l'acci dità, con che lo cercauano.

1.122.

P. Oratio Vechi và alla mission d'Arauco sa gran srutto nelli soldati Spagnuoli, & Indiani 234. passa con il Padre Valdiuia nel paese dell'Indiani nemici si tratta chi deue entrar'à predicargli. vnione di pareri in ordine a questo. l'am mazzano per questa caggione, modo, e circostantie della sua morte 236. 237. 238. 239. 240. 241.242.243. altre cose di sua vita, 342.

P Vren lago, presidio securo dell'Indiani, 36.

Porti molti, & assai buoni nel stretto di Magaglianes 40 61. si riferiscono quelli della costa del Cile.40.41.

Pesci del mar del Cile, e sua abondanza,

varie sorti. 44.45.

Passari del Cile varie sorti.46. 47.48. Pepe nel stretto di Magaglianes. 68.

Plata quanto gran quantità n'hà venuto dall'America in Europa. 112. Pietro Sancez voleua ammazzar al Gouernator Villagra, e questo li sece tagliar la testa nel Cile. 178.

Paignagnango Ienizaro sà guerra alli Spa gnuoli, & è preso; muore conuertito à Dio. 206.

Pucecaleo famoso mago l'ammazzarono, perche indouino all'Indiani la soggettione alli Spagnuoli. 191.

Paynamacio famo so Araucano. 207.

Pureni eleggono per capo à Guanoalca, ceremonia della fedeltà, che promife. 208.

Per la di 26. caratedella grandezza di vna piccola noce fi portò dall'America 126 li Spagnuoli n'hanno trouato molt altre grosse modo di pescarle 127.

Plata fiume della Plata fuo discoprimento, e perche si chiamò cosi; qualità delle sue buone acque, e terra per douescorre. 127.&c. si fabricò in quelle la-Città del buon aere. 119.&c.

Paraguai sue gloriose missioni 129.hanno

buone vo ci. 126.

Panama sua fondationese pietà. 132.

Perù suo discoprimento.136.

Pizarro. Don Francesco Pizarto, tornala sua gente a Panama, e resta consoli tredici, ritorna à Panama, & à Spagna, il Re lisa sauori, seguita il scuoprimento del Perù, edifica il primo tempio à Dio in Piura, acquista vittoria dell'Inga, e lo prende. 137.138.&c.

Pastene il General Giouan Battista Pastene porta il primo soccorso per mare
al Cile, va à scuoprire le coste del Cile,
sin al stretto di Magaglianes, torna al
Perù per nuono soccorso, e preso nel
Perù, dal Tiranno, e liberandos, torna
al'Cile per dar'auniso delle rebbellioni
del Perù, done tornò con soccorso di
gente il Gouernator Valdinia, 173,
174.&c.

Pelantaro, capo delli Pureni, che tolfero la vita al gouernator Lovola.227.

Pietro Melendez entra à trattar la pace con l'Indiani di guerra. 233.

Pignas Padre Baltasare Pignas primo sondatore della Compagnia di Giesù nel Cile.272.340.

Puelces natione molto grande, che corre più di nouecento miglia, 290

R Icchezza delli frutti [del Cile. 11.

Ricchezza nascosta nelle montagne, &

la

la caufa, 17.18.

Rengo famoso Araucano seguita li Spagnuoli suoi nemici dicendogli vitupe-

rij. 1 92.1.

Ramon Alonso Garsia Ramon Maestro di campo nel Cile suoi fatti vince, & ammazza à Cadeguala nella dissida. suo gran valor. & anco de suoi soldati. passa al Perù per dar conto del buon stato della guerra, souernò il Cile due volte, e nel secondo gouerno morì. vide il lib.6.

Religiosi di San Domenico di San Frace fco di S. Agostino, e della merce, quanta parte tengono nella propagatione della Santa sede nell'America. Suo augmento, suo santo zelo, e case che hanno

fondato.265.

Rè cattolici sua gran liberalità, nelle Chie se d'America, nel culto divino, e nelle spese delle missioni &c. 266, 267, il prim'oro, che venne dall'Indie l'applicorno alla custodia del Santissimo Sacramento, e l'istesso hanno satto i Rè di Portogallo. 331.

Romero Padre Giouanni Romero illulustre huomo della Compagnia di Gie-

sù nel Cile.244.&c.

S

CAetre del Cile non cascanonel Cile.

332.

Salto è vna valle molto amena, e di gran ricreatione nel Cile, sue proprietà 31. Sale si sa nelle lagune del Cile, & in certa

forte d'herba nella valle di Lampa.36. Sur causa nell'austral'America li medesimi effetti, che la tramontana in Euro-

pa. 37.

Sandalo nel Cile. 57.59.

Salamone è probabile che habbia inuiato nel Cile la sua armata. 109.&c.

Serena Città di Cochimbo, sua fondațione tempio, buone qualità, e miniere d'oro bronzo piombo, &c, la distruggono l' Indiani, e la reedifica il General France-sco Aghirre 177. &c.

Simie nelle montagne. 13.

Stretto di S. Vincenzo chiamato volgar-

mente del maire. 67.

Stelle nel mar del Cile seruono per rassrenaril vitio di beuer vino, & inebriarStelle, e cielo del Cile. 50. 51. 52.

Stretto di Magaglianes la notte qui è vinti hore, varie sorti di pesci, e molti porti v'è opinione, che vi sia altro canale di quello di Magaglianes, armata persa volendolo passare 66. 67.68, &c. dicono che in detto stretto vi siano Pigmei, con che sondamento 102. ammazzarono nel medesimo stretto Alcazona, che andana à conquistar ducento leghenel Cile 130 vi sono luoghi in terra serma assaricchi 131. v'è cannella, & alcune scorcie d'alberiche correspondono al pepe. 67.68.

Spagnuoli, suo valor, e patimentonella conquista dell'Indie 148. Spagnuoli diedero principio ad vna insigne vittoria nella costa di Villagra, rompendo letrincere, & facendo porta à glaltri 200. alcuni Spagnuoli cattiui si liberano 249. sue miserie nella schiaui-

tudine. 250.

Struzzo, modo con che scappa dal cane, che lo seguita. 49.

Soldati Spagnuoli del Cile suo valor, e fe-

deltà. han patito molto. 180.

Sarmento. Pietro Sarmento si parte dal Perù contra il Drache. passa il stretto arriua à Spagna, e di la torna Gouernatore della nuoua Città di S. Filippo, che si sondò, e rouinò nella bocca del stretto di Magaglianes 113.

Aguataguas famosa laguna nel Ci-

Turchese pietre pretiose nel Cile, ma l'abondanza l'hà tolto la stima. 154.

Turelipe capitan famoso, li prendono li Christiani. 230.

San Tomaso v'ètraditione che sunell'America. 263.

Terremoto grande, e raro nel Carelmapo prouincia del Cile l'anno 633.336.

Torres. Padre Diego Torres Boglio.

Tramontana causa. in Europali medesimi essetti, che il Sur nell'America..

Fiumi del Cile più di ducento quelli che corrono al ponente, e circa 50 quelli che vanno al mare 21 suoi nomi, e buonæ qualita 22.23.&c.

V Celli, e passari del Cile simili à quelli di Europa, & altri proprij dellaterra 46.47.48.

Volcani sedeci nelle montagne del Ci-

le.16.

Vescoui primi del Cile surono dell'ordine di San, Francesco di gran virtù. 184. Vino buono nel Cile in grand'abondanza 9. quello di murtiglia assai regalato. 59.

Valdinia fiume, porto, sue buone qualilità, e fortezza naturale 25.26. si sonda

la Città. 189.

Vincezo Yagnes Pinson scuoprì il capo di S. Agostino il maragnone, & altri paesi, e pigliò possesso di tutto per la corona

di Castiglia.120.

Valdiuia primofundatore del Cile và alla conquista doppo Almagro 150. và al Perù con alcnni Capitani per soccorrere all'essercito reale contra il tiranno, & acquistata la vittoria torna al Cile per proseguire la conquista 170. vince alli promocai, e sonda la Città della Concettione 174. l'inculporono, perche pigliò imprese sopra le sue sorze, e che attese troppo à lauore le miniere d'oro, perische si perse tutt'il resto. 184. dicono, che arriuò tardi per dar soccosso alle sortezze. 187. l'ammazzano l'Indiani. 188.

Vigliarica sua foudatione, e qualità. 182.

P. Vincenzo Modoleli sa gran frutto nel-

la missione di buona speranza. 200.

Valdiuia si fonda di nuouo si fanno trefortezze si fonda vna casa della Com pagnia di Giesù per la conuersione dell'Indiani . 258. Venegas P. Melcheore Venegas infigne huomo della nostra compagnia

Valdiuia Padre Luigi Valdiuia passa al Cile, & apprende la lingua dell' India tanto presto, che consessa in tredici giorni, e predica in quella lingua frà.28 giorni.272. fece vna grammatica, & vn vocabulario della lingua del Cile, e del Cuyo. 273. tratta in Spagna. con il Rèli mezzi per lapace del Regno del Cile, arriua al Cile, & incomincia subito à trattar con l'Indiani li mezzi della pace, e con questo entra nelli loro paesi. 234. gran valor, & animo, che mostrò in vn ragionamento, che durò tre hore, credito grande con l'Indiani per la stima che fanno dell'huomini valenti. fonda due missioni per hauer l'intento della pace.si fida la fecoda volta dell'Indiani, passa alle loro terre per parlar con em, intendono con gusto li mezzi della pace, che il P.gli propone lo tengono in gran stima per la sua virtù.233.&c. batte zzaua tant'Indiani, che stracco non poteua alzare più le braccia. 3 2 3 . sua opinione e zelo. 340. si voltano contra il P.Valdiuia l'interessati. si parte dal Cile, torna à Spagna, & è honorato dal Rè, no vollericemere nessuno offitio honorato, che l'offerse. 292. 293.294. se ne và alla sua prouincia di Castiglia, doue morì con graud'opiuione di Santità. 292.293.294.

X

Auerio S. Francesco Xauerio fauorisce alli suoi deuoti, si racconta vn caso raro. 292.

# SECONDA PROTESTA DELL'AVTORE.

Ector aduerte in hac historica Relatione nonnulla attigi, quæ sanctitatem aliquibus preclaris viris videntur ascribere, perstringo nonnunquam aliqua, quæ cum vires humanas superent, miracula videri possunt, præsagia suturorum, arcanorum manifestationes, reuelaciones, illustrationes, & si quæ sút alia huiusmodi beneficia. Verum hæc omnia ita meis lectoribus propono; vi nolim ab illis accipi tamquam ab Apostolica Sede examinata, atque approbata, sed tamquam quæ à sola suorum Actorum side pondus obtineat, atque adeò nonaliter quam humanam historiam. Proinde Apostolicum S. Congregationis S.R.& Vniuersalis Inquisicionis Decretu Anno 1625. editum & anno 1634. confirmatum, integrè atque inuiolate iuxta declarationem eiusdem Decreti a. Santissimo D.N.D. Vrbano Papa VIII. Anno 1631. sactam seruaria me omnes intelligant: nec velle me vel cultum, aut venerationem aliquam, per has meas narrationes, illi arrogare, aut opinionem Sanctitatis inducere, seu augere, vel quicquam eorum existimationi adiungere, neque vllum gradum facere ad futuram illorum aliquando Beauficationem, vel Canonizationem, aut miraculi comprobationem, sed omnia in eo statua me relinqui, quem, seclusa hac mea lucubratione, obtinerent, non obstante quocunque longissimi temporis cursu. Hoc tam sancte profiteor quam decet eum, qui, S. Sedis Apostolicæ obedientissimus haberi filius cupit, & ab ea in omni sua actione, & scriptione dirigi.



Collegio di S. Giacomo.



Ltre li ministerij di questo Collegio, che sono molti, quelli, che si fanno con li Spagnoli, Indi, e Negri, e li studij generali, e le Congregationi & Confraternite, che si sogliono fare nelle Città grandi, escono da questo Collegio li nostri Padri missionanti dal siume Maypò, insino à Coquimbo, & altri paesi vicini, che sono più di trecento è cinquanta miglia di longhezza, & di circuito più pisettecento einquanta; doue sono molti Casali, e Chiese per esercitare le Missioni.



A questa casa escono salle Missioni dal siume Maypò, insino à Maule, che sono cento cinquanta miglia di longhezza, e cinquecento di circuito, che sono le più poposate di gente, e di Casali di tutto il paese.



Terminidi questa Missione sono la valle di Chigliota (che è vna delle più popolate del Regno) e quella della Ligua, e Ciuapa, doue sono molti casali, e gente, ne' quali si sa gran stutto.



I terminidelle Missioni di questo Collegio si può dire, che sono senza termine, come ancora sono li trauagli, molestie, scincomodità, che in quella si patiscono per la salute dell'Anime.

## Collegio di S. Giouanni.



N questa Città ci offeriscono la fondatione di vn Collegio, le Missioni del quale saranuo dell'istesso modo, che quelle di Mendoza.



L spatio delle Missioni di questo Colleggio è dal siume Maule, sino, a Ytata, che sono cento cinquanta miglia di longhezza, & di circuito cinquecento, doue sono frequenti Casali, e molta gente, & oltre di questa missione, è capo questo collegio dell'altre, che si sanno in tutta la residenza.



E Missionidi questo Collegio si possono fare dal siume Ytata, sino al Nublo, & in tutte le altre parti della Cordigliera, infino à buona speranza, che sono più di cento, e cinquanta miglia di circuito, doue si trouano molti pericoli della vita, per le continue scorrerie de' Gentili, che sanno guerra.



Vesta Residenza è per le Missioni, che si fanno alli Gentili, & oltre a quelle che si fanno a molti Casalide' Spagnoli, e presidij di guerra, doue sono molti Indi christiani; si fanno sino al siume Biobio, & per la Cordilliera, insino al paese dell' Indi, che sanno guerra; doue non vi è termine presisso per queste missioni: sono qui grandi assai li pericoli, e li trauagli,



Vesta casa stà nella sorrezza di S. Christosoro, che è assi buona, e dentro le sue muraglie, oltre li soldati spagnoli, sono molti Indi christiani, e gentili, di quali insegnano la dottrina li nostri Padri Missionanti, & escono di qua a Talcamahuida, (doue hanno pure Chiese) e sono altri redotti, e presidi, con molti pericoli della vita.



Ltre delli ministerij che esercitano li nostri Padri missionanti fra li Spagnoli, & Indiamici, che stanno in questo Castello, e Fortezza di questo stato, & altri Presidij, che sono più innanzi; scorrono da questa Residenza per moste Chiese, che hanno sabricato, e per il Paese delli Gentili, doue si vanno convertendo, & instruendo nelle cose della sede; e sono assai straordinarij si pericoli di questa Missione.



E Missioni di questa Resideza sono la gloria, e corona di tutte l'altre, doue escono li nostri Padri Missionanti à cinquanta due Isole, che non hano altro soccorso spirituale: nauigano in barche piccole, che chiamano pirague, con tanta grande incomodità, travagli, e pericoli della vita, che non si troua altra Missione, che s'auantaggi in questo. Escono ancora à terra serma, doue hanno più di cinque gento miglia, insino allo stretto di Magagliano, per sare le missioni alli Gentili.



N questo Arcipelago è le Ysole delli Cioni, che sono più di cinquanta, si fanno le, Missioni con immensi trauagli, e pericoli della vita.

Pianta di alcuna Isola, o Porto della Costa di Cile.
Porto di Valparadiso.







Porto della Concettione.

# Hola di Santa Maria

Hola della Mochas.

Fold out





T)

4 Hinch. 378 Hil finide, + 12 Hit 6 Hit I frieark hit refere + 12 planches hit

Ry

s x-rin plates.

. . . . .

1912



